

# DIZIONARIO UNIVERSALE DELLE ARTI E SCIENZE Jul. 2014

## **EFRAIMO CHAMBERS**

CONTENENTE

LE FIGURE, LE SPEZIE, LE PROPRIETA', LE PRODUZIONI; LE PREPARAZIONI, E GLI USI

### DELLE COSE NATURALI E ARTIFIZIALI

L' Origine, il Progresso, e lo Stato

DELLE COSE ECCLESIASTICHE, CIVILI, MILITARI, E DI COMMERCIO
Co'vari Sistemi, con le varie Opinioni ec. trà
FILOSOFI, MEDICI,

TEOLOGI, ANTIQUARJ, MATEMATICI, ec.

IL SUPPLEMENTO

DI GIORGIO LEWIS

Ed una esarta Notizia della Geografia.

TOMO DECIMOQUINTO.



#### IN GENOVA MDCCLXXIV.

PRESSO FELICE REPETTO, IN CAMBETO. Con licenta de Superioria



## DIZIONARIO UNIVERSALE

DELLE ARTI, E DELLE SCIENZE,



IGER Henricus, un fornello chimico, che distilla adagio; chiamato anche athanor. Vedi ATHANOR . e FOR-

PIGME, Prome, muyul, la lunghezza od estensione tra il gomito e l'estremità della mano, stando chiuso il pugno; detta anche cubito. Vedi Cusito.

PIGMENTA, preparazioni usate dai Pitteri , dai Tintori, ec. per dar co-Chamb. Tom. XV.

lori a' corpi, o per imitare colori particolari. Vedi Colore.

Quando si macchia o si colora il votro , come nella pittura ful verro, o per contrafar gemme, e pietre preziole, il pigmento fuol effere di una natura metallica o minerale. Vedi Smalto, vedi anco Dipingere ful VETRO.

PIGMEO . PIGMEUS , ROYMANS, ME nano, od una persona di picciolissima flatura . che non eccede un cubito nell' altezza. Vedi Nano, e GIGANTE.

Ti crofs and pile , Croce e pila , O Arma e

Aktoni credono che fi chiamaffe pila, perchè su corefla banda, ne' noftri conj antichi, vi era un'impronto di una Chiefa fabbricara fopra peti. Scaligero, ¡con più di probabità, la diriva dalla vecchia parola Francefe pite, un vafcello. Vide prima Scaligerana, in voc. Nummus Ratitus, p. 115, V. Pl.1a, qui inpra.

#### SUPPLEMENTO.

PILA, Pita marina, ofia palla di mase : e nell' Rivira Naturale la denominazione d' una fottana comunifima nel luid dal Mare Mediterrano, e d' alcuni altri luoghi. Viene que la fottanza per lo più, e d' ordinario trovata in forma d' una palla, alela grofiezza su on di preffo delle pallottole dello flerco cavallino, e compofia d' una congerie, o moltitudine di picciole fibre i rergolarmente, e confufamente complicare.

L' origine di questa sostanza è stata in guile sommamente differenti infra se congetturata da diverfi Autori. Giovanni Bauhino dice, che questa pila marina è composta di picciole fibre pelose, e di strame, come quelle fon appunto, che vengono trovate intorno a quella pianta marina che denominafi dagli Autori Alga Vitriariorum, Aliga de' Vetraj ; ma questo Scrittore non pretende d'accercare, che questa palla debba la sua origine a questa pianta. L' Imperato fu d' opinione ch' ella fosse composta di spoglie di vegetabili insieme, e d'animali. Il Mercati poi fassi a dubitare, se ella possa esfere una congerie di fibrille di piante , ravvoltefi , e come aggomitolacefi in una palla per mezzo del moto dell'

Chamb. Tom. XV.

acqua del mare, oppure che piuttofto ella fia una spezie di lavoro, o manufattura, per cosi esprimerci, d'alcuna sorte di tafano, il quale vivasi, ed asoli continuo in vicinanza dei lidi marini, e che sia analogo ai tafani nostri comuni, che ravvolgono intorno a fe pallottole di sterco cavallino, bovino, e somiglianti, e che vivonsi entro le pallottole medesi; me, e che è appunto la fabbrica, che questi comuni tafani , o scarafaggi fannosi a lavorare dallo sterco d'animali per ricettacolo della loro progenie. Monfieur Schreckius per lo contrario vorrebbe, che questa palla fosse composta dei filamenti d'alcuna pianta della spezie delle canne : ed it Welchio feceli a supporta compesta della parte papposa delle medefime caune, o del tiore delle canne. Maurizio Ofmanno portò parere, che quella palla follero gli escrementi dell' Ippoporamo, o cavallo marino, ed altra per lo contrario immaginaronfi, che foffe lo sterco della foca , o del vitello marino.

Ma il valentissimo Monsieur Klein, il quale fi fece a ftrettamente , e feriamente elaminare, non meno questi medesimi corpi, che tutto ciò, che intorno ai medefimi avevano i fopracitati Autori congetturato, è d'opinione, che queste palle debbano intierissimamente la loro origine, e che fieno unicamente composte di quelle capillature, che le fuglie crescenti in gambo, o ttelo legnoso della Aliga de' Vecraj, sogliono avere , allorche s' imbiancano , e vanne decadendo. Queste foglie nello stato loro naturale, fono a un di presso della groffezza d'una paglia di grano, e quefle sono piantate cesì fife intorno alle vette, ed estremità dei gambi, o stell. 3. I pilafiri fono alle volte feanalati, con tutto che le colonne che accompagnano, non fientali ; e dall'altra parte, le colonne fono qualche volta feanalate, quando i pilafiri che accompagnano, nol fono.

Le fcanalature de' pilofiri fono fempre dispari nel numero, eccetto che ne' mezzi pilofiri, che s' nniscono, od accozzano agli angoli interni, dove quattro scanalature sansi per tre, ec. Vedi Scanalatura.

4. Le proporzioni de' capitelli de'pilaftri , fono le stelle quanto all' altezza che quelle delle colonne, ma differiscono nella larghezza; le foglie de' primi essendo molto più larghe; perchè i pilafiri, abbenchè di eguale eftesa, han solo il medesimo numero di foglie per loro cintura, cioè otto. - La loro ordinaria disposizione ha da averne due in ciascuna faccia, nella serie o sila più bassa, e nella superiore una nel mezzo, e due metà negli angoli, ne'cui volgimenti s'uniscono. - Aggiugni a ciò, che l'orlo, o margine del vafo,o tamburo, non è diritto, come l'è la parte bassa, ma un po' circolare, e prominente nel mezzo. V. CAPITELLO, ec.

Ne pitafiri, che sostengono archi, le proporzioni, secondo il Palladio, devono estere regolate dal lume in cui stanno, ed agli angoli, dal peso che han da sostenere. Per la qual ragione, dice il Cav. Arrigo Wotton, una superfizie rustica conviene il meglio ad ess.

PILETTUS \*, nelle nostre antiche leggi della Foresta, era una freccia, la quale avea un nocchio un po' al di sopra della testa, per impedire che non entrassettoppo adentro nel segno.

\* Dal Latino pila , che fignifica qual-

che cofa rotonda simigliante a una palla. Et quod forestarii sui non portabunt sagittas barbatas sed pilettos. Charta Rogeri de Quincy.

PILIERE, nell' Architettura, una fpezie di colonna irregolare, rotonda, ed isolata; ma che devia dalle proporzioni di una giusta colonna. V. Colonna.

I pitieri fono fempre o troppo mafficci, o troppo fearni per un' architettura regolare- ln fatti, eglino non vengonorithretti ad alcune regole: le loro parti e proporzioni fono arbitrarie.

Tali e. gr. sono i pilieri che sostengono volte Gotiche, ed altre tali sabbri-

che, ec.

Un piliere quadrato è un' opera mafficcia, chiamata anco una pila, che serve per sostenere archi, ec.

PILIERE, nel maneggio fignifica il centro della volta, dell' anello, o del serreno e campo ove fi fa l' efercizio della Cavallerizza, e attorno di effo ileavallo gira, o fia ch'ivi fiia eretto e piantato un pitiere di leguo, o nò. Vedi Magnesono.

Vi (noo pur degli altri pittett celle Cavallerizze, fulla circonferenza, o.m. i lati; pofii a certe diftanze, a due a due. — Per diftinguere questi da quello ded centro, e fono chiamati i due pitteti. Quando fi parla di questi uttimi, fi fuole dire; manegiare it cavalle tra i due pitteti. Quando del primo;chiamafi, maneggie attorno dal pittete.

L'ulo del pilier nel centro, è per regolare l'elles del terreno, acciocchè il maneggio fulle volte si eseguica con metodo, e aggiustatezza; ed affinchè si lavori, o si operi col cavallo in una piazza con regola, e misura sulle quattre lipee delle volte; ed aeshe per rome-

A

pere, o scezzonare i cavalli fregolati e troppo vivi e arditi, senza mestere a rischio il cavaliere.

I due pilieri iono posti in distanza di due o tre passi l'un dall' altro. — Mettesi il cavallo fra essi, per infegnargli a spignere innanzi col passo, e faltar suori, all'indietro, ec.

Funi dei due PILIERI. V. FUNE: PILIERI, in Ingl. pofts, nella Fabi

brica, certi pezzi di legname, di qualche groffezza, che si mettono ritti nelle case, ec. Vedi LEGNAME, CASA, ec.

I pilieri da cantone fi chiamano pilieri principali. — I pilieri, che s' incaftrano nelle groffe travi tra i pilieri principali per fortificare lo scheletro della casa, fi chiamano pilieri a punta.

Un eccellente metodo, per prefervare da marcigione i pilieri, si è quello di bruciarne le estremità, che si hanno a piantare in terra, tanto che la loro parte esteriore divensi carbone vero.

PILLOUA, PILLUIA, nella Farmaia; una forma dimedicina, che s'inghiotte fecca : raffomigliante ad una pallottolina : invensata in grazia di quelli, che non pofiono comodamente prendere pozioni medicinali : come anco per avele e tenerle in pronon nell'asto o biologno accidentalo, fenza che la composizione figuali. Vedi Cara portura.

Le pillote sono di varie sorre: anodine, sonnifere, lassative, aperitive, isteriche, antinephritiche, ec. ma principalmente catartiche, o sia purgenti.

La base delle pittote è per lo più l'aloe: con coi si mischiano, agarico, curbith, hermodattili, senna, rabarbaso, mercurio, storax, ec.

Le pillele si ravvolgono per lo più in foglià di oro, nel zuccaro, ec. por ov-

viere al fenfo di un cattivo o difgustofo

Pillole Perpetue, fono il regolo di antimonio fatto in pillole: così chiamate, perchè inghiottite, e fearicate cinquamta volte, purgano ogni volta con l'ifteffa forza. V. Antimonio, e Perpetuo.

Le Pillole Alosphongine, od arometiche di Melue, fatte d'aloe, di feammonea, ditrochifei d'alhandal, e zafferano, chiamanii polychteflæ, perché fi suppone che raccolgano gii umori da tuete le parai, e giutino la natura ad evacuarli ed espelletii più facilmente.

Piltole Beckiche, fono cette piHele buone contro le tufsi, così chiamate dal Oreco sei, tuffi. — Si chiamano anco Appoglotides, perchè fi lafcian dificiorre fotto la lingua.

PILLULE Diarrhodon. Vedi l'Articolo .
DIARRHODON.

#### SUPPLEMENTO.

PILLOLA. Pillole aromatiche, PPlula-aronaticz. Così denominali una forma di medicamento nella nuova, od ultima Farmacopea di Londra, che haffi avuta intenzione, che debba valere in luogo della denominazione di Pillula diambra, che leggevafi nella Farmanopea antica, e di quella di Pitula alta phangimo, oppure alanphangima di qualla non meno, che d'altre Farmacopee.

La compofizione di quella Medicina. è l'apprefio: Prenderai d'aloté fucotrino un oncia, e mezzo i di gomma guajaco un oncia; e di specierie aromatiche, e di bafamo del Perin, mezzoncia per cadauna di quelle foldanze: farai, che l'alote, e la gomma guajaco / fuguo sepacatamente rutotti in polvere, edopoi li mescolerai col rimanente, e ne formerai tutta una massa con dello feiroppo di buccia d'arancia. Veggass Pemberton, Farmacop. di Londra, p. 326.

PILLOLE di colocintide coll' alor , Pi-Sulæ e colocynthide cum aloe. É una denominazione data nella nuova Farmacopea di Londra a quelle pillole catartiche, o purganti comunemente conosciute sotto la denominazione di pilula cocojæ minores. Siccome questa in origine è una ricetta, o prescrizione di Ga-Ieno, e siccome la maniera di proporzionare gl'ingredienti delle medefime pillole è stata alterata in peggiore dal suo tempo in quà per mezzo d'altargar la mano rispetto a quel nauseoso ingrediente della colocintide, così il nofiro Collegio Medico di Londra ha ridotto quella composizione alle sue vere antiche, e prime proporzioni, ed ha prescritto, ed ordinato, che venga fatta, e manipolata nell'appresso guisa: Presderai d'aloe sucorrino, e di scamonea, due once per ciascheduna di queste so-· franze ; di midolla di coloquintida, un' oncia : d'olio di garofani, due dramme: proccurerai che le spezierie divisate ascintte vengano ridotte disgiuntamente in polvere, quindi fra esse mescolerai l' olio divisato, e poi del sutto ne fuemerai una massa con dello sciroppo di gramigna. Veggasi Pemberton, Farmaco . pea di Londra, pag. 327.

PILLOIR di colorinida più femplica, pillada e colorphila fempliciores. È quefla una denomina inne dara nell'ultima sedira Firmacopea di Londra alle pillole catartiche, o purganti, commementa conocisite fotto la denominazione di Valdas za dosso. Quella medicina è compolla di parti uguali di colorinide, a

di feamonea, con assai considerabile porzione, o proporzione d'olio di garofani, ed è ridotta all'usta consistenza con dello sciroppo di gramigna. Veg. Pemberton, Farmacop. di Lond. p. 327.

PILLOLE Mercurieti, Pitula Mercurietas. É questa una forma di medicamento presertivo dall'ultima nostra Farmacopea di Londra, e contenente del
Mercurio crudo mescolatovi per servirfene per usi interni.

La composizione di questo medicamento dovrà prepararsi nell' appresso guifa: Prenderai di puro argento vivo cinque dramme : di trementina di Strasburgo, due dramme : d'estratto catartico, quattro scrupoli: di rabarbaro ridotto in polvere, una dramma e macinerai l'argento vivo colla trementina a fegno, che queste due fostanze vengano a formare una malfa uniforme, e poscia v'aggiongerai gli altri ingredienti, e quindi ridurrai il tutto in forma da farne delle pillole. In evento, che la trementina sia soverchio dura, converrà ammollirla, ed ammorbidirla con una porzioncella d'olio d' nlive. Veggali Penaberton, Farmacopea di Lond. p. 329.

Pillolt di Japone, pilula Japonesca. È quella una forma di medicamento preferitra nell' ultima noltra Jarmacopa,
di Londra, ed ordinasa nella leguente
guifa: Prenderai del fapone di mandonle quattri ence e d'eppio colaro, mezz'
oncia: d'ellezza di limoni, una d'amma: ammorbidirai alquanto l'oppio condel vino, o da andrai ben bene battendoquell' oppio, ed il fapone coll'ellezza,
fino a tanto che venga rutto tidotto aduna malfa di rai confilenza di comporne :
pillole

latendeli , che fimigliante forma di

dopen le fabble , e fecche afcole ; o per canali tortuofi , ed intricari , ec.

\* Menagio diriva la parola pileto da protita. a. d. colui che governa la prua. Altri dalla voce antica Francefe , pile , vofcello.

I piloti non fono ufiziali coftanti, e 6ssi a bordo de' nostri vascelli : ma per lo più vi vengon chiamati occasionalmente fulle Cofte, e fulle spiagge e fici ignoti al Capitano. - E dopo d' aver fatte le loro parti nel condurre il vascello ritornano al luogo dell'ordinaria lor refidenza.

Tra i Francesi, pitota è anco detro colui, che dirige il corso, o viaggio di un vafcelle ; ed è un ufiziale, al fuo bordo, il quale veglia e attende a questa fun. .zione. Vedi Conso, e NAVIGARE.

Vi fono due spezie di pitoti : gli uni fi chiamano piloti per le Cofte, i quali fono ben pratici del littorale o delle Coftiere , de' porti , de fondi , delle fecche, ec. ed i quali comandano, quando il vascello è vicino, o in vista de' lidi. Vedi Costeggiare.

Gli altri fono quelli che fann' offervazioni, e prendono le altezze in mare, adoprano il quadrante, attendono alla buffola, ec. Vedi Ossenvazione, AL--TITUDINE . ec.

Il pilota è sempre la seconda persona -nel vaícello; sa vascello da guerra,o mercantile. - In quello, il Capitano è il primo , il pileta il secondo : ed in quefto il padrone o capitano è il primo, ed il pilota dietro a lui.

Il pilota è anco il direttore del corfo, che sta al timone, e lo maneggia, o governa. Vedi TIMONE, ec.

9 PILSEN, Pelfina, città vaga, c forte di Boemia, capitale del circolo

PIL del medefimo nome, verso le frontiere del Palatinaso Superiore di Baviera. Quì fu dove nel 1733 fi accamparono le Truppe Austriache, una parte delle quali fi porto all'impresa di Polonia; e l'altra alla spedizione d' Italia. Detta Città è stara spesse volte presa, e ripresa nelle guerre di Boemia. Ell' è firuata fra i fiumi Mila, e Watto, i quali concorrono fotto questa città, ed è discosta 18 leghe all' O. pel S. da Praga, 21 all'E. pel S. da Egra. long. 31.20. lat. 49.46.

PILSNA, o PILSNO , Plifna, città della Polonia Minore, sopra un picciol hume, nel Palarinato di Sandomir, discosta 15 leghe da Cracovia.

PILTEN, oPYLTYN, città del Dacato di Curlandia, capitale d'un paefe del medefimo nome, ficuata ful fiume Windau, fra Goldigen, ed il Forte di Windau. long. 39.45. lat. 57. 15.

PIMENTO, una spezie di coccola aromatica, chiamata anco Pepe della Guinea. Vedi PEPE.

#### SUPPLEMENTO.

PIMIENTA. É questo nella Boranica il nome dell'albero del Pepe della Giammaica, i cui caratteri fono gli appresso:

Il tronco di quest'albero è della groffezza d' una buona cofcia, innalzantesi diritto diritto dal suo pedale all altezza a un di presso di quei trenta piedi , fasciato, e coperto da una buccia estremamente liscia, uguale, e levigata, di un color grigio, e spandente per ogni, e qualunque v. río delle ramificazioni; avente le estremità dei suoi ramuscelli guernite di foglie di varie groffezze; avvegnachè le fue foglie maggiori fiene spate, secche, e dal color verde, del quale erano per innanzi, cangiachi in un colore scuro, o brunastro, ed allora appunto si è che trovansi in pronto per elsor vendute, e mandate qua, e là ai Mercanti.

Le coccole colte mature vengono da quei Negti con ogni maggiore accuratezza (celte, e separate dalle altre, che debbon eserce conciosso di conloro polpa, baganza, fasticcia, e carnosa le fa disacconce, ed impropris per esse curate, e trattate nella sopradefeirita maniera delle coccole non mature.

Questo pepe particolare vien riputato pel migliore, e per la spezieria d'una sempre più benigna, soave, innocente di rutte le altre spezierie, e nata fatta per esfere usara dalla gente con affai più frequenza di quello fialo comunemente, e d'avere alfai maggiore spaccio di quello, che abbie avuto finora. Sorpaffa que-Ra droga di lunga mano moltifimi degli aromati delle Indie Orientali nella facoltà di promuovere la digestione del cibo, affortigliando gli umori filli, e groffi, moderatamente incalorendo, fortificando lo stomaço, dileguando, e sventando le flatuolità, e facendo rutti quei beni, e vantaggi alle budella, ed alle viscere, che noi possiamo mai promettersi dalle Spezierie.

Pracende il Classo, the questo fin ti garofano, o grypophyllosi di Plinico e da altri Autori è flato preso per l' amono, amonum degli Antichi. Ma ella non è cosa per conto altuno probabile, cho questa droga so l'e nota ai buoni Antichi, onne esseno noro, che quest' albero vesti, e venga sà nelle ladie Orientali, ma sottanto nelle ladie Orientali, ma sottanto nelle ladie Oriedentali. Qu'addi venno condotto in laghilerra,

onde fu spedito al Clusio, il quale di fu il primo a descriverio, ed a prefentre al Pubblico la figura, alleganadogli la denominazione di Amanum quorumdum, l'amomo di certuni, oppure garyaphittor Pitnii, il garofano di Plinio. Vegganssene le molter Trans. Fislo, fotto il n. 192. Vegg. di pari l'articolo Peru:

PINACOLO, \* e PINACOLO, nell' Architettura, il comignolo, o fia la parte più alta del tetto d'una cafa, che termina in punta. Vedi Tatto.

. La parola viene dol Lotino pinna, o . pinnaculum.

Questa sorta di tetto, presso gli Antichi, si appropriava a' Tempi; i loro tetti ordinari erano rutti piatti, o a modo di piottosforma. Vedi Piattaforma

Dal pinnocolo ebbe origine il frontone. Vedi FRONTONE.

¶ PINCHUEN, città della China; 2º. Metropoli della Provincia di Junnan. lat. 25. 43. long. 122. 1.

PINCO, un naviglio ufato ful mare; corredato d'aiberi e farre come gli altri vafcelli j fe nonche egli è fabbricato con una purpa roronda; le fafee e le coste facendogli un ral cerchio, che i fuoi banchi fon molno rigonti e sporgentia Vedi VACELLO.

T.1 maniera di fabbrica rende i piachi difficili da effere bordari; e parimenti lor facilita il portare maggiori pefi. — Ond' è che sono spesso adoprari per vaccelli da munizioni, e come ospitali nella flotta.

PINDARICO, nella Poefia, un'ode formata ad imitazione della maniera di Pindaro. Vedi Ode.

La maniera Pindarica fi diftingue all'.

fuor da' bacini, trovansi il mercurio e l' argento, al fondo, incorporati. - Questa materia, la chiaman pella, e di questa forman le pinee con ispremerne, quanto più poffono, del mercurio; prima con metterla in facchi di lana, e premendola e sbattendola fortemente; poscia gli danno una certa stampa in una forma di legno di figura orrogona, nel cui fondo v' è una lamina o piastretta di ottone tutta forara con piccioli buchi.

Tratta la materia fuor dallo stampo, fi pone supra un treppiede, sott' a cui v'è un gran vale d'acqua, e corertofi il tutto con un coperchio o capello di terra, vi si fa del fuoco attorno.

Così il mercutio che ancor resta nella malla, firiduce in fumi, ed alla fine condenfandofi, è precipirato nell'acqua; lasciandosi addierro una massa di grani d' argento di varie figure, che folamente, unendofi o roccandofi negli estremi, remiono la marcria porofa e lieve.

Questo è quello che gli Spagnuoli chiamano Pineas, le quali proccurano cotesti operaj di vendere secretamente ai vascelli che trafficano nel Mar del Sud; e con le quali, coloro che fi son arrischiati in un sì perigliofo commercio, hanno fatti si sterminati guadagni. Per verità i trafficanti in quelle parti ed in cotesta mercatanzia debbono usare un' estrema guardia, imperocchè i lavoratori Spagnoli delle minere fono genre vagabonda e ladra, e per far che le loro pinens pelino più del dovere, lono loliti empirle nel mezzo di arena o di ferro. Vedi CORMERCIO, PIECA, ec.

PINEALE, PINEALIS, nell' Anatomia, un nome che il Cattelio dà ad ana picciola glandula, nel serzo ventricole del cervello; a cagione della fua fo-

PIN miglianza ad una pina. Vedi GLANDU-LA e CERVELLO.

Ei crede che questa glandula sia il fenforium , o la fede dell' anima ragionevole. Vedi Sensorium. - Altri Autori la chiamano conoides, e conarium. V. CONARIUM.

PINGHIANG, Pinghianum, cirtà della China , 5ta Mercopoli della Provincia di Peching latit. 37. 37. long. 132.16.

PINGHO, città della China, 320 Metropoli della Provincia di Fokien, latir. 24. 34. long. 126. 44.

¶ PINGIANG, Pingianum, città grande, bella, ben popolata, e una delle principali della China, 2ª Merropoli della Provincia di Xanfi. Giace in terreno ameno, e fertile ful fiume Fuen; ed ha 34 città nella sua dipendenza. latit. 31. 10. long. 128. 14.

PINGLEANG, Pingleanum, citià della China, 4ta Metropoli della Provincia di Chensi , la quale ha un pompolo Palazzo, e parecchi bei Templi. Giace in un terreno ameno, e fertile; edha to città nella sua dipendenza. latit. 37. 12. long. 124. 18.

PINGLO, Pingtum, citrà confiderabile della China 4th Metropoli della Provincia di Quanfi. Ha 8 citrà nel suoterritorio e giace sul fiume Ly. lat. 26. 25. long. 126.44.

PINGUEDINE, nell' Anatomia,. l' ifteffo che Graffo. Vedi GRASSO.

Alcuni riftringono la Pinguedine, a quella forra molle ed umida di graffo, che rrovasi negli animali , immediare fotto la pelle, Vedi GRASSO, e ADEPS.

PINHEL , Pinellum , città piccola ma forte di Portogallo nella Provincia, di Tra los Montes, Capitale del Diftretto dello stello nome: fituata ove i sumi Coa, e Pinhel si c ongiungono insteme; è discosta 10 leg he al N. da Guarda, 27 all' E. pel S. da Salamanca. long. 11.18. latit. 40. 42.

PINNA, o PENNA, una voce Latina, che fignifica una piuma, o penoa. Vedi PENNA.

Si usa anco figuraramente questo termine in diverse arti per esprimere cose, le quali hanno qualche somiglianza, nella forma, alle penne; come le alette de' pesci, che son chiamate Pinnæ, ec. Vedi PINNÆ.

PINNE auris, nell' Aoatomia. Vedi ORECCHIA, ed AURICULA.

PINNA nafi, l' istesso che ata nafi. V. Naso, ed Ala.

#### SUPPLEMENTO.

PINNA. Così addimandasi nell'Isforia Naturale quella parte d'un pesce, la quale viene a distinguerlo dalle altre creature, che abitano osturalmente nell' acqua, conciossache non abbiavi innatura altro animale, falvo il solo pesce, il quale abbia delle pinne, e oco abbia gambe, o zampe.

La pinna è propriamente una parte, che rimane, o fiprogin fuori; oche rimanfattaceara, e pandente dal corpo del préce, ed è compolta d'on membana foltenura, e forretta da vari raggi, o dire le vogliamo offa bislonghe, le qualin alconi perfeci fon dure, e confifienti, e fiabili, ed in alteri per lo contrario fono cartilagnofe semplicemento femplicemento femplicemento femplicemento femplicemento femplicemento.

La definizione di una pinna viene propriamente ad escludere tutte quelle altre parti d'on pesce, che possano esfesezilevate, o prominenti dal corpo del medefimo, e che a un tempo stesso effet possano d'una struttura membranosa, che tuttavia portio feco l'apparenza , e la mostra d'una pinna, tuttochè queste nou abbiano neppur un folo dei divifati raggi, o picciole sostanze ossee dentro di se , e che per confeguente non poffane fervire alla creatura nell' ufo, ed ufizio delle piane stesse io auotando ; conciosfiache le cartilagini, o le offa, che fostengono, e forreggono le membrane delle pinne, sieno ciò che dà alle medesime l'adeguata, e la necessaria forza, confiftenza, e fermezza di far tefla, e di reggere al moto del corpo del pesce contro quello dell'acqua; quelle altre appendici, o dire le vogliamo dipendenze membranofe ai corpi dei pefci , noo possono per modo alcuno produrre questo effetto medefimo ; concioffiachè fendo prive del fiancheggio, e del fostegno di questi raggi, la semplice, e molle, e dilegino membrana non ha più forza, o facoltà di muovere l'acqua, di quello abbia la stella acqua di muoverla Quindi evidentemente apparifce l' uso delle ossa, o dei raggi fostentanti e sorreggenti le pinne, e la verità della definizione, che non è quella una pinna propriamente, la quale sia priva di questi raggi.

Le pinne, a motivo delle loro differenze, formano delle fommamente ovvie differenze fra le parecchie (pezie di pefci; e queste differenze sono per rapporto al numero, alla fruzzione, alla figura, e sinalmente alla proporzione.

Il numero delle pinne, includendovi la coda, è fommamente differente in differenti pefci. 1. In alcuni in tutto il pefce tavvifati una fola pinna. Questo avviene appunto nel pefce detto daglia. Autori Ophidium lumbriciforme, ed caisas.

PIN dio nella Murena. 2. In altri le pinne fon due di numero, come ravvisafi nelle petromizze, ed in fomiglianti. 2. Vi fono parecchi pesci, i quali hanno tre ninne, come, a cagion d' elempio, nel grongo, e nelle anguille, nell' Ofidio comune , nella balena della Grealandia, nella vacca marina, ed in altri tali. 4. Molti pesci hanno fimigliantemente quattro pinne, e del numero di questi fono il dolfino , la focena , e la feconda foezie dell'ago Aristrotelico, o sia l'acus Ariflotelis degli Autori. 5. Diverfi pesci hanno cinque pinne , come il pesce ammodire , o ha l' anguilla arenacea, il pefce spada, il lupo marino, la mola, o sia perce fole, ed altri non pochi. 6. Il pesce mucchioci somministra un esempio di sei pinne, poiche quella che sembra in apparenza la prima pinna nel dorfo di questo pesce, non è una pinna reale, ma foltanto un rifalto, o prominenza cutanea. 7. Moltifimi sono quei pesci, i quali fon guerniti di fette pinne , come a cagion d' esempio, il ghiozzo, il pleuronetti, il ciprino, la clupea, il coregone, gli ofmerri, i falomoni , il cobite , l' esoce, la cernua fluviatile, le gastero-Rea , gli fpari, i labri, il filuro , il muggine alaso, la remora, il caprisco, l'ippuso, il pompilo, e somiglianti. 8. Parecchi fono di pari quei pesci, nei quali fi ravvisano otto pinne; e diquesto nameso fono alcune delle perchie , la clarea, il cotto, il muggine, il labrace , il fudi, il mullo, il baccalà, il tracuro, lo sciene, Atracchino , l' uranoscopo , e quel picciolo poco stimabile pesciolino, che i Veneziani addimandano anguella. 9. Dalla scorpena del Rondelezio ci vien imministrato un' esempio d' un pesce avente nove pinge di numero ed ultima-

Chamb, Tom. XV.

mente gli sgombri, ed i tonni ci danno l'esempio d'undici pinne in un solo e medefimo pefce.

Meno numerole delle differenze finora additate sono quelle risguardanti la fituazione; ma elle non fono per questo meno ovvie , e meno esfenziali di quelle in rapporto al numero. 1. Trovanfi que-Re piantate, e firuate sì nella schiena, che nella pancia, siccome noi le veggiamo in ispezie moltissime di pesci. 2. Trovanti di pari le pinne piantate soltanto nella schiena. Questo rilevasi nelle petromizze, nell'ago lumbriciforme, ed in altri tali. 3. Alcuni pesci hanno per lo contrario le pinne, folamente nella pancia; Di questa spezie sono la balena di Grenlandia , la vacca marina , ed altri tali; ed a questo dee effere aggiunto, che le pinne del dorfo, e della pancia differifcono grandemente nei varj parecchi pesci nel loro effere piantate, e situate più o meno all'indierro, o più o meno all'inpanzi.

Le differenze della configurazione.o forma nelle pinne dei pesci sono di pari fommamente ovvie ed appariscenti. 1. Sono queste a un di presso triangolari in alcuni pesci, come a cagion d'esempio nei ciprini, nei Salomoni, ed in fomiglianti. 2. Alcuni pochi pesci hanno le pinneroronde. E finalmente, 3, Alcuni le hanno d' una figura quadrasa bislunga, o rettangolare, o forfe con più proprietà rappresentanti un paralellogrammo.

Ultimamente non dee per conto alcuno effere lasciata da un lato la differenza rispetto alla proporzione: concioffiachè sieno le pinne in alcuni pesci molto più corte, e più picciole del corpo: ficcome appunto avviene nell' università dei pesci ; ma in altri queste pinne medefime fono di un' ugual luoghezza g quella del corpo (tell' animale. Di questa spezie sono le pinne pettorali in alcuni dei legiri, come anche le pinne del ventre del muggine alato del Rondelezio, e d'altri Autori. Veggasi Arsedi, i (tiologia, pag. 4)

Aculei delle pinne , Aculei pinnarum, Nell' Ictiologia. Ciatcheduna apobli, o dire lo vogliamo rialzamento, o prominenza, o nellatesta, o nel corpo d' un pesce , la quale sia acura , od aguzza a fegno nella sua verta, od estremirà che fia capace di pungere, viene appellara un aculeo, aculeus, dagli A atori; ma gli aculei pinnarum, od aculei delle pinne in particolare, fono quei raggi pungenti,o dire le vogliamo offa, le quali servono per fostentare, e per forreggere le pinne , e questi venendo ad utcir fuori , e trapaffare l' orlo,o contorno della me:nbrana vanno a terminare in altrettante aguzze punte.

Altro non fono in fostanza questi aculei , che semplici ossicina cilindriche, dove per lo contrario le altre picciole offa, che farreggono, e fostengono le pinne, fono meno rigide, e queste all' opposto dell' altre sono piegate, e rivolcate . e non aguzze, o puntate : e fi-nigliantemente queste non sono femplici, ma bensì composte ciascheduna d'esse di due officina ftrettiffimamente l' un all' altro attaccate, ed aderenti. Mohitfimi di questi raggi vengono ad esfere difgiunti, od aperti, o divisi nelle loro estremità in due parti , in tre, ed eziandio in più ramificazioni, o spezie di ramificazioni ; queste , allorchè vengono ad effer condotte, od a sporgere fueri dell' orlatura della membrana, non fauno alcun male, e rilevafi agevolmente, effere le medelime composte di due pic-

ciolifime officina, ficceme appuno lo di li corpo del raggio. Gli sacidi del dorfo, e della pancia di tutti i pefci fono della medefima medefimifima natura, di modo che non trovanfi quelli ficapoli, e femplici, ficcome certuni fi fanno a fopporte, ponendocone inanazi degli efempli particolari; ma per lo contratio trovanii fempre, e colfantemente congiuniti, e counsefi nel fondo l'uno all'aliro per mezzo d'una membrana i, tuttochè quefa fteffa membrana fa coto picciola, e covicotta, o baffa, che in alcune fipezie di pefci riefee a flento tampoo viibile.

PINNE, Raggi delle pinne, Pinnarum Rodei. Veggah l' Articolo Raggi delle

Pinne, Pinnarum Radii.

Pinya Meriza. Così appellafi dagli Scrittori delle cofe naturali un tellacco marino, o fia pefce da nicchio, e maffimamente da coloro, che affai recontemente hanou retrata odi fimiglianti foggetti, che viene ad effere riportato al genere dei mufcoli. Veggafi l'Articolo Muscoto, oppure l' Artic Mytuuu.

É questo peíce dal nicchio fomigliantifimo al mulcolo in quel rifipetto da noi fotto el fuo refpettivo articolo appianto. «L'attacardi, cicie, no lugo, ove fi ferma, o fi filia, per mezzo d'un dato numero di filia, le quali procedonal di un corpo, crimangono affidie a qualfiveglta congiungeme foltanza, e dè quelto ano di quei pefci, che non altramente che il musi oli "polifiede la faculta di filiare a figio dei rapaneuli, e delle rughe, e fomiglianti. Veggafi l'Articolo Muserxo.

Le hla, che vengono da questo resta ceo hlare, sono infinitamente più fine, più segatigne, e più sottili di quelle del muscolostetto, malgrado l'ellere ii peanno 1711.

fee medelimo affaissimo più groffo del muscolo: avvegnachè il suo guscio, o nicchio arrivi bene spesso alla lunghezza di due buoni piedi Inglesi. Queste fila fono a vero dire . a stento men fine, e meno delicate, e fottili d'un finissimo semplice filo di seta filata da baco da seta, e non altramente che la Ressa seta, fono state in ogni tempo lavorate, e ridotte a comune no dell' uman genere. La spezie finissima del bitso degli Antichi era lavorata di queste fila medesime , e nella stella erà nostra vengono bravamente lavorare in Palermo, ed in parecchie altre regioni : e fannolene dei guanti, delle calze , degli ftivaletti, ed altre comodità per vestire, di pregio non mezzano.

Ella si è cosa agevolissima a concepirfi, che fila cosi fine, come fon quelte, non pollano ellere gran fatto forti, e refiltenti : ma quella forza, che manca ad un folo, e semplice filo vien compensata con lavorar quelle fila unite più in numero insieme ; avvegnaché quelle fila, che vengono filate da questo solo pesce Cono preffoche infinite. Queste fila non differiscono in cosa alcuna da quelle del muscolo, se se ne eccessuino unicamenge la loro finezza, e la loro lunghezza; la quale è veramente in queste fila molto maggiore, e per confeguente viene a renderle affai più prezzabili, e d'un valor maggiore. Sono queste fila probabilissimamente formare nella guifa, e maniera medelima, onde vengon fatte quelle dei muscoli e la pinna marina può a buona equità effere appellata, per via di distinzione, il baco da sera del mare, ed il mufcolo la ruga marina, e fomigliante. Veggafi la Tavola dei Nicchi, numero 20. Vegganfi altresì Memoires

Chamb. Tom. XV.

PINNÆ, fono quella parte di un pe-

fce, che è fatta a guifa di un' ala o penna? Vedi PESCE. L' ufizio delle pinnæ s' è creduto co-

munemente effere analogo a quello delle penne negli uccelli ; ed ajurare il pefce nel suo moto progressivo, o sia nel fuo nuorar : ma i più moderni Natora» listi trovano che questi è un abbaglio-

La coda è il grande instrumento dell' nuoto: Le pinnæ folamente fersono a tenere il pesce eretto, ed ovviare alla vacillazione, od all ondeggiamento di quà e di là. V. NUOTARE, CODA, ec.

Le pinnæ della Balena fi prendono comunemente per quella parre della balena , che il volgo chiama offo di balena? ma donde l'errore sia provenuto non è facile determinare.

Egli è certo , che quella materia fibrofa, e fleis bile che offo di balena chia. miamo, non è le pinna di cotefto pefce, ma piuttosto i suoi denti ; quella spezie di balene , nelle quali fi trovano queste pinna, non avendo altri denti. Cavafifi elle fuori dalla gola dell'animale, e fono per lo più larghe una spanna, e quattordici o quindici lunghe. Vedi Osso DE BALENA.

Le pinnæ della balena fono la parce più stimata o prezzata dell' animale. V. Pesca della Bilena.

PINNAS. Vedi Bere agli SPILLI.

PINNATA Folia, nella Botanica, fono quelle foglie delle piante , che han delle profonde intaccarure, od intagli, che fomiglian ad una penna. V. Fog LIA. - I PINNENBERG , O PIUNEBERGE PIOGGIA, una affai frequente ed uzile meteora, che dificende dall'alto in forma di gocce d'acqua. Vedi Metzo-BA, e Goccia. — La pioggia è probabilmente una nuvola precipitata, ficcome le nuvole non fono altro che vapori elevati dall' amidità, dall'acque, ec.

Ed i vapori dimostrativamente non sono altro che picciole bollicole, o vesiculæ distaccate dall'acque, per la forza del calor solare, o sotterraneo, o d'ambedue. Vedi Vapore.

Vedi NUVOLA.

Quelle velicule ellendo specificamence più leggiero che l' atmosfera vengono con ciò sollenute, sinchè arrivano ad una regione dove! ratia se quilibiro co elle; ed vio ondeggiano, sinchè da qualche naovo agente sono convertire in nuvole, e quindi in pieggia, neve, grandine, nebbia, o simili. Vedi Neve, Grandipune, e con conversione di conserva di conpune, e con conserva di conserva di conpune, e con conserva di conserva di conpune, e con conserva di conpune, e con con-

Ma vè qualche quefione incorno all'a agencie quefila formazione delle ouvole in pieggia, ec. I più vogliono che fia il freddo, il quale occupando cofanne mente le regioni fuperiori dell'aria, agghiaccia e condenfa le veficichette, al lozo arrivo da un luogo più caldo; le raduna affieme, e fa che parecchie d'effe di unicano in piecole moffe: mediante ciò la loro quantità di materia crefcendo in una maggior proporzione che la lor faperfizie, elleno diventan un pelo troppo grande per la fottil aria, e però difcendono in rioggia.

M. Derham spiega la precipitazione, coi: Che le vesculæ essendo piene d'aria, quando s'abbattono in un'aria più fredda che quella che contengono, la lor aria si contraeo riduce in uno spazio misore, e per conseguenza il nucleo acquo-

Chamb, Tom. XV.

che I aria, cc. Vedi Farddo.
Altri danno folamente al freddo
una parte nell'azione, e vi fan venire
cone fioa parte i venti : è chizo infatti,
che un vento foffiando contro una nuvola dec naturalmente fipinere le fue vefeichette l' une full' altre; per lo qual
medico diverfe di effe unendoli e raunandofi, come fopra, rendondi atte ad difeendere; e l' effetto è più notabile, fe due
venti oppositi foffiano verfo il medefimo
luogo. S'aggiugne a ciò, che le nuvole
già formate, venendo ad effere aggravate da nuove giunte di vapore che conriunamente afende, puonno quindi reariunamente afende, puonno quindi reariunamente afende, puonno quindi reariunamente afende, puonno quindi reariunamente afende, puonno quindi rea-

Pure, fecondo Rohault, la gran eagione ancor il cerca : quest'i avtore concepifee ch'ella fia il calor dell' aria, cha
dopo d' aver durato per qualche tempo
a flare vicinoalla terra, alla fine è portato su dal vento, ed ivi fciogliendo i
villi navofo i ce mezzo gelate veficule,
le riduce in gocce; che accozzandofi af,
fieme, dificendono; e la loro diffoluzione fi perfeziona nel loro progrefio per le
più baffe e più calde regioni dell' atmosfera.

derfi idonee a discendere. Vedi VENTO.

Altri, come il Dottor Clark, ec. aferivon questa dicefa delle nuvole ad un'
alterazione dell' atmosfera, più tosto che
alle vescichette; e suppongono ch' ella
nasca dal scemar della molla o forza elafica dell' aria. Vedi ELASTICTTA'.

Questa elasticità, che principalmente o totalmente dipende dalle eslazzioni feech eterrestri, esendo indebolita; l'azmossera avvalla sotto il suo peso; e le nuvole caggiono atteso il comune principio della precipitazione. Vedi Pasca-PITAZIONE. Ora le picciole vesicule, per uno, e tutti questi mezzi cominciando a discendere, continuano, non ostante l'aumento di resistenza che ad ogni islante trovano nel loro progresso per vieppiù denfe partidell'atmosfera.

Imperocchè tendendo tutte verfo il medelimo punto, cio il centro della terra, quanco più oltre dificendono, tanto maggiori coalizioni fanno; e a mifura delle coalizioni, viene ad effere più di materia fotto l' ifiefa fuperfizie; la fuperfizie folo ereficendo come i quadrati, ma la folidità come i cubi: e quanto v' è più di materia fotto le medefima fuperfizie, meno di fregiamento o di refifenza faravi alla medefima materia. Vedi BaROMETRO.

Goai, fe avvien che il freddo, il vento, ec. adoprino abbattanza preflo per precipirare le veficule afcendenti, innanzi che fieno arrivate a qualche altezza confiderabile; le coalizioni effendo poche in coal corra dificefa, le gocce faranno a proporzione picciole: e il formerafii ciò che chiamiam regiada. V. Ruela Ba.

Se i vapori diventano più copioli, e follevanfi un po più alto, abbiam nebbia, o cosa simile. Vedi Nebbia.

Un poco più alto ancora, producono una pioggia leggiara, ec.

Se nè s' abbarton col freddo, nè trovan vento bastevole per condensarli, odisiparli, formano un cielo pesano, denso, oscuro, che alle volre dura diverse settimane. Vedi Tempo.

Di quì possiamo spiegare molti seno:

meni del tempo ; e. gr. come una State fredda fia sempre una State umida; ed una calda , secca ; perchè il principio della precipitazione hassi in un caso, e manca nell'altro ; Perchè d'ordinario più cada di pioggia verso gli Equinozi; perchè i vapori s' alzano più abbondantemente del folito nella primavera, diventando la terra più alleggerira delle costipazioni brumali : e perchè secondo che il Sole recede da noi nell' Autunno, crescendo il freddo, i vapori che erano stati sospesi in alto durante i calori della Stare, vengon oramai giù spinti, ec. Come un Cielo fisto, denso, unito, e ferrato appena mai piova, finchè prima non fi rifchiari, o slarghi? appunto perchè i vapori diffusi egualmente deon prima condenfarfi, e congregarfi in nuvole separare, per far piovere ; mediante ciò il reflo della faccia de'cieli lasciasi aperro, e pervio ai raggi del Sole, ec. Vedi TEMPO.

Quanto agli altri fenomeni della pieggia, vedi Baronerro.

gra, vedi Daroner la yannità della pioggia checade, ed alla fua proportione in diverfi luoghi nel medefium tempo, e nel medefimo luogo in diverfi tempi, abbiamo buosa copia d'olferazioni, giornali, ecnelle Memorie dell' Accademia Francefe, nelle Tranf. Filof: e crediam che un p'ecolo faggio non ne fart qui dificaro.

Avendosi dunque calcolata o misurata la pioggia che cade ogni anno; la suamezzana prosondità o altezza, trovasi: come nella tavola seguente.

| 1                                                                                                                                                                                                                                                            | Altezza o                                       |                             |                                      | in varj luoghi                      |                                              | , e la fu                   | 1                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Townley nella Prov. di Lancaster, osserv. da M. Townley Upminster in Essex, da M. Detham, Zurigo ne' Svizzeri, dal Dottor Scheuchzero, Più in Italia, dal Dottor Mich. Ang. Tilli, Parigi in Francia, da M. de la Hire, Lilla in Fiandra, da M. de Vaoban, |                                                 |                             |                                      |                                     |                                              |                             | Oncie.  42 \(\frac{1}{2}\)  19 \(\frac{1}{4}\) 32 \(\frac{1}{4}\) 43 \(\frac{1}{4}\) 19 24 |
| Pro                                                                                                                                                                                                                                                          | portione                                        | della Pi                    | OGGIA di                             | diversi anni ,                      | l' un ve                                     | r l'altro.                  |                                                                                            |
| 1<br>1<br>1<br>1                                                                                                                                                                                                                                             | 700 I 1<br>701 I 1<br>702 2<br>703 2<br>704 I 1 | 3 5 5 6                     | 3 Cent.                              | 21 Onc.<br>27<br>17<br>18<br>21     | 78<br>42<br>51<br>20                         |                             |                                                                                            |
| Pro                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                             |                                      | diverse fingioni                    | l' una v                                     | tr l'altra                  |                                                                                            |
| 1708                                                                                                                                                                                                                                                         | Prof.in<br>Prfa.<br>Onc.                        | Prof. a<br>Upminft.<br>Onc. |                                      | 1708                                | Prof.in<br>Pifa,<br>Onc.                     | Prof. a<br>Upminft.<br>Onc. |                                                                                            |
| Gen.<br>Febr.<br>Mar.<br>April.<br>Mag.<br>Giug.                                                                                                                                                                                                             | 6 41<br>3 28<br>2 65<br>1 25<br>3 33<br>4 90    | 2 88<br>0 46                | 1 64<br>1 65<br>1 51<br>4 69<br>1 91 | Lugl. Agoft. Sett. Ottob. Nov. Dec. | 0 00<br>2 27<br>7 21<br>5 33<br>0 13<br>0 00 | 1 11                        | 3 50                                                                                       |
| Mezz'anno.                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 82                                           | 10 67                       | 17 31                                | Mezz' anno                          | 14 94                                        | 8 57                        | 15 35                                                                                      |

Pioggia Preternaturali, o Rovefei, come di Jangue, ce. elleno non fono rare no notri annali, ed anche nelle Storie Naturali, pure se si efaminano a rigore, le troviamo tutt' altra cosa che pioggia.

Il Dr. Merret offerva, che le pioggie fanguinofe non sono altro che gli escrementi d'insetti. — Imperciò Gassendo teca un esempio di una pioggie fanguigne in Francia, la quale atterti il po-

Chamb. Tom. XIV.

polo; ma che il Peirelcio trovò effere goccie rolle proveggenti da una l'epudi farfalle che volavano in gran turme, ficcome egli conchiule, dal vedere tai gocce rolfe ulcir da' medefami infetti, dal non gittarfi cotelle gocce fopra gli edifizi o fulla fuperfazie effetiere delle pietre, fiuorchè celle cavità, ne buchi, ec. e dall' efferne quei muti folamente. tinsti i quali erano attacco a campi, e, non quelli nelle strade; e solo a quell' alrezza, a cui eran solice volare le farfalle.

Il medefimo Dr. Merret aggiugne, effere evidentifimo che lepoggie di grano non fono aktro che bacche d'ellera, inghiotrite dallo flornello, c, di nouvo gittate fuori per l'ano. — Un efempio di tal pieggia l'abbiamo nelle Tranfaz. Filosofiche, dalla Campagna vicina a Britlol, per relazione di M. Cole; il quale avendone efamianto le gocce, le trovò effere i femi od acini delle coccole d'ellera, fofficia giò per la forza di gagliardi venti dalle rotri, dalle Chiefe, d'a camini, dai muri, ec. dove cano fatti lafciati da uccelli, e fopra tutto dagli flornelli, e delle mulacchie.

I Francesii hanne una tradizione di prioggia di piure, in una pianar dette leghe loncana da Arles, e da Marsiglia, chiamata la Caua, che di tai pietre è al presente utta seminata e copera.

La favola porta, che essendu da Ercole nel suo abbattimento con Albione e Bregione, a savor di Nettuno, mastelli dardi, fu foccorsio da Giove con un rovescio di queste pierre, le quali si vedono fin a di d'orggi. — Un airo detaglio della loro origine, vedilo fotto l'articolo Pierra.

Procese (Rains ael linguaggio marino degl' Inglefi) è un termine col quale fi dinora tutto quel tratto di mare al Nord dell' Equatore, tra i gradi 4, e 10 di latiudine, fra il Meridiano di Capo Vetta, e quello dell' Ifole le più Orientali del medefimo nome.

Questo tratto di mare è così nomato dalle quasi continue calme, dalle pioggie costanti, e dal tuonare e lampeggiare estremo, che iyi si trova, I venti, quando fossiano sono ritrosi piccioli ed incerti, e fi cambiano per tutt' attorno la bussoli d'ora in ora, di maniera che i vascelli sono ivi trattenuti alle volte per lunga pezza, e non possiono sar gran viaggio. Vedi Vento, ec.

#### SUPPLEMENTO.

PIOGGIA. Vien toccato con mano. come le veementi piogge, o scrosci impetuofi, e gagliardiffimi di pioggia in molijime regioni fon cagioni trifte di impoverimenti, e faccheggiamenti dei terreni, ed una verace maiattia delle raccolte nell'anno avvenire, e la ragione di fiffatto malore è pianissima; conciosfiachè da fimiglianti ferofei, e diluvi viene ad effere portato via dai campi, e sboccato nei fiumi il terriccio più fino. e quindi dai fiumi vien condotto al mare, e vuolvi tratto lungo di tempo innanzi, che il terreno fi riabbia, e fi rinfranchi novellamente: Per riparare alla fame, o careftia, alla quale trovanti foggette alcune regioni a motivo appunto d' un fiffacto disordine , farà di mestieri il piantare dei grossi broli, o boschesti d'alberi di tal natura, che portino frutto da cibarlene ; avvegnaché ella lia un' affai vecchia offervazione, che in quegli anni, che la raccolta del grano è trifta, e meschina, questi alberi esculenti producono copia più abbondevole di frutti di qualfivoglia albero. Questo può in parte effere attribuito all' universale umidirà del terreno, arrivante a penetrar tanto a fondo, quanto penetrano le radici di questi medesimi alberi, e tale umidità appunto cagionata da quefte impetuolitime piogge; ed in parte ai t loro tronchi zattenenti, e fermanti alcana porzione del terriccio più leggiero, e più fruttifero portato all'ingiù dalle veementillime piogge, e che per fifiatto mezzo vengano a provvederfi d'un letto di vantaggio di nuova terra. V egganfene le noftre Tranfazioni Filotof. nun. 90.

Ploggs preternoturali , o non naturali. Abbiamo numerosissimi racconti, e deferizioni nell'Istorie del nostro proprio Paele non meno, che d'altre Regioni eziandio, di piogge non-naturali, o fuori dell' ordine della natura, quali appunto sono le piogge di sassi, di polvere, di fangue, e pertino d'animali viventi, come a cagion d' esempio di giovanistimi ranocchi, o botte, e cose fomiglianti. Noi non dobbiamo rivocare in dubbio la verità di ciò, che Autori di veracità, e di credito ci riferiscono di spezie somigliante a segno di farci a supporre, che il cader dall' aria non altramente che una pioggia, i fassi, la pelvere , e fomiglianti , sia veracemente accaduto: tutto l'errore, ed il granciporro confifte nel creder cadute fiffatte fostanze dalle nuvole : ma rispetto alle botte , o ranocchi , ed al fangue , egli è certiffimo, che esse non caddero in conto veruno giammai, e l'opinione di ciò altro veramente, e realmente non fu , che un'illusione , ed un inganno degli occhi. Gli nomini nei loro racconti fono in estremo vaghi, e vanno ingordamente a caccia del maravigliofo; ma il favio, e giudiziose Lettore dee rigorofamente farfi ad efaminare ciò,che vien riferito di generazione, di cole fomiglianti, per non effer delufo, ed ingannato.

Hannovi due metodi naturali , per mezzo dei quali quantitadi di pietre, e faffi non meno, che di polvere, o cenere,

cader possono in certi dati luoghi particolari, fenz' effere stati generati nello nuvole, o caduti fopra la superficie della terra, come pioggia. Un metodo fi è per mezzo di turbini : il vento, cui noi frequentifimamente veggiamo portarfi via gli embrici e e le tegole delle case, ed isbalzarle a distanze sommamente considerabili, è ugualmente valevolissimo a sollevare una quantità di sasti, ed a scagliarli giù di bel nnovo in alcun altro luogo. Ma l'altra via, ch'è fenza confronto più possente, e terribile, e probabilmente grandemente uguale , e comune , fi è quella delle eruzioni, ed esplosioni dei Vulcani, e delle montagne ardenti, di scagliar fuori, siccome con pur troppa frequenza far fogliono, un' immenia congerie, ed una prodigiofa quantità di pietre, di cenere, e fomiglianti, ad altezza inconcepibilmente elevata nella regione dell' aria : e queste pietre venendo ad esfere orrendamente urtate, e portate qua e là da impetuolisimi venti turbinosi, i quali d' ordinario accompagnar fogliono fomiglianti ernzioni, e sbocchi; ed effendo questi fassi in se stessi molto più leggieri delle pierre, o fassi comuni, come quelli che sono mezzo calcinati, così possono essere agevolishmamente trasportati in vastissime distanze , e venire per confeguente a cadere in quei dati luo. ghi, gli abitatori dei quali nulla affatto sappiano dell' eccasione di ciò, quindi non può effer a meno, che dalla gente volgare ignorante, e di groffa pafta, non fieno realmente e veracemente prefe per cadete dalle nuvole. Ella è cofa molto ben conosciuta, che nelle mastime eruzioni dell'Etna nella Sicilia, e del Vefuvio presto Napoli delle immense congesi

rie di ceneri,e di polvere, e somiglianti, che sonosi vedute oscurare, ed ingombrar, l' aria, e spandersi, ed allargarsi sopra vastistima parce della superficie del mare, e cuoprire le coperte o punti dei bastimenti : e siffarto senomeno ad una tal diftanza, che apparifca a grandiffimo stento concepibile, che queste ceneri , ec. possano esfere state innoltrate cotanto, e per si vasto tratto di via; e con grandissima probabilità, se tutti i racconti di queste piogge delle particolari sostanze nominate, e riferite dagli Autori venissero raccolti, ed uniti infieme, verrebbe trovato, e toccato con mano, effer tutte, niuna eccettuata, accadute dentro di siffatte distanze di Vulcani; e se venissero confrontate rispetto al rempo del loro eller cadute, verrebbe. ritevato, come queste piogge verrebbero esarramente a corrispondere al tempo, in cui fono accadute le pur' ora divifate eruzioni di queste montagne ardenti, e di fimiglianti Vulcani. Noi fappiamo colla più appurata certezza, come delle eruzioni di cenere vomitate dal Vesuvio, sono state condotte, e sbalzate per un tratto di trenta, ed anche di quaranta leghe di distanza, e queste per alcuni particolari accidenti possono esfere shalzate, e traportate anche affai di vantaggio. Non dee effer supposto, che queste spezie di piogge di satii, e di ceneri, o polvere cadono dall' aria per un tratto di tempo continuato, non altramente, che le naturali cadute della pioggia, e che i frammenti , o pezzi di fimiglianti materie sieno così frequenti, come lo fono le gocciole dell'acqua; basta soltanto, che un dato numero di pietre, od una quantità di polvere, o ceuere, cada an una volta in un dato luogo, in cui gli

abitanti non possano avere alcuna cognizione di quella parte, dalla quale fimiglianti fasti, o ceneri vengano; ed in tal caso la gente volgare, e grossolana terrà per fermo, che quelle tali loftanze cadano effettivamente dalle nuvole. E di vero nel Cantone di Betna fra gli Svizzeri quella groffolana gence alcriffe a vero miracolo, che piovesse una volta della polvere, o terra, e dello zolfo fonra di loro; ed eziandio mentre il vento era a fegno impetuolo, ed imperverlante, ed i turbini così frequenti, che preffo che ad ogni momento la polvere, l'arena, ed eziandio le picciole pietre venivano alzate in quei mulinelli, e gironi che foglion fare i venti turbinofi, e venivano queste sostanze tutte levate da terra ad un' altezza grandemente confiderabile per l' aria, non fi sacevano que' babbuini a confiderare, che tanto lo zolfo scagliato fuori dal Vulcano, come la polyere, e somiglianti fostanze alzate. e follevate dai loro flessi piedi, era giuoco forza per legge infinitamente ovvia, ed indifpensabile di natura che dovevano di bel nuovo cadere, e piombare fopra la stessa superficie della terra in alcun' altro luogo. Egli è certissimo, che in alcune delle terribili burrasche, e temporali veementissimi grandinosi, ove 1 pezzi di duriffima e veramente faffofa gragnuola fono stari della grossezza, o circonferenza di parecchie dita, che in rompendo questi stelli pezzi groffi di gragnuola vi fono state trevate nel loro mezzo, o centro, ciò, che la gente comune addimandava pietre , fassi , ec. ma questi offervatori a mal tempo dovevano foltanto mettere in molle nell' acqua una di quelle , che effi chiamano pietre. di grandine, per vedere, e toccar colis

mano, che una di quefle loro pietre, e centomih anche fomiglianti fi farebbero ficiolte di pari nel centro loro, e nella più intima parce da efti malamente creata fidola, avveganche quefla fa foltanto p. e meramente formata di particelle di materia etrera ficiola, e slegara, le quali particelle l'a sequa efalara dal calor del fole aveva tiraxe, ed afiratte ab in eftremamente picciole mollecole con effa acqua; e queflo era unicamente fertoro e de la casa situa opaca alla parte interiore del congelamento, alla quale fi phiacciaff dell' requa foli di l'appa-

rente dutezza di fasto, o pietra. Il piovere del sangue è stato preso Sempre per un più terribile fegno, e per un augurio più fatale di tutte le altre piogge preternaturali già mentovate. Egli è certiffimo, ed indubitato, che la natura altrove non forma il fangue, fe non fe nei vafi sanguiferi degli animali, e per confeguente non puosii in verun conto aver un' ombra di credenza a fero. sci di sangue venuti giù dalle nuvole. Coloro, i quali fannofi a supporte, che ciè, che è stato preso per sangue, sia stato veduto cadere attualmente dall'aria, o venir già per l' aria, son ricorsi per la fua origine agli infetti volanti, e fuppongono, che le uova, o gli escrementi di certe farfalle scaricati dalle medefime mentre trovavanti per l'aria in altezze confiderabili, abbiano prodotto questo fenomeno. Ma questa sembra, a vero dire, una stranissima, ed insieme ridicola congettura; conciossiache noi non cono sciamo alcuna spezie di farfalle, i cui eserementi, o le cui uova, sieno d'un fiffatto colore, od il cui volo fia così elevato, od i loro fquadroni o trappe cosi numerofe, che possan esser arrivare a produtte fiffatto fenomeno.

Ella è cofa in estremo probabile, che queste acque sanguigne non fieno state da testa d'uomo vedute cadere giammai, ma bensì che il popolo in veggendo delle acque ferme, o stagnanti colorite di sangue, si sosse assicurato dal non conoscere ne sapere, come ciò esser possa accaduto, che in esse acque sia piovuto del fangue dalle nuvole. Un esempio memorabilissimo di questa fatta videsi in Haga l' anno 1670. Monfieur Swammetdam, che lo riferifce, ci dice, come una mattina tutta la Città rimale sbigottita in veggendo i loto Laghi, ed i loro fossi, e simiglianti tutti pieni di fangue, ficcome quella gente immaginavafi, ed essendo rimati certifimamente ripieni d' acqua la precedente notte, tutti convennero che forz'era, che nella notte antecedente fosse piovuto sangue. Ma un cetto Medico del Paese sendosi calato. ad uno di quei canali, ed effendofi portato a cafa una buona quantità di quest' acqua colorita di sangue, si fece ad esaminarla col microscopio, ed ebbe arilevare con ogni maggior certezza, che quell'acqua seguitava ad esser mera acqua, e che non aveva mutato neppur d' un menomissimo che il suo colore, ma che era piena zeppa gtemita di prodigioli sciami di picciolissimi animalucci roffi tutti viventi, ed aventi agiliffimi, e fommamente snelli movimenti, il colote dei quali non meno, che il prodigiofissimo numero loro venivano a fomminifirare una tinta roffa a tutto il corpo delle acque, entro le quali questi stessi animalucci vivevano, a chi non l'aveva così accuracamente, e da Filosofo esaminara. La certiffima evidenza, che questo era il morivo 'di tal' fenomeno, non fu però ballevole a far sì, che i buoniOlandeli non continualiero a tener la faccenda per un prodigio stupendissimo; avvegnachè non fenza gran prudenza quella gente si facesse a concludere, che la subitanea apparenza d' un tal numero d'animali era un prodigio ugualmente grande, che sarebbelo stata una verace pioggia di sangue; ed essi sono fino al giorno d'oggi più che ficuri, che questo stello portento venisse a predire, e ad effere come la fumata della scena di guerra, e della distruzione, che Luigi decimoquarto ebbe dopoi a condurre in quella Regione, che per innanzi goduto avevaper quaranta anni una non interrotta pace.

Gli animali, che nella divifata guifa coloriscono le acque dei Laghi, e dei fossi, e fomiglianti, fono appunto i pulices arborescentes, pulci alborati dello Swammerdamio, o fieno le pulci acquajole dalle corna ramificate. Sono queste creature d'un color giallo rossiccio, o dire lo vogliamo colore di fiamma: vivono questi animalucci intorno ai lati dei fossi sotto delle erbacce, e fra la mota, o fango, e perciò fono meno visibili, a riferva d' un certo dato tempo, che è fra la fine del mese di Maggio, ed il principio di Giugno. In questa stagione appunto queste bestiolucce lasciane i soliti loro nascondigli per divagare a talento qua, e là nuotando per l'acqua, e col fine d'incontrarsi, ed unirsi insieme per la propagazione della loro spezie; e per fimigliante mezzo vengooo ad effer vifibili nel colore, che danno all' acqua medefima. Questo è visibile più, o meno, od in una, od in un' altra parte di presso che tutte le acque stagnanti nella divifata stagione; e per appunto in questa medefima stagione sempre, e coPIO flantemente le acque sanguigne hanno intimorita la gente ignorante, e di grossa pasta.

La pioggia de ranocchi è un senomeno niente meno maravigliofo nei racconri di quegli Autori, che sono in estremo vaghi del portentofo, e del mirabile, di quello lo sieno le piogge del sangue, e di salsi ; e questo strano fenome. no vien supposto da costoro avvenire con tanta frequenza, che vi fono womini presso che innumerabili, i quali presendono d'essere stati così largo veggenti, d' aver ciò offervato infinite volte per efsi stessi. Queste pretese piogge di ranocchi, o di botte, sempre e costantemente avvengono dopo che fia per buon tratto di tempo corsa stagione asciutta, e que-Re ftefse fono afsai più frequenti in regioni calde, che in paesi freddi. In Italia fiffatte fognate piogge fono frequentissime, e non è già cosa rara il vedere le stesse strade della Città di Roma piene gremite in un istante di ranocchi noa meno, che di botte giovanissime, e fommamente minute, dopo alcuno fcroscio di pioggia. Questi animalucci saltellando per ogni, e qualunque luogo fra le gambe della gente mentre passeggia, tuttochè un'ora prima, ed anche meso non vi si vedesse neppure un menemo vefligio di fiffatte bestiole. E di vero questitali animalucci sono stati persino veduti cader dall' aria, o per l'aria fopra i navimenti. Sembra quelto fatto una validissima, ed una sortissima circostanza in favore della stolta opinione, che vuole, che fieno effettivamente venuti giù questi animalucci, tali quali sono, dalle nuvole; ma qualora uno facciafi a sensatamente esaminarla, diviene ipso facto un mero nulla; conciossiache que fle botticine, e questipiccioli ranocchi, i quali son veduri cadere dall'aria, sempre, e costantemente sono trovati morti, storpiati, ed infranti appunto dall' empito della cadura, nè vanno quà, e là saltellando, come gli altri; e questi dati animalucci non fono giammai vedusi cadere, se non se unicamente sotro le muraglie delle cafe, o d'altre fabbriche; dai tetti, e dalle grondaje delle quali fabbriche per mero accidente erano fdrucciolari, e caduti al basso. Il popolo, il quale ha in fe una pecca troppo ad elso connaturale, d'aggiugnere, cioè, ad ogni sofa che ha dello strano, o stravagante, molto di più straordinario, e mirabile di quello la cofa medefima fia in fatto, e sealmente tale, afserifce, efservi state delle persone, alle quali è accaduto, che nel mezzo di spaziose, ed aperte campagne fieno loro cadute dall' aria ful capello delle botticine, e de' piccioli ranocchi viventi; ma questa afferzione è una sciocchistima giunia, una vergognosa impostura, ed una falsicà patentissima.

Quelle date persone, le quali non postono per verun conto accordare, che questi animalucci cadano dalle nuvole, fi fono cimentati di sciogliere la difficoltà del loro instantaneo comparire, col farfi a supporgli schiufi dall' uova per mezzo di queste medesime piogge. Veramente da certuni fono stati supposti venuti suori, e fatti, e generati daila polvere, e dalla mondiglia: ma contro tutte le divifate supposizioni hannovi degli argomenti, che non, ammettono risposta. La generazione equivoca, oppure lo spontaneo producimento d' animali fuori della polvere, e della mondiglia ai di nostri non trova più luogo selle scuole, ne vi ha filosofante, per

PIO quanto zorico ei fiafi, e doz zinale, che ammetta si ridicola opinione. La caduta dalle nuvole forz'è, che distrugga di necessità, e che uccida questi tenerissimi. e morbidissimi corpicciuoli d'animalucci; nè in questo tempo esser possono schiusi dall' uovo immediatamente, ed in un batter d'occhio, avvegnaché nè il ranocchio, nè la botta, che è una spezie di ranocchio, non fa la fua apparenza appena che è uscita dall' uovo in questa forma, ma tiene le sue zampoline di dietro ravvolte, ed inviluppate in una pelle, ed è ciò che gl'Inglesi chiamano tadpote, e che noi diremmo ranocchio per anche imperfetto, o di fresco nato : oltrediche queste date botte, o rannocchi, che dai meloni, e groffolani nomini son creduti venuti dalle nuvole. sono almeno cento volte più grossi, di quello fieno quelli, che allora per allora fono usciti dall' uovo.

Ella si è cosa più che certa, ed indubitata, che le botte, od i rannocchi, che fanno la loro comparsa in questo tempo, erano già schiuti dall' uovo melto tempo prima, ma che le asciutte stagioni avevano fatto loro del danno, e gli avevano tenuti in uno flato pigro, s come addormentato entro dei fori . o forto coperte, e che tutto quello, che fa . la pioggia, si è, che viene a vivificarli, ed a ravvivarli , dando loro nevelli fplriti, ed invitandogli ad andare in traccia : di nuove abitazioni, e di goderfi quello elemento, il quale fu loro dal Creatore deftirato , perchè vi menaffero la maffima parte di loro vivere. Teofrafto, il fovrano Naturalista degli Antichi, e cha tutti forpalsò fra gli Antichi fteffi, affermò la cosa a capello la medesima. Nos graviama, come l'effore di supporre

creature fiffatte cadute dalle nuvole non è meno antico di quello si fosse questo medefimo Autore, e fimigliantemente la verità in tapporto alla loro comparfa, era fino da quel tempo conofciuta, e nota : tuttochè nelle età posteriori a questo grande Autore fia stata presa cura di tener agli uomini occulta la verità, e di comunicare a noi, e di conservarne l'errore. Noi troviamo, che questo venerabiliffimo fapiente in un frammento del fuo Trattato fopra la generazione degli animali, i quali compariscono in un subito, gitta a terra questa sciocca opinione, ed afferifce, come furono fchiufi dall' uovo lungo tempo innanzi, ed erano stati molto, ma molto prima animali viventi. Il Mondo però è debitore di questa verità al Sovrano Filosofo, Medico.e Poeta Italiano l'accuratifismo Francesco Redi, vale a dire, che Teofrasto ci ha fiffatia verità affermato : e che è esso Teofrasto stato il solo fra gli Antichi ; concioffiache questo valentuomo del Redi, anatomizzando alcuna di quelle bottici ne, e rannocchietti comparti cosi di nuovo in un subito dopo una pioggerella, ebbe a trovare nello ftomaco loro delle erbe, ed altra spezie di cibo mezzo digerito, ed egli facendo vedere questo patentissimo fatto ai suoi patriotti, ed amici in Firenze, da quel valentuomo, che egli era, interrogolli, fe effi fi faceffero a credere, che la natura, la quale generò questi animalucci, secondo la loro opinione, nelle nuvole, stata fosse così provida, che ella avesse di pari fra le nuvole stelle generato le erbe per loro cibo . e nutrimento.

Alla pioggia delle picciole botte, e de' rannocchi noi dobbiamo a buona equità aggiungere la pioggia dei grilli erbacei, e delle locuste, o cavallette; che fono talvolta comparfe in efercità fenza namero, e che fonosi divorate i frutti della terra. Non vi è stata la menoma supposizione, o pretensione di supporre, che questi animali sossero calati dalle nuvole, ma bensi che comparillero in iscena in un subito in numero prodigiolistimo. Il Naturalista, al quale noti fono i parecchi accidenti accompagnanti l' uova di questi non meno . che di fomiglianti animali, non può effere a meno, che ei non conosca, che alcune date stagioni riusciranno favorevolissime in modo particulare alle schiudersi delle medefime, e che il numero prodigiofo d'uova, che moltiffimi inferti fanno, non pollono le non le fomministrarci cia chedun'anno fomigliante abbondanza di tali infetti giovanetti, che non furono foggetti a parecchi accidenti, e la provida natura non prefest pensiero, siccome in moltiffime piante, di continuare la spezie per mezzo d' una congerie numerolistima di semi , dei quali uno solo in cinquemila peravventura bafterà, che getti le radici per continuare un numero uguale di piante. Siccome la faccenda cammina simigliantemente di questo passo pet rapporto agl' insetti, non può a meno, ch' e' non accaggia, che se una flagione propizia, e favorevole incoraggisca, e promuova lo schiudimento di tutre quelle divisate uova, picciolissimo numero folo delle quali era necessario per continuarne la spezie, farà giuoco forza, che in siffatte stagioni noi abbiamo un' abbondevolezza proporzionata di questi insetti medesimi. Avemmo noi stessi non sono che pochi anni quì in Londra una così prodigiosa congerie , e veramente una spezie di formis

colajo di quei picciolissimi scarafaggi, che noi chiamiamo comunemente Ladicom , vacca Signora, che non aveavi per questa ampisima Città angolo, o strada, che non ne fosse coperta, e tutta gremita. Ma mercè del progresso, che presso di noi ha fatto la Filosofia non havvi in Londra pure un folo, il quale afferifea, o penfi tampoco, che fia avvenuta una pioggia di fiffatti piccioli scarafaggi, ma ci contentammo, ed appagammo faggiamente noi stelsi con dise, che quella fi fu una stagione allai favorevole, e propizia per le loro nova. L' ultimo prodigiosissimo numero d' una spezie di bachi appellati proptiamente lombrichi, i quali devastarono, e corsuppero il grano, e l'erba per via di divorariene le radici , sarebbe peravvensura fimigliantemente stato supposto dalla gente in estremo portara a formaze d'ogni, e qualunque cosa un prodigio, che fosse piovuto lombrichi: ma la cognizione, che la Dio mercè dassi in Londra, e nell' Inghilterra tutta dell' Istoria Naturale, ci assicurò, che questi altronon erano, che vermi dai sei piedi dei comuni scarafaggi casalinghi, appellati volgarmente cock chafer, lo scazafaggio gallo.

La proggia dei peci i flato un prodigio dei quale innigitanemene è fato
chiacchierato grandemente in Francia,
eve le contrade di una Città, o Tergroffa, pufa in alcuna difianza da Parigi, dopo un' orribilissimo temporale
cacaduto, di notte tempo, al quale dibabicio, e divelle grofisimi alberi, asterrò motifisimi calamenti, e fece finiglianti gualti, e rovine, furono trovate
sunte coperre di peci di varie groffese.
Nono ui fa pure una fola fat tante per-

fone di quel luogo, che non penfaffe, e non tenelle per fermo , che questi stelsi pelci non follero caduti dalle nuvole, ne arrivo tampoco a forptendere la gente l'aifurdo coranto madornale, che un pesce della lunghezza di quelle cinque. e sei buone dita fosse stato generato nell' aria : nè valfe tampoco a dilungare la loro credenza da un tremendo miracolo fino a tanto che non vennero a toccar con mano, che una vastissima peschiera pienifsima di pefce, la quale trovavafa in una altezza posta in vicinanza della loro Città era stata totalmente soffiata via e lasciata asciutta affatto dal divisato turbine, e che dal medefimo turbine erano stati lasciati nel fondo della peschiera stessa i grossi pesci, e che tutto il pesce picciolo, e da frittura era statosbalzato, e sparpanato quà, e là per le firade.

In fomma, e fopratutto ogni, e qualunque delle fuppoffe maravigliofe, e prodigiofe piogge fono unicamente dovute, e riconofcono la loro origine, e cagione da tali foffanze, che fono flate naturalmente prodotte nella terra, o che in ella fono flate condotte, e trafoprate per puro, e mero accidente.

Nella Slefia dopo una carellia, e dififiatafais grande di grano in turca quella regiore, si avvenne un violentifismo turbine di venno, e d' acqua, e di indi turca la fuperficie della terra videli coperta in moltifismi luoghi di piccloli femi rotondi. Il popolo minuto, e la pl be turta diefi ad efclamare, che la Provvidenza Divina avven amadato loro quello cibo, e che avera fatro piove dalle nuvole del miglio: ma quelle femenze altro in foftanta non erano che vezi, e reali femi d' una fepetie di Veshock ha ofservato, come nell'acqua piovana di frefoe cadura dalle nuvole non dificeronovifi animali viventi ma che, poichè quell'acqua è flata quivra, dopo effer piovata, parecchi giorni, roveraffa piena gremira di numeri e congetie grandicisme d' animalucci così piccioli, che fono in properzione al tonchio, ogorgolione ciò che è questo infettuccio al cavallo. Iodia dalquanti giorni di più vengono fcoperri in quell'acqua medefina degli ainmalucci motto più grofsi.

Un'altra spezie in estremo considerabile viene a rilevarfi , e scuoprirsi nell' acqua piovana dopo l'esser caduta da alquanti giorni r questi secondi animalucci hanno due picciole corna , le quali fono in un moto continuo. Lo spazio trovanteli fra questi cornettini, è piatto, eure ochè il corpo sia rotondo, ma facentesi conico, o piramidale alcun poco verfo l'estremità, ove trovafi piantara una coda quattro volte più lunga del corpo ftesso, e della groffezza delle fila della tela del ragno. Questi animalucci fono a fegno minuti, che parecchie centinaja dei medefimi non vengono ad uguagliare la groffezza d' un granello d' arena; e fe questi per entro l'acqua vengono ad incontrarli in qualche filamento, rimangonvi d'ordinario intrigati, e fanno degli sforzi grandissimi per disimbarazarne le loro code.

Trovafi di pari altro animaloccio nell'a cequa piuvana d'una figura ovala avente la tefta nella fita più picciola effrentica. Hanno questi intinalucci buon aumero di piedi effremamente minuti, e finifiami, e pollono aloro piacimento contrarre da accordates i lora corpicciotelli iu una forma, e figurarotonda; la qual cofaetti famto, allorche i acqua va dicinguadofi

Chamb. Tom. XV.

ed efala lasciandogli in secco. Il diligen. tilsimo Monfieur Liewenoek ne offervo fimigliantemente una terzaspezieil dop.: pio più lunghi, e più larghi, ed otto volre più piccioli , quanto alla mole del fecondi pur' ora descritti; e questi sono. di pari forniti di picciolifsimi piedi, a fono in estremo agili , e snelli in ogni e qualsivoglia loro movimento. Ma i più vivaci, ed in estremo svelti di tutte le altre spezie finora divisare furono una quarra spezie ancora grandemente più picciola. Questi ultimi non arrivavano ad esfere la millesima patre della grossezza di un occhiolino di un pidocchio, e questi movevansi tutt'all' intorno con un' incredibile velocirà, e (veltezza. Veggafi Boker , il Microfcopio , pag. 82.

Pioggia Detre le cagioni della ploggia noverate, il prode Monsieur Defaguliets è d'opinione, che ella sia doveta alla perdita della elettricità nei vapori, dei quali son formate le nuvole; Veggansi gli Art. Vapora, ed Elet-TRICITA.

PIOMBAGGINE. V. PLUMBAGO.
PIOMBAIO, ( Arte del ). Vedi il feguente articolo.

PIOMBERIA, in Inglese Plambery\*, I' arre di fondere, preparare, e lavorare il piombo: e di adoperario nelle fabbriche, ec. Vedi Pioneo.

\* La parola i formata dal Latino plum-

Il piombo, che si usa in quest'arte, viene dalle miniere del piombo in gran verghe, o masse, dette forme di piombo, e che d'ordinario pesano cento libbre in circa al pezzo.

Siccome questo piombo & strugge far

The medity Gorgle

cilmente, fi puè con facilità gittarne delle figure di qualunque forta i facendolo feotrere in modelli di rame, di creta, di gesso, ec. Vedi Fonderia, e Statua.

Ma il principal articolo della Piomberia si è quello delle foglie, e cannelle di piombo. — Queste fanno la base dell' opera del Piomésso nella fabbrica: datemo persià una descrizione del processo di queste.

Metado di gittara foglite grandi di piombo. — Il piombo dellinato a quell' ulo fi
liquefà in una gran fornace o caldaja,
per lo più fatta di pietra viva e di terra,
e fortificata dalla banda di fuori con un
lavoro mafficcio di coccio e geffo. Al
fondo di quefla evvi un luogo più balifo
pel reflo, in cui fla difpolta una pentola o padella di ferro, per ricevere quanto
timane del metallo, dopo che fiè gittata
la foglia. La fornace è alzata fopra il
piano del pavimento in guifa taje, che la
padella di ferro vi ripoli giuto fopra.

Per far uso della fornace, la scaldano con legna, che vi metton dentro; ciò fatto, vi gittan dentro il piombo, alla mescolara co carboni ardenti, perchè vi si strugga.

Prefic la furnace fia la tavola, o forma, forpa la quale fi dee fodere i piombo. Elia è composta di gran pezzi di legui, ben commessi, e legati con islanghe di faro nelle estremità. Attorno ad essa corre un telaio, che consistei un no rio di legato, della grossezza di uno o due dalla avola, detto fibr. L'ordinaria larghezza delle tavole è da tre a quattro piedi; e la lunghezza da 8 fino a 2 op piedi.

La tavola è coperta di fina rena, preparata, con farla umida mediante un annaffiatoio, poscia layorata con un bafloncello: ed in fine, per renderla piasona e lifcia, la battono, e fanno ben piasota, con un maglio, e la piallano con una verghetta di rameo di legno.

Al di fopra della tavola ervi un tafrello di legno, il quale giuoca fugli
oti del tealaio col mezzo di una tacca
intagliata nell' una en ell'altra effremia della medesima; ed ècoliceato in
guifa, che tra esso e la trena vi sia uno
spazio proportionevole alla disegnata
grosseza della fogsia. — L'uso di quefro raftello si di spignere la materia,
mentr'è ancor liquida, all'estremis
della forma.

la cima della tavola v'è ena pala di ferro, ritangolare, la quale, dalla parte d'avanti, regge fopra l'orlo della tavola flefia, e dalla parte di eitero, fopra un trefpolo alquanto più baffo che la tavola. — L'ufo di quella pala è di condure nella forma il merallo, e il difegno della fua difpofizione obbliqua è, de l'ella venga con tal mezzo de effere capace di ritenere il merallo, e fare che via non ne forra ful lato d'avanti, ove non c'eorlo. — Alcune di quefte pale fono abbaffanza grandi per contenere quandici o fedici centinaja di piombo, e asche di niù.

Difpuña così ogni cofa, con una gran meßota di ferro prendune fiori il piembo liquefatto, rarboni, e rutto, dalla furnece: e di questo, misto com 'egli è, tiempiono la pala di-ferro. Quand' è piesa, ne prendon fuori: i carboni, e nettano il piombo con una disco cacchiaio di ferro, forato a guifa di mestula da fechiumare.

Ciò fatto alzano su la parte più baffa della pala mediante il fuo manto, con che fcorrendo via la materia liquida, e spargendosi questa in sulla forma, l'artesce la conduce e spinge all'estremità della ravola col mezzo del rastrello, diegli sa passare lungo gli orli, e così rende la soglia di un eguale grossezza.

Girtate così le foglie, altro non refla, che d'affilarle, cioì di farne piani gli orli d'ambi i lati, affine di renderli difci e dritti.

Metado di gistara fastili foglis di pionco. — La tavola o forma, che qui adopera, è di una lunghezza e larghezza a
diferezione, orlata foltanto da un lato.
— lo vece di rena la coprono con un
pezzo di drappo di lana, ben inchiodato
alle due effrentià per tenelo fisaro e
ben refo; e fopra questo mettono un panno lino affai fino. — I piedi della non
illà orizzontale, ma è moderatamente
inclinata.

Bifogna badær bene fopratutto al piombo, mentre fi fla flruggendo, a ffinch' egli abbia il giuflo grado di calore, in modo ch' ei venga a fcorrer bene, fenza bruciare il panno lino. — Ne giudicano con un pezzo di carta; perché fe la carta prende fuoco nel piombo liquido, è fegno ch' egli è troppo caldo: e s' ella non fi ragginaze di abbrutha alquanto, egli non è caldo abbaflanza.

Trovandofi egli adunque nel fuo giafuo grado, gli operal hanno un artirello,
ma diverso da quello descritto nel primo
articolo, posich egli serve tanzo di paper condurre il piombo liquido. — Egli
e in esserto uno stucchio di legno, senza sondo, e foitanto chiuso da tre bande.
Egli è abbatanza alto di dietro, ma i
dee lati, come due angoli acuri, si vanzo senpre cemando sino alla punta, dal

Chamb. Tem. XV.

luogo, ov' eglino si congiungono col terzo pezzo, o sia pezzo di mezzo, ove sino della stessa este pezza, che qualicicio alti sette o otto polici. — La larghezza del mezzo sa quella del rastrelilo, il quale pure sa quella della soglia, che si vuol gittare.

Si collosa II raftello in cima della vavola, che prima fi copre in quella parte con un cartone, che ferve di fondo allo flucchio, ed impedifice, che non fi bruci il pano lino, mente vi fi fla verfando il liquido. Il raftrello è difipolia dulla tavola in guifa, che la parte più alta miri all'eftremicà bufia della tavola, ce che i due lati obbliqui mirino all'efternià più alta.

Ora friempie di piombo il raftrello, econdo la quantità, che fi vuol adope, rare; il che fatto, due uomini, uno a ciafcun lato della tavola, fanno feendere il raftrello giù per la tavola, o pure lo tirano giù con velocità maggiore, o minore, a mifura che la foglia bada glare più o meno grofia; perocchè la grofiezza della foglia dipende fempre dalla prontezza, colta quale il raftello forueciciala giù per la forma inclinata.

Queste soglie di piombo liscie e fine fi mettono in uso talvolta fra le commessure di pietre grandi in sabbriche vaste, ec.

Metado di gittare cannelle s, înte faldatura. — Per fate quelle cannelle, hanno una specie di fornace, consistente in una gran caldaia di ferro, che posa sur un piedefiallo di ferro di convenevole altezza. La caldaia è circondata d'un lavoro mafficci di mattoni e terre graffa: restandovi sottanto una bocca o passaggio per introdurre la legna per di fotto, e per accendevi si sucose de un'altra pic; Baj, è una mistura di due libbre di piombo con una di stagno. Vedi SALDATU-RA, STAGNO, e STAGNARE.

PIOMBINO, regota a piombo, od cr chipenção, è un istrumento usato dal muratore, dal falegname, ec. per difegnare o rirare con esto delle perpendicolari; assim di giudicare sele muraglie ec. sono dritte, i piani orizzontali, e simili. Vedi Perpendicolare.

Egli è così chiamato, da un pezzo di piombo, attaccato all' estremità di un filo, o di una cordicella, che suol formare quest' istrumento.

Alle volte la cordicella discende lungo una regola di legno o di metallo, alzata perpendicolarmente sopra un'altra; nel qual caso ei diventa una livella. Vedi LI VELLA.

Sul mare il piombino si usa dal pilota per scandagliare la prosondità dell' acque. Vedi Scandaglio.

9 Plonsino, Plumitinum, città picciola e force d'Italia, ful mar Tofeno, munita da una Fortezza, capitale d'un Principano del medefino nome, il quale è fixuao fra il Senele, e di il Pifano, ed la il propii Piincipi, fotto la proteziona del Re di Nopoli, che hai il diritto di prefidira la fortezza. E diflance 6 legha al S. E. da Livorno, 2 43 l. S. O. da Firrenze, e 17 al S. O. da Siena. long. 28. 18. lat. 42. 18. la. 19. 24. 25.

PIOMBO, un metallo impuro, groffolano, e pefante; fra tutti gli altri il più tenero e più fusibile, quand'è purificato; i Chimici lo chiamano Saturno. Vedi METALLO.

Quelli che hanno fatta l'analifi del piombo, lo trovano contenere un poco di mercurio, alquanto di zolfo, e allai terra bituminofa.

Chamb. Tom. XV.

Il piombo si rinviene in vari paesi, ma abbe a la particolarmente in Inghilterra. Trovasi anco in diverte spezie di loci, e piette, alcune delle quali contengono in oltre dell'oro, dell'argento; ed altre, dello slagno, ec.

Si fquaglia in una furnace apparecchiata a quest'uso, con un gagliardafuoco di carb ne supra; secondo che si squaglia, corre per un canale da una banda; lasciando la terra, la pietra, e la scoria colle ceneri de' carboni.

Si purifica schiumandolo avanti che si raffreddi, e gittandovi del sevo ed altri corpi grassi.

Trevasi il piombo di più chiaro o più fosco colore, secondo che egli è più ameno porticato; abbenchè alcuni èciau della discrenza nel colore della micera, sempre più stimando quella che è la più bianca.

Alcuni abili Naturalisti osfervano, che il peso del piombo cresce, o nell' aria aperta, o fotto terra. - M. Boyle nota questo parricolarmente nel piombo delle Chiefe, che spesso, dic' egli, cresce e nel volume e nel pelo, così che diventa troppo pefante per il legname che prima lo fosteneva : lo che alcum splegano adducendo l'impurità, l'eterogeneità, e la testura lasca delle sue parti , col. mezzo di che le particelle dell' atia effendo ammesse dentro i suoi pori, sono attratte, e facilmente assimilate ad esso. Ma altri, i quali s' attengono in tutto all' esperienza, assolutamente negano il fatto ; come pur , ch' egli fi riproduca nelle miniere , avanti che fieno efauste. con lasciarle lunga pezza aperte riceyer. l' aria : cofa da altri pur afferita.

Il piombo è un metallo di grand' ufo; facilmente fi liquefà , e fi mifchia coll'

O 3

Quando la miniera è vicios alla superficie, l'erba talvolta trovasi di color giallo. Non fan caso della virgula divinatoria; ma pur dicono, che quando una miniera è aperta, possono congecturare per mezzo d'est virgula sin dove va la vena.

La terra miseraleora corre in un filo, ed ora disperdes nelle sponde; molte volte si sta fra le rupie di l'assi; parce d'essa è più dura, parce più molle; ora co-testa cerra si và diramando nello spar, attorno d'essa vè lo spar, e della calce, ed un'altra sostanza che chiamano croste.

Vi fooo varie preparazioni di piombo, che fervoco per vari ufi e bifogni.

Polver di Pionso, è una preparazione ne futa da viali; che fig., con gircare della polvere di carbone nel pionso liquefatto, e meficolare ed agitare la mafia per lungo remposifieme; per pol feparatos il carbone, o la terra, non fan che lavrafanell'acqua, e feccatal di nuo-vo.— Il fuo ufo fiè, per dar veroice eluftro ailo perzis.

Pion so Abbrucioto, plambum uflum, è un preparazione Chimica ufata nella medicina, fatta di lamoe di piombo liquefatte in una peotolacon del zolfo, e sidotte mediante il faoco in una polvere bruna.

Piombo Bioneo, usas da' pictori, e non è altro, che le sottili piastre di piombo disciolte con dell'aceto. Vedi BIANco, e Gerussa.

Il litargirio d' oro o d'argento, non è altro che il piombo adoprato oel purificare il rame. Vedi LITARGIRIO.

Pionno Rosso, è una preparazione di pionto minerale calcinato, e rubificato: usasi da pittori, da vasaj, e da medici. Vedi Minium.

Coll'ajuto della Chimica, fi cavano ... Chamb. Tom, XV.

anco dal piombo de' fali, de' balfami, degli olj, dell' aceto, un magisterio, ecsorto il come di Saturno, per tenere a bada gl' ignoranti.

Sale, o Zuccaro di Piomno, Saccarum Saturni, è un fale effenziale d'aceto, incorporato colla propria foffanza del piombo, o la cerufsa dificiolta nello fipirito d' aceto.

Bolfamo di Piombo, o Saturno, è un olio estratto dal sale di piombo per distillazione, dopo d'averlo disciolto nello spirito di trementina.

Maggiario di Pionno, è la calce di piambo puriscaco fortilizzazio. Si fa di piambo dificiolto nell'acqua fortis, verlandovi un'acqua fafa bitrata; dondo rifulta un magiftero estremamente bianco, che quando si mollifica e addoteifec con diverte l'avagioni, mechinisi con le mancchiglie per la faccia e pet il colorito. Vedi Massiffano.

Pionso Neo, è una spezie di pietra minerale, di un color neto, ma argotino e risplendente, che trovasi per lo più nelle miniere di pionto, e pare non essealtro, che pionto non arrivato a maturità: ufasi per toccalapis nel disegnate. Si squaglia o liquesa come l'ordinarie pionto.

PIOMBO , Plumbery. V. PIOMBERTA.

SUPPLIMENTO.

PIOMBO. Il merodo di separare il piombo dalla sua squagliabile cerra minerale, o miniera comune per mezzo dell'arce del saggiare, è il seguente s

Ti farai a pellare la miniera piombina a fegno di riderla una polvere groffolana, la quale affomiglifi ai granelli di groffa arena:pelerai poscia due centinaja docimaftiche di questa polvere, e le porrai in un crociuolo adeguato. Sopra quefto vafo vi collocherai una tegola, od anche un altro crociuolo: fa anche di mestieri, che la polvere divifata venga sparpanata, ed allargata per ogni, e qualunque parte del fondo del vafo. Alla bella prima lo tostetai in un fuoco moderato e mezzanamente attivo; ma dopoi andrai accrefcendo il fuoco a fegno, che il crocinolo medefimo facciafi roffo rovente; in questo stato ve lo lascerai per alquanti miauti, quindi leverai via la tegola, ed in cortissimo tratto di tempo la miniera piombina cangierà il natural suo colore nericcio in un colore giallognolo. Questo senomeno sa vedere, come allora è stata distipata, e fi è dileguata una gran parte dello Zolfo.

Questa polvere abbronzita Pandrai novellamente petlando riducendola in una polvere finifsima, e v'aggiugnerai il doppio della quantità d'ella polvere di mercurio nero, e delle limature di ferro non irrugginite, e di fondigliuoli di vetro, di cadauna di queste sostanze un mezzo centinajo docimafico, pesterai tutte queste sostanze ben bene, ed a dovere in un mortajo, affine di ben mescolarle, ed incorporarle insieme: pofcia le porrai in un crociuolo tanto largo, e capace, che vaglia a contemere ad un dipresso il doppio, o tre volte maggior quantità di materia di quella, che vi poni : queste materie le euoprirai nel disopra con tanto fal comune, che la coperta medefima del fale venga ad effere della groffezza della quarta parte d' un dito, ed andrai pigiando il tucto all' ingià colle tue dita; porrai una tegola fopra un picciolo crociuolo, e ne ferrerai le commellure con fifatto loto,

che vaglia a fartesta al fuoco, quindi asciagherai il vafo con un calore mezzano. Ciò fatto, collocherai il crociuolo in un forno a vento, e v' ammucchierai fonr' esso dei carboni, sicchè vengane a rimaper coperto all' altezza d'alquante dita. Allorche il crociuolo farà bene arroventito udirai fcoppiettare il fale, e questo fcoppiettio farà feguitato da un gentile strepito fomigliantissimo ad un foave sischio, il quale continuerà fino a tanto che conferverassi il grado medesimo di fuoco; ma quando questo sarà cessaro. andrai accrescendo il suoco sino a che tutta la massa siasi squagliara, lo che succederà nel breve tratto d' un quarto d' ora in un fuoco fijuagliante, mezzanamente attivo. Allora leverai via il crociuolo, lo porrai sopra il terreno della fornace, il quale terreno fa di mestieri onninamente che fia asciuttissimo; quivi lo batterai o percuoterai alquante volte con un martello, affine di far cadere il piombo tutto infieme nel fondo del crociuolo medefimo ; allotchè il vafo faià rafreddato, lo caverai fuori, e verrai a rilevare dal peso del regolo, che quantità di piombo quella miniera contenga. Veggali Cramer, Arte del faggiare, pag. 287.

re, pag. 287.

Può effere questo metallo ottenuto, e
proccursao dalla sua miniera, o terra minerale, sina quedta di qualunque spretieeffere si voglia per mezzo di un'aggiustamento a waj istrati, che i chimicia dadimandano stratificazione, con del carbone. Il metodo d'effertura ciò nel saggiare è l'appresso.

Prenderai per un centinajo docimafico della miniera un centinajo di mezz' once, o fieno tre libbre, e quattro mezz' once, affinche per fiffatto mezzo, ciaScheduna mezz'oncia potia stare in vece della libbra docimaltica : pesterai questa miniera in guifa, che venga ridotta ad una polvere grossolana, ed anche a picciole maffe della groffezza di un pifello. ma niente più groffe. Alla bella prima porrai questa spezie di polvere in una padella, o di terra cotta, o di ferro, e l'andrai dapprima riscaldando ad un suoco foave, il quale farà di mestieri, che su lo vada accrescendo grado per grado per fiffatto modo, che la massima parte dello Zolfo posta esferne dileguara. Allora avrai in pronto una fornace col suo letto fatto di loro , e di carbone pesto. A questo applicherai nel lato esteriore un altro letto unito al medelimo per mezzo di loto, affinche la materia colance, o scorrence fuori del foro inferiore , allorche farà aperto , possa essere ricevura entro il medelimo. Andrai circondando tutt' all' intorno quelto letto esteriore con dei recenti carboni accefi, ed andrai riempiendo tutta la fornace col medefimo materiale da fuoco, atfinche polla rimanere perfettissimamente asciutta. Allora con un pajo di mollecse andrai flizzando, ed irritando il fuocopel tratto d'un quarto d' ora, poscia y' andrai ponindo in più, e più volte la miniera; ne lascierai per modo alcuno d' aggiungervi alquante scaglie di ferro; la miniera forz' è che fiavi collocata in guifa , che venga a rimanere sopra i carboni , lasciando libero il foro , per cui dee passare il baro del mantice; ma proccu-1 sando, che queko non venga a roccare il muro della fornace. Proccurerai, che la fornace per lo meno per due terzi fia piena di carbone, e proccurerai, che que. La flefo carbone medefimo fia in pezzi d' una mezzana groffezza, e poiche ver-

ravvi collocata, o faravvi flata collocara ciascheduna porzione della miniera, v. aggiugnerai sopr' essa una porzione più abbondevole di carbone. Allorche faravvi collocata rutta la quantità della miniera, tu continuerai a foffiere fino a tanto che sia consumato tutto il carbone: allora ti farai a verfare dell' acqua fopra il primo letto a gocciola a gocciola, affine di rafreddare il piombo in ello letto raccolto, e per vedere se fra le scorie trovivifi alcuna porzione di piombo stanziante; ed in evento, che ve ne la lo andrai separando, e lo peserai tutto infieme, e da questo verrai colla più accertata ficurezza a conoscere il valore della miniera stessa posta nella divisata maniera a cimento, e ciò, che ottener polfane lo squagliatore. Vegg. Cramer, Arte del Saggiare, pag. 298.

Questo metallo, rispetto all'uso comune, sempre, e costantemente contiene alcuna porzioncella d'argento, il quale pero non è in tal copia, che vaglia il pregio dell' opera, che vuolvi per separarlo. La porcione comunissima non è mai più di due fole dramme per centinajo docimaítico. Questa, tuttochè d' una leggerifsima confeguenza in alcun' altra occasione, nulladimeno viene con estrema diligenza ricercata dai Saggiatori delle miniere dei metalli, e mafsimamente per rapporto alle miniere dell' argento, per la separazione del quale dalle medefime viene il piombo stello impiegato: e questo cagiona un errore: grandilsimo, allorchè venga trascurato il suo calcolo, nello stimarfi il valore d' una miniera dal faggio. Questo venendo ad accrefcere l'argento, perciò viene perpetuamente con ogni accuratezza: lottratto dai più diligenti Saggiatori Le per far ciò con minor briga, e difturbo, vien granellata una buona quantità di piombo tutta in una volta per siffatto ufo, e mescolata colla crivellatura , o stacciatura. Adunque la quantità usata, e mella in opera comunemente nel faggiare una miniera, dee essere messa alla prova, e cimentata fola in una coppella; e la pallottolina d'argento, che questa miniera somministra viene ad essere diligentissimamente conservata. Dopo di questo, allorche la pallottola d'argento prodotta da una miniera d' argento è pefata, quella pallottolina d'argento dasa, e somministrata dal piombo, dovrà esser posta entro l'opposta bilancetta fra i pesi, ed allora i pesi bilancianti la pallottola, senza altra briga, o disturbo. verranno a dare il pelo dell' argento somministrato dalla data quantità della fua miniera. Veggasi Cramer, atte del faggiare, pag. 216.

Tutti i metalli posson essere considerati in certe date circoftanze come agenti alla foggia, e maniera di menstrui l' uno fopra l' altro, e di quefi niuno ha altrettanta forza e facoltà di fiffatta fpezie quanto il piombo. Quando il piomboe esposto ad un suoco mezzanamente attivo in un vaso di terra cotta, la superficie della massa liquesarra viene incontanente, ed in un subito a rimaner coperta di scorie in forma d' una sottilissima pellicina di parecchi colori. Allora quando il faoco è a fegno accrefciuto, che giunga a fare i vasi intieramente rolli roventi, quelta pellicina fi fquaglia alcun poco , e viene ad effere fcagliata alle fiancate, o lati del vafo in forma d' una materia furfuracea di vari colori giallognoli, o biancastri, appellata litargirio. Dopo di questo il piombo fquagliato fuma, el e picciole goociole, non altramente che le prime fcorie, alzanfi, enuvano come piccioli globaleti d'olio fopra la fuperficie ; queste vannosi l' ana dopo l'altra aggiungendo al litargirio nelle fiancate, o lati del vafo; e se il fuoco venga confervato, e mano uno in questo grado, tutta la inciera fostanza del piombo verrà ad effere alla persine cangitata in litargirio.

Se al piombo nella divifata guifa fumante vengavi aggiunto del rame, vi cagionerà e vi produrrà una più vivace. e più vigorosa ebullizione di prima, ed il rame scoppia, divides, e sembra, che divenga una massa omogenea col piombo stesso : quella malla è fragile, e friabile ; ed in evento, che ella fia fatta con porzioni uguali di piombo , e di rame, quando vien rotta, affomigliafi a capello all' acciajo temprato. L' oro, e l'argento squagliati nella divifara guifa col piombo divengono simigliantemente fragili, e stritolabili, e l' ore con una picciolistima mescolanza del medesimo piombo divien pallido.

Lo stagno, ed il piombo liquefanno si infieme per mezzo d'un fuoco tanto violento, che basti a liquefare il piombo folo; ma quando questo grado di fuoco è accresciuto a segno che arrivi ad arroventire il vaso, immediatamente lo flagno follevafi fopra il piombo in forma di piccioli rialti, o montagnolette di polvere biancastra, di modo che il tutto viene a presentare una mostra, quale farebbe , fe flate folfero gittate pel vaso delle ceneri; e io stagno in simigliante guifa calcinato , quando è raffreddato diverfifica nel fuo colore , veggendovifi del bianco, del giallo , e del roffo. Il piombo fino a tanto che coa-

ferva la fua forma merallica non puosi per modo alcuno unire col ferro, tuttochè venga violentato col fuoco il più gagliardo, che mai si possa.

I semi-metalli, o mezzo-metalli vengono tutti ad effere agevolissimamente squagliati col piombo per mezzo del fuoco, e se questo venga ai medesimi aggiunto in quantità soverchia, vengono i medefimi a perdere la loro martellabilità.

Il piombo non meno, che tutti i prodotti di quello per mezzo d' affai esergico fuoco cangiansi in vetro; e questo vetro, od in luogo del medefimo il litargirio squagliato con delle pietre , e con altre fostanze vetrificabili eziandio, le fa precipitare in vetto con molto minor fuoco, di quello altramente vorrebbevi; e se un'abbondevolissima quansità di fiffatta vetrificazione, oppure di litargirio vengavi aggiunta, diverrauno quelte pietre, e quelte foftanze vetrificabili affortigliate a fegoo, che scorreranno, e precipiterannosi per i lati feffi del vafo. Le pietre da calcina foffrono il cambiamento medefimo per mezzo di quella ftella materia; e le pietre incombustibili con un' adeguato manipolamento, e trattamento foccombono alla medefima fatalità: ma. qualora però queste divisate operazioni non fieno diligentemente, e per acconcio modo guidate, e condotte, il litargirio, od il vetro del piombo vallene via folo pel vafo. Fra i metalli il litargirio agevola di lunga mano lo squagliamento del rame, e del ferro a forza di fuoco, ma viene a confumare un' affai confiderabile quantità dei nieralli medefittai, e precipita ello stello con ciò, ch' ei possiede in verrificamento ; e final-

mente tutto lo stagno, e la sua calcina vengono ad effere con grandissima difficoltà vetrificati per mezzo del vetro di piombo, nè per mezzo del medelimo fanno la menomifsima perdita. Ma fe l' oro, e l'argento sieno frequentemente liquefatti col litargirio, verrà alla perfine trovato, e toccato con mano, come avranno perduto alcun poco del loro pelo; ma quelta picciola quantità non è distrutta, ma può colle dicevoli, ed adeguate operazioni effer di bel nuovo cavata fuori, e ricovrata di dentro il litargirio medelimo.

Egli è stato provato per mezzo delle esperienze di diversi Chimici , che il piombo contiene un mercurio reale fcorrente. I Signori Kunkel, e Becher, sì I' uno , che l' altro separarono bravamente dal piombo il mercurio; e Monfiene Groffe, membro dell' Accademia Reale delle Scienze di Parigi, ha giustificate le esperienze di questi valentuomini coll' aver dimostrata la cosa medefimat per mezzi non solo differentissimi . e tut' altri da quelli, de' quali eranfi ferviti Mesheurs Kunkel, e Becher, ma eziandio a quelli totalmente opposti . e contrarj. Si facevano i primi a supporre, che il mercurio nel piombo contenuto, vi fi trovaffe fiffato , o per mezzo degli acidi , o per mezzo degli zola, e per questo appunto servironsi di materiali. alcalici per isprigionarnelo, e per dargli polfo, e fiancheggio. Monfieur Groffe per lo contrario (ervifsi dei foli acidi, e per mezzo di quelli venne a proccurare da questo metallo un purissimo mercario scorrente. Il metodo tenuto da quefto valent nomo confifteva nello iciogliere queste lattre di piombo nello spirito' di nitro indebelito con una quantità oguale d'acqua. Offereevei egli allora una pôferer precipitata di un color grigio, la quale allorche venne mella a prova coll'oro, oppure col rame, si manifichò baravanen e per mercuriale, come anche nella medefima divistar polvere ebbe a rinvenirvi dei reali globuletti d'argento vivo. Vegg. Mem. de l'Acad. Roy, des Scienc. de Paris, anno 17313.

Siccome poi non è per alcun modo poffibile, che gli acidi vengaoo a formare col piombo il mercuiio, così ella fi è cosa evidentisima, e palpabile, che ivi trovavasi di necessità il mercurio stesso

originalmente.

Nel porre a cimento il piombo per mezzo del faggio dello specchio ustorio, un pezzo di quello metallo aggiuflato fopra un carbone squagliafi per intiero egregiamente bene, e poiche fiafi liquefatto dileguali intierissimamente, e vaffene in fumi ; fe poi venga posto fopra una pietra, alzavi un grandissimo fumo, e vi diviene alla perfine un fluido fottilisimo avente una grandissima fomiglianza all'olio, oppure ad una refina squagliara; e questo liquore in raffreddandoß, vassi fistando, e diviene una spezie di verro, il quale possiede questa particolarissima qualità, che trovasi sempre, e costantemente composto di laftre, o dire le vogliamo fcaglie alla foggia medefima del talco : questo è d' un colore verdastro, oppure giallognolo con afcune marchie, o tacche rofsicce, ed in toccandolo riefce infinitamente morbido. Se questo venga tenuto per più lungo sempo net foco dello specchio ustorio; va allargandosi, dilarandosi, e spandendost intorno intorno sopra la piesra, e grado per grado va eziandio infi-

nuadodi, e penerrando la foftara della medefian pierra, permunose i fluo fiquagliamento. Se la calcina comune di piombo, il piombo rolfo, oppure il litargiavengato melli in opera in litogo del piombo piano in questa medefima esperienta, a
l'effetto, o la riuficia fi è la medefima 
medefimilima a capello; concioffachè il 
cutto diveni una fottiliffima materia
fluida, la quale in raffreddandofi viene
a fomminifitare un vetro singliato fomigliantiffima latalco. Vegganfi Memoires
de T Acad. Roy. des Scienc. de Paris;

Se questa spezie di verro talcoso del piombo venga esposto al foco medesimo della lente, o specchio ustorio collocato forra un pezzo adeguaro di carbone, fi Iquaglia fal farco, ed in un batter d' oca chio, e ricovia, e rialfume la forma di piombo; e se allora venga levato via, e che sa lasciato raffreddare, non è per conto alcuno, ne pel menomifsimo rapporto differente dal piombo comune. Se la calcina di piombo rollo, oppure il litargirio, vengano nella guifa medefima fquagliati fotto il foco dello specchio ustorio sopra un pezzo di carbone, anche quefte foftanze medelime tutte ri. covreranno simigliantemente, e riassu.

meranno la nativa forma di piomboDa eutto quello egli apparifice, avervin el piombo una marcria oleofa infiammabile, la quale vien dal medefinno agevolnente cavata fuori, tanco per mezro del fucoco foiree, quanto a forza del
fucoc comunet di più , che la bafe del
piombo, la quale comparifice fola, quando quella materia oleofa medefina ne
è iltata dilungara, è una terra feagliofa; o
sfogliara, dell'indole, e oatura del talco:
funamene, che quella materia oleofa
efinalmene, che quella materia oleofa

del piombo non è nè poco, nè punto diversa dagli olj dei vegerabili; conciosiachè l'olio del carbone fia valevole di perfectissimamente supplire il suo suogo, e di restituire per conseguente alla divistas terra ralcosa di bel nuovo la sua nariva, e genuina sorma di piombo-

È cofa oggimai ortimamente conofeiura, che il piombo nello flato fuo naturale è un metallo pochifisimo fonoro, ed è una maniera di dire proverbiale sata per ogni e qualunque metallo, il quale fia meno fonoro degli altri, o dell'afato, il dire, che è un metallo muno come il piombo.

Nulladimeno il celebre Monfieur Lemery fece una volta vedere al dotto Monfieur Reaumur, edopoi a tutta la Reale Accademia delle Scienze di Parigi, una muffi di pi-mbo, la quale era flata Jalciaza da uno de fuoi vafi, dopo alcune chimiche operazioni, la quale, allorchè veniva percoffa, gitrava fuori unvivacissimo, efformamente acuro fuono.

Non ebbe Monfear Lemery dopoi occasione di riperere l'esperienza medefima, la quale somministrogli questo 
piombo sommamente deguo d' estre 
considerato di vantaggio, e latici al valentistimo Monseur Reaumur tutto t' 
agio di rintracciar la maniera per ottenere lo stesse de sincipale de la considerata
mence li venne fra mano, senza la 
priga, che il faerbbe stazo giucoc forza il softire dal fare una somiglianteri 
eserca : edapparisca da ciò, come un migliajo di volte ci siamo imbattuti nel
piombo sonoro, senz'eserci campoco avvedusi; chè i fost tale.

Una parzicolarità fiffatta non è già, come altri peravventura fi farebbe a crodeto, l'effetto d'alcuna speziale operazione , ma trovafi realmente diperse in ogni, e qualunque piombo, il quale dopo lo squagliamento abbia assunto qualsivoglia forma certa, e regolare, e questa è una forma, che gli viene quafi sempre data dall' accidente in fimigliante occasione, vale a dire, nel liquefarlo, Il metodo comune di liquefare il piombo per gittarlo nelle forme , fi è quello di squagliarlo in padelline di ferro : radissime volte addiviene, che tutto quel piombo, che trovasi liquefatto nelle padelline fia colato, o gettato entro la forma, ma rimanvene una piccola quantità, la quale in un batter d'occhio va formandofi in una maffa entro la padellina medelima, e questa è appunto quelle maffa, la quale è sempre, e costantemente fonora. La fua figura effer fuele comunemente, o quella del fegmento d'una sfera, oppure d' una sferoide, e questa è piatra, od appianara da uno de' fuoi lati, e convessa dall' altro lato. Questo è tutto, quello, che fembra, che quella maf-. fa abbia di regolarità. Le padelline fono . ordinariamente fommamente irregolari , ed occorronvi mille aleri accidenti. dai quali viene impedito, che il piombo riceva alcuna forma determinata. Le masse sono irregolarmente convesfe nel loro lato inferiore, o di fotto. e nel lato loro superiore avvi d'ordinario un rialzamento, o rigonfiamento , il quale trovali calcuna fiata nel centro, ma con molto maggior frequenza sopra uno dei lati. Le masse di spezie somigliance esaminate dal celebratiffimo Monfieur Reaumur , erano d'ordinario, più o meno del diametro di quelle tre dita, e della groffezza a un di . presso della terza parte di un dito ; quede maffe riuscirono suste in grado some

PIO fottili come la carta, siccome affaissime fiare suole accadere, non vi è bisogno di alcun'altra cofa, falvo il tagliarle e pareggiarne la massa medesima diligensissimamente. Ed in fatti sperimentali costantemente, come il fuono va via via faceu. dofi più chiaro, che queste orlature vengono tagliate, e contornate. Quella faccenda ponfi agevoliffimamente alla prova, e ne viene ad effere intieramente, e perfettifsimamente determinato, per quanto tratto, o spazio queste sottili orlature debbano effer tagliate e ritondate, per mezzo di piantare la maffa medefima in equilibrio fopra la cima di un dito, e col percuoterla con una chiave, o con altro istrumento, o corpo duro, manon mai

con altro pezzo di piombo. Ella fi è adunque cofa evidentiffima. che è appunto il gistare il piombo in una certa data forma quello che lo rende fonoro, malgrado la naturale motbidezza delle sue parti;e che in tali circo. stanze, ad onta di questo medesimo non mezzano ostacolo, viene a formare delle vivacistime vibrazioni. Ella non è però la fola forma quella , la quale produce questo effetto; avvegnachè dei pezzi della figura a capello la stessa, formasi tali a forza di martello, o di taglio, fono stati trovati perfettamente musi,non altramente che il piombo in qualfivoglia alira massa : adunque lo squagliamento. ed il getto, oppure il raffreddarfi del piombo dallo squagliamento in questa tal forma fi è un punto essenzialissimo per la sua senorità. La figura esterna veramente è necessaria, ma ricercavisi di pari indispensabilmente una configurazione interna delle parti del metallo,che non può dargli in conto veruno od il puro taglio, od il folo martellamento:e di

bio certe date proporzioni della loro groffezza al loro diametro, le quali possono benissimo renderle più o meno sonore, ma tutte fono in fasti considerabilmente tali. Në è già l'essere squagliato il piombo in una padella alcuno accidente, o circoftanza effenziale per gendere queste masse di piombo sonore; avvegnaché de pezzi della groffezza medesima liquefatti nell' arena riescono ugualmente sonori, che quelli squagliati entro le padelline di ferro; e quindi riuscirà agevole il gettare il piombo in differensi forme di terra con ogni e qualunque delle varietadi delle tigure sferoidali ; e quindi venghiamo di pariad imparare, ed a sapere, quale sia la proporzione, che dà molto ajuto, e fiancheggio al suono. Non è impossibile simigliantemente , anzi è possibilissimo, che riescano fonore delle figure di foezie differenti: ma Monfieur Reaumur ne cimentò una convella da ambi i lasi, ed ebbe a trovare, che non aveva, nè produceva il menomissimo suono. I più grossi, ed i più fatticci deschi di piombo son trovati alcuna volta fonori, ma non mai altrettanto tali , come le figure da principio descritte. Hannovi simigliantemense due citcostanze, per le quali la stessa massa cavara dalla padellina squagliante. non è fonora : una di queste circostanze fi è, quando la malla medelima trovafi copetta d'una spongosa incrostatura grosfolana, e rozza; e l' altra, allotche le fue orlature, o contorni fono estremamente fottili per alcuno spazio confiderabile, Questa schiuma per tanto viene ad essere impedita per mezzo di levarla, e schiumarla via mentre il metallo tropaŭ in futione: e quando le orlature fono

Acto carto è lonrano il marrellamente dal poter date a quella metallo uni fiffact na proprietà, che anzi per lo contrario è valevolifismo a roglierla, quando la potificele; concidinche tutti quelli getti naturalmente fosori del piombo fannofi alia più la guidi ped nortisi, i ne fiendo le fonore maffe marcellare; o batture con dei corpi della medefina durezza.

Il chiariffimo Autore di queste medefime offervazioni ci ha fomministrato in altro luogo un' istoria della disposizione, ed ordine, che prendono le parsicelle di tutti i metalli nel loro raffreddarfi da uno staro di liquefazione ; ed ha offervato, come nel piombo le particelle si vanno ordinando in una spezie di fibre in questa medefima azione. Ella fi: era pertanto cofa agevole a concludere: daquelto, che un fimigliante ordinamento, e disposizione delle particelle fosse quello, il quale venisse a rendere un gerto d' una tal figura sonota. Questa faccenda con forma agevolezza venne messa al cimento; poichè se la cosa fosse cosi , il diflurbare , e scomporre queste medefime ibre nel loro ordine , e ferie acquistata, avrebbe di necessità dovuto non Tolamente scemare, ma distruggere totalmente il suono delle masse piombine : ma ebbe l' esperienza a far toccar con mana, che una fiffatta conclusione era foverchio precipitata, e che il piombo, in tutto che venille dimenato, esmosso incorno incorno enero la padellina durante il rempo del fuo raffreddarfi, ed essendo inquieraro, ed impediro dall' ordinamento delle fue parti per qualfivoglia altro mezzo; nulladimeno non trovosti aver perduto d'un menomissimoche la fua fonora qualità. Quanrunque la disposizione , e distribuzione delle

parti di quelto metallo in fibre, non fia la cagione del fuo divenir fonoro, nulladimeno egli è agevole l' offervare, che queste fibre sono composte di varie regolari congerie di granellini , e questi posfon effere continuati finche ei mantienfe nel suo stato naturale, durante il raffreddamento, turtoche vengano impediri dal moto del precipitarfi nei loro ordinamenti e distribuzioni naturali. Così l' agitare, e dimenare la materia, mentre sta raffreddandosi , può coll'impedire le concrezioni di queste fibre, non fare la menoma ingiuria, o pregiudizio al suono, mentre i colpi d'un martello, i quali forz' è , che di necessità distruggano la figura di questi granellini , può effere! con fomma naturalezza supposto ; che distruggano questo medesimo suono intieramente; conciossiache questa qualità dipenda evidentissimamente da quelle vibrazioni delle particelle del metallo in essendo percosso; e questi granellini mentre trovansi nella loro figura naturale propria, e che sono disposti in una massa d'una grossezza, e forma determinata, possono agevolmente esser concepiti capaci d' una vibrazione , la quale non possono altramente dare allorche fon batturi, e renduti piatti, od appianati, e framischiari, ed incorporati l'une coll' altro , e che è rimafa alterata la figura della massa, che da essi vien formata.

Simigliant i freculazioni non fono ghi fenza l'adi toro. E'di vèro dile mon dee fappolto, c'he quali voglia forma, a ella quale il piombo polla eller geretato, polla di pari farto corrispondere all' offerto dei più fonori metalli pollo campane, e foniglianti: ran egli e probabilifimo, che il gerto dei metalli saturalmene foderi in una forma, y o figura i, a qual ferdori in una forma, y o figura, il qual fer-

la render può un metallo, naturalmente muto, in grado fommo fuonante, venise a rendere i loro suoni grandemente più perfetti, più penetranti, e più chiazi. La sola esperienza può decerminar questo, e può distinguere ciò, che è foltanto probabile, e ciò, che è realmente vero: Sembrerebbe, che la corrente forma delle campane de' nostri glorni . la quale ebbe indubitatamente l' origin fua dall' offervare, che le pentole, ed altri vafi fatti, e destinati per ufi più immediatamente necessari, davano un gran fuono : e quindi, allorché dovettero effer fatte le campane gli uomini gittandole nella forma più comoda, che potevano a un di presso di quella figura. Avevano essi avuto delle uguali opportunità, ed occasioni d' offervare la qualità fonora dei metalli gettati nella forma, o configurazione di fegmenti di sfere, ed è sommamente probabile, che in quel tempo tutte le campane del mondo fossero di quella forma. La figura delle campane, che è di prefente in ufo, è a dir vero, fommamente comoda per tenerle sospese nelle Chiese, e somiglianti ; ma vi ha grandissima ragione di supporre, che un metallo proprio getcaro pella forma fooramentovata farebbe infinitamente più adattato per i campanelli degli oriuoli, ed altre campane di quelle date case ove rendesi necessario un fuono affai grande, e squillante. Siccome in queste l' Artefice trovasi limitato alla groffezza, non altramente. che in parecchie cole di spezie somiglianze, così havvi gran ragione di cre-. dere, che questa qualità sonora del piom. be in una certa determinata forma potelse dare delle ntiliffime tracce per i cugiofi argifi di migliorat grandemente la:

pratica corrente, e comune. Da tutto ciò egli apparisce, che le campane possono benissimo esser fatte di piombo, e che verrebbero anche ad effere sufficientemente fonore, ma che però non fareba bono di lunga durata. La loro figura vorrebb' effere di neceffità quella d'un fegmento d'una sfera più grolla, e fatticcia nel mezzo, e che venisse gradatamente affortigliandofi via via, che va accostandofi all'orlo, o contorno; e la verace proporzione di questo diminuimento di groffezza verrebbe ad effer rrovata agevolmente a forza d'esperienze, e quando fosse trovata, verrebbe a far roccar con mano, come questo metallo è in farto affai più fonoro di quello sia stato finorarilevato tale. Da tutto questo fimigliantemente apparisce, che il piombo è on metallo naturalmente fonoro, tuttochè per inpanzi sia stato supposto il contrario, vale a dire un metallo naturalmente muto : che vi ha una forma particolare, in cui rendefi grandemente tale : e finalmente che noi venghiamo a distruggere in esso questa sua proprierà col martellarlo, distruggendo la martellatura quei granellini, dai quali dipendono le sue vibrazioni. Veggansi Memoires de l' Acad. Roy des Scienc, de Paris . 200. 1726.

Piono alla Melicia. Viene queflo metallo altamene celebrato da alcani Scrittori di Chimica per le fue fovrane virrà medicinali ma con unte queflo in gran lodi, e panegirici fembra queflo in realcan metallo da non darfi internamente fenza grandifima precausione, e che il prudente, e doste. Medico lo debba piattoffa consuspanea pplicazioni eflerne, e per una mero medicamenta.

es . o terra minerale è velenola a fegno. che i fumi, o vapori ascendenti dalle fornaci , ove quetta è lavorata per la feparazione infettano, ed avvelenano l' erbe di rutti iluoghi circonvicini, e fanno eziandio morire quelli animali, che pasconsi dell' erba medefima. La sua migliore preparazione si è lo zucchero di Saturno , Saccharum Saturni , il quale, quantunque fia capaciffimo di far del bemefizio grande nelle emoragie non meno, che in altri casi , nulladimeno egli è di pari nato fatto per ingenerare delle coliche d'una spezie così violenta, che il rimedio foventi volte viene a riuscir peggiore, e più reo della stella malattia.

Le preparationi del piombo, che fono affai indo d' di nothi fono, 1. Il Minio, Miniam, o dir lo vogliamo il Piombo offono. 2. Il Lirargirio. 3. Il Piombo abbrugiato, Plumbau mylam. 4. La Cerufía. e. g. lo zucchero di piomo, o aucchero di Saurno, Sechanum Se atanti. Vegganfi gli Articoli Minio, Li-TARGIRIO, ec. ec.

Balfam di Prosso. É queflo un medicamento efferno àlzato fino alle fit-lle per i fuoi mirabili efferti celle ulceri di vecchia data, e d'acute. Queflo balfamo è comprofip o em rezzo di melicalare un' oncia di succhero di piombo con due once d'olio di rementane, e cil collocare quefla miflura fopra un fuoco d'arena, renendovela fino a tanto che il fale fali ficiolto. Per iffatto merzo l'olio viene ad acquiflare un color roffo, e viene denominato Balfamo di piene.

Prombo nero, nella Mineralogia. Veg. l'articolo Nero piombo.

Piomeo abbrugiato, plumbum uflum. Questo piombu abbrugiato è unicamente adefinato per usi esterni. Possede questo

Chamb. Tom. XV.

le virtà attribuire al medefimo negli unguenti, e negl' impiaftri, come nel litargirio, e nel minio. Mefcolato ia forma d'unguento col folo lardo, viene a formare un unguento buono per le morici.

Piombo calcinato. Veg. l'artic. Ve-

Coesione del piombo. Allorche una massa di piombo viene ad esfere applicata ad un' altra con tutt' e due le superficie lifce, uguali, e levigate, la loro coesione è sommamente straordinaria. Il celebre Dottore Defaguliers fece quefte cimento con due palle di piombo, una delle quali pelava due libbre, e l'altra una libbra : da ciascheduna di queste avendo il valentuomo tagliato un picciolo segmento del solo diametro della quarca parte d' un dito, dieffi a comprimere, e pigiare infieme queste due palle colle proprie sue mani, dando loro una volcara per fare, che le superficie venisfero a toccars più strettamente, che fosse polibile. Queste palle si forrellero bravamente l'una l'altra , e fostennero il peso di sedici libbre; ma un peso alcun poco maggiore le arrivò a disgiugnere. Allorché vennero esaminate, dopo di effer rimale flaccate le superficie toccanrefi , fu veduto , che non trascendevano il picciolissimo diametro della decima parre d'un dito. Ma dee effere offervato, che nel ripetere l'esperienza il peso ricercato per disgiugnere, e separare le palle non fu il doppio efatramente il medefimo , ficcome , a dir vero, ei non è in qualfivoglia delle esperienze di quefta spezie, e questo per inhuitamente patenti, ed ovvie ragioni.

Vetro di piombe, Veg. l'artic. Va-

D

portantesi in una linea retta sempre piomba, oppure taglia la strada col suo piè destro. Sissatto movimento vien detto dai Francesi Entameria Chemin, tagliare la strada. Veggasi l'articolo Taellara la strada.

Piombo nativo, Plumbum nativum. Vien pretefo da certuni, che il famolifsimo piembe minerale trovato in vicinanza di Freyung nel Palatinato superiore, fia effettivo, e reale piombo nativo. Ma questo è un patenrissimo errore. Noi abbiamo un' istoria di ciò nelle nostre Transazioni Filosofiche, la quale non fomministra ombra menoma di fondamento per effere d'un tal fentimento. Tutto quello, che ivi vien detto del medefimo fi è che in quel tempo veniva grandemente filmato fra i faggiatori dei metalli; come quello, che non conteneva ombra menomissima di mescolanza d'altri metalli. Questo lo faceva sommamente prezzabile a questi medefimi Artefici, avvegnaché venisse a liberarli da moltifsima confusione o briga, o diffurbo in separare il plombo dalle sue materie eterogenee : ma quivi viene espressamente afferito, che questa fi è una terra minerale, od una miniera, e non già un metallo nativo; concioffiache ivi abbianvi due spezie della medefima, vale a dire una, che è una pietra cristallina, la quale è pressochè tutto puro piombo; e l'altra non così ricca, ed abbondevole , ma d'una teffitura più groffolana, e più ruvida. Ne l'una, ne l'altra di queste due spezie è in conto alcuno piombo nativo. Quello, che è degno d' effere offervato fi è, che tutt'e due queste spezie di miniera di piombo hanno meno apparenza d' effer tali di quello abbianta tutte le noftre miniere Chamb, Tom. XV.

comuni di piombo. Vegganfi le Trans. Filosof. n. 3. Vegg. di pari l'articolo Prombo, qui sopra.

PIONIERE \*, nella guerra, un guafiadore, o lavoratore in un esercito, impiegato ad eguagliar le strade, per fazpassare l'arriglieria: a scavar linee, e trincee o sosse, miniere, ed altri lavori.

Menagio deriva la parola dal Latine peditones, diminutivo di pedites: Bocharte la deduce dai Pacones, popolo d'Afia, il di cul principole impigo era fiavar la terra nelle miniere, ec.

PIPA, è una macchinetta popolare, che fi ufanel fumar tabacco; e cofta di un lungo tubo fottile, fatto di terra o creta, che ha ad un capo un piccolo vafe, o fornelletto, chiamato il camino, per ricevere il tabacco, il di cni fumo di cira con la bocca per l'altra eftremità. Vedi Tauacco.

Le Pipa fon fatte di varie maniere, lunghe, conce, pianeo lifee chiette, a lavoro, bianche, verniciate di vari colori, ec. — I Turchi ufano le pinlunghe treo quattro piedi, di legno perfurato, al cui eftremo focano una fepezie di noce, o guicio, che ferve quafi di fornello, e che dopo d' avere fumato, ne levan via.

Pire \*, dinota un vafe, od una mifura di vino, e d'altre cofe che si computano colla misura del vino. Vedi Misura.

\* La parola è formata dal Latino barbaro pipa, vafe, botte, ec.

La pipe, o butt contiene due hogshend, quattro barili, o cento eventi fei galloni (o metti fecchi nofirali listiani) e comp 3. Quindi, però che ogni multangolo fi paò dividere in triangolare; ogni piramide al tresi è la terza parte di un prifina, che fi fla fopra la medesima base, o della medesima altezza.

4. Se una piramide taglili da un piano a b e, parallelo alla fua bafe ABC; il primo piano o la prima bafe farà fimile all'

ultimo.

5. Tutte le piramili, tutti i prifini, cilindri, ec. fana in una ragione compoda delle froro baft ed altitudini; perciò, fendo le bafi eguali, eglino fono in proportione alle loro altezze; e fendo le altezze eguali, in proporzione alle loro bafi.

 Le piramidi, i prifmi, i cilindri, i coni, ed altri corpi fimili, fono in una ragione triplicata delloro lati omologhi.

7. Le piramidi ec. eguali, reciprocano le loro bañ e altitudini, cioè l'altitudine di una è a quella dell'altra, come la bafe dell'una alla bafe dell'altra, ec.

8 Una sfera è eguale a una piramide, la cui bafe è eguale alla fuperfizie, e la fua altezza al raggio della sfera.

Mifuere la fuperficie la falidată di una Pira anide. — Trovace la folidită di un prisma, che la l', illesta base che la data pizamide. Vedi Parisma. — E dividete que sta per tre; il quoziente sarà la folidată della piramide.

Supponete v. gr. effeții, la folidită del prifma trovata 67010328, la folidită della piramide troveralsi così 22336770.

S'ottien la superfizie d'una piramide, col trovar l'arce si della base ABC, come de' triangoli laterali ACD, CBD, BDA. Vedi Triangolo La somma di questi è l'arca della piramide.

L' esterna superfizie di una piramide retta, posta sopra una base poligona re-

Chamb. Tom: XV.

golare., è eguale all'altitudine d' uno de triangoli, che la compongono, moltiplicata per tutta la circonferenza della base della piramide.

Defineure une Pina Auton force in piac no. — i. Delineate la bafe, r. gr. il qtiangolo ABC (fe la piramide richiella è triangolare), così, che il lato AB, finppofio effere violt odi etter, non di efprima, 2. Sopra AC, e CB, coftruite i triangol'ADC, e CDB concorrenti in un punto determinato, v. gr. D) e cirate, AD, CD, BD: allora frà ADBC una piramide triangolare.

Coffrair un Pira MIDE di cettone, ec.—
Supponete, v., ex. che fi ricerchi una jiramide triangolare. 1. Col raggio A B deferivete un arco BE, fig. 7-y-) ed ap,plicatevi tre corde eguaii BC, CD, ed
DE. 2. Sopra CD coltruite un triangoto equilatero DFC, e tirate le linee rette AD ed AC.Quello carrone ec. ellendo tagliato nel contorno della figura, quiel
he reftal denteo formerà una priemide. 1.

PIRAMIDE Troncata. V. TRONCATO.
PIRAMIDE \*, nell' Architettura, di-

nota un folido e massiccio edificio, che da una base quadrara, triangolare, o d' altra sorma, s'erge scemando sino a un punto o vertice.

\*Alcani dirivano la perala da mon, gtaino, edamam, colligo; col preteflo, che le prime piramidi fina fiate fishbricate dal Pariraria Giufeppe per granaf.— Ma Villalpando, con molto più di ragione, la diriva da my, floco; preché finife in pueta come una firmma.

Quando fono fireite nel fondo, cioc, la loro bafe è affai picciola, fono chiamate obelifchi, ed aguglie. Vedi Oberisco.

S' ergon alle volte delle piramidi per conservar la memoria d'eventi fingolari,

D 3

\* La parola è formata dal Greco montre; febbre, da no, fuoco.

PIRETRO, PIBETREUM, patietaria di Spagna, una radice medicinale acida, che fi reca da Tunifi, e dall' Italia; di una qualinà calda, e discuziente: #fata per alefsifarmaco e flegmagogo; come anco per placare il dolore de' denti, e nella composizione dell' aceto.

Ella è di una lunghezza mediocre; la sua grossezza, quanto il dito mignolo, un po' grigia di suori, bianchiccia di dentro, e d'un gusto acuto e caustico.

Si pretende, ch' ella abbia preso il iuo nome da Pitro Re d' Epito; ma non vi è gran bisogno di ricortere a un miflero, la fua caustica qualità essendo sufficiente per datte il nome di prattram, dal Greco 100, fuoco. — Si debb' ella feegliere nuova, secca, dura da rompersi, ec.

Chiamali una radice falivaria, perchè tenuta in bocca, punge, e muove lo scarico della saliva.

## SUPPLEMENTO.

PIRETRO. Il Pitetto o Pilatto, Pyretton, nella materia Medica, è una radica, o radice, della quale i Droghieri ce ne vendono indifinatamente, e promifeuamente due frezie; l'una coirc, he è la radice d'una pianta corimbifera decritta dagli Autori coll' appreflo parole, cioè, Pyrethrum fore Bellistis, o fia il Pilatto Spagnoslo; e l'altra il Pyrethram monthiferam, o fia il Pilatto rapprefentante unombrello; e dè una difputa fra transcription, quale delle due fpezie fia veramente la propria, e la genuina. La deficizione la licitatei della medefina da Diolocoirde, ficcome ella è differente-

Chamb. Tom. XV.

mente scritta, così ella serve per provare bene l'una, e l'altra, adattandosi sì all' una, che all'altra di rutt' e due.

Le radici del Pilatro Spagnuolo son quelle, nelle quali frequentiffimamente c' imbattiamo. Quelle sono d'ordinatio della lunghezza di quelle tre, o quattro dita, della groffezza d' un dito mignolo, verdastre, rugose, o grinzose nel di fuori, e biancastre nella loro parte interiore, e d' un sapore agro, pungente, od ardente. Quelle poi del Pilatro fatto ad ombrello fono della lunghezza medelima, ma alcun poco più fottili, d' un color grigio pendente al bruno al di fuori , e bianche nel di dentro, e fon guernite d' una spezie di barba nella loto estremità, o cima alquanto assomigliantifi alle radici del Meum. Questa radice è agra , affaggiandola , e quanto alle sue virtà , e qualità mediche , è somigliantifima alla prima. Si l'una, che l'altra di queste due radici vengono mes. se in opera per i dolori dei denti; e non mancano Scrittori , che le prescrivano per le indisposizioni della testa, e dei nervi ; e viene, oltre a ciò, sperimentato, effer diuretiche, e violentemente sudorifiche, ma dannofi dai savi Medici assai di rado.

9 PIRI, distretto del Regno di Lozzago, nell' Africa. Quest' è un buon pacse abitato da gente mansueta, e tranquilla.

PIRIFORME, Pyrifurais, nell'Anatomia, un muícolo della cofcia, che-riceve il nome dalla fua figura, raffomigliante a quella di un pero. — Egli è anco chiamato tliacus externus dalla fua fituazione. — Vedi Tav. Anat. (Myol.) fig. 7. n. 21. 22. Vedi anco Litacus. Il fio principio è rotondo e carnofo, dalla inferiore, ed, interna patte dell'ot facrum, dove riguarda la picis dell'abdongne; è difecadendo obbliquamente lungo il grai fieno dell'o si lum, al di fopra del procefio acuto dell'ifchium, e congiungendoi col glutzos medita, s' inferifice per mezzo di un tendino rotondo nella patte fuperiure della radice del grait rotontante. — Que fili move l'os femoris un poco verso all'insò, e lo volta in fuori.

### SUPPLEMENTO.

PIRIFORME, Questo è un muscolo, che viene di pari denominaro piramidale edè un picciol muscolo bistango della figura d' una pera piatta, od appianata, oppiare d' una piramide, e quindi ha ricevuto, ed ha prefo le sue denominazioni.

Trovali questo muscolo piantato , e fituato preffoche a traverso fre l'offo fagro , e l'offo ischio , rimanendo coperto ded occultato dal primi due glutei. Rimane il medelimo affiilo alla parte laterale interiore dell' offo fagro per mezzo di fibre carnofe, ed alla parce adjacente, o circonvicina del lato anteteriore, o concavo di quest' osso per mezzo di tre digitazioni diacenti fra i fori anteriori. Rimane fimigliantemente affillo per mezzo d' una picciola inferzione al ligamento fagro-feiatico, ed al contorno, od orlatura del gran seno dell'offo ilio. Quindi scorre, e portasi transversalmente verso la giuntura dell' anca, contraendofi le sue fibre in ampiezza, viene a terminare in un corto rendine, che rimane inferito, od incastrato nel mezzo del labbro interno dell' orlatura, o contorno superiore del Trocantero grande, per mezzo di due, o di tre ramilicazioni.

PIRITE, Pyrites ", nella Fisiologia, una spezie sulsurea infiammabile di pietra, o minerale, composta di un sale acido, incorporaro con una oleosa o bituminosa mareria. Vedi MINERALE.

La parola à Greca, montres, q. d pietra di fioco, formata de rup. fioco; denominațione datale per cagion delifică; che è tale, che con la collifione minda fiville di facco.

Il piùt ha dell' afficia colla marcafica, con cui moltifimi Autori la confondono. Il Dr. Wood ward vi metre quella d'iliozione; che il pytitas fi riquia fi trovano alluogati negli fitati di vu'altra fipetai e e la marcafira a quelli, che trovano il negati, che la marcafira fipetai e... Aggiugni, che la marcafira fipetio contiene dell'affenio, 10 che di raro troviamo, se pur mai, nel pytitas. Vedi Mancuelssita.

La pietra pirite ha sempre una partemetallica in sè, ed alla volte una partecretacca, e ocreosa. — A misura che l' una o l'altra prevale, il corpo comincia ad effere zosso, allume, o vetriuolo. Vedi Vezzuvozo, Zozeo, co. Il metallo nel pirite è principalmente ferro; alle volte vi è del rame, e sempre poco oro, rare volte argento, e non mai piòmbo, ne stagno. Ve li METALLO.

Il Dr. Slare ci raccora di un mochio grande di pyitii, che fendo flato coperto dall'aria per clique o fei, mefi, piglië fioco, ed arfe per una fertimana. Alcuna parte fembrava metalo lique-fatto, altre parti fomigliavano a pietre roveari. Egli aggiugne, che mandava un pregiudizzaie e mofettifismo odore.

Il Dr. Lister attribuisce il fulmine, i terremori, ec. all'esalazione sulfurea, ed insiammabile del pyrites. Vedi Tuono, Terremoro, Esalazione, ec.

Per pyritas alcuni Autori intendono le marchessite dicutti i metalli, i nomi delle quali sono variati, secondo i metalli de' quai partecipano. Vedi Manchessita:

Così Chrystis e quella dell' oto; argyritis quella dell' argento; sideritis quella del serro; chalcitis, quella del rame; molyoditis, quella del piombo, ec. Vedi Cita Lettis, ec.

### SUPPLEMENTO.

PIRITE. Nell' Horia Naturale è quedto an ombre ufato dal noffico celebre. Dr. Hill, non altramente che un termine chisico per quel copi meno regolarmente figurari del numero di quelli ugualmente chiamati, veramente coi, foverchia indeterminatezza, per quello nome. Veggafi la Tavola de Foffiti, Claife C. hill.

Secondo limigliante diffinzione fonole Piriti corpi composti, infiammabili, metallici, trovati in distaccate masse, paa d'una figura non determinatamente

angolare. Di questa Classe vi sono due ordini generali di corpi: il primo, cicè, è di quelli, che banno una structura in-terna piana, e semplice: ed il secondo di que; i quali nelle luvo parti inerene sono regolarmente striati; e di ciascheduno di questi due ordini vi sono due generi. Quelli del primo adunque sono:

1. 1 priplati, pyriplacis. Sono questi piriti d'una struttura interna semplice; e coperti con un'incamiciatura od incrotatura, come esprimonsi gli Autori, invessiente.

2. I gimnopiri, gymnopyres, fonoquesti piriti d'una struttura interna semplice, e nuda, oppure non coperta da alcuna incamiciatura, od incrostamento investiente.

I generi del second' ordine, o sieno i piriti striati, sono,

1. I Piritrichi, pyritricha. Sono quefii piriti d' una firuttura semplicemente firiata,

E 2. I Piritrichifili, Pyritrichphytta: e questi fono i piriti, le cui superficie sono coperte di fiocchi sfogliati, fatti, e sormati per una continuazione, od espansione delle estremità delle strie. Veg. 18/14, storia de Fossii, pag. 612.

Le varie spezie di ciaschieduno di questi generi veggianti sotto i diversi capi, nd articoli generali rispettivi come, Piritrico, e somiglianti:

Da Diofeoride vien fatro parola foltano d'una frecie di pirite, che è la fiezie del pirite comune giallo. Avicenta poi non meso, che gli altri Scrittori Arabi parlano di due forti di pirite; giallo, d'una [periebianca, e finalmente d'una fepel e ferraginola. Neppar'uno fra quelli Autori fa la menomifisima dificicione fa le matchélire, è di pirita, ma questa sorte di materia, se ella sia formata in piccioli noduli, oppure in strati continuati, venne indisserentemente significata, o per l'uno, o per l'altro dei divisati nomi.

Le quattro spezie di questa pietra mentovate dagli Arabi vengono denominate, e distinte dai loro colori, l' aureo l'argentino il bronzino, ed il pirite ferruginoso. Gli Autori più antichi fono dell' opinione di Dioscoride, e parlano foltanto d'una spezie, deducendole tutte dai principi, ed elementi medefimi, e facendosi a supporre la loro diversità di colore, non altramente che dovuta foltanto ad accidenti. Aristotile, e Teofrasto ragionano del pirite così, come d'una cosa sola, sotto il nome, o termine Mylia, il quale termine effendo stato tradotto molaris lapis, è stato preso da alcuni come dinotante una pietra da mulino, una macine, oppure altra pietra rozza, e groffolana adattata, e propria per tali effetti; e per tal mezzo tutto il fenfo, o fentimento degli Autori è stato sconvolto, e malinteso.

Plinio fa menzione di due spezie di pirite, cioè della spezie aurea, e della fpezie argentina; e ci dice . come vi ha una pietra, mostrante nella sua apparenza una raffomiglianza al rame, o bronzo, che vientrovata in Cipro, e nelle vicinanze d'Acarnania ; e che questa è di due spezie, gialla, cioè, e bianca. Egli è chiaro, ed evidente da questo, che Plinio si è fatto a consultare alcun altro Greco Scrittore, oltre Dioscoride e Teofrafto, dal quale principalmente leva di peso, e sa suoi questi racconti: ma non sa parola del pirite color di ruggine, o fia pirite ferruginofo che è ugualmente comane, che gli altri tutti eziandio in quel

medefimo paese nel quale egli scriffe : e quindi è evidentissimo, che ciò, ch' ei scriffe , non lo scriffe di sua propria offervazione; tuttochè in alcuni luoghi non fiamo valevoli a rintracciare gli originati, che questo Scrittore fecefi ad espilare, e spogliare, i quali perciò prò esser benitimo, che fieno perduri. Ci dice Avicenna, che la Cadmia era fatra del pirite, vale a dire, la Cadmia delle fornaci, Cadmia fornacum, o fia la tuzia. Plinio, e Dioscoride non s' accordano in tutti i rapporti, o rispetti in risguardo alle varie spezie della Cadmia fattizia; quantunque Plinio non faccia parola d' una tal forta fatta in alcuni Inoghi per mezzo d'abbrugiare la pietra appellata pirite.

Le materie principali, che contengonfi nella pietra pirite, polone éfere, generalmente parlando, argomentate, e congetturate dai fuoi colori. Il princiriamente dell' arfenico: la giallognola contiene dello Zolfo, e del ferro, e la pienamente gialla, o d'un color giallo carico contiene dello Zolfo, e del rame. I colori pertegro formano una caratterifica eflezzialiffima. per la diffinaione delle vazie fiperie di quetto Fosfile.

Il pirite giallognolo, valea dire quella pierra pirite, che contine del ferto, e dello Zolfo, trovafi negli firati di parecchie fipezie di pietra, nell'argilla, ed in quella terra, che trovafi fora le miniere dei vari metalli. La pietra pirite bianca, o fia la pirite arfenicale e la totalmente gialla, fono meno comuni, ma trovanti d'ordinario nelle miniere. V eggiafi Agricia, e de Metallis.

Ella fi è una materia di fomma difficoltà quella di volere accertate il tempo

della formazione dei Fossili. Parecchi d' essi Fossili sembra, che sieno rimasi nello stato presente non altérato fin dal principio del Mondo; moltifimi d' effi fono fati simigliancemente formati nei tempi posteriori, e continuano a formarsi ai noftri giorni. È stato veramente toccato con mano effere di questa seconda Classe le flalattite, od i cicli pietrofi, che veggienfi penzolare dalle volte, o cieli delle grotte; ed è ugualmente indubitato , che fono così formate fimigliantemente le pietre piriti , avvegnaché moltiffime delle stalattite fcavate, e zappate fdori dalle Cave dai Minatori Tedeschi trovanfi nel loro di sopra incamiciate in parecchie parti di pietra pirite; (a) ed eziandio nel nostro proprio Regno medesimo, de' pezzi di legno sotterrati nell' argilla, che contengono del pirite, quali fono appunto quelle terre, che comunemente vengono scavate per farne degli embrici, e delle tegole, se sieno cavare fuori di nuovo dopo un dato numero d' anni, vengono fempre, e costantemente trovate impregnate di questa medefima fostanza, che forma in esfe delle vene, ed alcuna fiata anche dei noduli sopra la superficie.

Le pierre piriti affise alle stalattite sono assai più fine delle altre spezie , e eio apparisce evide itilimamente a quei tali, i quali fannoli a confiderare in effe il lavorio della Natura, che elle non fono cioè formate di particelle addotte, ed accorzate infieme dall' acqua, alla foggia . e maniera delle piriti , nel legno fotterrato nell' argilla , oppure alla foggia o maniera di queste Reile stalattite ; ma per lo contrario , che fon composte di particelle infinitamente sopra i bagni della Carolina, ha dato di

minute, ridotte, e convocate insieme dalle loro , o per le loro vicendevoli attrazioni fopra un adeguata e propria bafe, che per innanzi erano stare nuotanti, e svolazzanti per l'aria. Gli Antichi. generalmente parlando, si fecero a supporre , che nella pietra pirite vi fi contenelle del rame ; ma con ebbero giammai fentore, che il ferro formalle una parte d'essa pietra pirite, totto che sia più che certo, che il ferro è la base di presto che tuti' este pietre, e che il rame in pochissime delle medefime forma foltanto una parte. Maquesto è appunto l' effetto, che partorisce il gindicare le cofe dalla loro apparenza; in vece di rimerrerfi in tutto, e per entro alle giudiziole, ed accurate esperienze. Il nostro prode Concittadino Monfieur Lifter ha l'onore d' effere il primo Autore , il quale abbia per acconcio modo, e con proprietà trattato delle medelime, e che rinvenne, come la propria loto verace, e genuina base generale era il ferro; ma egli conduce troppo avanti la cofa, allorche fasti a supporle tutte veraci miniere, o terre minerali di ferro; imperciocche la faccenda va altramente ; conciossiache molte d' effe piriti, le quali tuttoche non contengano altro minerale fuoti del ferro, nulladimeno lo contengono in picciola quanti: a.ed in una fiffatta combinazione d'altri principi, ed elementi, che a grandissimo stento può separarsi, e sprigionarfi dai medefimi ; oltre l'avervene alcune spezie, le quali non contengono porzioncella menoma di ferro. Veggafi Lifter, a de Fontibus Medic. Anglia. »

Monfieur Berger , il quale ha scritto

<sup>(</sup>a) Vegganfi Ada Eruditot. Aan. 1726. pag. 273.

piglio al foggetto medefimo, e migliorando il piano del nostro Monsieur Lifler, ci ha fomministrato un' Istoria assai più giusta, ed adeguata delle pietre piriti. Concede quelto Valentuomo, che il ferro sembri esfer la base di grandissimi numeri di pietre piriti, e che questo fassi evidente dall' offervazione, che la materia rimanente di moltifsime d'esse dopo effere stato a fotza di fuoco dilungato, e dileguato lo Zolfo, vien trovato effere attratta dalla calamita, ma egli osferva simigliantemente, che in parecchie pietre piriti il rame trovali melcolato col ferro; e che quantunque il ferro, generalmente parlando, sia trovato eziandio in quelle spezie, le quali danno sommamente ovvie prove del rame, nulladimeno ve ne fono alcune, nelle quali tion p. è effer trovato per modo alcuno il ferro.

Offerva di pari questo dotto Autore, come oltre le particelle metalliche, fianst quefle, o ferro, o rame, trovasi eziandio entro la pietra pirite una terra non metallica, la quale è nella composizione di questa pietra molto ugualmente mescolata, ircorporata, e perfettamente immedefimata colle particelle di questi metalli, e con quelle eziandio dei fali,e degli Zulfi, che contengonsi simigliantemente nella maila. Confessa di pari, e concede questo Valentuomo, che lo Zolfo viene a formare un'affai confiderabile parce di molcifsime delle piet e piriti , e massimamente di tutte quelle della spezie giallognola non meno, che della spezie di color giallo carico. Il pirite, o la pietra pirite bianca, o dir la vogliamo l'argentina, conticae quantiti minore di Zolfo di tutte le altre, e la pietra pirite gialla, o

fiala Venerea, tutto che ella contenga gran porzione d'arfenico, null'adimeno non falla giammai di contener di pari parte affai contiderabile di Zolfo. Veggas Bugge, « De Fentibus Carolinx ».

Il parlar dell' oro, e dell'argento nella pietra pirite è comunisimo presso gii Scrittori ; ma sembra, che il colore di queste pietre sa stato quello, che abbia dato ansa ad una siffatta opinione. E di vero in realtà radifsime volte vien trovato, che questi metalli faccian parre naturalmente delle pietre piriti, e quando avviene, che vi si trovino, sono in quantità così piccola, che non è tampoco nè poco, ne puoro confid rabile. Ma in quelle mostre trovate in vicinanza, e fra le miniere dell' oro, e dell'argento, le particelle di quei metalli uniteft in vifibili masse sono a'cune volte trovare separate, e non inco porate in fiocchi fopra le stesse piriti; ed in tal caso può esser derro, che rali pezzi di questa pietra contengono delle por io il reali di questi metalli preziosi L'occasione però di si migliante accidente non è niente più diquesto, vale a dire, che la pietra pirite e formara nelle miniere, ed in altri luoghi in quefti flessi noftri tempi: la qual cofa è patentifsi na , e piana dal fuo elser trovatain alcuni luoghi aderente ai lati delle stalattire , siccome già sussicientemente additammo; ed in fimigliante maniera el la potrà rimanere attaccata alle particelle dell' oro, e dell' argento, e quindi dar anía, e luogo alla supposizione, che tanto l'oro, che l'argento faccian porzione d'effa pietra pirite.

Le nostre pietre p'riti comuni, che trovansi nelle cave, o sosse d'argilla, e nelle costiere marine, vengono messe in opera nel fare il verderame, oppure il

verricolo;ma fra queste medefime vienvi rilevata una differenza grandifima, avvegnachè alcune d'effe canginfi agevolifimamente in vetriuolo, col folo effer senuce esposte all' aria umida; ed altre per lo contrario producano l' effetto medefimo con allai maggiore difficoltà, e malagevolezza; ed altre finalmente non producanlo nemmen per ombra, quantunque vengano cenute esposte all' aria umida per anni, ed anni. Alcune di quefte nostre pietre piriti comuni simigliansemence danno, e somministrano il vegriuolo tutto in una volta, e nel tempo medefimo, col folo verfarvi fopra dell' acqua calda; dove perlo contratio altre è giuoco forza, che rimanganfi esposto all' aria in vari cempi differenci, e che in questo mentre vengano abbrustolice al fuoco, affine di ottenerne il vetriuolo. Le offervazioni stabilite, ed accertare intorno a fimigliante foggetto, comechè raccolte da accuracissime esperienze, sono le feguenti:

Non vi ha pietra pirite, la quale, qualora contenga alcuna porzione di rame, o o d'arfenico, divenga vertiuolo, o fomministri il vertiuolo per se medessam, ma zichiede onninamente una sostatura al fuoco prima, che lo venga a somminifirare.

Le pirití ferree fulfuree prive, o fecvea afatto di rame, e d'arfenico, cangianti totalmente in vertivolo col efere femplicemente espoñe all'aria; e questo effectu producchi in efe, o più, presto, o giù arasii , secondo che esse inono d'una fostanza, o più, o meno companza. Le fibrose, o raggiate sono componemente di distara spesse; un questa non è già rergola generale, conciossante di bisnovi altenue, dello piciti raggiare, il quali riomangonsi per anni ed anni esposte all' aria senza alterarsi d' un menomissimo chè.

Il rame, e l'arfenico fempre e cofiancemente fanno tefla al germogliamento dei fait delle pietre piriti, oppure(che è la co-fa medefima) al loro cangiarfi in vetriuo. Quefil prefo vale a dire, il rame, e l'arfenico, non fono i foli agenti, che refilano, e faccian tefla a fiffatto cangiamento; imperciocche in altune pietre piriti meramente ferree, e fulfuree il cambiamento medefimo non vicne ad effet prodotto, fe non fe con moltifilma difficoltà, ed in tratto longhistimo di tempo. Veggafi Hinkull, Pyritologia.

Ella si è simigliancemente cosa degna di effere confiderata, che il vetriuolo vien trovato in alcune pietre piriti fe vengavi versata sopra l'acqua immediatamente dopo, che sono state tostate al fuocot dove per lo contrario altre piriti non vi è modo ne verso che ne somministrino una stilla, se non se dopo, che sono state esposte all'aria. Sembra eziandio, che noi dobbiamo farci ad investigare nell' aria medefima la cagione dell'apparenza del verriuolo nelle piecre del verderame. Questa può grandemente cuadiuvare all' effecto, fiscome quella, che conduce in esse una quantità di vapori umidi : conciofiache ella fia cofa notifima, che l'acido dello zelfo non possiede la facoltà, o forza di rifolvere il ferro nella forma d' un fale fenza l'aggiunta dell'acqua: e di . vero l'olio di verriuolo, o di zolfo, effendo mezzanamente concentrato, tuttochè crovisi allora dilato con copia molto maggiore d'acqua di quello fialo quando trovasi unito collo zolfo, menere continga a trovarti in elfo, ne sampoco vale : a sciogliere le limature del ferro, seppure non vengayi verfata fopra una quantimtà di acqua, quattro o sei volte maggiore. Adunque la sola acqua, tuttochè sia un grande non meno, che un necessario agente non puossi nulladimeno supporre che-venga ad effettuare tutto il cambiamento; imperciocchè, sebbene hannovi alcune pietre piriti, le quali somministrano il loro vetriuolo per mezzo della medefima acqua fola, nondimeno hannovene altre, che nou fanno la cosa steffa; ed alcune pietre piriti, vengono ad effer cangiate ful fatto, ed in un batter d'occhio in vetriuolo, allorche fono semplicemente esposte all'aria, le quali eransi per parecchi, e parecchi anni innanzi rimafe fott' acqua, fenz'efferfi di un menomissimo chè alterate. Di spezie somigliante hannovene moltissime sopra i lidi del mare in parecchie parti dell' Europa. In Inghilterra massimamente noi ne abbiamo di queste in copia grandisfima nell' Isola Sheppey in Kent. Siffatte piriti faranno bravissimamente testa al cambiamento in vetriuolo, allorchè troverannofi esposte all' aria; eppure egli è evidentissimo, che pon contengono nè same . nè arfenico.

Avene di pari una spezie comunifima fopra i tidi, la quale assimationa france al legno nella sua apparenta; ra non meno, che nella sua apparenta; re questa su probabilitismamente legno un cempo i ma di prefente ha tutte sie poroscità ripiene di piriti i. Di questa spezie moltisime trovansi seporte alla profocodità di un piede, o di vaneaggio nell' arena sotto l'acqua marina; ed in questo stato non germogliano, ne sortemansi in verticolo, ma silono d'una testicura sita, consistenza situata situata

difsime . e non hanno il menomo fanere di vetriuolo, nè danno alcun fegno di contenerue nemmeno una ftilla: eppure queste medesime, se vengano tratte suori, ed esposte all'aria per una quindicina di giorni, perdono tutta la loro lucentezza, e tutta la loro durezza, ed ammorbidendesi, e sacendosi in pezzi, divengono così ricche, e piene di verriuolo, che formansi nelle loro superficie in genuini regolari cristalli. Ora, se il solo umido fosse sufficiente a produrre un tale effetto, non vi farebbe ragione . onde questo pietre medefime non fi foffere cangiate in vetriuolo nel trovarsi sotto 1º umidissima arena. La gran cagione, che noi fiamo valevoli ad affegnare, apparifce effere l'acido afolante e divagante, così comune nel Mondo, o Regno foffile, e che viene simigliantemente a riempire tutta la regione dell'aria: ma un ingegnoso ragionatore infisterà, e dirà, che tuttochè questo possa far molto, nulladimeno forz' è , che abbiavi alcun' altra cagione non per anche scoperta, e rinvenuta, nel producimento del vetrigolo in questi sofsili; conciossiache quest'acido, di pari che l' umido dell' aria , dovrebbono agire più ugualmente di quello, che noi troviamo per l'esperienza, che sacciansi sopra queste pietre, in evento, the tutto fosse dovuto a questi foli medestmi Agenti. Veggast Henkett, Pyritologia.

Nell' esporre sistate pietre all'aris, in evento, che la stagione corra unida, non biologare à predestri delle medesime altra maggior cura, falvo quella d'amnucchiarle in un monticello ; ma nellestagioni, che corrono asciutte, ella si è una circostanza indispensibilmente osecessira i padare di stratto in trato aggamollando, ed în tal caso l' acqua vuol effer sopr este fruzzara in picciole quantità per volta, ed i monites ili, o mucch j d'esse pierre vogliono esser rivoltari sossimi mingliantemente di tratto in tratto. Grandissim parte ha in questo divisto manipolamento, assinch il inedessimo mucchio di pierre venga a somministrare il doppio di più di verderarame, la destrita cura, poichè nemmeno la metà verrà da esse soministrata, qualora vengane trasscrata.

Allorchè la materia della pietra pirite trovafi mefcolata col piombo, o per più dirittamente esprimerci, colla mimiera o terra minerale del piombo, il metodo di separare il metallo per via di sag-

gio fi è l'appreffo:

Tofterai al fuoco due centinaia docimastiche di miniera, non altramente che facciasi nel metodo comune, ed andrai confervando un fuoco più energico, e più violento di quello abbifogni, allorche la miniera è pura, e non mescolata. La pietra pirite, o materia d'essa, e massimamente, allora quando ella è meramente ferruginofa , impedifce una miniera dall' agevolmente divenir tenzce, o dal cangiarfi in groffe maffe, o forchi, o dallo incieramente squagliarsi. Allorchè la minie. ra è sufficientemente lavata, lascerai, che fi raffreddi, poscia la pesterai a segno, che divenga polvere, e ripererai ad un serzo fuoco la toftatura, fino atanto che nel fuoco fia divenuta effa polvere rofla rovente, e fino a tanto che non getta più odore di zolfo : altora mescolerai la miniera con sei centinaja decimastiche di mercurio o fluffo nero, e con due centinaja di fondiglioli di vetro, e terminerai l'opera fecondo il comunifsimo enceodo dell' arre ; con quella fola differenza, che farai il fuoco maggiore, e le continuerai per più lungo tratto di tempo verso il terminare dell' operazione. Veggasi Cramer, Arte del Saggiare, pag-262. Veggasi di pari l' Articolo Prouso in miniera.

PIROBOLOGIA. Vedi l'articolo PIROTECHNIA.

PIROENO, Pyroenus \*, è un termine usaco alle volte per dinorare lo spisrito rettificato di vino; così detto perchè fatto di suoco, o piuttosto perchè è reso d'una natura socosa. Vedi Spirito, e Rettificazione.

\* La parola è di composizion Greca, da.

PIROLETTA, Pirouette in Frances fe, termine di cavallerizza; e fignifica un giro od una circonvoluzione che fa un cavallo, fenza cambiar terreno.

Le Finitus fono d'una pafa, o di dac. — La prima è un giro brevintero, che il cavallo fa fort' una pafa, e quafi in un folo tempo; di tal maniera che fiua tefta viene al luogo dov'era la fua coda, fenza fijignere in fuori le mebre. — Nella privatura di due pafa, ei prende un piccolo fpazio di terreno, quant'è a un di preffo la fua lunghezza, e avanza con la parte d'avanti, e con quella di dierro. Vedi Pasta.

PIROMANZIA . Pyromantia \*, una fpezie di divinazione . che fi efeguifoe per mezzo del fuoco. V. Divinazione.

\* La voce è Greca пороматия, da пр. fuoco, e матия, divinazione.

Gli antichi s' immaginarono, di potee predire le cole future offervando il fueco e la fiamma; per tal fine confideravano la fua direzione, o pes qual verso ella i volgea. — Alle volreaggiungevan dell' altre cofe al fuoco, cioè un vate pieno di urina, col fuo collo cerchiaco di lana, e fpiavano atrentamente da qual parre egli fcoppialle, e di là formavano il loro augurio.

Alle volte vi gittavano della pece fopra, e se ella prendea suoco immediate, do simavano un buon augurio.

PIROTECNIA, Pyrotechnia\*, l'arte del fuoco, o la feienza che infegna il maneggio e l'applicazione del fuoco in diverse operazioni. Vedi Fuoco.

\* La parela 1 formata dal Greco mug, fuoco, e regin, arte.

La Pirotecnia è di due spezie, militage, e chimica.

PIROTENIA Militare è la dotrina de fuoci, strikail, e dell'ami da fuoco, che infegna la fluturura e l'ufo de fuoch uffati, et del ami de l'uto, che infegna la fluturura e l'ufo de fuochi ufati in guerra per l'attacco delle fortificazioni, ec. come la polvere di archibugio, i cannoni, le bombe, le granate, le mine, ec. come anco de fuochi fatri per divertimento, come i zazzi, le delle, ec. V. Fuoco, e ANTIGIENIA.

Alcuni chiamano la Printenzia col nome d'Artigliarra, abbenché corelta parola comunemente venga rificetta agl' aftrumenti che fi adoptano in guerra. Vedi ARTICLIRIIA.—Altri amano di chiamatia pyrobologia, o piutoflo pyrabalogia, o l'arte de fuochi millii; dal Greco mp. florco, e fanator, gittare. Vedi PROSETTILE, Cannon, e

Wolfo ha ridotra la Pirotenia in una fipezie di arte matematica mifla: per verità ella non ammetre dimoftrazioni geometriche; ma ei la reca a tollerabili eanoni e ragioni; laddove per l'innanzi la trattavano gli Autori a cafo, e fenza glipetto a ragione alcuna. Vedi MATR-NOTECA.

Vedanfi gli elementi della Pyrateenia militare fotto i diversi strumenti, e sotto le diverse operazioni, e. g. Cannons, Bonba, Polvers, Razzo, ec.

La Pirotecnia Chimica è l'arce di maneggiare e d'applicare il fuoco nelle distillazioni, nelle calcinazioni, e in altre operazioni di Chimica. Vedi Chilmica, ed Operazione.

Alcuni contano una terza spezie di Pirotecnia, cioè l'arte di sondere, rashnare, e preparare i metalli. Vedi Ma-TALLO, FUSIONE, ec.

PIROTECNICA Spugna. Vedi

PIROTICA\*, πορωτικα, nella Medicina, timedi o attualmente o potenzialmentecaldi; e che però abbruciano la carne, e levano un escara. Vedi Cau, stici. Escanotici, ec.

PIRRICA, Pyrrhicha, Πυρφίχα, nell' Anrichità, un cesto esercizio a cavallo; ovvero un finto combattimento per esercizio della Cavalleria. V. Esercizio.

Si chiamò coi dal fuo inventore Pirches, o Pirco di Gidonia, il quale fu il primo che apprefe a' Cretenfi il modo di marciare alla battaglia in battuta e in calenza, e di olfervare il palo del piedo Pirrico. — Altri ne traggono il nome da Pirro figlicolo d' Achille, il quale infituri quale d'efeccizio all'efequie di fuo padre. Ariflotile dice, che Achille fiefo fu quello che l'inventò.

I Romaoi lo chiamavano anche Indea Trajanas. Giuoco Trojano; e Aulo Gellio, decurfis. — Senza dubbio egli è quell'efercizio, che fi vede rapprefenzato fulle medaglie, di due Cavalieri in fronte, che cortono con lancie, colla parola decurfio nell'exergem.

PIRRICHIO, Pyrichius, nella poe-

fia Latina, e Greca, un piede che confia di due fillabe brevi, come Deus. Vedi PIEDE.

Fra gli antichi questo piede è anco chiamato periambus; da altri hegemona. Quintil. 1. 9. c.4. Plot. de Metr.

PIRRONIANI, o Pirronifii, una Setta di Filosofi antichi, così chiamata dal loro fondatore, Pyrrho, Pirrone. Vedi Filosofo.

Il carattere diffinitivo di questo Filosofo fu, professare di dubitar d'ogni cofa, fostenendo egli che gli uomini solamente giudicano della verità e della faissi dalle apparenze, che ingannano. Vedi DUBITARE

Su questo principio egli si renea in continua sospensione di mente, non mai determinando si ne cola alcuna: affine di schivare gl'inconvenienti dell'errore, e de' fossi giudizj. Vedi Errore, FAL-SITA', ecc.

Quelli che in oggi fi diffinguono col nome di Pirraisari, o &spitici, fono perfone, le quali dal gran numero di cofe che fon ofcure, e dall' avvertione che banno alla popolate credulità, fostengono che non vi è niente di certo nel mondo. Vedi Scritter.

Gli Accademici differivano dai Pirroniani, in quanto che confessavano effervi delle cose più simili, o assini alla verità, che altre; lo che si negava da' Pirronici perentoriamente. Vedi Acca-DEMICI.

Le Clerc osserva, che i Pirroniani nell' assermare che non vi è niente di cerro, erano i più ardici e decisivi di tutti i fa-Josofi i poiche dovevano aver prima esaminato tutte le cose, per poter determinare precisamente, che tutte le cose sono incerte.

Chamb. Tom. XV.

Si può aggiugnere, che il principio de Pironissio d'iltrugge fe fledio: imperocchè fe non vi è niente di certo, que flo fladio loto dogma debb effere precario e non ficuro; e fe niana con di è più probabile, o più verifimile di un'altra perchè crederemo noi al principio de' Pironisti, preferibilmente al principio contrario? mettre ello fi è acquiltato nell'ifledia maniera, che fi acquiltato nell'ifledia maniera, che fi acquiltato la latre cognizioni. Vedi Consistone, A-CATALEFIA, ec.

¶ PISA, Pifæ, città bella, ed antica di Toscana, capitale del Pisano, la quale ha Sede Arcivescovile, una celebre Università, e 3 Forti. Cinquecento e più anni fa, era potente Repubblica, la quale fu abolita da Fiorentini nel 1406. Pısa non è più in oggi quella, che fu per l' addietro: Dopo aver perduta la libertà, ha perduto in gran parte il suo lustro. Appena vi si contano da 18000 abitanti. La sua Cattedrale è magnifica, e vi fi vede alla destra del coro quella tanto famola torre , la cui fommità fatta a pendio, pare, voglia rovinare. Vi si fabbricano le galee del Granduca. Nel 1664 si rappacificarono in Pisa il Pontefice ed il Re di Francia, mentra erano per l'addietro nate delle differenze fra loro , a causa dell' offesa fatta all' Ambasciador Francese. E questa rappacificazione chiamasi il Trattato di Pifa. Questa città è frammezzata dall' Arno. che vi si passa sopra 3 ponti, l'uno de' quali è di marmo bianco. È discosta: 4 leghe al N. da Livorno, 17 all' O. da Firenze, e 4 al S. O. da Lucca, long, 27. 59. lat. 43. 42.

9 PISANO (il), distretto d' Italia nella Toscana, di 10 leghe in circa di Jarghezza, e di 17 di lunghezza, la PIS

qual tocca verso il N. il Fiorentino, e Ia Repubblica di Lucca, verso l'E. il Senese, verso l'O. il mare. Quest'è uno de' migliori paesi della Toscana.

PISCADORES, o sia Pescapones, Isole considerevoli, fra l'Hola di Formosa, e la China, le quali abbondano di capre, ma non sono abitate. PIS PISCES, nell' Astronomia, il duodecimo segno, o costellazione del Zodisco V. Sanua Controllazione

diaco. V. Segno, e Costellazione. Le Stelle ne' Pièra, nel Caialogo di Tolomeo fono 38: Nel Erychoniano 33: Nel Britannico 109. — Eccone qui fotto le loro longitudini, latitudini, magnitudini, ec.

| Nomi e fituazioni delle Stelle,              | S Longit.  | Latitud.            | , | . >  |
|----------------------------------------------|------------|---------------------|---|------|
| -                                            | 65         | -                   |   | Mag. |
|                                              | X 11 06 22 | 7 22 49             | В | 7    |
| ,                                            | 12 06 15   | 65140               | B | 6    |
| <u>.</u>                                     | 12 04 48   | 60109               | В | 6    |
| Nella bocca del pesce merid.                 | 14 15 56   | 9 03 19             | В |      |
|                                              | 14 41 18   | 70131               | B | 6    |
| S                                            | 1 1        | , ,.                | ١ | ١ ،  |
| Merid. di 2 nella parte deret. del capo      | 17 03 44   | 7 16 43             | В | 4    |
| Settenir, nella parte deresana del capo      | 18 42 17   | 8 52 36             |   | 5 6  |
| Preced. di 2 nella pancia                    | 18 34 33   | 4 26 26             | В | 1,5  |
| Una picciola consigua ad essa                | 18 35 20   | 4 16 40             | B | 6 7  |
| Preced. nella schiena                        | 20 52 27   | 901 58              | В | 5    |
| 10                                           |            | , . , , ,           | 1 | ,    |
|                                              | 17 56 47   | 1 22 54             | В | 6    |
|                                              | 18 16 05   | 2 04 20             |   | 6    |
|                                              | 18 48 28   | 1 46 36             | В | 6    |
|                                              | 19 13 58   | 1 24 53             | В | 6    |
|                                              | 20 34 43   | 3 37 54             | В | 6    |
| 15                                           | 71.17      | , ,, , <del>T</del> |   | ľ    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      | 21 05 46   | 4 15 34             | В | 6    |
| Subfeq. nella fchiena                        | 23 18 38   | 7 12 12             | В | 1    |
| Subsequ. di 2 nella pancia                   | 22 16 36   | 3 25 07             | В | 5    |
|                                              | 26 00 11   | 11 07 22            | В | 7    |
|                                              | 23 56 55   | 4 32 43             |   | 5 6  |
| 20                                           |            | . , ,               | - | , -  |
| 1ª. di quelle preced. il quadr. fotto il pe- | 21 48 21   | 1 19 43             | Α | 67   |
| fce merid.)                                  | 23 41 07   | 2 01 47             | В | 6    |
|                                              | 24 59 44   | 3 28 57             | В | 6    |
| Seconda                                      | 22 47 44   | 2 11 39             | A | 67   |
|                                              | 27 22 55   | 6 58 13             |   | 6    |

| PIS                                      | р          | IS       | 69                |
|------------------------------------------|------------|----------|-------------------|
| Nomi e situazioni delle Stelle.          | C Longit.  | Latitud. | Mag.              |
|                                          | 63         |          | 1 89              |
| Preced. delle Settentr. nel quadr.       | X 23 57 34 | 3 07 49  | A                 |
| Nella coda del pesce merid.              | 28 14 55   | 6 22 15  | A 5<br>B 5        |
| Subsequ. delle secrent, nel quadr.       | 24 53 04   | 2 57 45  | A 5               |
| Preced. delle merid, nel quadr.          | 23 42 36   | 5 42 33  |                   |
| 7                                        | 29 49 12   | 7 57 50  | A 5<br>B 6        |
| 10                                       | -/ 1/      | / )/ )-  | -   -             |
| Quella che segue sopra la coda           | 29 38 45   | 7 31 43  | B 5 6             |
| Subsequ. le merid. di quelle nel quadr.  | 24 36 38   | 5 46 55  | A 5 4             |
| fotto i Pifces )                         | 2 26 23    | 9 1 2 37 | B 6               |
|                                          | 2 37 16    | 6 36 03  | B 6               |
|                                          | 2 45 08    |          | B 6               |
| 35                                       | 1,         | 7 77 -0  | "                 |
| **                                       | 5 04 06    | 11 05 36 | B 6               |
|                                          | 3 11 38    | 6 24 02  | B 7               |
|                                          | 6 18 45    | 13 12 04 | B 6               |
| *3                                       | 6 46 18    | 125503   | B 6               |
| Nella linea appresso la coda de' Pisces  | 3 39 16    | 5 27 36  | B 6               |
| 4.                                       | , ,,       | , , , ,  |                   |
| -                                        | 6 09 48    | 10 09 08 | B 6               |
|                                          | 7 01 13    | 10 41 48 | B 6               |
|                                          | 2 16 10    | 0 44 49  | A 6               |
|                                          | 4 36 55    | 4 30 42  | B 6               |
|                                          | 9 57 49    | 15 06 45 | B 6               |
| 45                                       | ,,,,       | 1 1      |                   |
|                                          | 9 16 43    | 13 37 31 | B 6               |
|                                          | 8 43 31    | 121656   |                   |
|                                          | 9 08 47    | 11 39 13 | B 7<br>B 7<br>B 6 |
| Seconda dalla coda nella linea           | 5 49 42    | 3 10 38  | B 6               |
|                                          | 11 18 56   | 15 23 53 | B 6               |
| 50                                       |            |          |                   |
|                                          | 10 08 47   | 10 21 41 | B 7               |
| **                                       | 13 25 40   | 15 43 24 | B 7               |
|                                          | 12 26 42   | 9 38 42  | B 6               |
|                                          | 11 08 49   | 6 22 25  | B 7               |
| 4 .                                      | 14 16 36   | 13 19 58 | B 7               |
| \$5                                      |            |          |                   |
| 4                                        | 91222      | 13148    | B 7               |
|                                          | 14 57 38   | 14 30 43 | B 7.              |
| Paral II II a sa sa sa                   | 9 37 31    | 15728    | B 7               |
| Preced. di 3 nella testa del pesce fert. | 9 49 17    | 2 09 44  | B 4               |
|                                          | 33 34 02   | 10 44 49 | B 6               |
| 60                                       | -0         |          |                   |
| Chamb. Tom. XV.                          | E a        |          |                   |

| ¥8 PIS                                          | 17                   | IS        |     |         |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----|---------|
| Nomi e fituazioni delle Stelle.                 | Longit.   Latitud. 1 |           |     | 3       |
|                                                 | 9                    |           | i I | 30      |
| Preced. di 3 nella telta del pefce fetten.      | X 18 17 46           | 20 30 43  | В   | Magn. 6 |
| , ,                                             | 15 43 29             | 12 17 13  | В   | 6       |
| Media di quelle nella testa                     |                      | 19 29 38  | В   | 6       |
| Ultima di 3 nella testa del pesce fetr.         | 20 33 53             | 20 57 08  | B   | 6       |
| Prec. di a rimpetto all'occhio del pesce fett.  | 22 53 41             | 23 03 47  | В   | 5       |
| Media delle fieile lucide nella linea merid.    | 13 12 11             | 1 04 07   | В   | 4       |
|                                                 | 16 23 36             | 7 23 22   | В   | 6       |
|                                                 | 12 46 09             | 1 10 40   | A   | .6      |
| Preced. di 2 nell' aletta della schiena         | 19 06 00             | 13 21 08  | В   | 3       |
| 0. 1. 10. 170                                   | 15 43 21             | 5 31 13   | В   | 6       |
| Subfequirimperto all'occhio del pesce fett.     | 23 46 30             | 23 06 23  | В   | 5       |
|                                                 | 124148               | 1 55 32   | A   | 6       |
|                                                 | 24 04 18             | 22 47 51  | В   | 6       |
| Media nell'aletta della schiena                 | V19 18 25            | 12 28 46  | В   | 6       |
| 175                                             | 12 06 37             | 4 49 08   | A   | 7       |
| Superiore, nella piega della linea merid.       | 13 37 12             | 1 30 24   | A   | 5       |
| Ulrima di 3 nell'alena della coda               | 19 17 47             | 11 18 09  | В   | 6       |
| Sett. di 2 in faccia alla bocca del pesce sett. | 24 27 32             | 21 59 06  | В   | 6       |
| Merid. delle ftelle                             | 23 58 26             | 20 42 19  | В   | 5       |
| 80                                              | 125227               | 4 40 45   | A   | 7       |
| Quella segu. l'aletta della schiena             | 20 11 43             | 12 25 29  | В   | 5       |
|                                                 | 13 21 16             | 4 59 30   | A   | 7       |
| Merid. di due nella pancia                      | 22 08 31             | 15 29 02  | В   | 5       |
| Ultima di tre lucide nella linea merid.         | 15 32 13             | 0 1 3 25  | A   | 4.      |
|                                                 | 18 53 15             | 7 39 27   | В   | 7       |
| 85                                              |                      |           |     |         |
|                                                 | 35 32 53             | 0 51 50   | A   | 67      |
| Merid. di 2 nella piega della linea merid.      | 15 00 04             | 4 17 13   |     | 6       |
| Settentr. nella pancia                          | 24 27 10             | 17 26 56  |     | 5       |
| Un'altra che la fegue                           | 25 25 21             | . 1839 53 | В   | 6       |
| ā 1                                             | 21 40 54             | 8 20 43   | В   | 7       |
| 90                                              |                      | 1         | Li  | 1       |
| Prec.delle contig nel piegamento della linea    | 22 45 12             | 9 22 03   | В   | 2       |
| Sublequ. delle fteffe                           | 22 52 27             | 9 23 58   |     | S       |
| 1 6 10                                          | 17 56 00             | 3 34 52   |     | ,7.     |
|                                                 | 18 56 45             | 1 57 39   | A   | 6 9     |
| b the second second                             | 23 14 23             | 8 17 49   | В   | 6 7.    |

| Ð | 4 | 0 |
|---|---|---|
| - |   | 0 |

|                | Nomi      | e Jituazioni                 | delle   | Stelle. |        |
|----------------|-----------|------------------------------|---------|---------|--------|
| 3ª .d<br>Sette | li quelle | nellalin. fe<br>3 nella line | tt. dav | anti al | gruppe |

Media di quelle nella linea fert.

100

 a. diquelle nella linea merid, davanti al gruppo

105

Quella attacco al gruppo nella linea fett. 1ª. avanti il gruppo nella linea merid.

Nel gruppo delle due linee

PISCINA \*, nell'antichità, un grande bacino, o vaíca, in un luogo pubblico aperto, o di in una piazza; dove la gioventò Romana imparava a muotze; e chera circondata da un muro alto, per impedire che non vi fi gittaffero fozzure. Vedi Nuetarr.

 La parola è formata dal Latino pilcis, pefce , perchè ivi gli uomini imitavano è pefci nel nuotare; e perchè fi mantenevano dei pefci in alcune d'effe.

Piscina dinota anco la vasca quadrata, nel mezzo di un bagno. Vedi Bagno.

PISCINA Probatica, fu un ferbacojo d'acqua, viciuo alla corte del tempio di Salomone; così chiamata dal Greco \*psßatur, pecora, perchè ivi lavavafi il befliane, ch'era definato per il factifizio.
Vedi Sacrifizio.

Attacco a questa piscina il nostro Salvadore operò la miracolosa cura del Paralitico. — Daviler osserva che vi son

Chamb. Tem. XV.

| V18 46 40 | 3 04 25 | A   5        |
|-----------|---------|--------------|
| 22 29 20  | 5 21 07 | B 4 3        |
| 23 11 35  | 4 20 47 | B 6          |
| 22 35 18  | 1 52 05 | B 5 4        |
| 24 41 39  | 55146   | B 8          |
| 23 50 06  | 3 40 32 | B 6 7        |
| 24 42 55  | 5 38 07 | B 6 7        |
| 21 10 37  | 44312   | AS           |
| 26 47 42  | 9 01 34 | A 5<br>B 6 7 |
| 27 14 27  | 8 36 20 | B &          |
| 23 24 40  | 1 38 58 | A So         |
| 23 11 18  | 755 45  | A . S.       |
| 24 42 05  |         | A 6 7        |
| V25 02 33 | 9 05 10 | A 3          |
|           |         |              |

tuttavia cinque archi del portico, e patte del bacino di questa piscina.

Piscina, o Lavatojo, appresso i Turchi, è un grande bacino nel mezzo dell' arrio d'una Moschea, o sotto i portici che vi son intorno. Vedi Moschea.

La fua forom comunemente è un quadrato lungo, di pietra, o marmo, fornito di gran numero di galletti, o chiavi e rubi per farne (correr l'acqua; ivi i Muffulmani fi lavano avanti di fare le loro orazioni, credendo, che una tale abluzione (cancelli il peccato. Vedi A-BUZIONE.

PISCIS Auftralis. Vedi l' articole Australis.

Piscis Volans, nell'Astronomia, è una piccola costellazione dell'emissere meridionale, ignota agli antichi, ed in visbile a noi in queste regioni Settentrionali, Vedi Costellazione.

9 PISCO, Pifeum, città affai bella dell' America Meridionale, nel Perù, Rada. Giace in un paele fertile di buona Rigida. Giace in un paele fertile di buon vino, ed eccellenti frutti, un quarto di lega dal mare. long. 304. lat. mer. 14.

PISSASPHALTUM \* o PISSA-SPHALTUS, miserpearer, nella Storia Naturale, dinota un bitume folido, nativo, che trovañ ne' monti Ceraunii d' Apollonia: di una natura di mezzo tra In pece e l'afphaltum. Vedi BITUME.

\* La voce è composta di niera, pece, edarquaras, bitume. Pissasphaltum è anco un nome che

fi dà a una fostanza fattizia, composta di pece, e d'alphaltus, o di bitumen judaicum. Vedi Asphaltus

judaicum. Vedi Asphaltum.

La rozzezza del color nero, ed il fetido odore la diffingue dal vero afphal-

tum.
PISSASPHALTUM, fi usa anco da alcuni
Scrittori per dinotare la pece Giudaica;
ed il semplice asphaltum. V. ASPHALTUM.

PISSELÆUM, sugetharm, oléum Picinum, olio di pece, un medicamento composto d'olio, e di pece.

Pissel Bun Iadicum, tra gli Scrittori moderni dinota una foftanza bituminofa, recataci dali Indie Occidentali, popolarmente chiamata pegola di Barbedos.

Ell'ha un odor, forte, non difimile dalla precliquida ordinaria, e non è nè al gudo nè alla vista molto grata. Reputasi per un buon balfamico, e quando lo stomaco vi può reggere, giova assii in molti mali del petto; lo che è stato anche sperimentaro della prece liquida comune. Vedi Peca.

PISTACHIA \*, PISTACCHI, un fautto, che ci vien recato da diverse para dell'Asia, principalmente da A-

leppo e dalla Persia. — Quando è ravvolto in tutte le sue tuniche, o buccie, egli è quas della grossezza di una mandorla fresca: ma quando è spogliato di utte, eccetto che del suo guscio, rassomiglia ad una noccella. Il nocciolo è rosso di suori, e verde di deutro, il suo fapore è grassissimo.

\* La parola è formate dal Latino piltacium, e d-l Greco nerranio, donde fecondo Menagio la Città di Pittacium prese il suo nome.

L'albero che lo produce, è una spezie di albero di terebintina: le nocelle s'hanno a scegliere nuove, pesanti, e piene; quanto a' pylacchi rotti, quelliche hanno conservato meglio i lor colori, si deco preferire; imperocche quanto alla groffezza non vi fi bada.

I piffacchi sono apericivi, idonei per dar vigore, e fi ufano nelle emulfioni, ec. ne' cafi tifici e nefritici. Entrano parimenti in diversi rago; si confettano, fi fan in conferve, ec. Vi è pure una spezie di piftacchi falu, recati dall' Ifole Casibbi , che alcuni confondono coi veri. benche affai differenti sì in riguardo alle piante che li producono, come alla loro qualità. La pianta de' piffacchi fpuri : non cresce alta più di un piede ; ne il . frutto viene su i rami, ma si trova in silique attaccate alla radice .- La filiqua alle volte contiene una fola nocella, che : rassomiglia a un'oliva; ma per lo più ne contien molte: ed in questo caso, sono. irregolari. La sostanza è bianca, compatata e pelante.

Questo frutto di raro si mangia crudo, per cagion de mali esfecti ch' ei produce; si suole bensi abbrustolirlo, o confectarlo; usasi ne' sagà, e per fare de s sarasà. PISTILLO, PISTILLUM, nella Bosanica, una picciola parte eretta, nel mezzo del calice, o delle foglie de fiori; chiamato anco lo filo. V. STILO.

Il pistitto è una parte essenziale di un fiore; e l'organo principale femminino della generazione; in esso formandosi i semi, o le pianterelle. Vedi Fions.

Provience's alza dal picciuolo del fore, o dal centro del calice, ed alla fine diventa il nuovo o giovane frutto, che talor è accolo nel calice, e talor di fuori affatto. Vedi Fautto, Calieg. ec.

La figura del pifitto è differentiffima ne' diversi sori, alle volte è un picciolo gambo, che si satga alle due estremità, come un pestello: alle volte è un mero famea, o silo; ora è rotondo, ora quadrato, triangolare, ovale, ec.

Quafiturti i pifitti fono guerniti in cima, o di bei peli fottili, che fann' una fpezie di vellutaro; o di piccioli filamenti disposti a piume; ovver sono seminati e coperti di picciole vescicichette piene di un sugo glutinoso.

Alcuni fiori han diversi pifiili; o piuctosto i pifiili cerminano in diversi rami, o corna, che hanno la loro origine di altretranti giovani frutti, o tante diverfe capsule, che contengono de semi.

Tuttiquesti pißitii, in qualunque forle los fieno, hanno cerre aperture nelle los fommità o certi ferepoii, che contiauano per tutt' il dilungo, fin alla bafe o l'embrione del frutto. — Ciò è vifibilifiimo nel giglio, nell' arfodillo, e
nel mellone, se vu fendi i pißitii peri il
lungo, o li tagli trasferalimence. — Se
dopo d'aver sagliano il pißiti del giglio
ne immergerete una eftremità nell'a
qua s'uccerete dall' altro eftremio, l'ac-

Chamb. Tora. XV.

qua fi alzerà per esso, come per un tu-

Aprindo | pjitti ne loc diferenti fati di crefcimento, appar manifellamente, che quelli fono, che formano i frueri, e concengono dentro di sè gli embrioni de femi; o fia che quelli femi fian diffufi per tutta la lunghezza del pjittilo; e che fono turti inchiufi nella fian bafe; e che fono turti inpetti fempre in cima, e perforati, più o meno fenibilmente, fin al fondora bienche quelta cavità fia fipeffo tolta o non apparifea, fecondo che il piccioli frutto crefere; ad late volte una parte del pfittilo, che Malpiglii chiama lo ptito, fi fecchi, ca cafchi.

Abbiamo osservato che il pissisto, è l'organo femmioino della generazione, la sua base pui, sa l'usizio dell'usero; e la sua lunghezza quel della vagina. Vedà MATRICA, e VAGINA.

Egli è circondarodai stami, gli apici ed quali sono ripieni di una fana polvere, chiamata fairias steundans, che, crepando le sue vescicicherte, ed apici quand'
è matura spandesi fulla parte superiore
del pistitu, e di là per la sua cavicà si trazmanda alla base, o a l'utero; dove natrita di un sorti sugo, scerenuto da pecuiti, cresce, a sespanda con superiore
l'embrione di un nuovo frutto. Vedi
Stamma, Fabina, ec.

Per un più distinto dettaglio dell' uscio de' pistitti nella generazione delle piante. Vedi Pianta.

9 PISTOJA, Pifojs, città ampia d' Italia nella Tofcana, con Vefcovato fotte all' Arcivefcovato di Firenze. Era per l'addierro Republica; ma fu diffrutes nel medefimo tempo di quella di Pifa. Da allora in qua, ell'è (popolata. Ha dato à natali a Francefco Bracciolioi. Giase sia

PIS una piantra molto ferrile, a piedi degli Appeanini, presso il fiume Scella, ed è lontana 8 leghe al N.O. da Firenze, 8 al N. E. da Lucca, e 12 al N. E. da Pifa. long. 28. 30. lat. 43. e 55. 11 Difiretto all' intorno chiamafi Stato di Pifloja.

PISTO'LA, una picciol' arme da fuoco, che portafi all' arcione, alla cintola, od in scaccoccia. Vedi Fuoco (arme da)

Dicefi che la pificia abbia preso il suo nome da Piftoja Città d'Italia; dove, come scrive Fauchet, fu prima facta. Borel diriva la voce da fifula, canna, o tubo; per la rassomiglianza di quest' arme ad una canna, ec.

¶ PITAN, Provincia dell' Indie, negli Stati del Gran Mogol, di là dal Gange confinante al N. col monte Naugracut, all'E. co'Regni di Laffa, e di Afem, al S. colla Provincia di Jesuar, e col Regno di Mevat, all' O. colle Provincie di Mevat, e di Varal.

PITANCIARIUS, o PIETANCIA-RIV s. un ministro ne' monasteri antichi. a cui si appartenea di provedere, e difiribuire le pieranze d'erbe e vivande fra i Monaci. Vedi Pietanza.

PITHEA. o PITHA. o LAPPIA di PITHA , Provincia della Lappia Svezzefe , la quale è traverfata dal fiume Pithea, e confinante al N. colla Laponia di Luhlea, all' E. colla Bothnia, al S. colla Laponia d'Uhma, all' O., colla Norvegia.

PITIA. Vedi PITHIA.

TPITIGLIANO, vedi PRIIGLIANO.

¶ PITSCHEN, città piccola di Slesia nel Palatinato di Brieg. In questa città Massimiliano d' Austria, Eletto Re di Polonia nel 1588, fu fatto prigione, e coffretto di rinunziare alla fua elezione. long. 35. 57. lat. 51. 10.

PITTACIUM , HITTOXIOT, nella Chirurgia, un nome che alcuni Autori danno ad un pezzo di tela su cui è steso qualche medicamento, da applicarfi a qualche parte affetta.

PITTAGORICI, una Setta di Filofofanti antichi, i quali aderivano alle det. trine di Pittagora, Vedi Filosofo. Il fondatore di quella Setta fu diSamo. figlipolo di un lapidario, e allievo di Ferecide, che fiori intorno la fettima Olimpiade, cioè soo anni in circa avanti Crifto.

Questa Setta fu anco chiama:a la Setta Italica, o la fcuola Italica, perchè Pittagora, dopo d'aver viaggiato nell'Egitto, nella Caldea, ed anche nell' Indie, per addottrinarsi . essendo ritornato nel proprio paese, ed ivi trovandos incapace ditollerare la tirannia di Policrare, o di Silosone, ritirossi nella parte Orientale d' Italia, chiamata allora la Magna Gracia, ed ivi infegnò, e formò la fua Serra, V. ITALICA.

Si riene, ch' egli fia stato eccellente in ogni parte della scienza. Laertio dice, che tra i Caldei e gli Ebrei egl'imparò la divinazione, e l'interpretazione de' fogni; in Egitto, tutti i misteri de Sacerdoti, ed il tistema intiero della cognizione simbolica, oltre tutta la loro Tenlogia. - Porfirio aggiugne, che egli apprese le scienze matematiche ne suois viaggi; la Geometria dagli Egizj, la dottrina de' numeri e delle propozzioni da' Fenici, e l' Astrocomia dai Caldei, la Morale e la Teologia la imparò principalmente dai Magi.

Egli fu il primo che affanfe il titolomodesto di Filosofo; i saplenti fino a quel: sempo avendo porcata l'ambiziofa denominazione di Sophi, secos. Vedi Filoso-EO , C SOFISTA

Jamblicho offerva, che nella Fenicia ei converso coi Profeti e coi Filosof succeffori di Mocho il Fisiologista ; il qual Mocho, Seldeno ed altri vogliono che foffe Mosè.

La fua feuola in Iralia fu a Crotona, dove dicesi che intervenissero ben 600 scolari. - La sua casa su chiamara il Tempio di Cerere, e la firada, dov' era posta, il Museo. Vedi Museo.

Da questa scuola uscirono i maggiori Filosofi, e Legislatori, Zaleuco, Charonda , Archita. - Porfirio dice , che fubito che Pittagora arrivò in Italia, ebbe un udicerio di due mila persone, alle quali ei spiegò le leggi della natura, della ragione, e della giufizia.

Ei s' adoperò ad achetar le passioni della mente col mezzo de'verfi e de' numeri ; e fece un ufo di render l'animo fuo compolto, fuonando ogni mattina dell' arpa, e spesso cansando i peani di Talete. Vedi Musica .- Gli efercizi del corpo facean pure una confiderabil parte della sua disciplina. Vedi GINNASTI-CA . ec.

La sua scuota diventò così popolare, che le città ed i popoli confidavano i lor governi a' di lui discepoli .- Alla fine, aggiugne Porfirio, avendo l'invidia molfa quafi una fedizione contro di loro, furono oppressi ; e col decorso del tempo, la lor dottrina, che avean sempre tenuta fecrera, fu perduta; fe ni eccettui alcune cole difficili, imparate per pratica o quafr a memoria, dalla folla degli uditori : imperocebe Pittagora non feriffe mai cofa alcuna.

Oltre la sua pubblica seuola . ebbe Pitragora un Collegio nella sua casa propria cui chiamò xonofin canobiam, in quefto v' crano due ordini o classi di scola:

PIT Hurepisos, gli exoterici, chiamati anco aufcultantes , e gli sourepixos, o intrinfeci. -I primi erano i novici, ecome in prova; i quai renevansi sotto un lungo esame, ed a' quali s' imponeva un filenzio di cinque anni, acciocché imparassero la modestia e l'attenzione, secondo che riferifee Apulejo; ovvero, fecondo Clemente Alessandrino , perchè imparatiero adastrarre le loro menti dagli oggetti senfibili, e si avvezzassero alla pura contemplazione della Divinità. - I fecondierano chiamati gengini , perfedi , mathematici e Pythagorici per eccellenza. Questi foli venian introdotti negli arcani e. nelle profondità della vera disciplina Pittagorica.

San Clemente offerva, che questi ordini corrispondevano molto esattamente a quelli che v'eran tra gli Ebrei: imperocchè nelle scuole de' Profesi v'eran due claffi, cioè, i figliuoli de' Profeti, ch' eran i scolari : ed i dottori o maestri, ch' eran anche chiamati perfedi : e tra i leviti, i novizi o eyrones, che avean i lor' esercizi d' un quinquennio, per modo di preparazione. Finalmente anche fra i profeliti v'erano due ordini : gli exoterici o profeliti della porta; e gl' intrinfeci o perfetti profetyti , dell' alleanza. Egli aggiugne, effere probabilifimo; che Pittagora stello fosse stato un profelito della porta, se non dell'alleanza.

Gale fi ftedla di provare che Pittago. ra apparò la fua filofofia da quella degli Ebrei : per tal uopo egli adduce le autorità di molti de' Padri ed Autori antichi, additando anche le vestigie e le: marche della dottrina Mofaica, in diverie parti della Pittagorica ...

Pitragora infegnà, che Dio è uno; che celi è un effere semplicissimo , in

PIT 74 corruttibile, ed invifibile, e però da adorarfi folo con una menre para, con femplicissimi riri , e con quelli prescritti da lui stello. - Laerzio offerva, ch'ei credea l'unità, principio di tutte le cofe; di là procedeano la dualità, la quaternità, ec.

Ne' fuoi Colloqui cogli Egizi, egli imparò moltiffimi fecteti de' numeri ; a' quali tanto egli attribuiva, che fin tentò di spiegare tutte le cole nella natura per mezzo de' numeri. - In fatti, fu comune opinione degli antichi Filosofi. che le spezie delle cose abbiano l' una ver l'altra la natura e la relazione de' numeri : e che l' Universo e tutre le cose in esto, sieno state prodotte secondo certi numeri, inerenti nella mente del Cteatote. Vedi ARITMETICA.

Quindi Porfirio offerva, che i Pittagerici fludiarono la dottrina de' numeri con grande attenzione : poichè le forme incorporee, ed i primi principi delle cofe , cioè le idee divine , non fi potean porgere od efibire con parole, eglino ricorrevano alla dimostrazione per mezzo de' numeri ; e così chiamavano la ragione e la causa comune dell'unità, dell' identità, e dell'egualità, col nome di ипо.

Pittagora in oltre infegnò, che vi è nna relazione od affinità tra gli Dei e l'uomo, e però, che gli Dei avean cura dell' uomo. - Il che , siccome dice San Clemente Alessandrino , è manisestamente preso dalla dottrina Cristiana della Providenza, Vedi PROVIDENZA.

Pittagora asleri parimenti la metempsycosi, o la trasmigrazione dell'anime; e perciò \* in qualche modo, e sebben rozzamente \* l'immottalità dell'anima ancora. Vedi METEMPSYCHOSIS.

Infegno altresì, che la virtà è un' armonia ec. e che Dio, e per confeguenza tutte le cofe , constano d' armonia. Vedi ARMONIA.

PILTAGORICO Siftema, era gli antichi, fu l'istesso, the il fistema Copernicano tra i moderni. Vedi Sis TEMA.

Fu così chiamato, per effere stato sostenuto e coltivato da Pittagora e da'suoi feguaci : non già ch' egli l'avesse inventato, imperocchè è molto più antico. Vedi COPERNICANO Siftema.

PITTARORICO Teorema, o propofizione pittagorica, è la 47 del primo libro d' Euclide. Vedi TRIANGOLO, e IPOTENUSA.

PITTAGORICA Tetradys. Vedi l'artic, TETRACTYS.

PITTAGORICO Abaco. Vedi ARACO. PITTI ( Muro de' ). Vedi Picts. PITTII , Giuochi. V.l'artic. PtTHTA.

PITTIMA. Di questi esterni topici. od applicazioni hannovene massimamente tre spezie, vale a dire, la pittima fluida, la pittima folida, e la motbida, o fia una spezie di pappa, o pastella morbida.

Le pittime liquide fono alle volte confiderabilmento fisse; ma, allota quando fono destinate per penetrare profondamente, riescono, e sono in tealià fempre migliori, quando fono fortiliffirme, ed affatto fluide. Rifpetto poi alla patte alla quale la pittima viene immediacamente applicata, siccome non è quella fempre, fopra la quale fi ha intenzione, che opeti; ma bensì alcun poco più profondamente fotto effa, cosi le pittime per simigliante effetto definate dovrebben effere composte d'ingredienti d'indole, e natura fommamente penetrante; e per questa ragione appanto i rimedi non meno aftringenti, che inspessanti non posson estere di alcun uso nella forma di pittime; avvegnachè non possano esfere assorbiti così prosondamenteje per vero dire impedifeono il proprio ingretto di quello per mezzo coll' unire, che fanno, e serrare i pori, o le boccucce dei medefimi pori. Alcune fiate il vino caldo folo, fenz'altro ingrediente vien messo in opera, ed usato come una pittima; ed affai fovente certe tali medicine, le quali, ficcome non postono estere con sicurezza prese per bocca,ed internamente, quali fono, a cagione d'esempio, gli spiriti all'ultimo grado rettificati, le preparazioni del piombo, la mandragola, ed altre fomiglianti piante velenose non poche, ed akre eziandio, così foglionfi affai giudiziofamente ufare come pittime. Ma noi dobbiamo con ogni maggior diligenza ricordarci in rapporto a queste tali foftanze, come i pori sono capacissimi d'afforbirle, e che perciò è onninamente necessario il sapere, e conoscere intieramente, e perfettiffimamente,qua. li effetti else lieno capaci di produrre, allorchè vengono per questa strada ad essere assorbite nel corpo umano. Quanto poi ai veicoli delle pittime liquide, questi sono in estremo vari in fra loro, come . a cagion d'elempio , pezzi di sela di lino, o di panno di lana, feta, stoppe, paneabbruttolito crosta di pane . nonabbruftolita, le pistime fecche o lie no facchetti, ed alcune volte il liquore caldo viene cucito entro una vefcica, e questa fola viene applicata alla parte. Al-Lorche des effer mella in opera una quan-

PIT rirà grande del liquore, riescono meglio delle panelle, o focacce di stoppa; ma quando il calore dee confervarfi nella pittima per tratto lungo di tempo, e che debbon effere introdotte foltanto le particelle più fine del liquore, in tal caso la vescica lo trattiene, e conserva meglio, che qualunque altra cofa, e per qualfivoglia altro mezzo.

Debbono le pittime in alcuni casi essere applicate calde, ed in altri per lo contrario fredde : quando l'intenzione medica delle pittime è di potentemente . ed efficacemente rifolvere . penetrare, ed attrarre, allora dovrannofi fenza paragone preferire le pittime della spezie calda : ma il calore offende, e fa del male a quelle perti, le quali fono attratte , e riffrette da un intenfo fred." do, e quelle, che fono fredde, o per lo meno tepide, debbono esser messe in opera. I liquori spiritosi, e volatili vengono limigliantemente con fomma agevolezza ad essere dissipati, e dileguati dal calore, e per confeguente tutte le fostanze di questa natura vorrannosi applicare, od assolutamente fredde, o folamente tepide, calde non mai.

Le pittime secche altro non sono: che polveri medicinali, o polveri medicate, . cucise ordinariamente in un pezzo di tela, ed applicate alle differenti parti del corpo ; per fimigliante effetto fa di meflieri, che queste polveri fieno grosolane, avvegnache, se saranno soverchio fine, o fottili, le loro particelle più minute verranno a cadere perentro la telas ed alcuna trata extandio alle pittime secche debbono elsere aggiunte le pittime liquide, a fine di ridurre il tutto." ad una adeguara confifienza, e tale. che polsano elsore dillele lopia un pez-

PIT

dentro a gocciola, a gocciola lo spirito di sale ammoniaco, sino a ranto che il autto venga ad essere ridotto ad una massa bianca.

Lo fpirito di fale ammoniaco messo in opera in sistata mistura, fa onninamente di messirei, che non sia quello fatro, e proccuraro col metodo comuno, vale a dire coll'aggiunta della calcina viva, ma bensi col fale alcalico. Veggasi Pumbenten, Farmacop. di Londra, pag. 377-

PITTURA, Pidura, l'arte di rapprefentare i corpi naturali, ed anche di dar loro un'apparenza di vita, col tratto di linee, e co' gradi di colori. Vedi Colore, ec.

La Pittura si dice aver avuta la sua origine appressio gli Egizj: ed i Greci, che da lor la impararono, portaronla alla sua perfezione; se crediamo a quanto è sua curitto del loro Apelle, e del loro Zeus.

I Romani non futono fenza maestiri di qido in queffi arre, negli ulcimi rempi della Repubblica, e forto i primi Inpersori; ma l'inondazione de Barbari, che rovinarono l'Italia, divenzò fazale alla Pittura, e quasi la ridusfie a fuoi primi elementi. Turtarolta in Italia fu, dove quell'arre ritornò al fuo antico nonce; e nel principio del XV ferolo, quando Cimabue applicardosi al pennello, trasfprotò i misferi avanzi dell'arre da uno o due Greci pittori, nella su patria.

Egli su secondato da' Fiorentini: il primo che vi acquistò qualche riputazione, su Ghirlandaio, maestro di Michel Angelo; Pietro Perugino, maestro di Rasaele Utbinate; e Andrea Veroc-

chio, meestro di Leonardo da Vir.e.i.

Ma gli scolari sorpasiarono di gran
lunga i Maestri; eglino non solo oscurarono quant'era stato fatt' avanti d'essi,
ma porrarono la Pittura ad un segno, dal
quale ella è ita sempre dappoi declinando.

Eglino non promoffero già la pittura fol per mezzo delle lor proprie eccellenti opere; ma cogli allevi che si feceto in gran numero, e colle scuole che formarono.

Angelo in particolare, fondò la feuola di Firenze; Rafaele la feuola di Roma; e Leonardo la feuola di Milano; a che fi debbe aggiugnere la feuola Lombarda, fabilita verfo l'iffeffo tempo, e che fi refe confiderabiliffuma fotto Giorgione e Tiziano. Vedi Scuola.

Oltre i Maestri Iraliani ve nesturon degli altri di qua dall' Alpi, che non ebbero comunicazione con quelli d'Italia; rali furono Alberto Datece, in Germania; Holbens, negli Svizzeri, Luca, in Olanda; ed altri in Francia e Fiandra; ma'l Italia, e particolatmente Roma fui Il nugo dove l'atte venne praticata con maggior riuficia; e dove, di tempo in tempo, forfero i più grandi ed eccellenti Maestri.

Alla Scuola di Rafeale fuccederte quella de Caracci, la quale ha durato, no fuoi foolari, quasi fin al rempo prefente, in cui i Pittori Francefi, per la quafi che fieno initato di gareggiare can quelli di Grecia d'Italia. Vi ha in Parigi due corpi confiderabili di pittori, l'uno l'Academia Ratle della Pittora e della Scolura j' altro la Comunità del Profifiori di Pittara e « Vodi

as PIT

L'arte della Pittura è divisa da Fresnoy in tre parti principali; l'invenzione, i il difegno, ed il colorito; a che v'aggiungono alcuni la quarta, cioè la disposizione. — Felibien divide la pittura in composizione, disegno, e colorito.

M. Telling, pirture del paliato Re. la divide con maggiore accuraterza, nel difegon, enla proporzione, poll feprefione, nel chiarofearo, nell' ordinamento, en el colorio : a cui il fuo testalatore Inglefe aggiagne la Prospectiva. Sotto ciafano di quelli capi, egli ci dà le regole ed i fentimenti de' migliori maefti; il che può vederfi fotto i lor propri articoli in questo Dizionario, Dissento, Padrorgione, Espassiones, Chiaro-Suno, Coloria, coloria,

La pittura è di varie spezie, per riguardo a' materiali che si adoprano; alla materia, sulla quale sono applicari; ed alla maniera di applicarii. — Di qua vengono la pittura a olio; a fresco; sul vetro i in smalto: in miniatura.

PITUBA, O Dipingere a olio. L'arre di dipingere a olio fu ignota agli antichi; e fu un pitore Fiamingo, Giovanni van Eyck, o di Bruges, che pri mo la feoperfe e la mife in pratica nel principio del XIV Secolo: fina lui, tutti i pittori lavoravano a fresco, o con colori a acqua.

Quella fu un' invenzione di sommo vantaggio per l' arte; poichè col suo mezzo, i colori d'una pittura si conservano molto più a lungo e meglio, e ricevono un lustro ed una dolcezza, acui gli antichi non poteano arrivare, di qualunque vernice che si sevissero per coprire le loro opere.

Tutto il fecreto folamente confifte nel macinare i colori con olio di noce, o coo olio di semi di lino; ma fi dee conlessae, che la maniera di operae o impassare è molto differente da quella a fresco, o con acqua; a cagione che l'olio non fi secca con preso; in de dà a pittore l'opportunità di toccare e ritoccare tutte le parti delle sue figure, anne volte quante gli piace: così simpraticabile nell' altre spezie di vittura.

Le figure parimenti sono qui capaci di più forza e atditezza; conciossachi il nero diventa più nero quand è macinato coll'olo; che quando coll'acqua; oltre di che tutti i colori, mechiamdosi meglio asseme, fanno il colorito più dolle; più dilicato e gizua di cochio; e danno un' unione ed una tenerezza a tutta l'opera, i oimitabile in qualunque dell'altre maniere.

La pittura a olio si fa su i muri, sul legno, sul canavaccio, sulle pietre, e su tutte le sorte di metalli.

Pet dipingut fipra sa muro — quando egli è ben aficiato, gli if dan dace tre lavagioni con olio bollente; fin a tanto che il getto o la calitira relli ben una; on imbeva più. Sopra vi fi applicano de ficcativi, cioè gello ocreta bianca, octa rollis, od altre creet incorporate in grado un por groffetto, o daro. Quando: è ben fecco quelto primo fitrao, vi fi di-fegna o abbozza il foggetto; ed alla fine dipinge tutto; mechiandoun poco di venice, coi colori, per rifparmiar il veniciameno dappoi.

Altri per fortificare meglio il muro contro l'umidità, lo coprono con un getto di calcina, di polvere di marmo, o con un cemento fatto di tegole sbastutte in polvere e incorporato con olio di lino; ed alla fine preparano una compofizione di pece Greca, di maflice, e di

vernice spessa, bolliti insteme; cui applicano calda sulla prima mano o intonacatura; quand' è secca, vi stendono sopra i colori, siccome si è detto.

Altri in fine, fanno la lor intonacaturar con calcina, cemento di tegole, ed arena; e quandoè afciutta ve n' applicano un' altra di pura calcina, di cemento, edi fehiuma di ferro; e he ben shatruti e incorporati con bianchi d' ovo ed olio di lino, fanno un intonoico eccellente. Quando è fecco, vi fi applicano i colori.

Per dipingere ful legno — fogliono dareal fondo uno strato o suolo di bianco temperato con colla; o applicare l'olio fopramentovato: il resto si fa come nella Petture su i muri.

Pet ajsingur fulla uta, o ful canavacio. — Diftendefi il canavaccio fopra un selajo, gli fi dà una mano di collar quand' è afciurta, vi pallan fopra con una pierra pomice affine di eguagliare e liciare lo firato, e l'evarne i nocchi. Col mezzo della colla le piccole fala ed i peli fi unifonno o firingono bene alla tela, ed i piccioli buchi fi orturano, così che non vi può paffa colore.

Quando la rela è afciutta, vi flendono dell'ocra, che è una terra naturale, ed ha corpo; alle volte mefchiando con effa un poco di ceruffa per farla feccare più prefto. Quand' è fecca vi fi paffa fopra colla pomice, per lifciarla.

Dopo ciò, qualche volta vi fi aggiagne un fecondo firato composido di cruiffa, e di un poco di nero di carbone, per endere il fondo di un color cinereo: offervando, in ciatcuna maniera di porvi più poco colore che fia possibile affinche i a teta non fi rompa, ed colori, quando vi fi firanno fopra di pinti e diffessi, fi confervino magglio.

In alcune Pitture di Tiviano e di Paolo Veronefe troviamo, che eglino facani il nor fondo con acqua, e vi dipingean fopra a olio; il che molto contribuiva alla vivacità e frechezza delle lor opere: impercochè il fondo d'acqua, imbevendo l'olio de colori, il lafcia più belli; l'olio flesso levando molto della lor vivacità.

Si dee perciò adoprare più poco olio che fi può, fe fi vuole che i colori fi mantengano frefchi : per ral cagione alcuni li mefchiano con olio di afpido, che fvapora immediate, e che pur fervo a renderli maneggevoli al pennello.

Pet dipinger, spara le pietre od i miestill, non è necessario applicar colla, come sulla tela i basta aggiungervi un leggiero strato di colori, avanti che abbozziare il vostro difegno; en è pur ciò si fa salle pietre, quando desiderasi, che il sondo appaja, come su certi marmi di colori straordinari,

Tutti i colori adoptati a fresco sono buoni a olio, eccetto il bianco di calcina e di polvete di marmo. Vedi Colors.

Quelli che principalmente s' adopta, no, fono la ceruffa, il giallo, l'orpimento, il piombo neto, il ciasbèro, o vermiglione, la lacca, le ceneri turchine e verdi, l'indaco, il negro famo, l'avorito bruciato, ed il verderame, ec. Vedi la preparazione, ec. di ciafcuno fotto il fuo proprio Articolo, CERUSSA, OAPIMENTO, VERMIGLIONE, LACCA, INDACO, EC.

Quanto agli olj, i migliori fono quelli di noci, di femi di lino, di afpido, e di trementina. Gli olj diffecativi, o che fi -feccano, fono un olio di noce bollito con litargirio e fandaraca, altri con spirica di vino, massice, e gomma lacca... Il Pivrale di San Martino, su una reliquia, anticamente in grande stima ara i Re Francesi, che lo portavano seco alla guerra per loro stendardo.

PIUMA, Pluma, quella parte negli succelli che li copre; e per mezzo di cui eglino son resi atti a volare. Vedi Ala, Volare. Vedi anche Uccello.

Le piume fann' un capo confiderabile nel commercio, particolarmente quelle dello firuzzo, dell'airone, del cigno, del pavone, dell'oca, ec. per penne da ferivere, per ornamenti del capo, per ziempir letti, ec. VediPtuma, e Pan-MA.

Alcuni de 'più moderel Naturalidi' vogliono che le piune fico 'nua fezzie di piante, perocchè hanno i due gran caratteri de 'vegrataliti, ec. crefcono, e non hanno fenfo. Aggiungono, che l' lacremento delle piune non fi compie con minor arre o apparato, che quello delle piante; e ch'eileno ne hanno tutte le parti effenziali o caratterifiche, come una radice, un gambo, de' rami, e delle foglie. Vedi Planna.

Altri credono che le piume fieno fugli uccelli, quel che le foglie fono fugli alberi. Vedi Foglis.

Altri sembra che più alla natura s'appressino, nel fare le piume, essere quello che son i peli sugli altri animali. Vedi Pelo, e Capello.

Altri prendono le piame per una spezie diegossi, o piante aninasi is siccome è il seno nell'utero. Perciò, nelle piame, soprati ancor di peane, il gambo o la canna, trovas piena di singue: dal che di argomenta, chevi sia qualche nodo umbilicale, per meszo di cui il prindi gudimento della piuma era connesso alle

Stant, Ten, XI.

fibre estreme , cioè alle vene ed alle ar-

In fatti, le piume pajono foltanto produzioni ed espansioni edite nitime estreme fibrille della cute; e perciò, al leçarsi via della cute; le piume si flaccano parimenti: appunto come le foglie ed il frutto feguono, quando si storreccia un albeto. Aggisgni, che le piume egualmente che i peli, dirivan fuor da 'pori nella cute; i quai pori non fono mere aperture, o forunia, ma una spezie di vaginule, testitue delle fibre della pelle; che terminano negli osculi; od anastro mosi delle fibre interne della piume.

Il Sig. Derham offerva, che le piumë fono un' affai comodo vestito per gli abitatori dell'aria, e non folamente una difesa contro l'umidità ed il freddo, ed un mezzo per scaldare ed allevare i pulcini, ma appropriatissime per il volo; al qual fine fono poste con dilicato artifizio ed ordine sopra il corpe, per farlo agevolmente varcar l'aria; fitnate e schierate per tutto distintamente dal capo sin alla coda con un ordine uniforme : così che essendo nettate e conciate con una materia untuofa, separata in una glandula apposta, e depositara in un sacculo d' olio ivi posto a tal uopo, porgono un passagio facile per l' aria , egualmente che una barca ben acconciata, ed unta per l'acque. Senza questa dilicatezza di artifizio, e di polizione, elleno farebbonti facilmente scomposte e scompigliate; averebbono raccolta dell' aria, e farebbon divenute un obice al pallaggio del corpo.

La maggior parte delle piume tende verso all' indietro, e sono schierate l'une sopra l'altre con metodo esatto, armate di peleria calda e morbida attacco al corpre corcate appresso barbe diritte della lamina vicina, e per cotal mezzo s'aggavignano, e s' atrengono bene l' une all' altre. E se accade che la barba della piame si difordini, questo maraviglioso meccanismo dà facilità all' uccelto di ricomporta e rassettata.

Piums, turte le penne od il vestito degli uccelli. Vedine qui sopra il loro meccanismo, arr. Piuma.

PIUME, nella Falconeria, più particolarmente dinotano le penne che fono fotto l'ala di uno sparviere. Vedi SPAR-VIERE, e FALCONERIA.

Piuna, o piumetta, nella Botanica. Vedi Plunula.

### SUPPLE MENTO.

PIUMACCIUOLO. Egli fi è no frequentissimo costume fra i Cerusici quello di cuoprire con un piumacciolo fatto di morbidiffima tela di lino bene ufata, raddoppiata a quattro, a sei, ed anche ad otto doppj le parti medicare, dopo avervi applicato l'impiastro, od altri somiglianti necessari medicamenti topici. Siffatti piumacciuoli fanno non folamente del benefizio per mezzo di tenere le parti confervate, ed a coperro delle ingiurie, ed urti dell'aria esterna, ma servono eziandio grandemente per afficurare, e per fiffare gl' impiaftri medefimi, e le altre medicature. Sono simigliantemente i piumacciuoli con essai frequenza applicati ove non venga farto uso d'impiastri, e questi vengono anche bene spesso messi in opera asciutri, alcune volte per lo contrario bagnati, ed immollati con alcuni liquori particolari appropriati, i quali vien supposto essere confolidanti, emollienti, rifolyenti,

Chamb, Tom. XV.

Jenitvi, refrigeranti, e finiglianti.Sono di pari i Piumacciuoli inruppati con affai frequenza in decorti di certe particolari erbe, nel vino, nello fipirio di vino, nell'accio, nell'o zicrace, ed alcuna fata eziandio nell'acqua di calcina viva, e vengono mell'in opera, o freddi, o caldi, fecondo l'indole e naura del calo, nel quale ester debbono melli in opera, ed applicati.

Sono i piumacciuoli di varie forme: alcuni sono quadrati, altri bislunghi, altri triangolari, ed altei in forma d'una croce, secondo la natura di quella parte . alla quale effer debbono applicari, e fecondo l' occasione, e la situazione. Alcuni d' essi piumacciuoli addimandansi setti , altri obliqui , altri trasversali , o fatti a traverso, ed alrei finalmente fatti a foggia d'anello, od anulari, ficcome quelli lono, a cagion d' elempio, che circondano od il braccio, od il piede, Hannovene di pari alcuni fatti necessariamente nella forma d' un afterismo: alcuni sono divisi, od in uno de' lati, od ad ambi i lati . come anche nel mezzo: alcuna fiata vengono a formare un elagono, ed alcuna volta fono tondeggiati. o globulari, e tali che affomiglianfi ad una pala. Questi vengono messi in opera nelle luffazioni dell' offo dell' omero, e fono collocati, e piantati fotto le ascelle. Talvolra richieggonfi de'piumacciuoli d'una groffezza atfai più picciola, e questi, o sono quadrati, per le ferite dei vasi sanguiferi, per fermare le emoragie, oppure conici, o piramidali per le enciture delle ferite, o per fervirsene nelle legature delle arterie.

I piumacciuoli di rutte le spezie sone destinati per gli appresso usi, cioè, 1. Per conservare, mantenere, e promuo; F 4

vereil calor natutale del corpo. 2. Per afficurare le medicature chirurgiche, che fono state stefe, ed accomodate forto i medefimi. 3. Per condurre i medicamenti liquidi alle parti, o ferite, od in altra guifa intaccate, offefe, e pregiudicate, e per prolungare l' uso delle medesime parti. 4. Per riempire qualsivoglia cavità, od abbassamento delle parti. affinche le medicature ( e ciò maffimamente nelle fratture ) possano esfere applicate con ficurezza maggiore. Ed ultimamente, 5, Per impedire , che le fasciature vengano a produrre alcun male, od incomodo, o fconcerto, o cagionase alcun dolore, o difacconcezza nella cute. Veggali Eiftero , Chirurgia pag. 19.

PIZZICARE, È il pizzicare nella faccenda di Chardellare, e di maneggiare i savalli un termine ufato per esprimere un metodo per provare, e per isperimentare il fenfo, e lo spirito, e la vivacità d' un cavallo, come anche il suo vigore per farlo vedere al compratore, allorche la bestia trovasi in fiera per la vendita. Tutto il metodo si è quando, alkorchè colui , che cavalca il cavallo trovafi fulla fua groppa, e che conservalo fermo in piedi, e ben alto, e fopra di se colla mano della briglia, l'andar accostando. ch' e' pon paia suo fatto, gli sproni ai peli dei lati. Se il cavallo mostrali impaziente fotto una liffatta leggeriffima pizzicatura, e va alzandosi, e non va spignendosi innanzi, è un segno evidente di vigore, e di spirito. Ma sarebbe cosa affai più dicevole, e più ficura, fe il compratore stello si facesse per sè medefimo a montare il cavallo, ed a speri-, mentare la cofa dipersè; avvegnachè questi cozzoni, e sbardellatori di cavalli polleggano l'arte di quette stelle esperienze di far comparire un cavallo il più melenfo, ed ottufo, pieno di fenfo, di vigore, e di visucità. Fa finigliantemente di mellieri, che il compratore fappia diffinguere fara l'impazienza del cavallo che trovali fotto quefla prova, che nafce da vigore, e fra quella impazienza, che nafce dall'effere il cavallo rictofo, e che fi lancia via immediazamente. Veggui l'Articolo Vivaca.

¶ PILZIGHETONE, Piples, luogo di Italia, nel Cremonefe, con una focu di Italia, nel Cremonefe, con una focu di Franceso. Il Re di Francia, il quale di Grancefeo I. Re di Francia, il quale qui cuffodio, sino che Carlo V lo fece condurre in Ifpagna. Nell' anno 1733 fu da Francefa ilfediatol, e prefo. Elfo è fituato ful fume Serio, preffo del uo concorfo col fume Adda, e diforfo 6 leghe al S. E. da Lodi, 4 al N. O. da Cremona, e 12 al S.E. da Milano. long. 27, 18. lat. 45, 1.12.

PLACARD, o PLACART, PLACA-ERT, un termine foraîtiere, frequentenelle Gazzette, e figolitica un foglio di carta, difteso ed attaccato ad un muro, o ad un pilastro. — Gli editti, le regolazioni, ee si pubblicano per meszo di placardi.

La parola ptacard s' usa anche per dinotare un libelto. In Roma, spesso sa affiggono di nocte alla statua di Pasquino de' ptacardi, o cartelli contro il Pontesce. Vedi Pasquinata.

PLACENTA, nell' Anatomia, una malla molliccia rotondetta, che trovali nell' utero di una donna gravida; in cui gli antichi credevano, che il faogue fi purificalle e preparafle per lo nutrimento del fetto.— Vedi Tar. Anat. (Splanch.)

Eg 16. lita a. Vedi anco Pero. Perciò la chiamavano ancho Appra utrinam, il feguo dell'utero, come s'ella facelle l'ufaio di un feguo nel preparate il fangue. Vedi Fenaro. Ell' echiamara da' Moderni placenta, q. d. fliacciata dell'utero, perchè ell'è in forma di una flincciata, o focaccia.

La placente fi suppone da alcuni esfere fou a mais di sangue coagulato; imperocché nel premurla, strignerla o lavarla, ella si discioglie; ed-il suo vero e real suo esfere, servir quasi di guanciale, dove posino i vati ombilicali. Vedi Ost-BLUCALE.

La fua figura non è diffimile da quella di un piato fenza orti o margini; e la fua effetarre quarri di un piede, e qualthe volta un piede, Ell'è rotonda, e 
generalmente concava e conveila. La 
parre conveila l'artiene all' jutero, e di 
finguale, avendo diverfe protuberanze 
e follette, con che la dell' impressiona, 
e ne riceve dall' uetro medefino. Il fuo 
fito nell' uetro, checchè alcuni pretendato, e, incerca.

Nelle donne, falvochè in cafo di gemelli, cc. vi ha una fula piezueza. Ma generalmente il numero d' effe corrifionde al numero de 'effe. .... In altuni brusi, fipcialmente nelle vacche, e nelle pecore, fono all'ai numerofe, alle volte na quafi cento, anche per un feto folo; ma funo picciole, e rationigliani a tante glandule mediori configuorezze.

Dalla banda efterna o concava, che parimenti ha le sue procuberanze, benchè coperte di una listia membrina, escono i vasi ombilicali, che sono in gran copia distribuiri per tutta la sostanza di essa.

Alcuni anche s'immaginano che que-Chamb. Tom. XV.

sta parte non sia fuorché un plexus delle vene e delle arterie, per le cui estremi. tà, che mettono ne' lati de' vasi ipogastrici, si compie la circolazione tra la madre ed il fero ; imperocche quella parce della placenta che s'attiene all'utero, appat non elfer altro che l'effremitadi di un infinito numero di piccole fila, che, nel parto, staccandosi dai pori ne'lati de vali fanguigni ipogafitici, ne' quali s' erano infinuate, fon motivo del correre de' lochi, fin a tanto che l' utero vien giù cadendo o raccogliendofi, o che i pori, per la naturale elasticità de' vati, fi contraono o ristringono a poco .a poco. Vedi Lochia, Circolazione.

# SUPPLEMENTO.

PLACENTA.É star la placearagenet-dimente patlando, confiderata non altramente che una parte originale sia le secondine; ma secondo l'opinione del dottissimo Medico Tommano Simson di Sant' Andrea, senbre, ch' esta placenta non abbia lungo nell'ovaja non solto, ma nè anche nell'urero sino a santo che l'une fie fostanze venivavi aggiunto, del miele, ma la spezie più ghiotta, e più stravizzante delle persone v' andava di pari aggiungendo una grandissima vatierà d' erbe, e di frutta, come anche fimigliantemente dello Zucchero dell' uova, del burro, e ghiottonerie simiglianti. Veggafi Pitife. Lexicon Antiq. in voce Placenta.

PLACENZIA, Placentia, città bella di Spagna nell' Estremadura, con Vescovato Suffraganeo di Toledo, titolo di Ducato ed un buon Castello. Giace in una pianura fertile, e deliziosa, in mezzo alle montagne, sul fiume Xero, 33 leghe all'O.da Toledo, 32 al S. da Sa-Jamanca, 27 al S. O. da Madtid. long. 12. 30 lar. 39. 50.

PLACENZIA, Placentia, città di Spagna nella Provincia di Gupuscoa, nella Valle di Marquina. Nell'anno 1706. fi fottomife agli Alleati; ma tornò poi fotto l' ubbidienza del Re di Spagna. È firuara ful fiume Deva, e discosta 10 leghe al S. E. da Bilbao, 25 al N. O. da Pampiona. long. 15. 2. lat. 43. 16.

PLACITA, voce Latina frequente nelle leggi e ne' coftumi d' Inghilterra. Vedi Plea, ch'è la parola Inglese che

li corrifoonde.

Originalmente, placita fignificava certe pubbliche affemblee, di tutti i gradi d' nomini , nelle quali presiedeva il Re, e dove i grandi affari del Regno si ventilavano e deliberavano.

Queste assemblee erano chiamate placita generalia; perchè generalitas univerforum majorum tam clericorum quam laicorum ibidem conveniebat. - E di qua, I decreti , gli ordini , le fentenze ec. di Chamb. Tom. XV.

quest'assemblea furono anche chiamati placita.

Sim. Dunelmensis scrive, che fi tenevano ne' campi aperti , perchè , dic' egli , nullam oportet regem in litteris affignare curiam , quia ubi rex judicat in aperto . ibi est curia sua. Vedi CORTE.e CURIA.

Alcuni vogliono che quelli placita peneralia, e quelte curiæ Regis foffero l' istessa cosa a un dipresso che quel che in oggi chiamiam Parlamento. Vedi PAR-LAMENTO.

Anche le corti de' Lordi , o de' Signori, vennero quindi ad essere chiamate placita generalia ; ma più spesso curiæ generales ; perchè tutti i loro affiittajuoli e vastalli erano obbligati a comparitvi. Vedi LORD, VASSALLO, ec.

Troviamo anche placitum nominatum; per dite il giorno deflinato alla comparfa di un reo, per ivi fare la sua difesa. Leg. Hen. 1. e placitum fradum , cioè quando il giorno è scaduto.

Milord Coke dirivala parola placitum a placendo quia bene placitare fuper omnia placer. Per verità questa pare un'etimologia affai capricciofa ; altri però con miglior ragione dirivano la parola dal Germanico plate o dal Latino plateis, piazze, campi, o strade dove queste allemblee originalmente si tenevano.

PLACITARE \*, ne' libri antichi di leggi, fignifica trattar caufe. V. TRAT-TAR Caufe . e PLEADING.

\* Mos placitandi, ante conquestum; fuit coram aldermanno, & procesibus . & eorum hundredariis , fe baronibus, majoribus, melioribus, fepioribus & urbanis. Mife. in Bibl. Cott. fub tit. Vitellius.

Quindi , placitator , un litigatore ,

trattatore di Caule, od Avvecato: — Ralph Flambard viene commemorato, nel tempo di Guglielmo II. per placita tor totius regni.

PLACITI Comuni. Vedi Common Piers.

PLAGA, o sia Espossione, ne' giardini, è l'aspetto, o la situazione di un giardino, di un muio, di una sebbrica, èc. in riguardo al Sole, ai venti, ec. V. GIARDINO.

Vi fono quattro spezie regolari di plaghe, civè l'orientale, l'occidentele, la fettentrionele, e la metiliannele; ma fi dec osservare, che tra i giardioieri, questi termini significano appunto il contrario, a quel che si prendunu appresso il contrario, gias. Vedi OPIENTE, cc.

I Giardioieri infacti non danno i nomi di oriente, occidente, ec- ai luoghi dove è il Sole; ma a quelli fopra i quali egli rifplende; e confiderano la maniera ond' ei tifplende, o quanto al giardino intero, o quanto ad alcuno de' fuoi lati,

Se trovano the il Sole nel foo levate, edurante la prima me, à del giorno, contiona artifelendere fur una parce o laro del giardino o del muro; chiamano cotefit una plago ol ripolitura avientit, ed no muro a oriente, ecc. El fil Sole comincia artifelendere puis tardi, o finifee più preflo, quella non è una plago veta e propria orientale.

Per la ficili ragione, chiamano l'escittate, o pontrare, quel lato, su cui il Sole (plende nell'ulcina metà del giorno, cioi da mezzoda fera, E corente. mente, la plage meridionate, è il luogo, su cui egli rifiptende, da circa nov' ore della matrina, fin a fera: o quello in generale su cui dura più a fiplendere in cutda li giorno; e la parte a acui rifictade meno, è la plaga fettentrionale, a qu'aluni que ora ch'egli comincia dare,o finifca, e comunemente dalle 11 ore fino ad 1.

Tale è il linguaggio de'giardinieri, rifretto alle plaghe, o espolizioni, e particolarmente quelle de' must ; con che venghiamo a comprendere la fignificazione di quella o di fimili esprettioni. ufuali fra etfi. - Il mio muro a Levante sa miglior prova, che l'altro a Ponente. I miei alberi da frutto della plaga Orientale hanno avuto più cochi rovesci che le mie piante Occidentali , ec. Le plaghe, Orientale, e Meridionale, fono, per comun allenso de giardinieri, le due principali; ed hanno un avantaggio confiderabile fopra le altre. Unaplago Occidentale non è molto inutile, o spregevole ; almeno ell'è migliore d'una Settentrionale, ch'è di tutte la peggiore. Ciafeuna ha i fuoi inconvenienti.

L' orientale, cominciando differentemente in differenți stagioni dell' anno, e terminando verso mezzodi , soggetta eli alberi ai venti di Nord est, o di Tramontana Levante, i quali avvizzano le foglie ed i nuovi germoglio gerti, abbattono il frutto, ec. oltre ch' ella ha peco beneficio di pioggie, che per lo più vengono da Ponente. Pare M. Lawrence giudica che il muro all' Oriental plas ga na migliore, che l' opposto, o l' cc. cidentale per tutte le spezie di frutti: non che ell' abbia più ore di Sole, o che vi fieno peculiari virtudi ne raggi orientali, ma perchè i raggi primi e presti del Sole levan via più per tempo le rugiade e gli umidori diacciati o freddi della notte.

M. Gentil raccomanda la plaga Orienta'e come la migliore per tutte le spezie di pesche, aggiungendo che le pesche maturano più preflo, vengono più goodfe, meglio colorate e di più dilicato gufto, che in alcun' altra plezo: Ma M. Carpenter riftrigne la regola alle forte di peche primarice e mezzane i per le tardive ei feeglie la plaga Meridionale, che è la migliore per tutti i frutti tardi; a caufa che l'influenza od azione del Sole è più forte, e continua ivi più a lungo.

L'Occidentale, che si computa di nerza on adopa le undeci si nal tramontar del Sole, è più lenta o tarda a mattare fintti degli albori che vi sion espo. Si, d'otto o dieci giorni ; ma ell'ha quello vantaggio, che riceve poco dano dalle brineche fi disfanno avanti che il Sole venga a dare lul fruttro, e casto come la ruglia da, fenna nuo ecce, coi che que si si preper le proposito per le meliache, per le pesche, per le preme per le prugne. Ma ell'è incomodata alia venti di tramontana ponente nella primavera, e dai venti autunnali, che buttara gib affà frutti.

La ptys Szinanionati ha men Sole che la Occidenta; non ofinine ella non è fenza i fiuti vanta gi. Nelle parti Settentrionali d' la giul, tra, puco altro in qui Epigragi Bora, clip peri, cerafe, e prugne. Ma nelle parti più calde ella ferre per le meliache, che han l'avantaggio di continu reper phi lango tempo, e più rardi che in altra pliga, oltre l'effer i-bree dagl'infetti.

La plaga merdionale, computata da circa le ore 9 fino alle 4, commendafi per la pesche, per le pere, per le uve, e per le prugna.

PLAGIARIO, nella Fifiologia, un Autor tadro, o fia colui che trafuga od espila le upere d'altri, e le da suori per sue. Trai Romani, plagiarius era propriamente una persona che comprava, vendeva, o ritentova un uomo libero per ischiavo; così chiamato, perche la legge Flavia condannava costoro ad plagna, ad effere battuti. Vedi Servo.

Themaso ha un Trattato, de Plazgio el terrativo por quale casti spone le leggi e le misure dal divito che gli Autori hanno su gli scritti gli uni degli altri. — Gli Scrittori di Dizionari, almeno quelli che trattano d'arti e di scienze, rajono escenti dalle leggi comuni del mum, e suumi eglino non pretendono di Edbricare sul proprio lor sundo o, oè di banchettario i a specie sono.

Le loro opere si suppongono, in gran parte, composizioni d'altri: e quello che da altri prendono, lo fan dichiaratamente, e, come si suol dire, a ciel fcoperto. - In fatti la lor condizione dà ad esti titolo e ragione sopra ogni cosache possa servire al lor uopo ed intento dovunque la trovano; e se rubbanoo frogliano, nol fanno in altra guifa, che come l'apé, cioè per la pubblica utilità. La lero occupacione non è bottinare, ma piuttofto raccogliere contribuzioni ; e se voi dimandate con quale autorità lo fanno, vi produranno la pratica de' lor predecessori di tutti i secoli e di tutte : le Nazioni.

FLAINT, PLUNTE, nella legge, il-proporte, o defibire qualche azione reale o personale, in sicritto. V. Azione. Quindi la parte che sa questo plant, chiamasi plainissi, cioè attore, o colui che si querela o si lagga, ec. Vedi Plan-

PLAINTE, negli antichi costumi di : Francia, era una inchiesta o petizione, presgotata al Re contro i Giudici delle : Ecalcolano in riguardo alla terra; tono quafi eguali all'anno Solare; più tudio menete fi filmano o calcolano dal Sole, vero centro de' loro moti: nel qual cafo l'anno di Venere è eguale a 244 giorni, 16 ore, 40 minuti: quello di Mercurio a 87 giorni 23 ore 14 minuti. Vedi Sarunno (1900s, Marra, ec, vunno, Giovos, Marra, ec,

PLANETARJ Orologi quelli su' quali fono inscritte le oie Planetarie. Vedi Orologio Solare, e Ora.

PLANETARI Quadrati, i quadrati dei fette numeri da 3 fin a 9 disposti magicamente. Vedi Magico Quadrato.

Corn. Agrippa, nel fuo famofo libro della Magia, na dara la coffurzione dei fette quadrati pinnten; i M. Poignard, Canonico di Bruifelles, nel fuo Tratto de quadrati fublimi, dà nauvi, facili, o generali metodi per farei fette quadrati Pinnten; o cutti giù latri fin all'infanito, per via di numeri in tutte leforte di propressioni.

9 PLANIEZ (Ifola di) Ifola del Mediterraneo fulla cofta di Francia nella rada di Marfiglia.

PLANIFOGLI Fiori. Vedi l' Ar-

PLANIMETRIA, quella parte di geometria che confidera le linee e le figure piane; fenza punto confiderare le altezze, o profondità. Vedi GROME-TRIA; Vedi anco LINEA, e FIGURA.

La Planimetria è particolarmente rifiretta alla mifurazione de' piani, o delle fuperfizie; in oppofizione alla flerenmetria, cioè alla mifurazione de' folidi. Vedi MISURARE.

La Planimetria, o l'arte di misurare le superficie ed i piani delle cose, si eseguisce con squadre, o quadrati di misuse lunghe, di piedi, di pollici, di caume, di pertiehe, ec. cioè con quadrati i cui lati sono un pollice, un piede, una canna, una pertica, ec. così che la rea od il centro d'ogni superficie, diciamo esseri trovara, quando suppiamo quanti pollici, piedi, ec. quadri ella contiene. Vedi ARRA, ec.

PLANISFERIO, una projezione, o delineazione della sfera e de diversi suoi circoli, sopra un piano: come, sopra la carta o simili. Vedi Piano, Spera, e Projezione.

In questo senso, le mappe o carte de' cieli e della terra, sulle quali son mofirati meridiani, e gli altri circoli della ssera, sono detti Planisseri. Vedi MAPPAMONDO.

PLANISPATO, qualche volta è condictato come un idrumento Adronamico, ufato nell'offervare i moti de'
corpi celefti; egli confia di una projesione della sfera celefte (opra un piano,
che rapprefenta le flelle, le coficilazioni, ec. nelle loro proprie fituazioni,
diffanze, ec. Tale è l'Affrolabio, che è
un nome comune per cutte le projezioin timili. Vedi AFFROLABIO, ec.

In tutti i planisferi, l'occhio fi suppone essere un punto che guarda tutti i circoli della sfera, e li riferisse ad un piano, sopra il quale la sfera è quasi appianata,o schiactia. Questo piano chiamafi il piano della Proiegione. V. Piano.

Il piano profrettivo è folamente un piano di projerione pofto tra l'occhio e l'oggetto, così che contenga tutti i punti che i diveffi raggi trate dall'oggetto all'occhio v'imprimono ('Vedi Plano Profrettivo'). — Ma ne' ptanigerio da ificola), i piano della projezione è posto di là dall'oggetto, che è la sfena.— Il piano dell'aprojezione è fongpre alcuni de' circoli della sfera. Vedi Circolo.

Tra l'infinito numeto de' planisferi che i diverfi piani di projezione, e le diverse posizioni dell'occhio, posseno fomministrare, ve ne sono due o tre che fono stati preferiti aglialtri. - Tali sono quelli di Tolomeo, ove il piano della projezione è parallelo all' Equatore .- Quello di Gemma Frisio, ove il piano di projezione è il coluro, o il meridiano folfiziale, e l'occhio il pelo del meridiano. - Quello di Giovanni di Royas, Spagnuolo, il cui piano di projezione è un meridiano, e l'occhio posto nell'affe di cotefto meridiano, ad una infinita distanza. Quest' ultimo è chiamato l' Analemma. Vedi ANALEMMA.

Il difetto comune di tutte queste projezioni si è, che deformano e alterano le figure delle Costellazioni, cosi che non è facile paragonarle co' cieli; ed i gradi in alceni luoghi sono così piccoli che non danno adito all'operazione.

A tutti questi difetti ha provisto M, de la Hire in una nuova projezione, o planisfirio; dove si propone che l'occhio sa stuazo così, che le divisioni de circoli ricesano sensibilmente eguali in ogni patte dell' istrumento. — Il piano della sua projezione è quello d'un meridiano.

PLANTA, nell' Anatomia, la parte infima, o la fuola del piede dell' nomo; comprefa tta il tarfus, e le dita. Vedi PIEDE.

PLANTAGENET, nella Sioria d' Inghilterra, una giunta od un fopranome, portato da molti de' nostti antichi Re. Vedi Soprannome, ec.

Il termine Planta gonet ha data infinica briga ai Critici ed agli Antiquari, che non hanno bene fissat la sua origine ed PLA
etimologia. — Si confessa, the prima
egli appartenne alla casa d'Anjou, e su
portato sin al trono d'Inghilterra da Enrico II, ove la sua posterità malchile confirvollo sin al tempo d'Enrico VII, per
lo spazio di più di 400 anni.

Difputali, chi fia fato il primo che shbia ala nome portato. I pià de nofiri Autori Inglisi conchiudono, che il no-fro Enrico III, l'eredirò dal fuo padre Goffredo V. Conre d'Anjou, figliuolo di Folco V. Re di Gerufalemme, che mori nel 1142.— Quello Goffredo vogliono che fia fato il primo del nome, cil in nofito Enrico II. pregione di Goffredo per via di Matilde unica figliuola d'Enrico I. Il if Condo.

Giò non oftente il Menagio non accorda che Goffreddo abbia portaro quefio nome; el in fatti il vecchio Amalifa d' Anjou, J. Boutdigne, non lo chiama mai cosi. — Il primo, aggiugne Menagio, al quale egli dia quest' appellazione, è Gosfredo, terzo ligliuolo di quefio Goffredo V.

Pure al nome debb' effere molto più anico, che alcuno di quelli Principi, fe ciù che dice Skinnero della fua origine ed etimologia è veo. Quell' Autore dice che la cafa d' Anjou dirivò il nome da un Principe di effa, il quale aven do un ciò il fuo fratello per godate del fuo Principato obbe a pentirlane, e foce un viaggio in terra Sama per efipire il fuo delitro y diciplimadoti o joi notre con una verga fatta d'Ita pianti di ginefra, genafi; i don le gli fu appolto il forpranome di Plana gente.

Ora è certo che il nottro Gosfredo sece il viaggio di Gerusalemme: ma egli poi non uccise il suo fratello, nè vi andò per penitenza, ma per assistere il Re Amairice fue fratello. — Chi dunque può effere flato questo Principe della Cafa d' Anjouf Forfe Folo IV f É vero che egli fposfestò il suo maggior fracello Gosfredo, e lo ferrò in prigione, ma non lo ammazzò y anzi Bourdigno Gosferva, che fu di la liberato dal suo figuluolo Gosfredo V, già mentovato.

In oltre, questo Folco fece un viaggio a Gerusliamen, e ciò con la mira a
penienza, almeno in parte i venghiamo
afsicurati da Bourdigne, che il fece per
timore dei giudizi di Dio, a dell' eterna
dannazione, a causa della grande efficione di fangue Criftiano, nelle molte battaglie mortali nelle quali egli era flaco.
— L'annalità aggiugne che el fece un
fecondo viaggio; ma questo fu per ringraziare Iddio delle fue beneficenze, ec.
A che possimo aggiugnere, che Folco
non fu mai chiamato Planta-gost; cosò
she quello che Skinaro avanza fembra
effere una favol.

Vi è un' altra comune opinione, la quale non par niente meglio fondata; ed è quefla, che il nome di Planta-genti fia emune a tutti i Principi edila Cafa d' Anjou dopo Goffreddo V : laddove in fatto il nome fu dato folamente a pochi; ecit, fiscome è probabile, per difinaguerii dagli altri Cosi Bourdigne non Tapplica mai ad scun' altro che al terzo figituolo di Goffreddo V : e lo diffingue con quefl' applizazione dagli altri Principi della medefima famiglia. — Quansunque è cervoche fu anchedato al più vecchio fratello, Arrigo d' Inghitetta, fiscome prima abbism offervas babism offervas

PLANTARIS, nels' Anatomia, un musicolo, che ha un principio carnoso, dalla parte di dietto dell' esterna protuberanza dell' osso cosciale, e discenden, de un poco tra il gamellus ed il folcus, diventa un lungo e lezarso tendine, che cammina lungo il di dentro del gran tendine (pra l' os calcis fin al fondo del piede, es' espande fotto la fuola fopra il mufculus perforatus, a cui s' attacca firettamente, come il palmaris nella mano. Vedi Taw. data. (Myol) fig. 1 num. 68. ed anche vedi Pienp, Palmanisce. Alcuni contano quefto mufcolo fra Alcuni contano quefto mufcolo fra

gli estensori del piede. V. EXTENSOR. PLASMA, è talor un termine adoprato per dinoare una ferma, in cui gittali qualche metallo, od altra tale materia scorrente, che debba indurarsi, gittarsi, modellarsi e riceverne la figura Vedi Forma, e Plassico.

PLASTER of Paris, Gesto di Parigi. .. Vedi Gesso.

PLASTICO naestrase\*, l'istesso de la formativo: o sia una cosa docata di una facoltà di formare, o fazzonare una massa di una trateria, giusta la simiglianza di un esser vivo.

\* La vace viene dal Greco nhastes, da nhate

Alcuni Epicurei antichi, e ferfe anicota i Peripatetici, immagioarono cheuna vittò plaffice rifedelle nella terra, oalmeno vi avesse un tempo rifeduto, oche per mezzo di essa, e locara alcun interseno straordinario del Creatore, ella produsse le piante, ec. Vedi Terra,

Anzi alcuni di loro, non fapremmo dire se da dovero, o du scherzo, inscagnatono, che gli animali, ed anche s'uomo, eran l'effetto di questa porenza plafica. Vedi PLATONICO, PERIPATETIco, ec.

PLASTICE, magrien, l'arte Plastia ca, un ramo della scoleura, o sia l'arte - neccellarifsimo il farli a confiderare s' e' fia pigro, e pefante, o vivace, e fnello, allorche vien fuori, e si presenta. In evento , ch' e' fia lungo , pigro , e pefante; e che abbiavi ragione di fupporre, che ciò fia dovuto al cavalearlo troppo duro; oppure , ficcome i nostri scozzonatori s' esprimono, ad alcun grasso, che tiasi disciolto nello sbardellarlo, e che non sia staro dilungato nel ripulirlo, in tal cafo it proprio rimedio fi è un'oncia di diapente fatto avvallare all'animale in una pinta di buon vino delle canarie. Questa bevanda allontanerà in un subito, e tutta io un fiato la cagione, e ravviverà bravamente gli spiriti dell' animale. "

Ciò fatto per la prima settimana del mese dovrasti abbiadare con della vena, con del grano, e con delle fave france. dando al medefimo ora l' una d' effe foflanze, ora l'altra, come riuscirà meglio, e dovrassene sempre lasciare una porzione nella fua mangiatoja, affinchè posta cibarlene a piacimento, allorchè vien lasciato solo. Quando lo Stallone torna dal cavallo per nuovamente abbiadarlo, qualunque sia l' avanzaticcio dell' altra biada, che dal cavallo fia stato lafciato nella mangiatoja, deefegli onninamente levar dinanzi, e porgliene della fresca: per simigliante mezzo la creatura in cortifimo tratto di rempo diverrà in grado estremo spiritosa, allegrissima, e piena di brio. Fa onninamente di mestieri, che ogni giorno faccia una spasfeggiata ariofa ; ed un di sì , ed un di nò farà fommamente dicevole, ch' ei faccia un esercizio alquanto maggiore; ma importa affaifsimo, che l' efercizio non fia tale, che faccialo soverchiamento Indare.

Le fave, e la vega in questo caso deb.

bono effet poste entro un facchetto, e debbon effet peltate sino a che i guici fien rotti, e che quelte semezo sieno as, fatto siguiciate, e pocia dovrano effere vagliate, e nectate dai gusci; ed il pane in vece d'esfere ridotto in pezzetti, e come simuzzolato, secondo il metodo comune, basterà foltanto, che venguno tagliata dilignetemente la correccia.

In evento, che il cavallo, allorche prendefi ner mano per la fua preparazione del mele trovisi bene in carne, e pieno di spirito, farà di meltieri il lasciar da un lato il sopradditato diapente : ed il principalissimo affare dovrà confistere in bene abbiadarlo di buon cibo, e di tenerlo in quel dato efercizio, che vaglia a mantenerlo in vento, come esprimonfi gli scozzonatori , senza farlo soverchiamente sudare, e senza abbattergli gli spiriti. Alloraquando dovrà verfo la fine del suo mese fare degli esercizj maggiori, sarà cosa dicevole, che abbianvi nel luogo alcuni cavalli, che corrano, e che fien fatti correre contro di lui. Questa faccenda gli aguzzerà il proprio brio, e vivacità, e datà al medefime spirito grande il battere i cavalli medefimi. .

Dovráfi jerò con ogni maggier casttela offervare, n'e 'on ov reg, a dao a l' medefimo del calor fanguigno pel tratto di dieci, ed anche per una quindicina di giora i nanazi si quella giornata, ch' ai dovrà cottere per la plate, o pulio : eche l' ultimo calore, che è dato al medefimo il giorno innanzi alla corfa, fa di mefieri , che fia nelle fia edeguare mifaser ; quefita diligenza farà si , che il cavallo correrà con maggior vigore, allorchè farà meflo in affetto per la corfa, eche fantià il tento frecho per ogai, seche fantià il tento frecho per ogai, se-

qualunque parte. Nella feconda fettimana dovrà darfi al cavallo l'abbiadarura a capello la stessa, ma un esercizio maggiore ; e nell' ultima quindicina di giorni il suo cibo, od abbiadamento dovrà effere vena fgufciara, non già a forza di macine, ma bensì pestata od ascineta; dopo di questa la vena medesima dovrassegli inumidire con delle chiare d' uovo ben bene sbatture, e poi dovrassi questa -vena così preparata metrerfi a feccare al ·fole; e quando farà fecca, ed afcintta, come era prima, dovrà porfi innanzi al cavallo. Siffatra spezie di cibo è d'una leggerissima digestione, ed ottimo pel vento dell' animale. Le fave in questo rempo dovrannofegli dare con maggior parfimonia;ed il pane, che se gli pone innanzi, dovrebb'effer fatto di tre parti di farina di grano, e d' nna parre di farina di fave. In evento, che il cavallo fotto una fiffatta dieta diventi duro di ventre, dovraffegli in tal caso dare un poco di birra con delle chiare d' novo ben bene shattute insieme con essa. Questo rimedio rinfrescherà il cavallo, e gli conferverà 'il corpo molle.

Nell' ultima fettimana dovrà effare rafafciato il mefcolo fopradefarito, ed in luogo di quello dovraffegil dare dell'acqua d'orzo ; ed ogni giorno fino alla vigilia della confa dovraffagil dare il foo faftelletto di feno; ed allora dovraffi andere com mano più parca nell'abbiadato affinchè poffa aver agio, è tempe di digerire il cibo ; e la mattina della giornata flessa della corsa fa di meftieri il porgli innanzi una pagnotta, o due di pan bianco iszuppato nel vino delle canarie; e la medefima dose appunto in quel momento, che viene condutto fuorzi per la catriera, È questo un metodo,

eccellentisimo ; conciosiachè I des eccellentisimo ; conciosiachè I des questo compo debon elsere oncianamente di pari fehivati; avvegnachè il prima offenda i suo cento, ed il fecondo cagioni della debolezza, e sinimento a sego, che può falor estare in troco nella carriera, e mancare realmente. Poichè il cavallo avrà avuto il suo cibo, dovraffegli accomodare il se paglia per la lettera, e la stalla dovrà elser mancente quieza, affinche cosa non abbiavi, che lo distabi, sinchè giunge il momento di doverlo rirar fuori per la corto per la carriera del con con abbiavi, che lo distabi, sinchè giunge il momento di doverlo rirar fuori per la corto.

PLATFOND, o Plafond. Vedi Sor-

PLATONICO, ciò che si riferisoe a Platone, alla sua scuola, filosofia, opinioni, ec. Vedi PLATONISMO.

Corpi PLATONICI, sono gl'istessi, che quelli che noi chiamiamo corpi regolari. Vedi REGOLARE.

PLATONICO Monn, dinota un' affezione fpiriruale, pura, che ſntitte tra i ſstii differenti, altratta da tatti gli appetiti carnali, e che non riguarda altro oggetco che la mente, e le di lei bellezze; ovvero aoche una amiczisi difintereffara e fincera tra persone del medelimo ſesso, affratta da ratte le mire d' amor proprio, e non rignardante altro oggetto che la persona.

Questo termine è nato dal Filosofo Platone, strenuo sostenitore di ambedue questi amori.

I favj fi ridono delle nozioni di Platone intorno all' amore ed all' amicizia.

— In fatti appajon crude chimere, contrarie all' intenzioni della natura, e incompatibili in pratica colla buona morale, e colla legge della propria conservazione, ed altre in cui finalmente si risolvono l'amore e l'amicizia. Vedi Passione.

PLATORICO Anno, e l'Anno grande, è un periodo di tempo determinanto dalla rivoluzione degli Equinozi; o lo [pazio, in cui le Stelle e le Costellazioni ritorano ai loro primi luoghi, per rispetto agli Equinozi, Vedi Anno, Stel-LA, Precessione degli Equinozi, ec.

L'Anno Platonico, fecondo Titone Brahe, è 2586; l'écondo Titone Brahe, è 2586; l'écondo Riccioli 25920; fecondo Calini, 14900 anni. Quefto periodo, che è più di cinque vote l'età del mondo, una fasta compiso, credatero gli antichi, che il mondo doveffe allora di nuovo comincire, e la medefimaferie di eofe ritornare di nuovo. V. Passono, Palsionessia, ecc. V. Pessono, Palsionessia, ecc.

PLATONISMO, la dottrina ed i fentimenti di Platone, e de' fuoi seguaci, in riguardo alla filosofia ec. Vedi Filo-

SOFIA.

Il fondatore di questo sistema di Filoofia, Platone, figliucolo di Aristone, su Ateniese, nato circal' anno del mondo 36 ayil quale dopo di avere spesia la su gioventi in efercizi del corpo, nella Pittura, e nella Poessa, divento discepo di Socrate. — Dopo la morte del suo maestro, si rivosse a Caratilo del Emogene; sin a tanta che imposse si di diali, dove apprese quella de Pittagorici. Vedi PITTAGORICI.

Di là paísò in Egitto, dove fermatofi per alcuni anni s'iftruì pienamenre degli arcani de' Sacerdoti Egizj. V. Simbolo.

Al suo ritorno in Atene principiò a comunicare a parte a parte la dottrina ch' egli aveva raccolta, ai suoi concitta-

Chemb. Tom. XV.

dini; filosofando ogni giorno nell'Academia, luogo delizioso, in vicinanza della Cirtà. Vedi Асареміа; e di qua i suoi discepoli furono chiamati Academici.

Nella Fisica ei seguito Eraclito principalmente; nell' Esica e nella Politica Socrate; nella Metafisica, Pittagora.

Dopo la fua morte, due de principail fuoi difcepoli , Ariflorele, e Senociate, continuando il fuo ufazio, ed infegnando, l'un d'effi nell' Academia, P. altro nel Licco formanono due Sette, fotto differenti nomi, benchè per altri conti el feeffe; avendo una ritenuto la denominazione d' Academia; e l'altra avendo prefa quella di Peripatetici. Ve di ACADEMICI, e PERIFIATETICI PERIPATETICI

Ne' tempi poletiori, verfo i primi Secoli della Chiefa. , i feguaci di Platone lafciarono il titolo d' Academici e prefero quello di Platonfit. — Si crede che in Aleflandria d'Egitto abbiano prima affunto il nuovo titolo, dopo d' aver riflorare l'antica Academia, e tidmelli in voga i fentimenti di Platone; che coll'andar del tempo erano Rati, almen non piccio parte, abbandonati.

Porficio, Plotino, Jamblicho, Proclo, e Plutarco, sono quelli che acquisilarone il più di riputazione fra i Platonisti Graci: E fra i Latini, Apulejo, e Chalcidiot — Fra gli Ebrei, Filone Giudeo. — I moderni Platonisti riconoscono Plotino per sondatore, o sistomatore almeno della loro Setta.

La Fitofofia Platonica appare moteo confona alla Filofofia Mofaica; ed ua grande fluolo de' Padri primitivi della Chiefa feguitò le opinioni di corefto Filofofio come favorevoli al Cristianisimo. 5. Giuftino è di patere, che Platona metrica; il che Aristotele prende motivo di criricare in lui. — La sua dottrina de Mente ci si dà nel suo decimo libro delle leggi, e nel suo Parmenide.

Sant' Agodino commenda la Felofofia Platonica : e dice anco, che i Platonidii non eran molto dal Criftianifmo lontani: Aggiugne che i più de' nuovi Platonifii del tempo suo abbracciavano la fede.

San Giuftino Martire profella, che la duttrina di Plarone gli era stara di giovamento ed ajato sommo, per indurlo a credere i misteri della sede Cristiana.

— Al che si può aggiugnere, che in gran parte Origene consutò Celso con l'ajato di Platone. V. TRINITA', ec.

Per vero dire, l'Autor recente del Plasanfano Fistano porta le colo ad uno flrano eccello, quando vuol fostenere, che i dogmi della nostra Religione non fino altro che le opinioni di Platone; che i Padri non ci danno, intorno ai miteri di ella, se non quello che hanno da lui imparato; e che il Cristianismo è un plasonfano velato, e coperto. Alla qual opinione fembra nulladiamen che M. Le Clerc inclini un poco. V. Dto, PADRI, esc.

PLATONISTI. Vedi PLATONISMO, ed ACADEMICI.

PLATYSMA Moydus. V Muscolo. ¶ PLAVEN, Piovia, citra d'Alemagna, nel circolo della Saffonia Superiote, nel paefe di Voigtland, ove tengonfi 4 fiere l'anno. Giace ful fume Eifter, zo leghe da Erfort al S. E. e 27 al S. O. da Drefda. long. 29. 57. lat. 50.30.

¶ PLAVEN, Plavia, citrà d'Alemagna, nel circulo della Saffonia Superiore, nel Ducato di Mecklenburg, fu i confini della Marca Brandeburghefe, fi-

Chamb. Tom. XV.

tuata sopra un picciolo siume, che si getta nel siume Elba, presso d'un lago d:l suo nome, e discosta 7 leghe al S. da Gustow, e 36 al N. E. da Magdeburg. long. 30. 20. lat. 53. 40.

PLEA, Placitum, nella Legge, è quello che o l'una o l'altra parte alle, ga per sè in Cotte, in una Caufa di cui pende il giudizio. Vedi Placita, A. 21038, e GORTE. Quefte Pleas fono, o della Corona, o comuni; gl'Inglefi dicono, Pleas of the crown, e common pleas.

PLRAS of the crown, della Corona, fono tutte le cause od azioni in nome del Re, per off-se o delitti commessi contro la sua Corona e dignità, o contre la sua Corona e paec. — Tali sono le prodizioni, le fellonie, ec. VediTREA-SON. FELONY, ec.

Edoardo I. infeudò Gualtero de Burgo nella terra d'Ulfler in Irlanda, ec. eccettuando le Pleas, o Caufe della Corona, rifervate fempre al Re, cioè quelle di ratto, d'incendio maliziofo e volontario, e di trovamento di teforo, Cem. tti, Irtinad.

Common PLEAS, Placiti, o cause comuni, Juno se agitate tra persone comuni, o volgari; abbenchè per la divitsione data qui sopra, dovrebbon comprendere tutte l'altre, eccetto che la ivi enumerate, non ostante che il Re sia una delle parti.

Le Pleas si possono in oltre dividere in tanti rami, in quanti l'azione; conciossiachè sono realmente una cosa stessa. Vedi AZIONE.

Vi è anco la foreign plea, con la quale s'allega una mareria od un affare in una Corte, che dovrebbe giudicarii in un' altra. Vedi Foreign.

Pleas of the Sword, della spada.

Ranulfo Conte di Chester, 2. Hen. III, accordò ai suoi Baroni di Chelshire un ampia Carta di privilegi e libertà, exceptis placitis ad gladium meum pertinentibus.

La ragione dell'eccezione fu, che Gaglielmo Il Congilitatore diede Contea di Chefler a Hugo fuo germano, comonemente chiamato Lupua, ancento di quello Ramulfo, Tener ita libre od gladium " ficut ipfi Rex tranti Angliam ad Caronon. — Pecció, in tutti i proceffi od accufe di fellonia, omicidio, ec. nella Contea Palatina, la forma era: "Contra pecca monini contini, gladium be dignitette palati (Eprina. Vedi Canattu.)

PLEADING, Placitatio, un discorso detto davanti a' Giudici, in disesa della pausa d'una Parte. Vedi PLEA.

Dal tempo della Conquista, ogni Causa od aringo (pteoding) si trattò in Francese, sin al tempo d'Eduardo III quando su ordinato che le pteos si trattessero in Inglese, ma si registrassero in Latino. Vedi LATINO.

In Atene, ed anche in Francia ed Inghilterra, fu proibito l'avere alcun aringo studiato o preparato, cioè il tenere a bada il Tribunale con lunghe artificiali dicerie; solo, nelle materie ri-levanti, il costume stabilito, si su di cominciare gli aringsis da un passo della S. Serittura.

PLEBANUS, fu anticamente il ei-"
tolo di un decano surale. V. RURALE.

La denominazione è quindi nata, che questi decani erano allora affissi alla ptebanio, od alla principale Chiefa mattice, dentro un tale distretto, che a principio comprendea dieci parochie.

Prenavus, Pissano, è flato anchepreso per il Prete, o Curato della Parrocchia, di una tale Chiesa martice ogrande, esente dalla giurissizione dell' ordinario, cosi che egli avea l'autoristi di un decano rurale, commessagli dall' Arcivescovo, a cui era immediatamentefoggetta la Chiesa.

PLEBEO, PLEBEJUS, una persona: del rango della piebe o del volgo. Vedi-Comune.

Il termine è principalmente usato, parlando degli antichi Romani, ch'eran divisi in Senatori, Covolieri, e Plebei.V.

SENATORE, CAVALIERE, ec.

PLEBISCITUM, appresso i Romani una legge fatta dal popolo o dallaplebe, a richiesta del Tribuno; o diqualch'altro Magistrato plebeo, senza: 1' intervento del Senato. V. Luggg.

PLEBISCITUM, è un termine più particolarmente applicato alla legge che ilpopolo fece; allorchè per mala intelligenza o rottura col Senato, ei fi ritirà nel monte Aventino. V. Civile legge.

PLEDGE, PLEGIUS, nella legge comune, è una ficurezza, od un pegno; reale o personale, che il ptointiff, o colui, che fi lagna ed imanda, dee trovareper la profecuzione della fua lite. Vedli-PEGNO, GAGE, e VADARI.

To PLEDGE, nel bere, dinota l'afficurare, o star mallevadore a uno, ch'egli: non riceverà torto o danno mentre stabevendo. — La frase vien riserita da: noftri Antiquari , alla pratica dei Danefi, che dominarono ne' tempi andati in Inghilterra, ed i quali spesso solevano ferite mortalmente, o fcannare i nativi mentre flavan bevendo.

PLEGIIS acquietandis, un mandato, che sta per una sicurezza o malleveria, contro colui per cui uno è mallevadore o pieggio, in caso ch' ei non isbersi o paghi il denaro nel giorno prefisto. Firt. Nat. Brev.

PLEJADI, HAMASIS, nell' Astronomia, nn adunamento di fette stelle, nel collo della Costellazione Toro. V. To-RO, O TAURUS, e COSTELLAZIONE.

Sono cosi chiamate dal Greco zatir, navigare; essendo elleno terribili ai naviganti, a causa delle pioggie e delle tempelle che forgono spello infiem con

I Latini le chiamano Vergilia , da Ver , primavera , perchè si levano verso . l' Equinozio vernale. V. VERGILIÆ.

La più grande è della terza grandezza , e chiamata Lucida Plejadum. Vedi Se loro diverfe longitudini , latitudini, maenitudini , fotto l' Articolo TAURUS.

Poetiche Plejadi, è un nome che i Greci diedero a fette fameli poeti, che fioritono fotto il regno di Tulomeo Fi-Jadelfo.

Ad imitazione de Greci , Ronfard formò una Plejas di poeti Francesi sotto il regno d' Entico II. - I fette poeti furono Daurat , Ronfard , du Bellay, Belleau , Baif , Tyard , e Jodelle.

Sul medefinio modello, alcuni de' loro Autori fan progettando una nuova "Plejade de poeti latini del tempo prefenre ; ma non si è per anche d'accordo intorno ai nomi di quelli che l' han da comporre; molto meno, di colui che Thand, Tom. XV.

fara la lucida Plejadum. - M. Bailler ha nominati, il P. Rapin, il P. Commire, il P. D: la Rue . M. de Santeuil . M. Menage, M. de Perier, e M. Petit.

PLEIBURG, città d' Alemagna nella Carintia, ful fiume Feistriz, fopra una collina.

PLENARIETA', nella legge, è un termine ulato in materie eccleliastiche. per dinotare che un beneficio è pieno, o posseduto da un beneficiario. Vedi BE-KEFICIO.

Nel qual fenso, s' oppone al termine VACANZA. V. VACANZA, VACAZIONE, ec.

PLENARIO ., cosa completa, o piena. Così, diciamo, il Papa accorda Indulgente Plenarie, cioè piene ed intiere remifioni delle pene dovute a peccati. Vedi Indulgenza.

\* La parola i formata del Latino plena rius , da plenus , picno.

PLENILUNIO . , nell' Aftrono: mia, quella fasi, o quello stato della luna, che popolarmente chiamasi la luna Piens. V. LUNA.

\* La parola è un composto del Latino plenus, e luna,

PLENIPOTENZIARIO . una persona che ha un potere pieno, ed un ampia commissione di sare qualche cost-\* Li roce è composta di plenus, e po-

tentia.

Principalmente s' intende 'de' minifiri , od ambasciadori mandati da' Principi o da Repubbliche, per trattare di pace , di matrimoni, e d'altri affari intportanti. Vedi MINISTRO, AMBASCIA-TORE, ec.

La prima cofa che fi fa nelle Conferenze di pace, si è esaminare le commisfioni , od i poteti de' Plenipotentiari. V. TRATTATO.

PLENUM, nella Fifica. V. PIENO. PLEONASMO. PLEONASMUS, nella Rettorica; una figura del parlare, con cui ci serviamo di carole apparentemente foprabbondanti o superflue; per esprimere on penfiere con maggior forza ed energia.

\* La voce I formata dal Greco abstragues.

q. d. foprabbondanza. Tale à questa frase, lo to vidi co' mici propri es:hi; ovvero ei l'udi colle fue

orecchie, ec. Vedi FIGURA. Il pleonofino è chiamato da' Latini redundantie, V. RIDONDANZA.

Il pteorafino da' Gramatici, fi fuol definire, un diferro nel discorso, per cui diciam più del bisogno.

M. Vaugelas non concede che la tsale , lo to vidi co'-mici occhi propri , fia un pleonafmo ; perocché non vi fono in essa parole superflue; ma sol quelle che fan di bisogno per dare una più force Scurezza della cofa affermata. - Bafta che una delle fras dica qualche cosadi più che l'altra, per evitare la taccia di pleonasmo.

lo fatti, abbenchè noi diamo il nome di pleonafao ad ogni cofa che non è negeffaria, o che entra nel discorso indipendentemente dal fenfo o dalla coftruzione ; nulladimeno vi fono spesso delle parole, the non pajono pertinenti, ma ad vires, o ad vafa: Vedi Pienezza. che pur f adoprano opportunamente e con vantaggio, per dare maggior forza e grazia al discorso.

He Spoke with his mouth legli parlo colla fua bocca), è un pleonesmo in Inglese; non lo è in Latino. Virgilio dice, ficore. locutus. Alcuni Antori Francesi dicono, che unir enfemble, unire affieme , fia un pleonafmo.

PLEROTICI, nella Medicina, una

incarnativi, e farcotici. Vedi Incarna-TIVO . e SARCOTICO.

. La parola è formata dal Greco naepous io riempio.

PLES o Press, città d' Alemagna nella Slefia, alle frontiere della Polonia, sulla sponda seccentrionale della. Vistola con un Castello.

PLESKOW, Plefcevia, città di Rutia, capitale del Ducato dello stesso nome, con Arcivescovato del Rito Moscovitico, ed un buon castello. Ell'è divifa in 4. parci , e ficuara ful fiume Nuldow, ove fi getta nel lago di Pleskow , ed è distante al . S. 31 leghe da Narva, 59 al N. E. da Riga, 60 al S. per l' O. da S. Petersburg. long. 46.20. latit. 57. 34.

PLETHORA', saetuge, nella medi. cina, una cosi fatta abbondanza di buono e lodevole umore, che diventa nociva alle funzioni animali. V. UMORE, ec.

La Plethora, s' intende principalmente del sangue, abbenche talvolta ancor degli altri umori. Vedi Sangus.

La Plethora è la conseguenza di una buona chiliacazione fanguificazione, ec. accompagnata da troppo scarsa evacuazione per via della traspirazione, ec.

Comunemente ella viene descritta, o .

La Plethora principalmente è prodotta in un corpo i di cui organi della digestione sono forci, i vasi sanguigni laschi, la dieta od il vitto pieno di buon fugo, il temperamento fanguigno, l'animo quiero, e senza pationi, di'un erà di mezzo, ed in un'aria umida. - Ella rende intollerabili il caldo e il moto: distende i vasi grandi, e comprime i piccoli. Edi qua la rigidezza, e la gravez-

Il Dottor Freind fa i Catameni, od i mestrai, il mero risultato di una plethora: e vuole che fieno un' evacuazione per allegerimento e sollievo contro la quantità del fangue, ch' ei suppone esfere naturale alle donne, a caufa dell' umidità del loro temperamento, della picciolezza de' loro vafi, ec. Di qua la coacervazione ne' vali languigni , da luperfluità d'alimento, che refta di più diquello che per le vie comuni fi eccerme. Vedi MENSES.

## SUPPLEMENTO.

PLETOR A. Gli Scrittori delle cose mediche fogliono di prefente diftinguere comunemente quattro forti d' una pletora vale a dire 1 . la pletora femplice, che è quello stato del corpo, in cui il fangue trovasi foverchio abbondante nella quantità, ma che tuttavia non ha in fe alcuna rea qualicà.

2. La pletora cacochimia; e questa è quella, in cui il fangue trasmoda, e trascende rispetto alla quantità, e che a un tempo stello è soggetto ad una soverchia spessezza, oppure ad alcun'altra discrasia.

3. La pletora ai vafi , plethora ad vafa, per il fangue dalla fua foverchiante quantità viene a rendere i vali fanguiferi tur-· gidi, fenza produrre alcun' altro reo effetto. E finalmente

4. La plechora alle forze, plethora ad vires, in cui ad una trasmodante ripienezza de' vafi trovafi congiunta una debolezza, ed un torpore, oppure una spezie di stupidità nelle membra.

I segni di una pletora sono : 1. Una softituzione florida del corpo. 2. Un'

hamb. Tom. XV.

ufo tollerabile delle cofe con naturali, una buona appetenza ai cibi, ed un fonno fano. Questo appunto avviene quando la pletora è femplice, e che con è mossa; ma allorché avviene alcuna commozione dal di fuori, i fegni fono un' inquietudine di notte tempo, fogni di fgorghi di fangue, e di ferite facte da spade, o da altre armi da taglio, o da fuoco ; roffori nella faccia, ed un generale rigonfiamento di vafi; ua pefe delle membra, una difficoltà, o difacconcezza al moto, ed una difficoltà di refpiro; uno sconcerto vertiginoso della testa, un segno di pizzicore, e di pungimento nelle carni, e per la vita, dal menomissimo calore originato, e prodotto, un agevolissimamente incalorira il corpo dalla stagione, un' umidore negli occhi; e nelle donne isterlche una sensazione, che altrui farebbe se gli venisse posto sul capo un pezzo di fredisimo ghiaccio.

Persone grandemente soggette alla pletora.

Sono queste r. Quelle persone, che menano una vita fedentaria, e che cibansi lauramente, ed usano ben condite vivande, e somiglianti. 2. Trovanvisi foggette piuttoflo le persone più giovani, che le avanzare negli anni. s. Con più facilità le donne sonovi fottopofle , che gli uomini. 4. Tutte le perfone, che furono aufate ad abbondevoli evacuazioni, e che affrettatamente le hanno troncate od intralasciare. E finalmente. c. tutti coloro, i quali hanne in un subito congiato una laboriofa, ed allai escritata, in una vita oziofa , quieta , e fedentaria , fenza fare i necetfarj cambiamenti nelle cofe non naturali.

fone d'abito pletorico, generalmente parlando, fono più forcoposte ad indisposizioni, ed infermità delle altre. 2. Sono queste massimamente soggette ad emoragie, ad infiammazioni, ed a febbri acute. 3. Le infermità più leggiere, e più benigne, attaccando le perfone d' abito pletorico, riescono comunemente in este peggiori, più ostinate, e più pericolofe di quello lo fieno, allorchè attaccano le altre persone. 4. La stessa pletora puoisi appena per fe stessa appellare una malattia : ma ella fi è bensi là trifta madre di moliissime infermitadi. e malori. 5. Le malattie croniche vengono curate con malagevolezza affai maggiore nei pazienti d' abito pletorico, di quello vengano curate in altri individui, perché singolarmente queste rali persone sono sempre, e costantemente poco, o nulla portate all'efercizio. 6. Un abito di corpo pletorico, diflurbato, e frattornato dal moto violento . dalle passioni d' animo . od anche da medicamenti d' indolé stimolante, è fommamente atto a produrre delle orribili, e funeste conseguenze. 7. Le infermità provenienti da una pletera, dal troncamento d'alcune ordinarie, ed uguali evacuazioni, vengono rimediate, e guarite con effrema difficoltà; e le pietore vengono ad effere con efficacia fenza confronto maggiore follevate dalle emoragie naturali, e sgorganti dipersè, che per mezzo di qualfivoglia. Arada proccurata per arte. Metodo detta Cura in una Ptetora. Una

Metoda della Cara in una Piterra: Una Pierora, semplice viene ad ressere con delle cavareadeguate di sangue, e per mezzo delle cavareadeguate di sangue, e mezzano,

non mai foverchio, e trasmodante; & finalmente per via d' una più parca dieta. A tutti questi rimedi puossi a buona equità aggiungere una foaviffima purge da farsi una fiara il mese. La pletora con: giunta con una Cacochimia ricerca delle gentili purghe, le adeguate cavate di fangue, le Coppette a taglio, e i medicamenti diurerici infreme , ed i diaforetici. Se di conferva con una pletora avvenga una qualche violenta commozio. ne del fangue, la prima cofa, che dovrà effere dal favio Medico prescritta, si è la temperanza, quindil' uso frequente del nitro, e degli occhi di granchio fatollati con gli acidi vegetabili, e fingolarmente col fugo di limone ; ed altre medicine refrigeranti, ed alteranti. Veg. Janeker , Conspect. Medic. pag. 4.

PLEVIN, PLEVINA nella Legge, ua pieggio, od'una malleveria; l'iftesso che pledge. V. PLEDGE, REPLEVIN, ec.

PLEVIN, nella Legge Ingleie. — Non PLEVIN, o Non Plevina, una mancanzanel non ricuperare, o non replegiar, un fondo o terra net debico tempo. Vedi Reflectare.

In the gam magna dicef., cho il red dorrebb' elle ficor di reptegiera le fige terre occupate dal Re., entro lo fazio di quindici giorni. E che, s'e gli negli: genta di fisto, allora al filanza dell'attore nel profilmo giorno di Curia gli predi rà il fiuo poficillo, ficui per defittam pel defittam. — Ma per lo Siste: 9. Eduard. Il. 6 è decretato, che nellion in avrenire avelle a perdere la fiu terra a mortivo di Non Petrina.

 Gella cavità del perto, e chiude' tutto le parti ivi contenute, effendo dell'ifteffi figura ed eftenfione, che il torace medefimo, e della ftella foftanza che il peritonzum. Vedi Torace.

\* La parola è Greca , e originalmente fi-

Ella ètenue e fortile , ma tuttavia man-fichamente doppia; più grofia vicimo alla fchiena, dove è attaccata ai li gamenti delle vertebre. — Nel merzo del torace ell'è doppiasa, Jaquai duplieatura forma quello che noi chiamiamo il medipfiana, che divide il torace longitudinalmente in due parti. Vedi Ma-DARATHO NA.

L'uío della picura è difendere l'interno del torace, e renderlo lifcio ed eguale, acciocchè i polmoni non ricevan nocumento nel loro moto.

PLEURESIA, PLEURESIS; PLEURESIS; PLEURESIS, AMBITIS, AMBITIS, nella Medicina, un dolore violento nel lato, accompagnato da febbre acuta, da toffe, e da diffizoltà-direfpiro:

La pleuressa nasce dall' infiammazione di qualche parte della pleura, a cui spefos'aggiugne l'infiammazione dell'esseriore e superfizial parte de' pulmoni. Vedi la Flammazione, e Pleura.

Proviene per lo più dal raffreddarfi troppo repentinamente, dopo un gagliardo calore; come dal bere acqua fredda, stando esposto all'aria, ec.

Questa inflammazione attacca qualche parte degl'integumenti del torace, ec. cioè o della piram, o del medisfitinum; e perciò·il dolore pungitivo può fentifiti o oggi parte del torace: ma il fito che più ordinazionente è colte, fi è ll lato, o costato; ora; il diritto, ed ora il finistito proprio lato, e dora il più baliq. 'Ciè fi quel che noi chiamiamo la fleuriti vera, o la vera ed interna pienta ofine, in opposizione alla pluerifa notina ofineria ed glerna, chi è un dolore nel lato, fenza febbre, e per lo più fenzatosfie : e fi crede provenire da un'acreferofici annicchiata nella pluera, o più akto fra i mulcioli intercoffalia.

Il gran rimedio nella vera pleuritida; è il falafo copioso e replicato. Negli, da adelti, Sydenham offerva, che rare volte si cura con meno di quarana oncie di fangue estrasso. Se si ommette il falasso, il paziente resta per lo più sossiono.

La pleurefie alle volte fucede ad un' altra febbre, occasionata dalla precipitazione della febbril materia sopra la pleure.

Quando scoppia in apostema, ella è chiamata empyeme. Vedi Empyema.

Quando attacca il mediastisum, o il diaframma, è chiamata paraphrenitis. Vedi Parafrenitioni

Esmellero rescomanda i fudorifici enella pieurofis, ed offerea, che moito più s'ha daastendere allo fipuro che accompagna la vosfo, che all'urina.— Balivi nota, che le pleurofic engli dà quefic metodo.— Façe, che il pasiente giaccia ful-lare dritto o finitiro, e fatelo refpirare con forza e coffiro i Se dopoi fente dolore o gravezza, eggi è estramente platetico.— Il medelinuo Autore aggiggae, che il polio duro accompagna pieurotico.— Il medelinuo Autore aggiggae, che il polio duro accompagna

Riverio ci dà esempi di cure notabili, e eseguite col ventosare, e scarificare.

Surriamento. .

PLEURISIA', & PERIPNEUMO,

NIA. Sono queste due infermitadi, le quali porcano alcuna rafforniglianza nei loro fiotomi generali ; e quindi è che non di rado vengon prese l' una per l' altra. Sono esse però per lo contrario infra elle sommamente diverse nel loro luogo d' origine non meno, che in parecchi dei loro finromi ; conciotiache la pleurifia, o pleuritide fiafi una stafi del fangue nella pleura, e la peripneumonia per lo contrario una stafi del fluido medesimo nei polmoni. Si l'una, che l'altra di queste due non mezzane infermitadi trovansi perpetuamente accompagnate, e seguitate da una sebbre acute, continua, ed inflammatoria, per mezzo della qual febbre la Natura fa ogni sforzo di rompere, e farsi strada per le oftruzioni facce, e prodocce dalla stafi del fangue in quelle parti.

La pleuritide spuria con ogni attengione, e cura maggiore effer dee distinta dalle due divifate infermità. Nella pleuritide vera, come anche nella vera peripneumonia, vien fentita, e provata una pena, o dolore, od intorno, od alcun poco fotto il capezzolo della poppa; ma la pleusit de spuria fassi d' ordinario, e comunemente fentire più alto, e per lo più intorno alla clavicola. Nelle divifate infermità genuine, le pene, o dolori fon fempre uguali, e regolari, e corrispondono immancabilmente al polfo ; nella pleuritide spuria per lo contrario questi dolori, e pene medelime son vaghe, ed inrieramente irregolari. Nella pleuritide veraquesti dolori fono fempre continui ; ma nella spuria , o bastarda hanno delle affai frequenti intermissioni. Queste infermità, quando son vere, e genuine, vengon fempre, e co-Hantemente accompagnate da una tolle,

e questa srainariamente è saira con une fipato di marciacolorita, e bene fpesso condeile strifice di fingne: una la pleuritide sparia non potra seco tosse bene per sobra i oppare se avvenga, che la porri nello sipato e avvenga, che la porri nello sipato e avvenga, che la porri nello sipato e non avvi alcona differenza di materia, oè di colore. Colla pleuritide genuina unvi perpetuamente congiunta una sibbre acuta continua, la quale attacca da principio il paziente con dei brividi, o rigo-ridi freddo; la pleuritide bastarda per lo contratio, o non ha seco la menoma fibbre, o se la porta, è una sebbre all'ai leggiera, dei tregolare.

Le malattie di questa natura vere . e genuine non vengono a capo, ne terminano giammai nel tratto di tempo minore di sette giorai, dove le altre per lo contrario terminano più prontamente. Le vere investono per lo più i giovani, e le bastarde esser sogliono comuni non meno ai giovani, che ai vecchi, od ai più avanzati in età. Le differenze, che paffano fra fiffatte infermitadi vere, e bastarde, ofpurie, vengono ad effere de. terminate dall'accurata offervazione dei fintomi finera divifati : ma rimanvi tuttora alcuna cofa per giustamente, ed a dovere distinguere le vere divisate malattie , cioè , la pleuritide, e la peripneumonia, l'una dall' aitra Questo otterraffi egregiamente bene per mezzo dell'appresso osservazioni:

É la pleuritide un' infermità fogmamente rara, e per lo contrario comunifima, e frequentifima fi è la peripneumonia: ma queflo è un fatro in tutto, e per tutto contrario all' opinione comune; avvegnacchè quefle infermitadi vengano ad effere troppo generalmente confate infra loro, e prefa l'una per l'altra-

In una peripueumonia lo fruto fanguigno fuole avvenire ufualmente verfo il chiuderfi della seconda giornata del male. E questo in una peripneumonia un fintoma primario, ma viene pur troppocomunemente con imperdonabile errore attribuito ad una pleuritide , tuttochè la ragione mostri con tanta agevolezza, e faccia toccar con mano, come un fiffatto sputo possa accadere da un' infiammazione dei polmoni; è fommamente diverso il concepire, come possa così inrieramente accadere da una inframmazione d'una parte così remora dall' avere una comunicazione con gli organi dell' espettorazione , quale fi è appunto la pleura.

Nella perippeumonia il dolore, o la pena va stendendosi più oltre, e viene ad attaccare, e ad incomodare tutta la regione del petto, dove per lo contrario nella pleuritide rimanti piuttofto fiffato nel lato destro, e fassi fentire alcun peco fotto il petto. Sono questi i fintomi, per mezzo dei quali fimiglianti malattie vengono ad effer diffinte l'una dall' altra; e l'uso della distinzione è principalissimamente questo; che nella pleuritide l'applicazione dei rimedi ellerni riesce bene spesso di benefizio, e servigio grande, dave per lo contrario non producono questi ombra menoma d' efferto, tut. toche l'errore di prender l'una per l'altra di queste malattie non venga ad effere di confeguenza grande in questo rispetto, avvegnaché nella peripneumonia le esterne applicazioni non possano recarpregiudizio, nè danno: ma in un termine infelice di queste medesime malactie per mezzo d' una suppurazione, la differenza medefima diviene d'alcun momento, e confeguenza: imperciocche fi, generalmente parlando; comuni si

nella pleurioide la materia può effere. evacuara per via d'una peracentefi. oppure tirata fuori per mezzo d'una cannuccia, la qual cosa non puossi in verun conto effertuare in una peripneumonia, se non se in un siffatto caso accidentale, cioè, che la malattia vada a rerminare in un' esterna vomica dei polmoni. Allora, a vero dire, venendo la materia ad effere evacuata, o fcaricara da un abscesso nella cavirà del Torace, può effere tirata, e condotta fuori nella maniera medefima, che nella suppurazione della pleuritide. Ma questo è un caso. che stenterà ad avvenire in un' intiera età. L'opinione comunissima degli Serit. tori delle cose mediche in rapporto a questo caso si è , che la peripneumonia fia sempre, e costantemente un male, il quale attacchi foltanto la superficie efterna dei polmoni; ed essi fannosi ad osfervare, come questo viene espresso, e fignificaro dallo stello suo nome, avvegnache il fignificato del medefimo fia una malattia, o difordine spandentesi in giro intorno intorno ai polmoni. Questa faccenda però con loro-buona pace non accordafi nè conviene nè poco nè punto, ne coll'offervazione, ne coll'esperienza; concioffiache nelle anaromiche fezioni dei corpi , i quali fon morri d'una : fiffacta infermità, vien fempre, e costantillimamente trovata investita arraccata, e pregiudicata la stessa vera parte interna dei polmoni medefimi; e di vero. . fe così fosse solranto l'esterna superficie di quelli, non farebbe agevole il concepirfi , come poteffe così fubito farfi vedere lo souto di sangue nel secondo giorno della malattia.

Segni di quelle infermitadi. Sono que-

Micolofe, malgrado tutta la maggior cura, e precauzione, colle quali effer poffano trattate da valente Professore.

Allorche queste infermità sono state trattate in una maniera favia, ed adeguata, d' ordinario danno luogo nella fertima giornata, e se non più nell'undecima a forza di fudori, i quali compariscono per se stessi, senza dar loro alcun urco. Seguita che sia una sissatta Crisi, in cortiffimo tratto di tempo il polfo ricovra il fuo stato naturale, il calore veemente dileguali, e fannoli vedere di bel nuovo le forze, l'appetito, ed il placido, e quieto fonno. Allorchè pei queste malartie trascendono, e passano la giornata della loro Crifi, lo che suole pur rroppo con frequenza accadere nei vecchi, e nelle persone bene avanzate con glianni, allora divengono in estremo pericolofe. Se venga offervato, che le urine fieno torbide prima della quarta giornata della malattia, e dopoi depongano una pofatura, e che il rimanente d'elle prine rimangasi chiaro nella sommità, havvi speranza non lieve, che l'infermità sia per avere un' esito fortunaro nel giorno critico per via di sudore. O uando a forza di toffe vien dal paziente mandata fuori, e spurgara una materia giallo gnolà, e che questa non è grandemente vifeofa, ed a taccaticcia, ne gran fatto fpumofa, e massimamente, allorche in una peripneumonia questa materia medefima. ba delle strisce sanguigne, vi ha ragione grandiffirma di promercerfi, che la malactia fia per avere un prospero evento; ma: per lo contrario, allorche il paziente non può spurgare, ne mandar fuori alcuno sputo, e che l'urina continua ad esfer eruda, vi ha ragione grandissima di temere, che la malaccia fia per avere un pegiodo fatale.

Ultimamente, alloché nen poò éffere effettuata dalla natura, nè tampocopromolfa a forra d'arre una dificulsione,ed una rifoluzione, difigregamento della făli, ne figuita una corruzione, -d una fuppurazione; e bene fpeffo una difiposizione ulcerofa dei polomoi ne è larea confeguenza oppure una vera, e gemina sificheza;

PLR

Metodo della Cura. Il ventre dee effer mantenuto, e confervato fuavemente rilasciato, durante tutto il periodo, o corfo della malattia; ma guardifi il Medico con ogni maggior cura dal fomministrare al paziente alcun medicamento irritante per promuovere liffatta obbedienza del ventre. Allorchè vi ha nel cafo: una pletora confiderabile unita ad uno. stringimento del petto, ed una sensibile ripienezza, e stivamento di polmoni, in tal cafo rendefi necessaria la cavata del fangue; ma vorraffene foltanto cavare: una picciola quantità, e la medefima pieciola cavata dovrassi ripetere il giorno. vegnence, oppure anche più presto, in evento, che i fintomi medefimi continuine a richiederla. È fempre, e poi fempre necessario, che l'infermo dopo la cavata del fangue prenda alcun medicamento diaforetico d'indole mite e benigna, e che faccia di pari delle abbonde. voli bevute di liquori deboli ben rifcaldari. Nei cafi uguali, e più comuni in queste particolari malattie non è panto necessaria la cavata del sangue, tuttochè venga con tanto calore raccomandata da certuni, e quel che è peggio, ordinata, e praticata dagl' imperiti Medici stranierreon si empia abbondevolezza, che difruggono esti più pazienti di questo genere, di quello facciansi le medesime malattie. Ogni e qualunque giorno , prime

Toro cadaveri fono ftate trovate, avere un Iato dei polmoni per fiffatto modo flivato di fangue, che posti nell'acqua andavano al fondo del valo, e di fatto non vi ha tampoco luogo a quistione, od a dubbio, che in siffatti casi la flebotomia è indispensabilmente necessaria.

11 metodo del per altro fommamente dotto nostro Medico Sydenham di medicare fimiglianti malattie per mezzo d' abbondevoli, ed affai fiate ripetute cavare di fangue, e per via dell'usare i miti, e soavi espettoranti, viene sperimentato in estremo dannoso, e peticoloso ne'suoi effetti; e nelle Opere di questo veramente eccellente, e sovrano Medico la sola cosa è questa degna di biasimo, e da non effere in veruna maniera feguita, ne praticata. E con tutto che il Riverio fomministri un' esempio d' una persona curata d'una pleuritide in poche ore colla fola cavata del fangue, la faccenda non des già estere ascritta a questo solo: concioffiachè nella stella relazione del Riverio abbianvi alcune circoftanze, le quali fembra, che mostrino, che l'infermità di colui non era propriamente, e veracemente, nè una pleuritide, nè una peripneumonia, ma bensi una femplice infiammazione del fegato, o dello ftomaco. Certa gente suole in questi cafi raccomandare i fiori di papavero rollo, non altramente che un rimedio specifico: L' Etmullero però non concede ai medefimi una così piena qualità, ma dice bensi, che questi fiori operano in questo cafo come una gentilissima oppiata, e come un medicamento anodino; spezie di medicina in estremo dannosa in casi di que-Ro genere.

I semi del Carduus Marize degl' Aucori , oppure del Cardone dolce , veq-

PIF gono di pari da certuni commendati, e celebrari come uno specifico. Ella è cosa certiffima, chequesti semi mitigano, ed attutano il dolore; ma la febbre continuerà costantemente il suo periodo regolare fino al settimo giorno.

Le medicine spettoranti , generalmente parlando, in casi di questa fatta non fono in verun conto d'alcune ufo, foltanto se lo sputo d'una materia sanguigna non riesca sufficientemente dalla quarta giornata, potrà rendersi necessario il somministrare al paziente una dofe, o due d'alcuna cofa di spezie somigliante ; e per tale effetto dee preferirfi, ficcome viene afferito da dottiffimi Medici, ad ogni, e qualunque altro medicamenio, un decotto d' Ilfopo. Il nitre dovrà datfi a man falva, e con tutta l'animofità al paziente per i primi quattro giorni del male; ma in capo a questo termine, se la malatria procede regularmente, dovrà somministratsegli in più picciole doferelle, e non più spesso di due sole volte il giorno. Tutte le sostanze oleose, untuose, e grasse dovrannosi onninamente tener lontane nell'uso cfterno; ma la canfora per lo contrario, in ogni, e qualunque forma, che ella venga amministrata, ci sa l'esperienza toccar con mano, come ella produce fempie, e costantemente del bene.

Dannole, e periculule eziandio fono fempremai in questi cafi le oppiate, concioffiache ficcome avvi in tutt' eiliquesti cafi uno flato tenace del fangue, quefto medefimo suo stato vuole, e richiede concustione, rifoluzione, ed escrezione. ed è certisimo, che le oppiate producono effecti a quelti onninamente contrarja. La cascariglia giudiziosamente amminifrata preffoche coftantemente ammany

ferà il dolore, e qualora questa non produca il suo estetto, egli è più che certo, che le oppiate non possiono produrlo giammai, ma è giuoco forza per lo contrario, che sacciano del male maggiore. Veggasi Juncher Conspect. Medic. pagg. 207. & seq.

Il valentissimo Monsieur Du Hamel sperimentò proscua nel promuovere lospettoramento nelle pleuritidi la polyga vulgaris degli Autori. Vegg. Memoir. de l' Acad. Roy. des Scienc. de Paris.

PLEXUS, nell'Anatomia, un nome comune a diverie parti del corpo, co stanti di gruppi o intrecci di piccioli vasi infrattelluti in forma di lavoro a rete. Vedi Vass.

I nervi, nel loro progresso, formano vari plexus; spezialmente il par vagum, o l'ottavo pajo, gl'intercostali, ed il quinto. Vedi Nervo.

Il par vagum, nella sua intersecazione col nervo intercostale, forma il plezus ganglioformis, superiore ed inferiore. Vedi GANGLIOFORMIS. - Un ramo di questo nervo unendosi, vicino al cuore, con altri degl' intercostali, forma il plexus cardiacus superior. Vedi CARDIAcus. - Un poco più oltre egli manda diversi rami, i quali riunendosi , formano il plexus pneumonicus. Vedi NERVI. - In ciascun tronco degl' intercostali, avanti che arrivino al torace, fono due plexus ganglioformes chiamati plexus cervicales .- Quando arriva nel torace, riceve tre o quattro tralci da' nervi vertebrali , insieme co' quali costituisce il plexus intercoffalis ; donde discendendo pell'addomine, forma quel famoso pezzo direticolato, che chiamafi fulla ban-

da dritta plexus hepaticus, e fulla finifira plexus fplenicus. - Dal plexus hepaticus proviene un buon numero di rami, alcuni de' quali vanno al fegato, altri al pancreas, altri alla capfula gliffoniana. ed altri più grandi al rene destro. - II plexus fplenicus manda de' rami alla finistra parte del ventricolo ed al pancreas. alla milza, alla capfula finistra atrabilare, ed al rene finittro. - Finalmente. diversi rami sì dall' epatico, come dallo splenico, passando lungo le arterie mefenteriche, spezialmente le superiori, a cui servono per una spezie di coperta, formano il plexus mefentericus, che raffomiglia in qualche modo ad un Sole. dalla di cui circonferenza procedono diversi piccioli rami, o fila a maniera di raggi, che continuano di là fin agl' intestini ; benchè accompagnino sempre le arterie. Vedi MESENTERICO. ec.

PLEXUS Choroides è una mirabile contestura di piccole arterie e vene, e come alcuni dicono, di linfatici, nel cerebro, di qua e di là de chalami nervorum opticorum, e appunto fopra la glandula pineale. V. CHOROIDES, e CENVELLO.

Egli è alle volte chiamato anche plexus reticularis dalla fua firuttura, fimile ad una rete. Vedi RETICULARIS.

PLICA, nella medicina, una malatia de capelli, quafi preuliare ai Polacchi, e perciò denominata Polanica; aich henchè ve ne fieno degli efempi e cafi, in altre regioni, come nell' Ungheria, nell' Alfazia, ne'Svizzeri, ec. Vedi CAPELLO.

La plica è una malattia crudele, maligna, e pericolofa, in cui il pelo della tefla s'intreccia, e fi conglutina afsieme, in modo, che è impoffibile il diftrigarlo; accompagnata da grave fconcerto di tutti i membri del corpo; e innanzi che il pelo s'avviluppi e s'impacci, dà dolore gagliardo; con sudore per lo più concomitante.

Il taglio intempestivo de' capelli in questo caso è pernicioso ; nè per anche è stato trovato un rimedio adequato e

proprio per questo male.

PLIMOUTH, Plimuthum, città d' Inghilterra, nella provincia di Devonia, con titolo di Contea, ed uno de' migliori, e più famofi porti di questo Regno. Detto porto è guardato da una Cittadella, e tre Forti, ed è fituato alle foci del hume Plin, 93 leghe al S. O. da Londra. long. 13. 30. lat. 50. 20.

PLINTO \* , Zoccolo , nell' Architerrura un membro piarto quadro, in forma di mattone; Vedi Tav. Architet. 6g. 26. lit.n. fig. 24. lir.u. fig.49. lit.k.

\* La pirola viene dal Greco maires, mattone.

Il plinto è come il piede od il fondamento delle colonne; effendo appunto la tavola schiacciata e quadra, sotto i membri della base e del piedestallo; e pare che sia stato originalmente destinato a difendere il fondo de' primitivi pilastri di legno dal marcitti. Vedi Ba-SE. PIEDESTALLO, COLONNA, ec.

Il plinto è anche chiamato orlo. Vedi OR LO.

Vitruvio chiama l' abaco Toscano, plinthus, dalla fua raffomiglianza ad un mattone quadro. Vedi ABACUS.

PLINTO d' una Statua ec. è una base, piatta, o rotonda o quadra; che serve per fostenere la statua, ec. V. Sra-TUA, ec.

PLINTO d'un muro , è un termine che dinota le due o tre file o corfi di matto:

Chamb. Tom. XV.

ni, che avanzano fuor del muro; ovvero, in generale, qualunque membro schiacciato e sporgenie, il qual serva in un muro di fronse, per dimostrare i piani o fuoli; o per fostenere le gronde d'un muro, ed il lacrimatojo d'un camino. Vedi Muno, ec.

PLOCZKO, Plofcum, città della Polonia Maggiore, capitale del Palarinato dello stesso nome, con castellania, e Vescovato suffraganeo di Gnesna. Le sue Chiese sono superbe. Ell' è piantara fopra d'un' eminenza, presso la Vistola. o leghe al S. E. da Uladislavia, 22 all' O. pel N. da Warfavia. long. 37. 44. lat. 52. 32. Il Palatinaro confina al N. colla Prussia Reale, all E. col Palatinato di Mazovia, al S. colla Vistola, all'O. col Palatinato d' Inowladislavia . o Inewvlocz.

PLOEN, Plona, città antica del Ducato d' Holftein , capitale del Principato dello stesso nome, nella Wagria, guardata da un bel castello. Ell'è atrorniata dal lago di Ploen, e discosta 8 leghe al N.O. da Lubecca, 4 al S. E. da Kiel. long. 28. 2. lat. 54. 15.

PLOK-PENIN, un termine usato ne' pubblici mercati in Amsterdam, per dinorare una picciola fomma che fi dà

all' ultimo offerente.

Il plok penin è una spezie di caparra, con cui si dà ad intendere, che la derrata o la mercanzia fi riferva o fi destina per il tale. Vedi CAPARRA.

Il plok penin varia secondo la qualità della merce, e del valor del capitales alle volte è arbitrario, e dipende dalla volontà del compratore ; ed alle volte fi regola con le leggi de borgomaftri.

Per esempio i plok penins de'vini Francefi fono fiffati a due fiorini ; di quelli

н

cità discreta, che consta di due, o di un numero maggiore. Vedi Unita'.

La pluralità d' mondi è una cofa che il Sig. Huygens s' è studiato di provare mel suo Cosmothoros; e M. Fontenelle ne suoi Dialoghi sopra la pluralità de mondi. Vedi i principali argomenti, in favore di quest'asserzione, sotto gli articoli LUMA, PIANETA, e TERRA.

La maggior affurdità nella Teologia pagana, è la pluralità degli Dei. Vedi

Dio.

PLURALITA' di Benefij, è quando un medefimo Cherico possede due o più spirituali prelazioni, con cura d'anima. Vedi BENEFIZIO.

La pluralità de' beneficji è una cosa tollerabile nella Chiesa, ma uon mai approvata. Vedi Benefizio.

La picciolezza di alcuni Benefizi fu ciò che prima diede occatione alle pluratitadi ; imperocche quando non era un Ecclefiafico capace di fuffittere con un fol beneficio, gli era permetio tenerne due: a longo andate il numero crebbe fenza limiti.

Proceurò di rimediare all' abufo il Concilio Lateranei fotto Aleffandro III. ed Innocenzo III. quando il tenere più di un beneñzio fu efireffamente vieta to con un canone; ma il mediemo canone accordando al Pontefice la podefià di difpenfare da effo, in favor delle perfone di un metito diffinto, ; anti fi trovareno, avere titolo a queflo merito, che il divieto diveato inutile.

In Germania, il Pontefice accorda dispense per possedere più benefizi, per qualche motivo di più che alttove.

PLUS, Più, nell' Algebra, un termine comunemente usato in vece da majus, o minus.

Chamb. Tom, XV.

Il fuo carattere è + . Vedi CARAT-

Così 4 + 10 = 14, leggeli, quattro plus o più 10, è eguale a 14. Vedi QUANTITA'. Vedi anco Addizione.

PLUSH, o PLUSS, nel Commercio, ec. una forta di drappo che ha un pelo come velluro da una parte; compolto regolarmente di una trama di un folo fio di lana, e di un doppio ordito, l'un di lana, di due fila innorte: l'altro di lana, di due fila innorte: l'altro di pelo di capra o camello; benché vi fiano anche dei plufi intieramente di filo intorto, ed altri composti totalmente di pelo.

Îl Plată duna manifatura che lavoraŭ a guifa del velluto fopra un telajocon tre calcoleo licci. — Due feparano e abbalfano l' orditro di lana, ed il terzofolleva l' ordito del pelo, fopra cull'artefice gittando la fpola, paffa la trama tra l'ordito di lana, e quel del pelo; ed in apprello, facendo gire uno febidioncino d' ottone, o dun ago, fotto quel del pelo, vi fa fopra un taglio con un coltello definato a quell' afo, conducando il coltello ful febidioncino che à fatto un po cavo, per tutto il fino dilungo; e sì, cà alla inperficie del pia/si un apparena di velluto. V. Vellutro.

Alcuni afcrivono l' invenzione del prima fatto in Olanda, e particolarmente in Haerlem. — Sia come fi voglia, è cetto, che i Francessi fono quelli che il più ne lavorano: essendo quelli che il più ne lavorano: essendo di verse considerabilissime maniaturer di ptassi in Abbeville, e a Compiegne.

Altre spezie di plussa vi sono, tutto di seta; alcuni di questi hanno un pela lunghetto da una banda; altri da tutt, e due.

PNE mente si usa per la dottrina degli Spiriti; come di Dio, degli Angeli, e della mente umana. Vedi Spirito, Dio, Angelo.

PLUVIALE, anticamente fignificava un capuccio, od una veste, che gli Ecclessastici, e principalmente i regolari, portavano nella Campagna, per difendersi dalla pinogia; dai Latini chiamata anco pluvialis lacerna.

In questo senso la pneumatica coincide con quella che altramente chiamasi metofisica. Vedi METAFISICA.

ANIMA . ec.

La parola ha in oggi il fuo ufo nella Chiefa Romana, e dinota un grande mantella con capperone, che fi porta dal cantore e dal Su3diacono, alla Meffa ed a Vefiro ec. Copre tutta la perfona, ed è attaccato dinanzi con due fermagli o fibbie.

PREUMATICA più d'ordinario si prende per la dottrina dell'aria: o delle leggi secondo le quali questo fluido si condensa, si raresa, gravita, ec. V. Aria. Alcuni sanno la presumatica un ramo

PLUVIUS, nell'antichità, un attributo di Giove: che dinota, eller egli l'Autore della pioggia, o colui che manda la pioggia. Vedi Pioggia.

della meccanea; perchè confidera l'aria in moto, coi fuoi effetti. — Ell'è certamente una forella dell' l'droffatica; l'
una confiderando l'aria nella flessa manièra in cui l'altra confidera l'acqua. V.
MECCANICA, el DROSTATICA.

Tra i balí nilevi della colonna Aminina, nel longo dové rapprafenato il miracolo della Legione foliminane, vedesi no usono che vola nell' aria, colle braccia distefe, e con una longhistima harba, che par che si difere ga in pioggia. — I douti lo prendono per una rapprefentazione di Japiter piavias. Vedi Funni Natz Legione.

Wolfio, in luogo di pneumatice, adopra la parola aerometria, q. d. l'arce dimisurare l'aria. Vedi Aerometria.

9 PLYMPTON, città d'Inghilterra, nella Provincia di Devonia, discosta 90 leghe al S O da Londra. Invia due Deputati al Parlamento. long. 13. 40. La dottrina e le leggi della prumetica troverannoli fotto gli Artigoli A-RIA, Armosfera, Elasticita', G RA-VITA', COMPRESSIONE, CONDENSAZIO-NE, RAREFAZIONE, ESPANSIONE, ec.

lat. 50. 20.

PNEUMATICA, Pneumatice, chiamata anco PNEUMATOLOGIA, e PNEUMATOSOPHIA, la dottrina e la contemplazione degli fipiriti, e delle foffanze fipirituali. Vedi Spirito.

PNEUMATICA Machina, ovvero Anthiia PNEUMATICA, dinota una macchina con cui si tromba, o si estrae l'aria. L'uso e l'essetto della machina pris-

La parola è formata dal Greco 2018, a fpiritus, respiro; donde, per le disterenti accezioni di questa voce, cioè o di fostanza incorporez, o dell'aria, ne nacono due Pneumatiche. L'ulo e l'etletto della machina pramatica, è fare quello che popolarmente chiamafi il vuoto, pseum: ma che in realtà è folo un grado di ratefazione, fufficiente per foipendere gli ordinari effetti dell'atmosfera. Vedi l'Articolo Vacuum.

PREVMATICA nelle scuole frequente.

Con questa maechina adunque noi împariamo în qualche parte, che cosa înrebbe la nostra terra senaa uu'armosfera; e quanto da esta dipenda ogoi potenza vizale, georrativa, nutritiva, alterativa. Vedi ATBUSSERA. Il principio su cui regge ed è fatta questa macchina, è l' elasticità dell'aria: siccome quello, su cui è sondata la ordinaria tromba d'acqua, è la gravità dell' aria medessima. Vedi Trompa.

La struttura della macchina preumatica, è io se stessa più semplice che quella della tromba d'acqua. - Quest' ultima suppone due principi, la gravità e l' elasticità ancora : così che la tromba d'acqua dee prima effere una tromba d' aria ; cioè dee rarefar l'aria, avanti che follevi l' acqua. - In fatti effendo l'acqua un fluido chero non elattico, ha bifogno di qualche esterno agente per farla ascendere; laddove l'ariaascende in virtà della fua propria attività elastica: la sua tendeoza naturale è di separarii, e lasciare un vacuo ; e tutto quello che rimane all' arre, è impedire che l'aria ambiente non fottentri in luogo di quella che così spontaneamente se ne va via.

Per non più dirne; a far ascendere l' acqua , la forza con cui è giù premuta, fi ha da diminuire o da accrescere in una parte più che in un' altra; a guifa di una bilancia in equilibrio, uno de' cui bacini fi può far alzare, o fcemando il fuo pefo, od accrescendo il peso dell'altro bacino: l'acqua adunque recede dal centro comune di gravità, per lo statfo potere ond' ella tende verso esso centro, indirectamente o fecondariamente applicato; imperocchè se due forze fimili centripete li faccian agire in contrario l' una all'altra, quel tanto, onde l'una soverchia l'altra, debbe avere l'esfetto di una forza centrifuga. -- Laddove , il principio , per cui l' aria fi raresà, o scema, non riguarda il centro della terra, ma i centri delle sue proprie particelle; altro non effendo, che Chamb. Tom. XV.

una certa infita potenza, per cui elleno immediatamente tendono a recedere le une dall'altre. V. REPELLENTS Forta-

L'invencione di questo nobile iftrumento, dal quale l'età d'oggi riconofee tante belle fooperte, viene aferitta a Ottone di Guerick, l'illustre Confole di Magdeburgo; il quale estibi i faoi primi e pubblici esperimenti fatti coa dio, davani all' Imperadore ed agli Stati della Germania, allo feiogliersi della dieta Imperiale di Ratisbona, nell' anno 1634.

Il Dottor Hook e Mr. du Hamel ne ascrivono, è vero, l'invenzione al Boyle; ma quest' ingegnoso Autore francamente confeila, che Guerick lo haprevenuto. Ei ci afficura che aveva fatti, ful medefimo fondamento o principio . alcuni tentativi, prima che si sapesse nulla 'del già fattoli altrove : ma l'informazione ch' ei poscia ricevette dalla Mechanica Hydraulico-Pneumatica di Schotto, pubblicata nel 1657, ove erano descritti alcuni esperimenti di Guerick. lo abilitò a recare il fuo difegno a qualche maturità. - Di là, coll' ajuto del Dr. Hook, dopo due o tre felici prove. è pata una nuova macchina pneumatica. più facile e maneggevole che la Tedefca : e di quì, o piuttofto dalla gran varierà di esperienze alle quali cotesto illustre Autore l'applicò , venne ella ad effere denominata Machina Boylejana.

Struttura ed ufa della Machino Partumarica. — La bale o la parco effenziale nella macchina paeumatica, si è ua tubo di metallo, che corrisponde al cannone di un'ordinaria tromba, o firinga; avence una valva o animella nel fondo, che ba l'apertura verso all'insù: ed una flanutto, o embolo, cotrisfondence Al della stessa densità che l'aria esterna, che foprasta alla valva.

. Gu. Wream, operatore pneumatico de' più recenti , ha fatta un' util giunta , o miglioramento alla macchina di Hauksbie , con riderre il moto alterno della mano e della vitead un moto circolare. In aucho metodo la chiocciola fi gira affatto attorno, e nulladimeno gli flantuffi fi follovano e fi deprimono a vicenda : Con che fi toglie l'impiccio di scambiar la mane indietro e innanzi, e s'ovvia alla pirdita di timpo, ed alla fcoffa della macchina. Vede l'artificio diretto a queff uopo , deferitto nel Moto de' Fluidi di Clare, pag. 154.

Fatto ciò, e sollevatosi di puovo a vicenda il medefimo stantusto, dal fondo del cilindro sin alla sommità ,. la poca aria, dianzi lafeiata, necesfariamente fi espande, così che occupa l'intero spazio del cilindro così abbandonato dallo stantuffo: per lo che, la sua forza o presfione fulla valva al fondo del cilindro. essendo ormai di picciol conto, l'altra più densa aria del recipiente, del filo cavo, e del canale di comunicazione, per la fua forza elastica superiore, alzerà la valva, e si passerà nel cilindro dell' aria rarefatta, finchè e l' una e l'altra aria fieno del medefimo grado di denfica.

E così l'aria nel recipiente va scemando ad ogni elevazione dello stantuffo, la quantità di un cilindro pieno: dibattuto quel coco che è rimafo fra lo flantuffo depretfo, ed il fondo: così che. col ripetere a questo modo più volte l' operazione, l'aria nel recipionte vione alla fine rarefarta a ral grado, che la fua denfità non eccede I aria tenue rimanente nel cilindro quando lo stantusto è

Chamb. Tom. XV.

follevato: il che fatto, l'effetto della macchina paru:natica fi è ormai avuto; la valva o animella non può ora più aprirfi. o se potesse, non vi passerebbe aria; essendovi un giusto equilibrio tra l' aria da ogni lato.

Per giudicare del grado di esaustione, vi fi aggiugne una mifura di fcandaglio 11; che consta di un tubo . il cui superior orifizio comunica col recipiente; l'inferiore essendo immerso in un bacino di mercurio, mm. - Ouiadi l'aria nel tubo rarefacendofi a mifura di quella nel recipiente ; secondo che progredifce l'esaustione , il mercurio vien elevato dalla pressione della cologna dell'aria esterna, prevalente sopra quella della colonna d' aria inchiufa; fin a tanto che la colonna d'aria, ed il mercurio infieme, diventano un contrapefo a quella dell'aria esterna. Quando il mercurio è così poggiato alla stessa altezza. a cui fi sta nel baromerro. lo che vi fi addita per mezzo della scala di pollici aggiunta allo scandaglio, l'instrumento è proprio un tubo Torricelliano; ed il vacuo, si può conchiudere, esfere tanto perfetto, quanto quello che dassi nell' estremirà superiore del barometro. Vedi BAROMETRO, e TORRICELLIANO.

Per introdutre di nuovo l'aria nel recipiente esausto, la chiave n si gira; con che fassi una comunicazione coll' aria esterna; sì che, allora impetuosamente cacciandovisi entro l' aria, il mercurio nel tubo dello scandaglio immediate s' abbaffa e cala nel bacino.

Alla macchina pneumatica appartiene un grande apparatod' altri vafi, accomodati alle diverse sorte di esperimenti. V. APPARATO, RECIPIENTE, ec.

Leggi della Rarefatione nel recipiente

Belvafe == v ; quella del cilindro e del vafe infieme = s; il numero de' colpi dello stantuffo = n; e l'aria rimanente = 1. Poichè la primitiva è all' aria refidua come a. a v. ; l'aria primitiva farà altresi all' aria refidua, come an: yn a 1. Conseguentemente, se l'aria residua è 1 , il logaritmo dell' aria primitiva è a-vxn.

3. La capacità del recipiente e del cannone effendo data; trovare il numero de' colpi o delle pinte dello stantusio richieste per rarefare i' aria sin a un dato grado.

Sottraete il logaritmo dell' aria refidua dal logaritmo dell' aria primitiva; ed il logaritmo della capacità del recipiente, dal logaritmo dell'aggregato della capacità del recipiente e del cilindro; allora, dividendo la prima differenza per l'ultima, il quoziente è il numero de' colpi richiesto.

Così, se la capaci:à del cilindro suppongali 580; quella del recipiente 460; e l' aria primitiva all' aria relidua, come 1464 a 10: il numero de'colpi richiesto trovetaffi effere 6.

Oltre gli effetti, ed i fenomeni della macchina pneumatica, noveraci fotto gli Articoli VACUUM, ARIA, ec. poffiamo aggiugnere alcuni altri; che riferiti diffulamente, fanno la fostanza degli Efp. Phyf. Mech. del Sig. Boyle. Come: - Che la fiamma di una candela nel vacuo suole estinguersi in un minuro, benchè qualche solta no duri due; ma il lucignolo o stoppino continua ad esfere ignito cioè infuocato da poi ; ed anche manda fumo , il quale ascende. - Che un carbone acceso totalmente si spegne la cinque minuti in circa, abbenche nell' aria aperta resti vivo per mezz' ora; che

l' estinzione fassi per gradi, cominciando dalla cima e da'lati esteriori. - Che un ferro rovente infuocato non viene dall' affenza dell' aria afferto : e pure il zolfo o la polvere da fuoco non vi fi accende col suo mezzo, ma solo si sonde. - Che una miccia o solfanello, dopo d' eiler paruta spenta nel vacuo per lunga pezza, rivive al riametetfi dell'aria. - Che una pietra focaja colpita eoll' acciajo manda scintille di suoco in egual copia nel vacuo che fuori; e che le scintille si movono in tutte le direzioni , su, giù, ec. nel vacuo, come nell' aria ---Che le calamire, e li aghi calamirati fono la stessa cosa nel vacuo, che nell' aria .--Che il fumo in un recipiente esausto, esfendo il luminare estinto, gradualmente dà giù al fondo in un corpo fcoretto, lasciando la parte superiore chiara e diafana; e che inclinando il vase ora sur un lato, ora su l'altro, il fumo mantiene la fua superfizie orizzontale, secondo la natura degli altri fluidi. - Che il fisone non scorre nel vacuo. - Che l' acqua si gela nel vacuo. Che può esfere prodotto del calore mediante la confricazione nel recipiente efaufto. - Che la canfora non prende fuoco nel vacuo; e che la polvere da schioppo, abbenchè alcuni grani di un mucchio vengano accesi per mezzo di un vetro uflorio nel vacuo, non mette suoco a' grani contigui. - Che le vipere e le rane si gonfiano assai nel vacuo, ma vivono un'ora e mezza, o due; e benchè apparentemente giacciano intirizzite e morte in quel frattempo, ritorpano di nuovo in vita dentro lo foazio d' alcune ore nell' aria. - Che le lucciole ed i vermi lucenti perdono il loro splendore, a misura che l'aria è esaufla ; ed alla fine diventano totalmente

PNE

PNE olcure; ma al riametterfi dell'aria fubito ricuperano tutto 'llume .- Che le lumache sopravivono dieci ore, e gli stellioni , od altri simili vermi , due o tre giorni; le mignatte cinque o sei .- Che le offriche reftan vive nel vacuo 24 ore fenza nocumento. - Che il cuore d' un anguilla estratto dal corpo continua a battere nel vacuo, più agilmente che nell'aria; e ciò per buona parte d' un' ora .- Che il fangue caldo , il latte, il fiele, ec. foggiacciono a una confiderabile intumescenza, ed ebullizione nel vacuo. - Che un forcio, od altro animale può, per gradi, recarsi a sopravivere più lungo tempo in un' aria rarefatta, di quel che viva naturalmente. - Che l' aria può ritenere la fua folita preffione,

nella medicina, un' hernia flatulenta o ventofa; ovvero un tumore delle membrane dello scrotum, o dell' ombilico, procedente da vapori rinferrati, ed accompagnato da dolor tentivo. V. HER-MIA.

dopo d' effere divenuta inetta per la re-

spirazione. - Che le uova de vermi da

fera schiudonsi nel vacuo, ec.

\* La voce è formata dal Greco nrecua, vento , e xele , tumnt.

Alle volte uno de' testicoli solamente è così gonfiato, alle volte rutti e due, ed anche qualche volta lo scroto. Vedi TESTICOLO.

Quest' hernia è di tutre l' altre la più leggiera e meno pericolofa. - Ella fi cura con discuzienti internamente, e con fomentazioni e caraplasmi esterni.

PNEUMATOMACHI, Пецицатаμαχοι, Ererici antichi, così chiamati perchè s'opponevano alla divinnà dello Spizito Santo, mertendolo nel numero delle creature. Vedi Semiariani.

PNEUMATOSI, zroquarusis, un termine che alcuni Autori adoprano pet dinotare la generazione o formazione degli spiriti animali nel cervello. Vedi SPIRITO, e CERVELLO.

PNEUMONICA \*, \*\*\*\*\*\*\*\*\* , medicine a propolito, nelle malattie de' polmoni, quand'è affetta la respirazione. Vedi Polmoni, Respirazione, ec.

\* La parola è formata dal Greco nreupur. polmone, o mouna, Spirito, respiro.

Di questo numero sono il zolfo, la pulmonaria, l' hystopo, l' ellera terreftre, e il farfaro ; che adopranfi nelle ftifi, nell' asme , nelle peripnenmonie, nelle pleuresie , ec. Vedi Asmarico, ANTIPHTIIISICO, ec.

TO, Padus, il più grande e il più confiderabile fiume d'Italia, il qual nasce nel Piemonte, nel monte Vito, nel Marchefato di Saluzzo, e dopo aver traverfara una gran parte dell'Italia, e ricevuti molri fiumi, va a scaricarsi per parecchie foci nel golfo di Venezia.

PODAGRA + xidayra , nella medicina, la gota ne' piedi. Vedi Got A. \* Ell' è così detta dal Greco mes , piede,

ed ayea . captura.

Podagna Dentium , alle volre , ma molto impropriamente, fi r rende per il dolore de' denti. Vedi Opontaglia, e Dolor de' DENTI.

## SUPPLEMENTO.

PODERE. poffessione. Viene comunemente accordato, che un podere dovrebbe avere, ficcome esprimonsi coloro, che parlano delle faccende, ed affari della villa, tre rendite, una, cioè, pel Signore, o padrone della possessione, una per i peli, ed una pel villano, per l'affittatore, che vive fope effa; ma ella fi è cofa infinitamente rara, che un podere venga a somministrare tuttociò costantemente, oppure che possa effer mantenuto con un tal carico. In un podere che renda cento lire sterline l'anno, se la possessione, o terreno meriti venti fellini il campo, o l'jugero, cento lire sterline posson benitsimo sofficire i pesi del medesimo podere; ma se in un podere della medefima rendita il terreno non meriti più di dieci fellini il jugero, fa di mestieri, che vengano accordate cento trenta lire sterline l'anno per i pesi del medesimo, od una somma approssimantesi più o meno a questa; e dugento cinquanta campi, od jugerid' un fiffatto terreno forz' è che vengano riconosciuti in un podere di cento lire sterline l' anno d' entrata, oppure l'affittatore anderà in malora, feppure questo non sia un terreno grandemente migliorabile.

PODESTA', o Potesta', un magifirato, o ministro di politica, e di ragione, in una Città libera.

Il nome è originariamente Italiano; e principalmente s' applica a certi magiftrati o perfonaggi nella Repubblica Veneta , e di Genoa , la funzione de' quali è amministrate la giustivia, ec. nelte Ci tà foggette a corette Repubbliche.

Il Podesta nella Rep. Ven. corrisponde al Pretore nell'antica Roma; benchè si posta appellare dalle sue decisioni agli Auditori nuovi, od alla Quaranta civil nuova. Vedi QUARANTIA.

PODEX, nell' Anatomia ec. l'istesfo che anus. Vedi Anus.

1 PODLACHIA, o Bodiachia, Po-

dtachia, Palatinato e Ducato di Polonia, confinante al N. colla Pruffia, e la Lituania, all' E. colla Lituania, al S. col Palatinato di Lublin, all' O. con quello di Masovia.

§ PODOLIA, Padalia, Palatinato dalla Plonia minore, confianne verifo il N. col Palatinato di Volhinia, verifo il S. colla Molidavia, verifo il S. colla Molidavia, verifo il S. colla Molidavia, verifo il O. col Palatinato di Rufsia. Quesfio paele è molto fecondo d'a "berii, prati, grania, e fiere falvatiche; ma recila esposibo alle feorerie del Tarati.

PODOMETER, o PEDOMETER. Vedi PEDOMETER.

POEMA, normax, una composizione in verso, d'una competente o giusta lunghezza e misura. Vedi Verso, e Poetica.

POEMI, Carmina, fono di varie spezie, alcuni denominati dalle persone che prima gl' inventarono, o che più li ularono; come l' Architochio , il Saffico. ec. Alrri, dalla loro composizione, come il monocolon, che costa di una sola spezie di verso ; il dicolon, di due ; ed il tricolon, di tre sperie. - Altri dalla loro interezza, o dalla loro deficienza: come brachycataledus, che manca di due fillabe; cataledus, che manca di una; acataledus, di neifuna; ed hypercataledus. che ha una fillaba di troppo, che si refeca al principio del fusfeguence verso; il verso si dice essere hypermeter. Vedi ACATALECTICO, ec. - Altri fono denominati dalla fubbietta materia, o dall' Argomento; come l' apobaterion, epibaterion, epinicion, epithalamium, genethliaco , propemptico , elegeaco , fatirico , epices dion , epitafio , theeno, o lameatatione , encominfico , panegirico , faterico , lirico , paflorele, ec. - Altri dalla maniera della narrazione; come exeguico, che riferifce la cosa sotto la propria persona dell' Autore; drametico, ed epico. Vedi ciafcuno forte il fuo proprio capo . Epico. DRAMA, ec. - A questi si può aggiugnere le Ode , l' Egloghe , gl' Idilii. Vedi ODE , ec.

A questo capo si possono anco riferire diversi altri poetici componimenti di men feria spezie, che l'oziosa vena de' poetucci ha prodotti nel mondo, e che, quantunque spesso ammirati da persone di un batto gutto, fono a ragione noverati dal Sig. Addison nella classe del falfo spirito. - Tali sono gli acrostici. gli enigmi, gli anagrammi, i centoni, i chronogrammi, i protei, gli echo,

ec. V. Acrostico, Anagramma, ec. POESIA \* , Poesis. V. Poerica.

\* La voce i formata dal Greco muois da mone, facio, fabricor, fingo.

Di qua l'alchimia, o l'arte di far l' oro, fu anticamente chiamata poefia. chryfopoefis , ec. Vedi A LCHIMIA.

Poesia, l'arte di comporte poemi ed opere in verso. V. Poema, e Verso,

La Poesia e la versificazione, se si confidera un verso per una mera serie di sei piedi che si vengon dietro l'un l'altro nell' istessa riga, pajono in vero due cose differentissime : Ma il P. Bossà, nella fua idea del verso, v'inchiude le cadenze, le peculiari costruzioni, le disposizioni di parole ed espressioni , nel co. mun discorso ignote; e sopra tutto, un certo modo, o maniera di dizione, nobile, ardita, elevata, metaforica. --Egli offerva che quette fono così effenziali cofe nella Porfia, che fenza di esfe la più esatta dispesizione, o schieramento di fillabe lunghe e brevi, fa poco al-

tro più che una spezie di prosa misura≥ ta ; laddove queste, in un discorso mancante di piedi o misure poetiche, non oftante gli danno il carattere poetico, e lo fanno una spezie di Poesia senza misure.

Le regole della Pocfin e della verfificazione s'imparano dall' arte; e si acquistano collo studio; ma quella forza ed elevazione di pensiero, che Orazio chiama quid divinum e che fola fa la Poefia una cosa pregevole, hassi a dirivare dalla natura ; c , secondo Aristotele , da alcuni felici trasporti, a' quali egli dà il nome di mania : - Esquess è nueron igre-Fuarres. Ma egli fi dee sempre concepire e presupporre un giusto e sodo giudizio alla testa di questo furore della fantafia del poeta.

Di qua conchiude il critico, che il fine della Possia è piacere; la fua cagione, o l'eccellenza del genio del poeta, od una furia poerica, ed un trasporto dell' anima, che il giudizio può reggere; la fur materia, le lunghe e le brevi fillabe, ed i piedi di cile composti, con parole forministrate dalla Gramatica; e la fua forma. I ordinamento di tutte queste cole in giusto e grato verso, esprimente i pensieri ed i sensi dell' Autore nella maniera già mentovata.

Ma con tutto questo, quanto sono mai angusti cotai limiti, se consideriamo la Poefia nel lume in cui l' hanno posta le opere d'Omero e di Virgilio? Quello che ne abbiamo qui detto, non porta feco lode, o pregio a cui un femplice Traductore non polla afpirare o pretendere, e che la guerra di Catilina me l'a in verfi non poils meritare a colui che volelle così trasformare la profa di Sal-Iustio. - Con ragione adunque noi di-Ringuiamo la baffa e femplice dalla grande

Possia ; con dare alla prima il titolo di verificazione; e facciamo della Possia e della verificazione due arti feparate. In fatti viè egli forse più di differenza tra la Gramatica e la Rettorica, che tra l'arte di far versi, e quella d'inventare i Poemi;

La Possio maggior, o la grand' Arte conssiste au constitue admune reincipalmente nella finzione, o nell'invenzione delle favole; nell' esprimere le cose per mezzo d'allergorie e di metafore; e nell' inventare azioni, fotto le quali le verità che il pouca ba da infegnare, sieno con bel modo e piacevolmente mascherate. Vedi FANDIA.

Ciò (appolo, ¿ veri poemi, e quelli, che più di alcun altro, han l' etienza e la natura della Peofpa grande, fono l' Epopyia, la Tragdia, e la Commedia; perchè ellento fono tutte allegoriche e favolofe: gli altri poemi, sia Elegie, Satire, Canzoni, o checchè si vuole, paffano stoto la vessificazione.

Egji è flato offervato, che l' antica eloquenza era piena di mifteri e d'allegorie. — La verità veniva comunemente coperra e velaza fotto quelle ingegnofie invenzioni, chiamate asta, favolte, q. d. paratto o voci; come fe vi foffe tanadifferenza tra quelli favoloti difcorfi de' dotti, edi il linguaggio comune, quanta tra il parlare proprio di un usono, e la voce de' bruti. Vedi Favoza.

A principio le favole fopra tutto si usavano, trattando della divina natura, nella maniera in cui allora veniva concepita: ciò dié motivo, che i primi poeti fossero cimamai trologi, o divini e, ela possa il linguaggio degli Dei. — Gli attributi divini furono ripartiti o divisi in man moltitudi edi persone; a causa che

la debolezza della mente umana non potea concepire tanto potere e tanta azione, in una fimplicità così rigorofa e indivisibile come quella di Dio, V. Dio;

Ne sapean parlare dell' operazione di questa cagione onnipotente, fenza parlare altresi de' suoi effecti. — Peresò aggiunsero la Fisica alla loro Teologia, maneggiando ambedue nell' istessa miera, senza lasciare i vesi, e le allegorie. Vedi ALLEGORIA.

Ora, I uomo effendo la più confiderable di tutte l'opere della Divinità, o non effendovi cofa alcuna più a propofico per li poeti, nè di un ufo così generale per il georer umano, che un tale foggetto; perciò aggiuntero alle prime dottrine l'Ekita, e trattarono de' co-flumi allo fleffo modo che fatro aven della Teologia e della Ficio. — E di qua è forta l'Epopeja, od il Poema Epico. Vedi Erro. Vedi Erro. Vedi Erro.

I Poeti Epici han fatto, in riguardo alla morale, appunto il contrario di quel che i Poeti Teologi fecero della lor Teologia. Siccome la troppo grande diversità delle azioni e delle perfeztoni divine, cotanto poco proporzionata al nostro intendimento, fece che questi dividessero l' idea semplice dell' essenza di Dio in diverse persone sotto differenti nomi, e. gr. di Giove, di Giunone, di Nettuno, ec. così, al contrario, la natura della morale Filosofia, che non dà mai regole per cose particolari, sè che i Poeti Epici unissero in una sola idea nella stessa Persona, ed anche in una fola azione, tutto quello che di confimil forta accade in diverfe persone, e in differenti azioni. Vedi Azione . CARAT-TERE, EROE, ec.

Cosi, dice Ariftotele, la Poefia infegna-

la Filosofia morale, non raccontando istoricamente quello che Alcibiade ha fatto o fofferto; ma proponendo quello che una tal persona, chiamata dal Poeta con qualunque nome ei vuole, necessariamente o probabilmente averebbe fatto o detto in una fimile occasione. - A queflo modo ella rapprefenta o le confeguenze infelici de' difegni mal concertati, d'azioni malvagie, ec. o il guiderdone delle buone azioni, ed il piacere raccolto da un virtuolo dilegno, con prudenza condotto.

Così, secondo il nostro Crisico, le azioni e le persone poetiche sono tutte finte, allegoriche, e universali; non istoriche e singolari .- Questi è parimenti il sentimento d'Orazio, il quale aggiugne che i Poeti insegnano la morale egualmente che la filosofia; ma in ciò egli dà la preferenza ad Omero. V. Costumi.

Questo vantaggio de' poeti sopra i meri filosofi procede di qua; cioè dall' effere la Poefia una imitazione. - Ora l'imitazione è una cola estremamente paturale; e però questa maniera di propor le cese diventa meglio adatta ad impegnare gli nditori. In oltre l'imitazione è un' instruzione data con esempj; e gli esempj sono i più idonei a persuadere, concioffiache provano la cosa possibi-Je. - In fatti l'imitazione è ranto effenziale alle Poefia, che Ariftotele dice, che a questa la nostr'arre debbe la sua origine.

Ma i Poeti, con diventare filosofi, non cessarono d' essere teologi; al conerario, la Morale che infegnarono li obbligava spesso ad introdurre la divinità nelle lor' opere; e la parte che un effere si augusto avea nell'azione obbligava il poeta a farla grande, importante, e con-

POE dotta da persone di Re e Principi. Vedi MACCHINA.

Aggiugni, che ciò obbligava il Poeta a penfare e parlare in un modo elevaro al di fopra del grado o linea ordinaria degli nomini ; e ad eguagliare, in qualche misura, le persone divine da lui introdotte; e per tal uopogli servi il linguaggio poetico, figurato, e la maestà del verso eroico.

Per far passare negli animi-le lor ve+ rità con miglior effetto, e adattarle ai fini parcicolari , per li quali erano iqdirizzate; i poeti inventarono varie forme. - Di qua l' Epopeja ed il Drama.

La Poefia epica è più per li costumi e pegli abiti, che per le passioni; queste ultime forgono tutte in un tratto, e la loro violenza è di brove durata; ma gli abiti sono più freddi e più leni, e sorgono e caggiono più lentamente. Vedi ABITO.

L'azione epica adunque non potè effere riftretta a un giorno o due, come quella del Drama; un più lungo e più giusto spazio ricercossi per questo, che per la tragedia, la quale non è che per le paffioni. - E quindi è nata un' ancor maggiore differenza per la tragedia e l' epopeia.

Imperocchè la violenza tragica richiedea una più forte e più viva rapprefentazione, che l'epica; e però ella consta solo d'azione; il poeta non parlando mai; siccome al contrario ei parla nell' epopeja, dove non vi fono Attori.

Le leggi della Poesia Epica e Dramatica vedanfi fotto gli Articoli Erico, CARATTERE, INVOCAZIONE, DRAMA-TICO, TEATRO, TRAGEDIA, COMME-DIA. ATTO, SCENA, SENTIMENTO.

Quanto alle inferieri forte di Ponsta vedi ciascuna sotto il suo Articolo, ODE; CANZONE, EPIGRAMMA, ELEGIA, SA-

POETA, un Autore il quale compone poemi, o discorsi in verso. Vedi Postica, e Verso.

Cicerone riferisce per un detto di Democrito e di Platone, che non vi può effer buon Peeta, sine affatta furaris, senza una dose di pazzia; ed Aristocele chiama i Poeti espressamente, maniaci. Vedi ENTUSIASMO.

M. Spanheim dice, che gli Autori Arabi ci vengono dati più poeticamente, che quelli di qualunque altra Nazione; ed aggiugne, che vi son più verfi fra gli Arabi, che fra tutre le altre genti affieme.

Per una legge dell Imperador Filippo, inferita nel Codice, l. 10. t. 52. i Potti fono espressamente esclusi dalle immunità concesse ai prosessori di tutte l'altre scienze.

Omero, Virgilio, Milton, e Taffo, fono i principali fra gli Epici Pesti. — Sofotele, Euriphde, Schakefpear, Otway, Cornelio, e Racine, i migliori Pesti tragici — Artikhane, Menandro, Plauro, Terenzio, Fietcher, Johnson, Moliere, ei principali Pesti Comici. — Orazio, Cowley, e Malherbe furono eccellenti come Posti Lirici. — Giavenale, Perfo, Regaier, Boilezu, Dryden, e Oldharm, come Pesti fairici. Vedi Epico, Tanatto, Counco, pec.

POETICA, POETICE, mueras, la

gole di teffere compofarioni poetiché.

— La Portica d' Ariflorele è un operainfiniramente prezzata; ed il Commento di M. Dacier fopra di effa, è una delle
ten migliori opere. — Orazio, vieta,
Vosffo, e Scaligero, hanno parimenti
pubblicare delle Postiche in Latino; il
Daca di Buckingham, in Inglefa; e Menardiere, Hedelin, e Delpreaux, in
Francefe.

Poetico, montano, quel che si riferifee alla poesia od ai poeti. Vedi Poesia, e Poeta.

In questo senso diciamo, un genio Poetico, una frase Poetica, una licenza Poetica, furore Poetico, ec.

Quafi rutti i linguaggi hanno le loro voci Poetiche, che non fi adoprano mal in altre occasioni. — Elleno riescon molto utili e comode a' Poeti; che con ciò possono elevare lo stile e la dizione al cararrere Poetico, con la maggiore facilità.

I Francesi si lamentano della Carifaza che ha la toro ingua di simili voci, per lo che la loro pocifa lafciasi vedere in un abbigliamento rroppo famigliare. Oltre di che ell' è rroppo famigliare. Oltre di che ell' è rroppo famigliare, quelle arditezze e quei vosi; che porrebbon passare acqui vosi; che porrebbon passare acqui vosi; che porrebbon passare nel prossi A ciò in gran pare si arribbiscie la poca risulcita che i loro Autori hanno incontrata nell' epico. Vedi Fa sanesse, Erro. C. Vedi Fa sanesse, Erro.

Portica Giufitia, è un termine che fi adopra principalmente in tiguardo al Drama, per dinorate una diftribuzione di premi e gastighi a diverse persone, nella catastrofe o chiusa dell'opera, corrispondente ai diversi caratteri ne'quali fono comparsi. Vedi Carattera.

Per quaute difficoltà, ed angustie ale

biano i virtuofe gl'innocenti fosfirito incontrar pollano, e per quanto profperamente riudiri possan le cole agl'iniqui e viziosi nel corso dell'azione; il poeta foole por cura di dare a calauno d'essi il lor giusto, prima che la lascia. — V'à il lor giusto, prima che la lascia. — Vià dispensabile e con a proporti del proporti di la virtò oppressa possanti proporti a con la virtò oppressa possanti proporti a con la virtò oppressa possanti proporti a virtò oppressa possanti proporti a virtò oppressa possanti proporti a virtò oppressa possanti proporti del pro

POETICO nascere e tramontare, ortus & occessus. Vedi TRAMONTARE, ec.

Gli actichi poeti, riferendo il levarfi, ec. delle Stelle a quello del Sole, fanno tre spezie di nascere e tramontare, cioè cosmico, acronico, ed heliaco. Vedi cia-funo fotto il suo proprio Articolo, Cos-mico, ec.

POGGIA, termine di Marina. Vedi STRADY.

- ¶ POGGIO Imperiale, Borgo d' Italia e luogo di diporto del Gran Duca di Tofcana, presso la Città di Firenze, notabile a cagion del bel Palazzo, che vi si vede. long. 29. 10. larit. 43.42.
- § POISSY, Pinaticum, Cirtà Picco, le da nicia dell' Ilola di Francis fituata preffou n fianco della Selva di S Germano, celebre per i natali del Re S. Lodovico, e per l'affemblea, che vii fetane nel 1561.chiamana Il Colloquio di Polify. Detta Cirià fio anticamente la refidenza di alcuni Re di Francia. Ella è difonfa 6. leghe da Parigi, long. 19. 42. latit. 48. d. 55. 48. d. 5.
- J POITIERS, Pidovium, Città ancica di Francia, la più grande del Regno tottone Parigi, ma poco abitara, e capitale del Poitù. HaSede Vescovile dipendente dall' Arcivescovo di Bourdeaux, eretta nell'anno 260; quattro Abbazie, un Tribunale, una Baronia, un

Sinícaleato, una Podefleria, una Zeca, ed Univerita affaicelebre per la legge, fondata nel 1331-ll Re Carlo VII,
vierasferi il Parlamento di Parigi per
tunto il tempo delleguerre cogl'ingleti,
e vi fece la fua refidenza. Ell'è memorabile a cagion della batraglia, che vi
fegui nel 1356; ed in cui fu fatto prigioniere il Re Giovanni. Giace fopra d'
un colle, ful fiume Clain, lontana 21 legibe al S. O. da Tours, 44 al S. O. da
Oriena, 45 al N. per I E. da Bourdeaux, 74 al S. O. da Parigi. long.
18. 0.5. lait. 46. 35.

9 POITU, Pidavia, Provincia di Francia di 75, leghe in circa di lunghezza, e di 25 di larghezza, la quale riguarda verso il N. la Bertea gna, e l' Angiò, verso l' E. il Turenese, il Berry, e la Marca: verso il S. l' Augumese, e la Sanronge, e il Paese d' Oni; verso l' O. il mar di Gaaforgna. Il Paese è molto tertile. Dividefi in alto, e ballo Poità. Politers è la

Città Capitale.

5 POLA, Pola, citrà piccola ed anticad' Italia nella parte Meridionale dell' Iltria. Ha grande porto, un celebre Anficeatro, un Velcovato fotro il Patriatea d' Aquileja, ed un Podefià. Giace nel fondo d' un golfo, ed è lontana 18 leghe al S. da Capo d' Iltria, e 12 al S. E. da Venezia. long. 41, 42, lat. 45, 66.

9 POLANA, Città d' Italia nella Sicilia, nella Valle di Demona, preffo il mare.

POLARE, che si riferisce a' poli del mondo. V. Polo, e Circumpolare. In questo senso diciamo, Polare vir-

tù, Polare tendenza, ec. V. Polarita'.
Polari Circoli, fono due circoli mi-

nori della sfera ; paralleli all' Equatore,

POL

alla distanza di 23 gr. da ciascua polo, che servono a mostrare il principio del-Le zone fredde. V. CIRCOLO, e ZONA.

I circoli polari fono particolarmente denomioati dai lor poli vicini rispettivi, l' Artico , e l' Antartico. Vedi ARTI-

co . e ANTARTICO.

POLARI Orologi a Sole fono quelli , i eui pians fono paralleli a qualche circolo massimo, che passa per li poli, o a qualcuno de'circoli orari; così che il polo noo è elevato al di sopra, nè depresso di fotto al piano.

Un tale orologio adunque non può avere centro, e confeguentemente il fuo filo, substilo, e le linee orarie, sono

paralleli. Vedi Piano.

Questi sarà dunque un orologioOrizzontale per coloro, che vivono fotto l' Equatore, o fotto la lioea. Vedi Ono-Logio a Sole.

POLARITA', la qualità di una cofa confiderata come avente i poli. V. Poro. Se scaldisi una sbarra di ferro, ed ella

si lasci raffreddare in positura verticale, acquista la polarità. - L' estremità più balla diventa l'estremo settentrionale, e la superiore il meridionale. V. FERRO.

Le sbarre o verghe di ferro acquistano la polarità se tengonfi lunga pezza in una politura eretta, anche fenza scaldarle. - Cosi le sbarre delle finestre, ec. trovanfi spesso avere i poli. Anzi, una verga o bacchetta di ferro acquista la polarità , col solo tenerla eretta , o dritta; l' estremità inferiore in questo caso attrahendo l'estremità meridiocale di un ago magnetico, e la superiore il settentrionale. Ma questi poli sono mutabili . e kambiaofi colla fituazione della bacchetta. V. CALAMITA, e MAGNETISMO.

POLE, nell' agrimenfura, è una mi-

Chamb. Tom. XV.

fura Inglese, che contiene 16 piedi e mezzo; detta anche pertica, e talvolta canna , o verga. Vedi PERTICA.

POLEIN, forta di scarpa, presso gi Inglefi. Vedi Scarpa.

POLEMICO . , no Atmines, un epiteto applicato ai libri di controversia, sopra tutto a quelli di teologia.

\* La parola viene dal Greco nonnues. guerra , battaglia. - L' efercitatione di Scaligero contro Cardano fanno un libro meramente polemico.

Di qua noi diciamo, Teologia Polemica, cioè di controversie, ec. Vedi Tro-LOGIA.

POLEMOSCOPIO, nell'Optica, una spezie obliqua di vetro prospettivo, inventato per vedere oggetti ; che non stanno direttamente davanti all' occhio.

Hevelio ne fu l'inventore nel 1637, e diedegli questo nome, dal Greco \*\*\* Asus, battaglia ; perche può effere di ufo nella guerra, negli abbastimenti, ne' duelli, ec.

Non so che di fimile sono que' cannocchiali, noti in oggi appresso noi fotto il nome di vetri da teatro, per li quali uno vede una persona, beochè paja chene guardi un' altra.

Coffratione del POLEMOSCOPIO. -Ogni telescopio sarà un polemoscopio sol che il subo fia piegato, come un fifone rectargolare ABDM ( Tav. Opt. fig. 70] e tra il vetto obiettivo A B, ed il primo oculare GH (se ve ne son diversi) si ponga uno specchio piano ; in tal maniera che lo specchio sia inclinato all'orizzonte, ad un angolo di 45°, e la fua immagine riflettuta trovili nel foco del vetro oculare GH.

Imperocchè, per cotal mezzo gli oggetti lituati di rincontro e di là dalla lente AB appariranno gli stessi che se lo specchio K sosse levaro via, ed il vetro obbiettivo, cogli oggetti sosse di rettamente opposto ai vetri oculari. Vedi Telescopio.

§ POLESINE di Rovico (il ) Provincia d' Italia nella Repubblica di Venezia, la quale ha il Padovano al N. il Ferrarefe al S. il Dogado all' E. ed il Veronefe all' O. Ha 17 leghe di luaghezza, e 7 di larghezza, ed è molto fertile. Rovigo è la Città Capitale di effa Provincia.

POLIACAUSTICI • , istrumenti inventati per moltiplicare i fuoni ; siccome i vetri moltiplicanti , od i policopi moltiplican le immagini degli oggetti. Vedi Phonica, Suono, ec.

\* La pirola è composta dat Greco no hos, molto, e axeu, audio. V. Acustici.

POLIANTEA, polyanthea\*, una famofa collezione di Juoghi comuni, in ordine alfabetico; di gran comodo-per gli oratori, per li predicatori, ec. di un' infima classe. Vedi Luoghi COMUNI.

\* La parola è composta dal Greco, nolve, molto, e avec, siore; ed è quasi dell' istesso sinciale authologia, o stotilegio. Vedi Antologia.

Il primo Autore della Poliantes fa Domenico Nanni de Mirabellio, la cui fatica è flata accreficiuta con giunte da Bart. Amantio, e Francesco Tortio, e pei da Gios. Langio, sotto il ticolo di Polyanta nova, 1613.

POLIANTO, POLYANTHUS, • Polyanthium \*, è un termine usato per dinotare una pianta, che porta o produce diversi o molti siori. V. Pianta, e Fiore.

\* La parola i composta di mones, multus,

POLICANDRO , Philocandros,

Ifola dell'Arcipelago, una delle Ciclaidi all' E. dell'Ifola di Milo, all' O. di Sikina, eal S. di Pari, e di Antipari, È piena di fcogli, e di deferti. Ha un Borgo del medefimo nome. long. 43latit. 36. 46.

Application of the state of the

POLICRESTO\*, πολυχρειτος, nella Farmacia, una Medicina che serve per molti usi, o che cura molti mali. Vedì PANACSA.

\* La parola è composta dal Greco πολυς, multus, εχειτος, utilis.

Sal Polychrestum, è un sale composto, satto di parti eguali di salnitro e di zolfo, messi sur un crogiuolo, prima scalidato e rovente per tal uso. V. Sale.

POLIEDRO. V. POLYHEDRON.

POLIGAMIA\*, \*\*ohuyanıa\*, pluralità di mogli, o di mariti, che un uomo, o una donna, tiene, a un tempo stesso. Vedi Moglie, e Marito.

\* La voce & formata dal Greco man, multum, e yamera, uxor.

La Poligamia è proibita fra i Criftiani, ma per dispensazione divina su posmessa un tempo fra gli Ebrej se lo è suptavia fra i Maomettani.

It maggiore Grantofferva, che i machi e le femmine che nafcono al mondo, fono a un dipreffo di un numeraequilibitato: fe tu ne dibatti folo un picciolo eccesso dalla parte de' malchi, pea riempireo supplire alla perdita o censusmazione straordinaria che si sa di essi nella guerra, ed in mare; doude segue, che la natura non ha desinato che una sola moglie, od un solo marito, per la medesima persona; imperocchè, se alcun ne ha di più, altri debbono essere asfatto senza.

Di qui egli conchiude, che la legge Cristiana, la qual proibilee, è più como forme alla legge naturale, che la maomettana; e possiamo aggiugnere, che l' Ebrea, la quale tollera la Poligimia. V. MATRIMONIO.

Pure Saldeno ha provato nella fua Uror Esnica , che la pluralità delle mogli fu permefia non folo appo gli Ebrei, ma ancora fra tutte le altre Nazioni.— È vero , che gli antichi Romani furono più feveri nella loro morale, e non mifero mai ciò in pratica, benche non fol. fe loro vierato ; e ferivefi, che Marc'Antono foi il primo che fi prefe la liberta di aver due mogli. V. Coxcustana.

Da quel tempo in appresso ella divento cosa assai frequente nell' Impero, sin ai Regni di Teodosso, d' Onorio, e d' Arcadio, il quale prima la proibi con legge espressa nel 393. Da poi, l' Impe-

Chamb. Tom. XV.

(\*) I Pontifici Stricio, Innocento I. Celeftino 1. ed altri: I PP., I Cancili, e specialmante il Tridentino, self. 24. can. 2.
condanano la Polizomia come contraria alla Legge Evangelica divina. — In oltre fit
a medefina non che viestata al Romani, ma
oggatto d'abominazione cliandio fi refe appo
le barbare Nazioni. Ni tall' Editto di Vatentiniano a sporre dalle Polizomia fi forge
letoniano a sporre dalle Polizomia fi forge
furfica mantione verana da S. Germino,
Orulo, Servero, Segmeno, Trodomo Scritveri di qui trapi, fiano fi a' eccettui Socrute, do cui poshi altri ciò apprifiro forservite, do cui poshi altri ciò apprifiro forgrafe perforienti gira unga a' fe-

rator Valentiniano, con un editto permise a tutti i sudditi dell' Impero, il prendere diverse mogli; nè appar dalla Storia Ecclessassica di que' tempi, che i Vescovi facessero deuna opposizione a questa introduzion della Poligamia.

In fatti vi fono alcuni, che non confiderano la poligonia come un delitto in fe fteffa. Jurieu Calvinifla, offerva che la proibizione della Poligonia è una legge pofitiva, dalla quale un uomo può effere efentato, per una necessirà fomma. — Baillet aggiugne, che l'estepio de patriarchi è il più forre argomento in favore della Poligonia; ma egli ammette rifiosta.

In Londra, da alcuni annis'è veduto un artifizio o Trattato, pubblicato a favore della pluralità delle mogli, fotto il titolo di Poligonia Triampharira, il cui Autore affume il nome di Trophitus Altorità il sui funciona di Saffonia. — Gli fiono flate fatte delle valide rifipofe da diversi, \*

Policamia si prende anco nella legge Canonica per una pluralità di mogli, che uno ha avute successivamente, e non ad un tempo istesso. V. Bigamo, ec.

practiti di tempo, è convinto di fisifici in ciò, ciè egli narra dell'origina di Somigliante editto dall'incontinenza di Valenminiana, Mentre come avrobe, pottato diffimalare ciù, fi vero fisfir, lo teto di S. Dimafo altois Pontifici l'Como ometierne la cività
ca Esfimo, è danino Sertitori Paguia, nimici della Criftana Religione, e compitanoti della cito di Valentaniano, e Contemporane al modefimo i quando anzi l'ultimo di effi ne to deservo per un Principe di
pudicitie non ordinario dostato Buron. ad
an. Ch. 170. 183. 391.

## SUPPLEMENTO.

POLIGAMIA. Questo termine poligamia, polygamia, importa il marrimonio d'nn' uomo con più donne, o con più d' una moglie, o viceversa il anatrimonio d'una donna con più d'un

Il secondo di questi è un delitto maggiore . come quello , che viene a rendersi veracemente incompatibile colla fuffiftenza della Socierà, e per confeguense dovrebbe effer punito dagli uomini con maggiore severità. Da Dio Signore però rifguardandolo come vietato è l' iftello pelo, o momento di reità sì l'uno che l'altro di questi due casi. Vedi la nota all'articolo Policania.

E' stato grandemente disputato fra i Maestri in Jure Civili , se la poligamia fia realmente adulterio. Nelle Leggi Romane vien questa caratterizzata colla voce Stuprum , ftapro , e come tale viene anche punita, vale a dire, in alcuni casi colla moste del delinqueute. Veggafi I' Articolo STUPRO.

Nelle Leggi Ebraiche però rendesi più coerente una minor punizione, nelle quali Leggi la proibizione deil' Adulterio era perperua, ma quella della Poligamia per lo contrario foltanto a rempo. Veggafi Seldeno , Lib. 1. cap. 9. m De Uxore Ebraica, »

Nella Germania, nell' Olanda, e nella Spagna fiffatto peccato, ed offesa vien punita differentemente. In vigore di una Costituzione di Carlo V, la Poligamia era un delitto Capitale, Nell'Inghilterra per lo Statuto di Jacopo 1, ella è una fellonia, macon benefizio del Clero. Nella Scozia poi vien punita non altra-

POLmente che lo spergiuro. Veggafi l' Ara ticolo BIGABIA.

POLIGIOTTA \*, MANUPLETTOS , appresso i Teologi, ed i Critici, principalmente dinota una Bibbia stampata in diversi linguaggi. Vedi Bibbra.

\* Chiamafi così dal Greco no Au, e yautra.

lingua.

La prima Biblia Poligiotta è quella del Cardinale Ximenes, stampata in Alcala de Henares nel 1515, e comunemente chiamata la Bibbia de Complutume

Ella contiene il tetto Ebreo . la parafrafi Caldea ful Pentareuco, la verfione Greca dei LXX, e l'anrica versione Latina. Vedi PENTATEUCO . PARA-FRASI, ec.

In questa Poligiotta non vi è altra verfione Latina dall' Ebreo , che l' accennata; ma ve n'è aggiunta un' altra letterale dal Greco de' Settanta. - Il refte Greco del N. T. è qui stampato senza accenti, per recarlo, più ch' è possibile. da presso all' originale degli Appostoli, od almeno, alli più anrichi esemplari, ne' quali non si trovano gli accenti. V. ACCENTO.

Nel fine vi à aggiunro un appararo di Gramatiche , Dizionari , e Indici o Tavole .- Il principale Autore, Ximenes de Cineros , Cardinale e Arcivescovo di Toledo, nella fua Dedica al Papa Leone X offerva, ch' era necessario dare le Sacre Scritture ne' loro originalia non v' essendo rraduzione, per quanto perfetta che fia la quale le poffa intieramente e perfertamente porgere.

La seconda Poligiotta è quella di Fàlippo II stampata da Plantino in Anverfa , nel 1572 effendo ftata impofta Ya cura dell' Edizione ad Aria Montano:

In questa, oltre ognicosa che sitrova nella Bibbia Complurente, (non aggiunte le parafrisi Caldee sul rimanente del Vecchio Testamento, oltre il Penatretico, con una traslazione laina di queste parafrasi. In questa Puliptetta vi le parimente una motto letterale Versione Latina del testo Ebreo, per uso di quesli che voglicon imparare la lingua Ebrea.

Quanto al Nuovo Telfamento, oltre il Grecco di I Latino della Bibibi at Al. calà, in questa Edizione v'è aggiurra una Versione Siriaca, in caratteri Siriaci del Estrie, con punti; per facilitame la lettura a quelli che sono avezzi al eggere l' Ebreo. — Alla Siriaca ve n'è aggiunta una Latina, composità da Guy le Fevre, il quale ebbe la cura della Verfon Siriaca del Nuovo Testamento.

Finalmente nella Poligiotta d' Anverta è aggiunto un più copiolo apparato di Gramatiche, di Dizionari, ec. che in quella di Compluto; con diverfi piccoli trattari giudicati necessiri per rischiarare i più disselli passi nel Testo.

La terza Poltglota è quella di M. le Jay, flampatani Parigin el 1645, Jaquale ha questo vanraggio sopra quella di Filippo II, che ha le versioni Siriaca ed Arribica del Testamento Vecchio colle interpretazioni Larine. — Nel Pensateno ell'ha primenti il Testo Ebroo, ed il S maritano; colla Versione Samaritana in caratecti Samaritana

de questa grand opera molto imperfetta. La quarta Poligiotta è quella di Lon-

La quarta Potretotta e quella di Londra, Stampara nel 1657, chiamata la Potigiotta di Walton, dall'Autore dell' Edizione, il Dottor Briano Walton, di poi Vescovo di Winchester.

Questa è per verità meno magnifica che quella di M. le Jay, per rispetto ed alla grandezza della Carra, ed alla bellezza de' caratteri; ma in tutti gli altri conti ell' è preseribile; essendo e molto più ampia, e più comoda.

In questa, la Volgata è stampata secondo l'Edizione rivista e coretta da Clemente VIII, il che non si è farto in quella di Parigi, dove la Volgata è stampata come sta nell' Edizione d'Anversa avanti la Correzione. Vedi Volgata.

Ella parimenti contiene una Verfiose na Latina interfineare dei fello Ebreo; là dove l' Edizion di Parigi non ha altra verfion Latina dall' Barigi non ha altra verfion Latina dall' Ebreo; che la come volgaza: in oltre il Greco de' Sectana a fampato in questa Poliziotata non à l'itelfo che lo fiasppas nella Complutenfe, confervato poi nell' Edizioni d' Anversa di Parigi; ma il testo Greco dell' Edizione di Roma; a cui sono aggiunte le varie Lezioni di un altro anti-nissimo esfemplare chiamato l'Atspardrine, petchè recato da Alessandria. V. SETANTA.

La versione Latina del Greco de' Settanta è quella pubblicata da Flaminio Nobilio, coll'autorirà di Papa Sisto V. Aggiugni, che in questa Poligienta si trovano alcune parti della Bibbia in Etiopico ed in Perliano, del che non appar nulla nell'altre poligiotte.

Finalmente quest'Edizione ha l'avantaggio di discorsi preliminari, chiamad Protegomena, sul testo e degli originali 134

e delle versioni; con un volome di varie Lezioni su tutte le diverse Edizioni.

Al numero delle Poligiette si possono parimenti aggiugnere i due Pentateuchi ftampati dagli Ebrei in Coftantinopoli, in quattro lingue; ma tutti in caratteri Ebrei.

In uno di questi Pentateuchi, stampato nel 1551, trovali il testo Ebreo in caratteri grandi : da un canto del goale v' è la Parafrasi Caldea d'Onkelos in caratteri mezzani : e full' altro canto una parafrafi in Perfiano, composta da un Ebreo, per nome Jacob de Tous, cosi chiamato dalla Città, dove vivea. - Oltre quefte tre colonne la parafrafi Arabica di Saadias Gaon è stampara in caratteri piccicli in cima delle pagine ; e nel fondo v'è aggiunto il commentario di Raschi.

L' altra Poligiotta è stampata in Co-Santinopoli nel 1547, intre colonne come la predetta. - Il testo Ebreo della Legge è nel mezzo, una Traslazione nel Greco volgare da una parte, ed una Traflazione Spagnuola dall' altra. Queste Versioni sono in caratteri Ebrei, con punei , per determiminare la pronuncia. In cima della pagina v'è aggiunta la parafrafi Caldea d' Onkelos, e nel fondo i Commentari di Raschi.

Si può a questa aggiugnere una settima Poligiotta, cioè il Salterio pubblicato da Agostino Ginstiniano, Domenicano, e Vescovo di Nebio, in Genoa, 1 5,1 5;. che contiene i testi Ebreo, Greco, Arabico, e Caldeo, con le Interpretazioni Lasine , e con le glosse. Vedi SALTERIO.

Vi fond varie altre Edizioni della Bibbia, o in tutto, od in parte che si poerebbo no noverare fotto l'Articolo di Poligione ; benchè non sieno così denomin are. - Tali fono l' Hexapta , e l'

POL Offapla d' Origene. Vedi HEXAPLA ed OCTAPLA.

E la Bibbia d' Huttero, stampata in Amburgo, in Ebreo, Caldeo, Greco. Latino, Tedesco, Sassone, Italiano, Francefe, Sclavonico, Danefe, ec. V. BIBBIA.

9 POLIGNANO, Polinianum, città piccola d' Italia nel Regno di Napoli. nella Terra di Bari, con Vescovato Suffraganeo di Bari. Giace vicino al marc. ed è distante 8 leghe al S. E. da Bari. long. 34. 58. lat. 41. 13.

POLIGONIO. Vedi Policono.

POLIGONO\*, \*\*\* , nella Geo. metria, una figura multilatera, ovvere una figura, il cui perimetro costa di più che quattro lati ed angoli. Vedi Fiew-RA, PERIMETRO, ec.

\* La parola è formata dal Greco nobbe. molto, e yuria, angolo.

Se i lari e gli angoli fono eguali la fignra fi chiama un poligono regolare. Vedi REGOLARE. Quanto ai poligoni fimili. Vedi SIMILE.

I Poligoni fi distinguono secondo il numero de' loro lati. - Quelli di cinque lati si chiamano pentagoni; quelli di fei , Hexagoni; quelli di fette, Hentagoni; quelli di otto, odagoni, ec. Le parcicolari proprietà, ec. di ciascuno de' quali vegganfi fotto il fuo proprio Articole PENTAGONO, HEXAGONO, ec.

Proprietà generali de' POLIGONI . -Euclide dimostra le seguenti. - Che ogni Poligono può effere diviso in canti triangoli, quanti egli ha lati. Vedi T Rt-ANGOLO.

Questo si fa con assumere un ponto. come F, (. Tav. Geom. fig. 28. ) dove un vuole, dentro il Poligono e di la tirar linee ad ogni angolo Fa, Fb, Fc, Fd, ec.

2. Gli angoli d'ogni Poligone presi affieme, fanno due volte altrettanti retti, dettratine quattro, quanti lati ha la foura. Vedi Angoto.

Così, se il Paligono ha cinque lati, il doppio di questo è 10; donde sottratti

A , restano 6 retti.

3. Ogni Poligono circonferitto attorno di un circolo è eguale ad un triangolo rettangolo, una delle cui gambe è il perimetro del Poligono, e l'altra una perpendicolare tirata dal centro a uno de' lati del Poligono. Vedi TRIANGOLO.

Quindi altresì ogni Poligono circonscritto attorno di un circolo, è più grande ch' ello, ed ogni Poligono inscritto, è minore che il circolo; il che fi raccoglie anco dalla maffima, che la cofa contenente è sempre maggiore che la cosa contenuta.

E di qua pure, il perimetro d'ogni Poligono circonscritto attorno di un circolo, è maggiore della circonferenza di cotesto circolo; ed il perimetro d'ogni Poligono inscritto, minore: donde segue che un circolo è eguale ad un triangolo rettangolo, la cui base, è la circonserenza del circolo, e la fua altezza il raggio ; poiché questo triangolo è minore che un Poligono circonscritto, e maggiore che un iscritto. V. CIRCONSCRIVERE.

Non manca dunque altro alla quadrasura del circolo che trovare una linea retca eguale alla circonferenza di un circolo. Vedi CIRCOLO, CIRCONFERENZA, QUADRATURA, ec.

Trovare l' area di un Polisono regolare. - Moltiplicate un lato del Poligono, come AB, per mezzo il numero de' lati s. gr. il lato di un esagono per 3. In oltre, moltiplicate il prodotto per una perpendicolare lasciata cadere dal centro

Chamb. Top. XV.

del circolo circonscribente, al lato AB; il prodotto è l' area cercata.

Così, supponete AB 54; e Mezzo il numero de' lati 1; il prodotto, o il femiperimetro è 135. Supponendo allora la perpendicolare F g 29; il prodotto di questi due, 3915, è l'area del pentagono richiesta.

Trovare I area di un Policono irregelare o di un Trapezium. Rifolvetelo in triangoli: trovate le diverse aree de' triangoli. Vedi TRIANGOLO. La fomma di queste è l' area del poligono richiesta. Vedi TRAPEZIUM

Trovare la famma di tutti gli angoli in uz Policono. - Moltiplicate il numere de lati per 180°: dal prodotto fottraete 360; il refiduo è la fomma richiefta.

Così in un pentagono, 180 fende moltiplicato per 5 , dà 900; donde fottraendo 360 , resta 540 ; la somma degli angoli di un pentagono.

Quindi, se la somma trovata si divida per il numero de' lati, il quoziente farà l'angolo d'un poligone regolare.

Ovvero , la fomma degli angoli più speditamente si trova così : Moltiplicate i So per un numero minore, di due, che è il numero de' lati del Poligono; il prodotto è la quantità degli angoli richiesta: così 180 essendo moltiplicate per 3, numero minore, di 2, che quel de' suoi lati , il prodotto è 540, quantità degli angoli come dianzi.

La tavola seguente esibisce le somme degli angoli in tutte le figure rettilineari, dal triangolo fin al dodecagono; e ferve per descrivere figure regolari . e per provare se la quantità degli angoli fia stata o no presa rettamente con un istrumento, Vedi REGOLARE, FIGVE RA, ec.

| Num.<br>" de Lati. | Som. | Ang. di<br>Fig. Reg. | Nam.<br>de' Lati. | Num.<br>Ang. | Ang. di<br>Fig. Reg. |
|--------------------|------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 111.               | 1800 | 60°                  | V111.             | 1080°        | 135                  |
| IV.                | 360  | 90                   | IX.               | 1260         | 140                  |
| v.                 | 540  | 108                  | X.                | 1440         | 144                  |
| VI.                | 720  | 120                  | XI.               | 1620         | 147                  |
| VII.               | 900  | 1284                 | XII.              | 1800         | 150                  |

Infarium un Possicono regolare in un circolo. — Dividete 3 60 pet lo numero de lati nel peligono richieflo, trovate la quantità dell' angolo E F D. Separate o fpiccare l'angolo al centro, ed applicate la fua corda ED, alla periferia, quante volte ci anderà. — Così il Poligono farà inferito nel circolo.

La rifoluzione di questo problema, abbenché fia mecanica, pure con è da fiprezzanti; perchè à facile informe ed universale. — Euclide per verità, ci dà la costruzione del pentagono, del decagono, ed el quindecagono; ed altri Autori ci danno quelle dell' hepragono, dell'enneagono, e dell'endecagono; mayoto fidilignano dal rigor geometrico.

Renaldino pone una regola catrolica per deferivere tutti i Poligoni, che molti altri Geometri hanno prela da lui; ma Wagnero, e Wolsio ne hanno dimostrata la fassità.

Sopa an Policoso regular circosferiver an vert ar circolo: ovveto, circonferiver an Policoso regular fopra un circolo.— Biffecate due degli angoli del dato Potigono A el E, per le lince tette A F ed E F, concorrenti in F; e dai punto di concorio col raggio E F deservete un circolo.

Per circonscrivere un poligono, ec.

chiesto, assime di trovare e F d; cui spiccate dal centro F, e tirate la linea e d; su questa costituire il potigono, come nel seguente problema.

Sopra una data linas, E.D., diferirera gari data Pattoson replante. — Trovate un angolo del poligono nella tavola; e in E. fificate un angolo egasle a quello, tirando E.A.—E.D., Per li repunti A. E.D deferirete un circolo. Vedi Ci racoto. — In queflo applicate la data linea retta quante volte vi ci anderà.— Così la richiella figura firà deferita.

Inferivere o circonferivere un Poligono regulare trigonometricamente. - Trovate il feno dell'arco prodotto con dividere la semiperiferia 180 per lo numero de' lati del poligono: il doppio di questo è la corda del doppio arco; e perciò il lato A E da inscrivers nel circolo. - Se dunque il raggio di un circolo, in cui e. gr. fi ha da inferivere un pentagono, fia dato in una certa milura, e. gr. 145. il lato del pentagono trovasi nella medefima milura con la regola del tre, così: come il raggio 1000 è a 1176; così è 3450 a 4057, il lato del pentagono. - Col dato raggio adunque descrivete un circolo; ed ivi spiccate o segnate il lato del poligono quante volte vi ci anderà ; così un poligono farà inferitto nel circolo.

Per risparmiare l'impiccio di trovar la ragione del lato del poligono al raggio, per lo canone de' seni; noi aggiugneremo una tavola esprimente i lati de' poligoni in tai parti, delle quali il raggio ne contiene 100000000. Nella pratica, tante figure li refecano dalla man dritta, quante rendonfi supersue per le citcostanze del caso.

| Num.<br>Lati. | Quantità<br>Lato. | Num.<br>Lati. | Quantità  Lato. |
|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 111.<br>1V.   | 17320508          | V111.<br>IX.  | 7653668         |
| v.<br>vi.     | 11755705          | X.            | 6180339         |
| VII           | 8677674           | XII.          | 5176380         |

Differier un Pottooso regolar, 16pra una dust linar tetta, et circoferiere un
erredo storno di un duo Pottoono, trigonomiticament. — Prendendo la ragione del lato al raggio, della ravola;
trovate il raggio nell' iflessa mitura, in
cui il lato è dito. Imperocchè avuit il
lato ed il raggio, si può descrivere un
portigono per l'ultimo problema. E se
coll' intervallo del raggio sin segnati
degli archi de due estremi della data
linea, il punto d'interfecazione s'an' il
centro del circolo circumchièmete.

Portigono, nella Fortificazione, dinota la figura od il perimetro di una fortezza, o di un luogo fortificato. Vedi FORTIFICAZIONE.

Policiono efferiore, è una linea retta tirata dal vertice o dalla punta di un baftione al baftione profiimo aggiacente. Vedi Bastione.

Tale è la linea CF, Tav. Fortificatione, fig. 1.

Policono interno, è una linea retta sirata dal centro di un bassione al centro di un altro. Tale è la linea G H. Lines de Pottoont, è una linea su i fettori Francefi, che contiene i lati homologhi de primi o paligoni regolari inferitti nel medefimo circolo, cioè da un triangolo equilatero fin a un dodecagono. Vedi Settore.

Colonna Policona. Vedi l'articolo Colonna.

Numero Polico No, nell' Algebra, è la forma di un filare di numeri in progreffione Artimetica, cominciando dall' unità: così chiamato, a cagione che le unità delle quai contla, poffono così difporfi, che rapprefentino la figura di diverfi lati ed angoli eguali. V. Serke, Numero, Progressionose, ecc.

I numeri poligoni fi dividono, per rifietto al numero del loro termini, in
triangolari, cioè quelli la cui differenza
di termini è 1; quadrangulari o quadrati,
dove è 2; pentagonali, dove 3; hexagonati, dove 4; heptagonali, dove 5; oftagonali, dove 6, ec.

Hanno i loro nomi dalle figure geometriche, nelle quali i punti corrifpondenti alle loro unità fi possono disporto, e. gr. tre punti corrispondenti alle tre unità di un numero triangolare possono dispossi in un triangolo; e sì del resto. Vedi TRIANGOLARE, ec.

La genesi delle diverse spezie di numeri poligoni dalle diverse progressioni aritmetiche, si può concepire da' seguenti esempi.

# Aritmetica

progressione 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,

Triangolari

numeri 1,3, 6,10,15,21,28, 36 Aritmetica

progressione 1,3, 5, 7, 9,11,13, 15 Numeri

Quadrati 1,4, 9,16,25,36,49, 64 Atitmetica

progressione 1,4, 7,10,13,16,19, 22 Numeri

Pentagonali 1,5,12,22,35,51,70, 92

progressione 1,5, 9,13,17,21,25, 29

Numeri Rezagonali 1,6,15,28,45,66,91,120

Il Loto d'un numero Policono, è il numero de'termini della progreffione aritmetica che lo compognono: ed il numero degli angoli è quello che moftra quanti angoli quella figura ha, da donde il numero poligono prende il fuo some.

Il numero d'angoli adunque, ne'numeri triangolari è 3, ne retragonali 4, ne' pentagonali 5, ec. Confeguentemente il numero d'angoli eccede di due la comune differenza de' termini.

Trovare un numero Policono, il lato ed il numero de' fuoi angoli esfendo dati. Il canone è questo. — Il numero Poligono è la semidisferenza de' prodotti del quadrato del lato nel numero d'angoli diminuito di due unità; e del lato flesso nel numero d'angoli diminuito di quattro unità.

Le somme de' numeri Poligoni raccolte nella stessa maniera che 'l sono i numeri poligoni stessi, dalle progressioni ariimetiche, sono chiamate numeri piramidali. Vedi PIRAMIDALE.

POLIGRAFIA\*, POLYGRAFRIA, o POLYGRAFRICA, l'arte di scrivere in varie infolite maniere, o cifre; come anco l'arte di diciferate le stesse. Vedi Scrivere.

\* La porolo i formata dal Greco mav, multum, e γραφε, scriptura.

Si Suole quelta voce confondere con altre due, cioè fleganographia, e crypto-

graphia. Vedi Steganographia, ec.
Pare che gli antichi poco fosfero periti di una tal atte; nè abbiamo indizi
che sieno su questo proposito andati più

oltre della Scytato Spartana. V. SCYTALA.
Trithemio, Porta, Vigenerio, ed il
P. Niceron hanno scritto sulla Poligrofia,
o sulle cifre. Vedi CIFRA.

POLIMATIA \*, POLYMATHIA, noaumatia, la cognizione di molte arti e frienze; o la notizia di un gran numero di differenti foggetti.

\* La voce viene del Greconolo, multum, e martere, difco.

Lipfio, Scaligero, Kirchero, Peravio, Grozio, Salmafio, Leibnizio, ec.
furono illuftri e conti per la loto Polimetia. — Tra gli antichi, coloro che fi
diffinguevano in quefta varia notizia,
erano chiamati Polyhiforts.

La Polimatio bene spesso non è che un mucchio confuso d'inutile erudizio. ne, occasionalmente spacciata, o a proposito, o suor di proposito, per pompa. La genuina Polimatla è un' erudizione estesa, od una cognizione di moltissime cose, ben digerita, ed applicata a tempo, ed all' uopo, e non mai altrove, se non dov' è necessario.

POLIPODIO \*, POLYPODIUM, nella Botanica, una piania della spezie parafitica, popolaremente chiamata moltipiedi; di uso considerabile nella medicina,
ec. Vedi Parasito.

\* La parola è formata dal Greco \*\*0xv; e \*\*u, piede, perchè la radice della pianta s' arrampica fu i muri e fugli alberi, mercè di un gran numero di piccole \$bbre, quofiariigli, o tampe.

Ve në di due spezie: Il posipodio camura; e il polipodio datta quercia. Il primo suol venire su imari vecchi nella campagna, fra il mosco, ec. l'aliro, crefee su i rami della quercia, nel luoghi dove essi buttano, o germogliano; il mentato da un poco di sera ivi raccolia dalla polvere che gitta il vento, e adacquato dalla piogzia.

Il polipodio della quercia, polypodium quercinum, è di gran lunga il migliore.

— Si deve feegliere nuovo, ben nutrito, fecco, roinpevole, di un roffo feuro di fuori, verde di dentro, di gusto dolce, che rassomiglia alla ligoricia.

La radice è quella che principalmenteñ ufanella Medicina, ellendo flimata catarcica; abbenché il Dottor Quincy dica, ch' ella non è se non un detergente ordinario, per la quale vitrà, viene prescritta nelle cervogie medicate, contro l'itercizia, le scorburo, le ostrazioni delle viscera, il morbo i pecondriaco, ec-

POLIRE. Vedi LUSTRARE.

POLISSILLABICO. Vedi Poly-

POLITEISMO \*, la dottrina, o cre-

\* La voce viene dal Grreco noho, molto, e dos Deus.

POLITIA \*, o Polizia, \*\*satissa, le leggi, gl' ordini, e le regolazioni preferitie per la condotta del governo degli Stati, e delle Comunità. V. Governo.

\* La parola è d'erigine Greca; dirivata dal Greco mons, civitas.

In genere, politia è un termine, adoprato in opposizione a berbarismo, od impolitezza. Disterenti Stati e Governi hanno diverse spezie di politia; così la politia di Atene disserva da quella di Sparsa.

Loyfeau offerva, che politie propriamente fignifica l'ordine, il filo, e l'amministrazione della giulizia in una Città. — La direzione della politia di Londra è nelle mani del Lord mayor. Vedj Mayon.

A Parigi ve una Camera di politia (chambre de police) dove confluiscono le accuse verbali, per contravenzioni della politia.

Alcuni dividento la poliția în due parii, l' agoranniia, a cui fi riferificono gli affari della mercatura; e l'affynomia, intorno al governo civile e giudiziario de' Cittadini. Alcuni aggiungono un terzo ramo, cioè quello che fi rapporta al governo Ecclefissico. Vedi Eccla-

Riccardo Hooker ha un bel Trattato delle Leggi della politia Ecclefiastica.

POLITICA \*, POLITICE, NADRES, NADRES, NADRES, LE PIME ACTOR DE COMMINIO DE COMPARTO DE COMPARTO, ECC. POLITICA DE COMPARTO DE COMPARTO

| POE              |                                                                          |                                                                                           | OE                                                                    |                          | POL 141                                                                       |                                                            |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Di               | 26.                                                                      |                                                                                           |                                                                       | : 94300.                 | differenza dalle proporzi                                                     |                                                            |  |
|                  | 20.                                                                      | 16.                                                                                       |                                                                       | . 83400.                 | da Monsieur King (Nei                                                         | Saggi di Da-                                               |  |
|                  | 15.                                                                      | 11.                                                                                       |                                                                       | . 87200.                 | venant ) dello flato, e del                                                   | la condizione                                              |  |
|                  | 10.                                                                      | 6.                                                                                        |                                                                       | . 91809.                 | dei popoli abitanti l' Ingh                                                   | ilterra, il qua-                                           |  |
|                  | 5, al                                                                    | Parto                                                                                     | _                                                                     | 131800.                  | le stato si è, che per ogni<br>tanti abbianvi.                                | 100000 abi-                                                |  |
| Sor              | ama forto                                                                | i 27 a                                                                                    | ani d' età                                                            | 488500.                  | Uomini, e Donne matital<br>Vedovi                                             |                                                            |  |
|                  |                                                                          |                                                                                           |                                                                       | 491500.                  | Vedove                                                                        |                                                            |  |
|                  |                                                                          |                                                                                           |                                                                       | 488500.                  | Giovani Scapoli, o non m                                                      |                                                            |  |
|                  |                                                                          |                                                                                           | -                                                                     |                          | ritati, e bambini .                                                           |                                                            |  |
| Sor              | nma dit                                                                  | utti gli                                                                                  | Abitanti                                                              | 980000.                  | Servitori                                                                     |                                                            |  |
|                  |                                                                          |                                                                                           |                                                                       | gr Kerte-<br>abili per i |                                                                               | 100000.                                                    |  |
| mig<br>par<br>Ne | numero glianteme ere , non lle dae H  - Uom - Vede - Vede - Giov - Servi | medefi<br>ente que<br>avervi<br>Provinci<br>iini, e<br>ovi .<br>ove .<br>rani Sc<br>ità . | imo di mello Vale<br>ragione di<br>de dell' O<br>Donne ra<br>apoli, e | naritati<br>fanciulli    | nell' Olanda , e nella V verrà ad effere appunto co guente Tavola.  Ila Weftf | Amfterdam<br>86156.<br>42184<br>13858-<br>93990.<br>28318. |  |
| -                | - Viag                                                                   | giatori                                                                                   | , Forefti                                                             | esi, ec                  | 980000.                                                                       | 14460                                                      |  |
|                  |                                                                          |                                                                                           |                                                                       |                          | Totale 1900800.                                                               | 241000.                                                    |  |
| Při<br>Eft<br>Au | mavera -                                                                 |                                                                                           | All' Effat<br>Il' Equin<br>Il' Invers                                 | ozio Autuni              | ale                                                                           | -                                                          |  |
|                  | La motta                                                                 | lità dei                                                                                  | i.varj mel                                                            | fi dell' An-             | Morti nel Mese di                                                             |                                                            |  |
|                  |                                                                          |                                                                                           |                                                                       | corfo di 3 s             | Gennajo                                                                       |                                                            |  |
|                  |                                                                          |                                                                                           | ***                                                                   |                          |                                                                               | 89.                                                        |  |

in tempo di pace, è circa 6 millioni di sterl. e che i denari levati in Olanda e Zelandia, sono circa 2100000 1. ed in tutte le Provincie insieme , circa 3000000 1. - Che il popolo d'Inghilterra ascende a circa 6000000, e le loro fpefe a 7 l.per anno per tefta, 4 2000000 1. od 800000 per fertimana. - Che la rendita delle terre è circa 8 millioni, e gl' interesti ed i profitti de' fondi o beni personali, altrettanto. - La rendita delle case in Inghilterra 4000000. 1. Che gli emolumenti del lavoro di totto il popolo è 26000000 /. ogni anno. -Che in Irlanda il popolo ascende a circa 1 200 000. - Che il grano confumato in Inghilterra, computato 5 s. il bushel per il formento, e 2 s. 6 d. per l' orzo, ascende a dieci millieni l'anno. - Che le navi d' Inghilterra ( allora ) richiedeano 36000 nomini per corredarle, ed il resto del traffico, ed i navigli circa 48000. - Che in Francia per maneggiare l' intero commercio navale v' era duopo di 1 5000 nomini. - Che tutto il popolo di Francia ascende a circa tredici millioni e mezzo; e quello d'Inghilterra. Scozia, ed Irlanda, infieme, circa nove millioni e mezzo. - Che nei tre Regni vi fono in circa 20000 nomini di Chiefa; ed in Francia più di 270000. - Che nei Dominj d' Inghilterra vi sono più di 40000 marinari, ed in Francia non più di 10000. Che in Inghilterra, Scozia, ed Irlanda, ed in tutti gli altri Dominj che vi son' annessi, v' erano allora circa 60000 tonnellate di negozio navale, che vengono a valere circa quattro millioni e mezzo in denaro. - Che il giro, ed il licorale del mare attorno dell' Inghilterra, della Scozia, ed Itlanda, e dell' Ifole aggiacenti, è

circa 3800 miglia. - Che in tutto il mondo vi fono circa 300 millioni di gente, e di questa, coloro co' quali han qualche commercio gl' Inglesi e gli Olandeli, non oltrepaffano 80 millioni. - Che il valore delle merci o del traffico universale non passa 4 5000000. Che le manifacture esportate dall' Inghilterra , ascendono a circa 5000000 1. per anno. Il piombo, lo stagno, ed il carbone, a 500000 1. per anno. - Che il valore delle merci Francesi ( allora) recare in Inghilterra , non eccedeva 1 200000 I. all anno. - Che tutto il capitale d' Inghilterra, in denaro corrente era allora circa 6000000 1. sterline.

Il Dr. Davenant dà alcune boope ragioni, per le quali non è da aggiunger fede intieramente a tutt'i numeri, o calcoli di Guglielmo Petty; e però ne produce i fuoi, fondati fopra le offervazioni di M. Gregorio King.

Eccone alcuni. - Che la terra d' Inghilterra comprende 30 millioni d'acre. - Che il numero di gente, secondo il suo computo, è di 5545000 anime. crescendo in circa 9000 ogni anno, fatti i dibattimenti delle pestilenze ec. delle guerre, della marina, e delle piantazioni. - La gente in Londra contafi da lui per 530000: Quella nelle altre Città, e luoghi di mercato in Inghisterra, 870000; e quella ne'villaggi ec. 4100000. La rendita annuale della terra, ei la computa 10000000 1. -- Quella delle cafe e delle fabbriche 2000000 1. ogni anno. Il prodotto di tutte le spezie di grano ei lo computa del valore di 907 5000 & in un anno di mediocre abbondanza.--La rendita delle terre da biade annualmente 2000000 l. ed il loro netto predotto . più di genoveo I. - La rendies de pascoli, de prati, de boschi, delle foreste, de' comunali, ec. 7000000 1. Il prodotto annuo in bestiame , burro, cascio, e latte, ei crede, che monti ad in circa 2 000000 1 .- Il valore della lana ogni anno tofata, circa 2000000 1. - De' cavalli ogni anno generati, circa 250000 1 .- Della carne ogni anno confumata per cibo, circa 3350000 1. -Del sevo e delle pelli , o cuoi , circa 600000 l. - Del fieno ogni anno confumato da' cavalli, circa 1 300000 1 .--Del fieno consumato da altro bestiame. 10000000 l. - Del legname ogni anno tagliato per fabbriche, 500000 1. - Del legno ogni anno confumato nel fuoco, ec. circa 500000 1. La terra d'Inghilterra, ai suoi abirarori è in oggi circa 7 acre per uno. - Il valore della farina, del rifo, e dell'orzo, necessarj per il sostenimento d' Inghilt. ascende a 6000000 I.ster. per anno almeno. - Il valore della manifattura di pannilani che quì si fanno, è circa d'8000000 1. l'anno ; ed i nostri esporti di tutte le spezie di manisatture di lana, ascendono a più di 2000000 l. per anno. - L'annua entrara d' Inghilterra, onde fussifie e vive tarro il popolo, e donde fi pagano rasse ditutte le spezie, è in oggi d' incirca 43000000 1. Quella di Francia 8 1000000 1. e quella d'Ol. 18250000 l.

Il Major Grant, nelle fue Olfervazioni vi registi de morri (bills of mortalist) y computa, che vi sono 3 9000 miglia quadrate di terea in Inghilterra e nella Gasilia o Galles vi sono 4600000 anime : che la genre di Londra a siende a circa 40000 una quattor dicesima parte del popolo di Inghilterra - Che in Inghilterra e Galles sono circa 10,000 parrocchie.

Che vi (nón 25 millioni d'acre în Indibiliterra e Galles, cioè 4 arre per oguê tella. — Che folo 64 di 100, dei fanciulli nati, fono vivi all' esà di 6 anni; — Che folo 60 di 100 fono vivi acrpo di 16 anni; — Che folo 12 di 100, lo fono a capo di 26 anni; — Che folo 6 di 100 fono capo di 26 anni; — Che folo 6 di 100 fono vivi a capo di 56 anni; e che folo 1 di 100 è vivo a capo di 76 anni; E che Londra raddoppia fe felfa in circa 64 anni; e che folo pia fe felfa in circa 64 anni;

Guglielmo Petty, nel fuo diftorfo intorno alla proporzione duplicara, fi avanza a dire, che fi trova per esperienza, che vi sono più persone le qualifa vivono tra i 16 e 26, che di qualunque altra età e ponendo questa per una supposizione, ne raccoglie, che i radici quadrate d'ogni numero d'esà d'uomini distributo di 16 il cati radice è 2) mostrano la proporzione od il grado della probabilità che tali persone giungano all'erà di 70 anni.

Così, egli è 4 volte più probabile, che uno di 16 anni d'eta viva fino ai 70, che un facciallo d' un anno. Egli è tre volte più probabile che uno di 9 anni viva o giunga ai 70, che uno appesa nato, ec. Che fi può feometrere cinque contro 4, che uno di 23 morrà avanti uno di 16 anni. — Che fi può feometrere 6 contro 5 (fempre come lei radici quadrate dell' erà 1 cheuno di 16 anni morrà avanti uno di 16 anni morrà avanti uno di 16 anni morrà avanti uno di foli 25 e 18 via via 170, paragonata con un numero tra 4 e 5 chè la radice di 21, età lezale.

Il Dr. Halley ha fatto un esattissimo calcolo dei gradi della mortalità deglà uomini, da una curiosa tavola delle na-

feite, e delle motti, nella città di Breslau, capitale della Slessa; con un tentaeivo di fiffare il prezzo de' cenfi ( anmuities ) sopra le vire. - Da una tavola ch' egli ha quindi calcolata, pubblicata nelle Tranfay. Filosof. ei diriva gli ufi feguenti:

1. Trovare in ogni moltitudine o corpo di popolo, la proporzione degli uomini abili a portar l'armi, cioè da 18, fin all' età di 56; e ne conta circa ! dell' intero. - 2. Mostrare i differenti gradi di mortalità, o piuttosto vitalità, in tutse l'etadi; col qual mezzo egli trova quale fia la proporzione di probabilità, che una persona di una certa età non sia per morire nel tempo di un anno, o avanti di giungere alla tal età. - 3. Mostrare di qual numero d'anni, la scommessa o il dubbio corra con parità, aver a morire il tale ; e trova, a cagion d'esempio, che è pari il dubbio o la scommessa, che un uomo di 30 viverà tra venti fette, e ventiott' anni .-- 4. Regolare il prezzo della ficurtà , o afficusazione sopra le vite. - 5. E il computo del valore de cenfi o delle Annuità fopra le vite. - 6. Come valutare o stimare due o tre vite, nella stessa maniera. Vedi Annuity.

Raccogliendo da tutto questo, ei fa due molto buone offervazioni : 1.Quan. to fiamo ingiusti nel lamentarci della brevità delle nostre vite : mentre appar, che una metà di coloro che nascono, non vive al di là di 17 anni.

Chamb. Tom. XV.

(.) Contro fiffatta opinione condannata già in Vigilanzio, ed in altri Eretici dal ta Chiefs fa vedere un Autore moderno [ Di-Ctionaire des Herefies); ficcome in conformità alle Leggi de Sperenni , e de Romani medefimi ; e cost pur full' efempio di

2. Che l'estensione e l'aumento del genere umano da niuna cosa viene cotanto riftretta e limitata, per quel che riguatda la natura della spezie, quanto dalla straca difficoltà che i più degli uomini fi fanno d'avventurarfi nello stato matrimoniale: E però, che il celibato dovrebb' effere in ogni maniera represso o dissuaso, da qualunque savio Governo; e quelli che hanno numerofe famiglie di figliuoli dovrebbono fostenersi ed animarsi con buone leggi; qual era quella fra i Romani , del jus trium liberorum (\*).

POL

Altre particolarità che rifguardano il numero de'nati e de' morti, la proporzione de' maschi e delle femmine ec. vegganft fotto gli articoli Matrimonie. MORTALITA', ec.

POLITIO, o Polizzi, Politium, città di Sicilia, nella Valle di Demona, appiè del monte Madonia, discosta 14 leghe al S.E. da Palermo. long. 31. 45. lat. 37.50.

POLIZIA. Vedi Politia. POLIZZA. Vedi LETTERA, BI-GLIETTO, e BILL.

Polizza di ficuità, di navi, è un contratto, od una convenzione, con la quale una persona prende sopra di sè i rischi di un viaggio marittimo ; obbligandofi a rifare le perdire e i danni che potiono accadere al vascello, al suo equipaggio, al fartiame, a' viveri, al carico, ec. o dalle tempette, o da'naufragi. o da corfari, o dal fuoco, o dalla guerra, o dalle riprefaglie, ec. in parce, od

gran numero di Filofofi preffo gl' Indiani, ed Ateniefi , e de Difcipoli de Pittagora. rapportati dalla Storia Critica, non è il Celibato altrimente contrario , ne al governo dello Stato , ne alla felicità de Particolari. Veggaf CBLIBATO. .

in tutto; a confiderazione, od in virtà di certa fomma, di fette, otto, o dieci per cento, più o meno, fecondo il rifehio che fi corre; la qual fomma fi depone all'afficuratore dall'afficurato, al fottofcrivera della politica. V. Sicu RTA.

Vi fono alcune ficurtà per l'andare, alcune per il ritorno, ed altre per ambedue; o per un tempo limitato; benchè alcuni follengano, che il tempo non debb effere mai limitato, concioliache ne divenirebbe il contratto ufurario.

La poliția ha da conconere il nome e l'abitazione della persona afficurata; la fua qualită, se di proprietatio, o d'agente: gli effecti, il nomo del vascello, e del Capitano, quelli del luogo dove le merci s' hanno da caricare o scaricare; il porto donde, e dove; il tempo, i rifehi, e le condizioni.

Se il vascello o le mercanzie afficurate si perdono, l'afficuratolo dee notisicare con un atto in forma; dichiarando ch' egli rilascia o cede il tutto all'afficuratore, al pagarfegli le somme afficurate nel tempo espresso.

L'origine di quefte ficurtà viene acritta agli Ebrei, nel tempo, ch'eglino furono feacciati di Fiancia, nel 1182, i quali, dicefi che fene fien ferviti come di un mezzo per facilitare il tarfiori to de' loro effetti. Il termine politza è Spaguolo, ed è l'iteffo che fridudas ma la pratica viene dagl'Italiani, e da Lombadi i, quali pure lo derivarono originalmente dal Latino palticitatio, promella — Alcuni dicuso, che i mercanti di Marfiglia furono il primi che mifero in piedi quefta spezie di commercio.

Anticamente le polifichi davano a voce, chiamate polifice di credito, supponendofi che l'afficuratore le registrerebbe nel suo maestro : ma ne' tempi appresso, quando l'onoratezza è diventata men fiequente tra i mercanti, si sono preccurate costantemente in iscritto.

Il gran ridotto o concorlo per le fiacurtà devascelliè la Città d'Amsterdam, l'i si è duvo aon folamene i mercanți Olandesi assurante più considerabile, tali sono le ricchezze, la riputazione, ec. degli obiatori che obbligano una gran pare de' mecranti d'altri passi, presenti al degli Olandesi per afficuratori, quando lor farebbe motto più facile trovarse nella patria propria, on e' potti dove si carisno i vascelli.

Il numero degli afficuratori in Amflerdam non oltrepassa cinquanta o fesfanta persone: pure i loro beni, ed il loro carattere sonotali, che niuno mai manca di afficuratore, qualunque sa il paese o il porto, per quanto sia ricco il carico, o imminenti i pericoli.

Pontran di officurations delle coft, à un iltrumeuto formato ful modello di quello per le navi, con cui una perfona od una comunità di perfone, prende fona di sei rifichi e danni che poffiono accadere alle cafe, ai loro fornimenti, in tutto od in parte, ec. per cagion del fonco; ai rifiello di una certa fomma da sbotfati dagli afficurati, ec. tecondo i parti convenui. V. Sicurari.

L'afficurazione dal fuoco è in eggi un ramo popolare di commercio, e noi abbiamo un gran numero di focierà erene per tal nopo.

Pouzza di afficurațione, o ficuita per te vite, è un istromento, col quale u la focietà di perforu eretta în un corpo ec. s'obbliga di pagare una certa fomma di denaro, e. gr. cento lire, alla morte di una perfona, la cui vita eglino afficurano, in confiderazione di una fomma di denaro, e. gr. di una gbinea, che pagafi ogni tre mel ngli afsicuratori durane La vita della detta perfona afsicurata-

Polizza, una piccola carta, che contiene breve Scrittura. Vedi Poliz-

ZA, quì fopra.

Polizza di carico, presso gl' Inglesi bill d'Ladira, uno strumento sottoscritto dal Padrone e Capitano del vascello, che confessa la ricevuta degli effetti di un mercance, e si obbliga di confegnarli nel luogo ove sono destinazi, in buona sondizione.

Di queste poliție ve ne sogliono essere tre; la prima la tiene il mercante; la ficonda si manda al fartore, a cui si spediscono gli effetri; e la terța resta appresso il Capitan del Vascello.

POLL, un rermine usato nelle scritture antiche, per head, cioè teffa. Vedi

Tasta.

La parola è fenza dubbio formata da

pole, effendo la testa quali il polo del microcosmo. Vedi Poto.

Quindi, to poll, fignifica registrare i nomi delle persone che danno i lor voti, o le lor voci nell'elezioni. Vedi Voto, Voce, Suffragio, Eleziona, ec.

POLL, vedi CAPITAZIONE.

POLLAME, s'intende de' volatili, od uccelli più groffi, domestici, e non domestici, allevati, o presi alla caccia, per la tavola, ec.

Tali sono i galli d'India, l'oche, l' anitre salvariche e domestiche, le galline, i galli, i fagiani, le pernici, i colombi, i beccaccini, ec. Vedi Uscal-

Chamb. Tom. IV.

LAGIONE.

Il POLLANE, o Volatile domefico, e mansueto, sa una parte necessaria di ciò ond'è forniro un suogo di campagna; e donde si trae guadagno e utilità considerabile, per l'uva, per le covate di polli, per le piume, per lo sterco, ec.

Si può mantenere il pollome con facile e moderata spesa in vicinanza delle strade comuni; come quello che è capace di trassportarsi in gran parte dell' anno, e trovarcibo, pascendosi di vermi, di chiocctole, spigolando; quasi ogni cosa comestibile essendo a' polli opportuna.

Le galline le più vecchie sono le migliori per star sull' uova; e le più giovani per sarle; ma nè l' une nè l'altre son buone per questi ussici, se si man-

tengono troppo graffe.

La più adarra età per mettere una gallina a chioccia, èdai due fina ai cinque; ed il miglior mese per disporvela, è il Febbrajo : abbenche ciè si possi fare con riuscita in ogni tempo, tra il accennato, ed a San Michele. Un gallo servirà dieci gallinie: una gallina cova venti giorai, laddwe l'oche, l'anitre, le galline d' londis, teneta:

Il miglio, od il feme di canapa, si dice che le faccia metter uova più preflo, che altro cibo; el l'iffelfo miglio, o intero, o pilitato, e ridotto in palla, lo ingraffia preflamene: quantunque l'erdinazio cibo per tal uopo fia la farinad' cre, ridora in palla, e cacciata lor per forza e a turta piena nel gorgozzule due volte il giorno.

Un' oca appena starà sopra, o coverà altre uova che le sue proprie: una gallina indisferencemente le cova tutte.

L' oche di celor più chiaro sono le migliori; e quelle che cominciano metter uova e chiocciare più preflo; perchè fipuò dare che fichiudan l' uova due volte in un anno. Cominciano a chiocciare in primavera; e mettono dodico o fedici vora. L' oche giovani di un mefe fi cominciano ad ingraffare, e nello fazzio d'un mefe fomo già impinguate. Le vecchie s' ingraffano di foi mefi, dopo la raccotta, o nel tempo d'effa. Un' coa falvatea, je ha ti piedi roffi, è vecchia, e pelofa: ma fe li ha bianchi, e non pelofi, è giovane.

Quando si pongono l'ova fotto una gallina, od aktopolitme, è e necessario segnare le bande superiori dell'uova, e quando ella va a pasersi, notare s'ella avvertise di voltarie susseprimento, no impetocchè s'ella ciò trascura, la bisgna è per lei dissatta e perduta. V. Ovo, Piuna, ec.

#### SUPPLEMENTO.

POLLARDO. Moneta Inglese, od Irlandese. É questa la denominazione data da alcuni liforici ad una spezie di moneta bassa, ce che con termine più ovio, e più uguale adilimandas Secard.

Erano queste monere di conto Franzese non meao, che d'attre Nazioni, le quali passava in Irlanda per soldi; tuttochè realmente non meritaliero d'esseze valutate più d'un mezzo foldo. Queste monete erano satte di ramo, con una picciolissima mescolanza d'arganto. Veggas l' Articolo Canca na Ju

Nel Regno d'Edoardo I. costituito, e dichierato Signore di questo Reame nel tempo che viveva lo stesso di lui fratello Enrigo III. avvenne, che l'uso delle monete fasse, e contrasatte di spezie somigliante, divenne così comesne , ed in estrema voga nell' Irlanda. Mentre il coftui fratello regnava in Inghilterra, questo Principe non permife. che si battesse alcuna moneta in Islan da, o, per più adeguatamente esprimerci, non ficuro di far ufo di fua potenza in timigliante rapporto : ma nel fuo affumere la corona, egli ebbe a trovar vuoto il fuo teloro, e la moneta corrente nel fuo Reame di fommamente rea qualità. La fua affenza di circa due anni di po la merce di fuo fratello, avendo per frifatto modo incotraggiti, e fatti baldan oli i tofatori di monete, ed i coniatori, la cofa giunfe a tal fegno, che appena trovavali moneta in tutto il Regno, la quale o non fosse tosata, o contraffatta, e falkficata; ed erano state privatamente introdotte cinque, o fei forti di moneta balla, e melcolata con prave leghe, e spacciate per tutta l' Inghilterra, e per tutta l' Irlanda per foldi, tuttoche non montaffero nel valore tampo. co ad un mezzo foldo sterlino.

Erano questi i Crocardi, ed i Pollardi, appellati fimigliantemente Mitres Lienines e rofaries, o con nomi fomiglianti; fecondo quella tal cofa, che veniva a rappresentari dall' imptonto. Per per riparo ad inconveniente di tanto pefo, e per ricovrate, e testituire la moneta corrente del nustro Reame alla sua anticapurezza non meno, che al suo primiero valore, stabili questo Sovrano una certa prova, o modello, o faggio ec. e-ficcome la monera bassa era una mescolanza. d' una picciolissima quantità d' argento, con una grandissima porzione di rame, egli ordinò, che in ciascheduna libbra di moneta del peso delle nostre dodici once, dovestero effervi undici once. e-

dae foldi di pefo, ed un quarto di purissimo argento, e soltanto diciasette soldi , ed un danaro, e niente più di lega. La libbra fuddetta doveva pefare venti fellini , e tre foldi in coerenza : l'on-·cia venti foldi, ed il foldo intiero Inglese ventiquattro grani e mezzo. Secondo, ed a norma di fimigliante regolamento, venne di pari ordinato, che dovesse esser fatta, e battuta la moneta Irlandese; ed ivi venne battuta una nuova spezie di monetal' anno 1279 fotto Stefano di Fulbourn Vescovo di Watersord, e Signore deputato, che noi diremmo peravventura acconciamente Vicerè d' Irlanda. I pezzi di moneta battuti, e comiati in questo tempo in Irlanda, erano groatti , o sieno monete da quattro soldi l' una, mezzi foldi, e quattrini; e ficcome questi erano i medefimi nel valore come nel pelo, che i conj, o pezzi di monera Inglese, così valevano, ed avevan corso di pari in Inghisterra, che in Irlanda; e nel ventinovefimo anno del Regno di questo medesimo Principe, vale a dire nell' anno 1300, i Crocardi, i Pollardi, e l' altra moneta bassa, venne totra abolita, e bandita fotto pena della vita, oltre la confiscazione dei beni, a coloro che introducessero, o ne spacciatfero alcune d'esse monete nel nostro

Per liffatto mezzo la circolazione della moneta bafa, e mefeolata, venne ad effere in grandiffima parre troncata, e vennero piantate ed orette quattronnove fornaci nella Zecca di Dublino, affine di dare il fupplemento alle grandifime richiefle, che fatte venivano tutto
g'orno per la huona moneta, e fu dichiazao Maestro fopraintendente di queffi
Couiatori un tale Alessando Nermanno

Chamb, Tom. XV.

Regno.

de Line. Questo fi fu uno dei Principi della buona moneta nell' Irlanda; e F anno 1304 vennero colà spedite dalla Inghilterra ventiquattro stampe pel coniare della monera in quel dato luogo. vale a dire, tre palle con sei croci per i foldi : tre palle con fei croci per i mezzi foldi, che i Fiorentini addimanderebbero duetti : e due palle con quattre croci per quattrini. Nell'antico metodo di coniare a forza di martello , prima che inventate fossero le macini, e le vità ftrettoje, surono in uso due spezie di particolari scalpelli , detti punchioni dagli Inglesi, uno dei quali scalpelli addimandavali la croce, fopra la quale veniva improntatala testa del Sovrano; e questo era così denominato perchè anticamente la croce era la figura battuta da questo lato dei coni .o monete, in vece della testa del Sovrano; l'altro scalpello appellato la palla, conteneva l' imprente delle armi, od alcun' altra figura, che doveva effer battuta, od impressa con un'iscrizione nel di dentro, o sia roverscio delle monere medesime. I foldi, ed i mezzi foldi coniati, o battuti nel Regno di questo Sovrano hanno la testa del Re entro un triangolo da tutte le facce. Quei de' medesimi, che sono meglio mantenuti, e che trovansi ai di nostri, pesano ventidue grani d' oncia di libbra da dodici once: ed i mezzi foldi pefano da dieci, ai dieci grani, e mezzo. I quattrini poidi quel tempo fono così rari, che è pressochè un miracolo l'imbattera a vederne uno nelle raccolte più efatte, o più copiose degli Antiquari, e dei dilettanti di fiffatte cofe. Veggafi Simon, Hift. of Irish Coin, cioè Istoria delle monete d' Irlanda.

POLLEX, nell' Anatomia, dineta il dito groffo della mano o del piede; fotondo che vi fi aggiugne la parola pedis, manus. Vedi Dito.

POLLICIS Abdudor. V. ABDUCTOR.
POLLICIS Addudor. V. ADDUCTOR.
Extensor Pollicis brevis, e longus. V.

l'Articolo Extenson.

Flexor Pollicis brevis, e longus. Vedi
l'Articolo Flexon.

POLLICE, termine con cui d'ordimario fi volta la parle Inth, ch' è una mifura, che corrifponde alla duodecima parre d'un piede; e contiene lo fpazio di tre grani d'orzo in lunghezza. Inth fipotrebbe anco tradurre pet ontia. Vedi Oxcia. Vedi anco Misura, e Pinna.

POLLINA, Apollonia, città piccola ed antica della Turchia Europea well' Albania, con Arcivescovato Gieco, discosta 6 leghe da Durazzo. long. 37.

35. latit. 41. 20.

FOLL-MONEY, o Copitațione, una saffa impo fla coll' autorità del parlamento ad una persona, o testa; o a turti indifferentemente i o secondo qualche noto contrasse per distinzione, ec. Vedi IASSA, e CAPITAZIONE.

FOLLUCE, POLLUX, nell' Aftranomia, il gemello deretano, o la parte Posteriore della Costellazione gemini.V. GRMINI.

Polluce è anco una fiella fissa della feconda magnitudine nella Costellazione Gentini, o de' gemelli. V. Genini.

Il suo luogo è nella resta del gemello deretano, chiamato pollux. — La sua longitudine 18° 56' 09". La sua latitudine 6° 39" 27" N.

Pollux, è anco un termine ufato pella Mercorologia. V. Castore. POLLUZIONE, POLLUTIO. l'atto di profanare un Tempio, od altro luogo Santo. Vedi Profanazione.

Una Chiesa è pottuta per l'essusione di sangue o di seme in essa; e convien riconsecrarsa di nuovo.

Gli Ebrei fi tenean per polluti o contaminari al toccar di un cadavero, o delle purgazioni melfrue delle donne; e doveano purificarfi formalmente, e coa cetto rito. Vedine le leggi nel Levitico.

Gi' Indiani fono così fupetilizio Gi' Indiani fono così fupetilizio full'articolo dell'immondezza o pollaciona, che rompono tutti i vafi,da' quali
abbian bevuto altti di religione diverfia,
od anche fol roccasi ; e cavano tutta l'
acqua da uno flagno, in cui uno firaniero
fiati bagnaro.

POLLUZIONE, O POLLUZIONE di Refiefo, fignifica altresi un abuso del proprio corpo, per mezzo di lafeive conficazioni e tirillazion, isvegliate ad arre, per produrre un emissione del seme. V. Emissiones.

Leggiamo nella Scrittura, che Onin, e, come pare ad alcuni Ciririei, Er, futono feveramente puniti per a ver contaminati fe flessi collo spargere sulla rerra il loto seme; donde un tal delitto su denominato da alcuni Empirici Onania. V. ONANIA.

Le pulluzioni fono o volontarie, o in-

POLLUZIONE Notturna, è un'emissone involontaria del seme, per una soverchia turgescenza de' vas seminali, e per essere il seme troppo acre ed itritativo; o per debolezza delle parti. Vedi SEME, e GONORBEA.

Nell'ufizio divino, o nelle Orazioni de' Sacerdori vi son delle preghiere nel fine della Compiera, colle quali si dimanda d' effere guardati dalle notturne polluzioni.

#### SUPPLEMENTO.

FOLLUZIONE. Polluzione noturna, polluzione duma. È quefto nella Medicina il nome d'ona infermità, la quale confifte in una emilione, o firugimeno involonativo del feme in cempo di notte, mentre ano trovafa atualimente dormendo. Quefti in varie perione è formamente differente nel grado; avveganche alcuni vengano incomoduti dalla medefima una volta foltanto in ogni festimana, ja no gni quindici giorni, in tre fettimane, o de ziandio una volta folta oppi mefe: altri poi veggionviù fottopolit quali ogni mete: altri poi veggionviù fottopolit quali ogni notte.

Queste persone grandemente a simigliante difordine fottoposte, son giovani di temperamento sanguigno, e che cibanfi allai conditamente, e largamente, che menano una vita sedentaria. Quando avviene un tale incomodo ad una perfona foltanto, e non con più frequenza d' ogni quindici giorni, o d'ogni mese, la faccenda non è mai di momento, nè di confeguenza confiderabile, ma quando per lo contrario un fiffatto lavorio accade ogni notte, o preslochè ogni notte arreca grandifimo danno, ed intacco alla buona fanità ; ed il paziente è pallido, ed infermiccio. In alcuni di costoro gli occhi diveogono deboli, ed infiammati : alcune volte gli occhi medesimi di queste persone vengono tormentati da violentissime flussioni; e per lo meno comunemente fono intorno intorno cerchiati d' una lividura della pelle, acconcissimamente detta dai Toscani I' Occhiaia.

Chamb. Tom. MY

Questa infermità dovrà piuttosto esfer medicata per mezzo d'un cambiamento di vita, che a forza di medicamenti. Quando questo sconcerto riconosce la sua trista origine da una abbondevole, e soverchio stagionara, e condita menfa , e da una vita fedentatia ; utr cibo più ordinario, e più groffolano, e la pratica dell' efercizio, effettuar fogliono d' ordinario la cura : ma in evento, che debbanfi prescrivere alcune forte di medicine, il solo nitro varrà pes tutte le intiere botteghe degli Speziali. Questo può esser preso in groffe dofia uno scrupolo per volta con picciolistima porzioncella di fluido con esso, e converrà continui a prenderlo così per buon tratto di tempo il paziente la sera in andando a ripofare. La radice del giglio acquatico viene altamente commendata da certuni in liffatti cali , e da altri i semi dell' Agnus castus degli Autori ; ma noi abbiamo, e coll'esperienza alla mano, dubbio grandissimo, che tante l' uno, come l'altro di questi vantati specifici, producano il menomissimo bueno efferro.

Qu'elle persone, che trovansi sottoposte a questo malore, sa onninamente di mestieri, che uno prendann giammai alcun inedicamento purgante d'indule simolane; ed di pari indispendibilmente necessario, che si guardino più he mai sia possibile, da tutte le violenti passioni d'animo; e quantunque venga raccomandato il mezzano,, e modetaso efecizio; niludaimeno, se questo sia soverchio violento, verrà ad accrescere viemaggiormente il disordine, anzichò venga a produrre alcun bene per una guatiginne. « Rispetto alla Palingtona siptioja, ossisuonaria, yedi Pouturario. POLMONE. Vedi PULNO.

POLMONI, una parte del corpo umano, composta di vasi, e di vesicole membranose, per servire alla respirazione. Vedi Respirazione.

I polmoni sono connessi, di sopra, alle fauci, per mezzo della trachea; e di fotto, alle vertebre del torace; ed allo flernum ed al diaframma, col mezzo della pleura. -- Sono divisi in due gran lobi , per lo mediastinum , e questi lo sono di nuovo in altri minori : il dritto alle volte in tre o quattro, per via d'alcune fiffure scorrenti dall' orlo o margime d'innanzi a quel di dietro. - I lobi grandi, quando fon' enfiaci, raffomigliano ciascuno all' unghia di un cavallo nella figura : ma tutti e due infieme fono più somiglianti a quella di un bue inverfa. - Vedi Tav. Anat. ( Splanch. ) Eg. 12. lit. tt. fig. 14. Vedi anco Loso, LOBULO.

La fostanza de pelmoni è membranofa; econsta principalmente d'innumerabili celle o rescichette; che non parche sina altro che espansioni delle membrane de' bronchi, da' quali stan sospetasome grappoli; così che sistinado in mo der zami de bronchi, questi celle o rescichette che ad esto s'attengono, si rigonssano; le altre, che non vi pertengono, restando tuttor slaccide, e olente atterate. Vedi Bronctuta.

Questi viluppi di vescichette o celle, shiamans i lobuli interni; per lo qual some si distinguono dai lobi miaori, de' quai parlammo. -- Eglino son separati gli uni dagli altri per via d'interstizi, che ricevono i vafi, e fon riemplati com mutura propagate da l'obuli , latura parallele, a litre a agolari. — Questi lo-buli si difeoprono e difficigano efattificimamente, e fi tronchi più grandi de' bronchi s' aprono, e no minori si foffia; col qual mezzo ugni lobulo appartenente a quel ramo viene as denfars, e follevasi distinuamente spiccando, e monatrado la suampiezza, e de fensione,

L'intera follanza de'pəlmoni è coperta di una membrana comune, la quale's
divifibile in due tuniche; l'edleriore
fottile, lifcia, e nervofa i l'interna una
p'in gendlerta e più ineguale, coltante la più parse dell'eftremtadi de' vafi
delle quali ella è batterata, e raflomiglia in certo modo a un favo di mele.
— Altenia filermano, che in questa tunica vi fon moltifime perforazioni, o
pori, così di'polli, che prontamenteimbevono ogni umidità dal cavo del torate ec. ma questa ci fenobra una fantalica ed arbitratia opinione, a nai che nô.

I vaí de patmon funo i bronchi, la arterice le vene, polmonari e bronchiali, i nervi, ed i linfatici. Di questivasi
alcuni lono propri, ed alcuni commat, in iriguado al fervigio ed alti via di cui sono ai resto del corpo. — I commo i bronchi, 'i retrie a la vena pulmonare, i nervi, e i vasi linfatici; i
propri sono l'arteria el a vena bronchiale. Vedi BRONCHIA, BRONCHIALE,
PULMONARE, es.

Il Dr. Willis, contro la comune opinione, alcrive ai pelmoni un gran numero di nervi, che vengono dal tronco del par vagum : e che, effendo difiribuici per la follanza de polmoni, abbracciano t vafi acrii, e languiferi. Egli pure affes-

POL

153

sifee, che le vesseul hanno sibe machoose, pet potere nell'espizazione adoprar una forza contrativa maggiore. Diemesbrockio olieva, che le vesseule non solamește aumettono l'aria, maanche altre materie più grossere; e rea in esempio due petsone afmatiche da loi aperte; l'una un tagliapierar, le vesseule dei cui polmoni ernon così affoltate di polvere, che nel taglio, il suo coltello pervasequati un mucchia fabbia i e l'altra un materafigio, in cui le vesseule eran piene della sinssima polvere, o borta delle piume, V. Atusa,

Polypo de' Polueni. Vedi l'Articolo Polypus.

#### SUPPLEMENTO.

POLMONI. Pet le esperienze fatte fopta animali viventi dai valentissimi Medici Messiers Hauston (a), Huadley (b), e da Monsieur Bremond (c), sembra, che i polmoniagiscano indipendentemente dal totace, continuandu ad esfere, e dilatati, e contratti, dopo che fono espositi all'aria.

Un gonfameno artifiziate dei polimoni di una perfona motta, o di un animale motiente, vetrà a porre il cuore in moto, e quello moto il tuore conniunerallo per alcun tratto di tempo. E noi abbiamo un'efempio della fortunata applicazione di fifiatta eferienza nel ticorramento della vita d'una perfona foffogata per mezzo di una cava di carbon foffile. Vegganfi Saggi Medici d' Edimburgo, Vol. 5. Tranfaz, Filofofic. 30m. 475, Sezione 11.

(a) Veggansi le nostre Trans. Filosofic. 2um. 441. Sezione 4. (b) Lectures on Respiration, cioè, Lezioni sopra la ReNei Saggj Medici d' Edimburgo nei leggiamo di un' ulcera nei polmoni, che veniva a forare il diaframma, e quindi penetrare nel fegato. Veggafi Vol. 1. Articolo 26.

Idropifia dei polmoni. Veg. l'art. IDRO-PIS: A de' polmoni, Hydrops pulmonum.

Polmoni feiti. Vi ha sempremai ragione di temere, che i polmoni vengano ad estere ferici, alloschè il paziente manda fuoti dalla bocca una quantità abbondevole di sangue vivo, e florido accompagnato da una toffe, dopo d'aver ricevuta una ferita nel torace, masfimamente, allorchè il fangue, che vien gittato fuori nella ferita è sommamente florido, e che il paziente nel respirare o nel cicace a sè il fiaco fa del confiderabile rantolio, e strepito. L'ufizio di un Cerulico in caso simigliante si è il nettare, e rimondare la cavità del torace da tutto il sangue stravasato, ed il rammarginare la fecita esterna, quando però ciò fare si possa con sicurezza : ma ficcome non può farsi alcuna applicazione alla ferita interna, così è giuoco forza, che quella operazione venga lasciata in mano alla Natura. Per qualunque verso, ed in qualsivoglia modo i vasi divisi si contraggano, e che il sangue dipersè volontariamente si fermi, la persona sarà riavuta, e risanerà. Quelle persone, le quali sonosi riavute da simiglianti ferite, rimangono dopoi esternamente sottoposte a delle tabi, ed a delle ulceri de' polmoni. Alcuna fiata in cafi. di quella spezie la parce serica dei polmoni va sporgendosi innanzi, ed actaccali tenacistimamente, e stabilmente all'

spirazione. (c) Memoires de l' Acad. Royal. des Scienc. de Parif. ann. 1739,

ea. Ciascheduna di esse viene a toccare i Jati di questa cavità : la parte, allorchè unisconft l'una l'altra, è piatta, e questa commissura viene a formare una linea fcorrense dirittamente all'ingiù del corpicciuolo dell' inseno. Tuttochè però in questa data parte trovinsi così ferratamente, e ftrettamente in contatto, nulladimeno non congiungonfi per modo alcuno l'una coll'altra. Questa commisfura però non viene a raggiungere intieramente il dorfo, e diffotto intieramente la pancia, ma avvi una picciola cavità lasciata fra ciascheduna d' esse, la quale era sommamente necessaria in sust'e due i luoghi : una , cioè , per dare il passag gio all'arreria magna, e l'altra agli escrementi. Veggasi Reaumur, Hist. Insect. pag. 268.

POLO \*, Polus, 1722c, nell' Aftronomia, una delle estremitadi dell'asse, su cui la sfera si rivolge. Vedi Asse, e SFERA.

\* La voce è formata dal Greco mobler, Vertere.

Questi duo punti, ciascuno distante 90 gradi dall' Equatore, sono chiamati, per eccellenza, i poli del mondo. Vedi Mondo.

Wolfie definifee i pott, que ponti fulla fuperfisia della fiera, per li quali paffa l'affe; tali fono i puori l e K, (tr., Afron. fig. 21). de quali, il vifibilea noi, o l'elevato al di fopra del nostro orizco tre, l', è chiamato il poto artico, o finantionale; ed il fiuo oppolto, K, l'antarico, ed il meridanale. Vedi Aa. 21co, e Arrabrico.

Pozo nella Geografia, è l'estremità dell'affe della terrà, od uno de' punti l'affe pa la. Vedi Trana.

Tali sono i punti P, Q, (Tar. Geograf. fig. 1.) de quali, l'elevato sopra
il nostro orizzonte, chiamasi il polo Artico, o Settentionate, ed il suo opposto
Q, il polo Antartico, od Austrate. Vedi
GLOBO.

Il Dr. Halley moftra, che nel gioros Sofifiziale, fotto il polo è tanto caldo quento fotto l' Equinoziale quando il Sole è nel Zenith; attefo che rutte la que en diquel giorno fotto il polo i raggi del Sole fono inclinati all'Orizzone in un angolo di 3; 3; gradi; laddove, fotto l' Equinoziale, quantunque ei disconi verticale, pure non rifplende più di 12 ore, de affense 12 ore; olive che per 3 ore, 8 minuti, di quelle 12 ore, che ivit il at al di fopra dell' Orizzone, non è tanto elevato quanto fotto il polo.

L'attitudine, o l'elevazione del polo, è un arco del meridiano, intercetto tra il polo, e l'orizzonie. Vedi Altitudine, Elevazione, e Depressione.

Il trovare quell'elevazione, è un affai popolare problema nell' Aftronomia, nella Geografia, e nella Navigazione; quefta, e la latitudine del luogo effendo fempre le fteffe. Vedi LATITUDINE.

Osfervare la latitudine del Polo. —
Con un quadrante, offervare la massima, e la minima altitudine meridiana
della stella polare. Vedi Meridiana.

Soutracce la minima dalla maffima, edividece la differenza per due; il quozience e la diffanza della ficila dal pole; che aggiunta alla minore altitudine trovata, dà l'elevatione del polo che fiacerca.

Cosi M. Couplet il giovane, in Liq.

abona nel 1697, nel fine di Settembre; offerò la mallima altitudine meridina 41° 5 40°. La minima 36° 81° c\*. La differenza delle quali è 4° 37' 40°, una di une na', 2° 15' 50°, aggionta alla minore, dà 38° 46' 50°, ch' è l'altitudine del polo di Lisbona. Vedi AL-TITUDINE.

L'altitudine del polo, infiem colla linea meridiana, effendo la bafe di rutre le offervazioni aftronomiche; per determinarla con la maggine accutarezza, le altitudini meridiane s' hanno a correggere mercè la dottrina delle rifrazioni. Vedi RIFRAZIONE, MERDIANA, ec.

Con questo mezzo M. Couplet, sor traendo 1' 25" nell'esempio propostò, lascia l'altitudine corretta 38° 45' 25".

Quindi, 1. L'altitudine del polo effendo fottratta da 90°, lafcia l'altitudine dell'Equatore. Vedi EQUATORE.

a. Se la maffima alrivudine meridina di quella fiella eccede l'alrivudine dell' Equatore, l'ultima fortratra dalla prima, lafcia la declinazion della fiella vere fo il Nord i le'larivudine della fiella è minore che quella dell' Equatore, la prima fortratra dall' ultima lafcia la declinazione della fiella verfo il mezzodi. Vedi Deguissa, altra verio il mezzodi.

Il Dr. Hook, ed alcuni altri fi fonosimmaginasi, che l'alterza del polo, el la polizione de circoline cicli, per rifipetro a quelli della terra, fiendi cambiare da quel ch'erano anticamente: Ma M. Caffini crede, che ciò ona abbia alcun fonodamento: e che rutta la differenza cheora troviamo nelle latricudini delluoghi, ec. rifipetto all'antiche relazioni, anafce dalle inaccuratezze delle offervanioni degli antichi.

Per verità non è maraviglia ch'eglino

erzaftero nelle loro ofiervazioni, fe confideriam gl'i firumenti de quali fi fervivano. Egli aggiugne, effere probable che vi fia qualche variazione nell'altezza del pole; ma giudica che ciò non eccede mai due minuti: e che anche quefia fivanifee, dacchè fi è arrivato alla fua fomma differenza. V. Fogu Atorae, ec.

Pozo, nella sferica, è un punto egualmente distante da ogni parte della circonferenza di un circolo massimo della sfera; siccome il centro l'è in una sigura piana. Vedi CENTRO.

Ovveto, il polo è un punto 90 gradi distante dal piano di un circolo, ed in una linea che passa perpendicolarmente per il centro, chiamata l'asse. Vedi CIRCOLO.

Il Zenith, e il Nadir fono i poti dell' Orizzonte I poli dell' Equatore fono li stessi che quelli della ssera o del globo. Vedi Zenits, Nadir, ec.

Pozi dell' eclirtica, sono due punei fulla superficie della ssera, 20° 30' diflasti da' poli del mordo, e 90° gradi distanti da ciascuna parte dell' eclittica. Vedi Serra, Ecuttica, ec.

Poli, nella Magnetica, fono due puatiin una calamita, corrispondenti a' poli del mondo; l'uno che guarda il Nord, l'altro il Sud. Vedi Calamita.

Se la pietra fi rompe in quanti pezzi fi voglia, ogni framento averà i fuoi dus poli. — Se una celamita fia bificata da una linea perpendicolare all' alle; i due punti prima congiunti diventeranno poli oppoli, uno in ciascun fegmento.

Per calamitare un ago, ec. quella parte che si destina per la settentrionale toccasi col polo meridionale della calamita, e quella che si destina per la meridionale, col polo settentrionale. Vedi Aco. Un pezzo di ferro acquista la polarità con solamente tenerlo diritto in piedi, ec. Vedi POLARITA'.

Se fialdis l'estremità di usa verga, e laccis fiarcedare volarea al Nord, dice il Dottor Gilbert, ch'ella divensa un pub sissi ficterurionale; le valtra al Sud, un pub sisso meridionale: Pur ciò non milita in tutti i casi. — Se l'estremità si arfiredda, tenua verio all'ingili, o verio il Nadir, acquista alcua chè di più di magnetimo, che ferafreddi sorrizontalmeate verso il Nord. Ma la miglior manica è afreddaria un poco i noclinata al N. Le ignizioni o gli insuocamenti ricetti ongogiovan niente più di una solia.

Il Dottor Power dice, che se terremo una verga verso il Nord, e batteremo col mattello l'estremità settentrionale in questa posizione, ella divenerà un polo settentrionale ssico; e per contrario, se si batterà l'estremità meridionale. — Quel che si dice del mattellate, è da intendersi pasimenti dell'imare, del macinare, del l'eggare; anzi, un lene stegamento, purché si continui a lungo, produrrà jayd. Vedi s'ano santro.

Più pesanti che sono i cospi, cæteris paribus, il magnetismo è più sorte. — Pochi colpi gravi sanno l' istesso effetto che molti. I vecchi spilli, ad i punteraoli hanno poli fifi fettentrionali, piùchè quasi fempte si usano verso all'iggià. Gii fpilli nuovi ed hanno poli mutabili, o poli deboli fettentrionali. Forare con uno fpillo verso i isua dei zuoralmente, à un caso se procacciate un polo fisso fettentrionale, molto meno se forate autentrionale, molto meno se forate audifalmente verso all'ingiù; una se forate australmente verso all'insù, voi fate un polo australe ingolo all'ingiù, voi fate un polo australe since

Un pede filfo debole può degenerare inu mutabile nello figazio di un gienno, anzi in pochi minuti, col tenetlo in una pofizione contraria al fuo pede. La calamita flelfa non farà un pede filfo in ogni ferro. Si ricerca che il ferro abbià una lungheza, de è großo. M. Ballard dice, che in fei o fetre fipili fatti alla fue prefenza, il morro o la bocca di ciafcheduno diventò un pede boreale, col mero induramento ri induramento ri induramento ri induramento ri induramento pro induramento ri induramento pro in

Poto d'un vetro, nell'Optica, è la parte più groffa d'un vetro convelfo, e la più fortied iu n coneavo. V edi Conversio, Concavo. — Se il vetro è rettamente macinato, il polo farà puntualmente nel mezzo della fua fuperficie. Vedi Vetro Optico, Macinabr, ec.

Questi alle volte chiamasi anco il vertice del verso. Vedi VERTICE

Stella del Polo, o Stella Polare, è una Stella della seconda magnitudine, l'ultima nella coda della oria minore.
Vedi Ursa minore.

La sua longitudine mettesi dal Flamstedio 24° 14' 41": la sua latitudine 66° 24' 11".

La vicinanza di questa Stella al pele, donde avviene chi ella non mai tramonta, la rende di un gran vantaggioe comodo nella navigazione, eci per detegminare la linea meridiana, l' elevazione del polo, e confeguentemente la latitudine del luogo. Vedi Polo. Vedi anco Meridiana, e Latitudine.

§ POLOCSKI, o POLOZKII, PRISintatus Palscienif, Palstaina del Gran Ducato di Lituania, confinante al N. colla Molecovia, all' E. col Palatianto di Witepsk, al S. col fiume Dwina, all' O. colla Livonia Polacca. Questi' è un passe defetto, e pien di bolchi, che aveva anticamente i suoi propri Duchi. Polocski m'è la cavalica.

§ Poloceki, o Poloce, Pelecium, città della Lituania, capitale del Palatinate dello flefio nome, guardata da 2 Caftelli. Nel 1563 fu prefa da Moconiti, e riper da Polacchi del medefimo anno. Giace fel fiume Dwina, a Polotta, ed è difitante ao leghe al S. O. da Wite-pik, 32 all'E. da Bicalavia. long, 47-

20. lat. 55. 33.

POLONIA, Polonia, gran Regno dell' Europa, il quale riguarda all'O. il mar Baltico, il Brandeburghese, e la Slefia, al S. l' Ungheria, la Tranfilvania, e la Moldavia, al N. e all' E. gli Stati della Russia. Generalmente dividesi la Polonia in 3 gran parti, che sono la Po-Jonia Maggiore, e la Polonia Minore, ed il Gran Ducato di Lituania. Ciascuna parte si divide in parecchi Palatinati . o Provincie. I fiumi principali sono la Vistola, il Niester, o Neister, e la Dwina, o sia Duna. La Po-Ionia somministra una parte delle cose necessarie alla vita. Tutto il Regno è molto popolato, massime di nobiltà. I Popoli di Polonia, che s' accostano più alla Germania, sone di costumi più civili di quelli, che abitano falle Frontiere della Moscovia, e Tartaria, La Religione dominante è la Cattolica Romana,

la quale è sempre stata difesa dal Re. da" Membri principali del Regno. Nulladia meno vi si soffrono in alcune patti de' Luterani , Calvinifii , Ariani , Sociniani Greci, Ebrei, e Turchi, e si permette, che abbiano il libero esercizio delle loto Religioni.Gli Ebrei in particolare sono meglio trattati in Polonia, che in qualunque altro Paefe. Tutte queste Sette da Religioni sofferte si chiamano Diffentientes, cioè Discordanti. Il Governo di Po-Ionia è Monarchico, ed Aristocratico. La Nobiltà e legge il Re,e limita affai il suo potere. Il popolo è come schiavo; e quasi tutti i Signoti di confiderazione hanno diritto di vita, e di morte sopra i loro contadini ; per la qual cosa i paesani di questa Regione sono entri quanti miserabili. I Polacchi sono robusti, di mediocre statura, valorosi, grandi ghiotteni, e grandi bevitori. Tutti perlano Latino, e Schiavone. Cracovia è la città capitale del Regno, e Varfavia la refidenza più ordinaria de' Re. long. 34 .- 50. lat. 47. 40. - 56. 30.

POLPA, PULPA, ne' frutti, è quella molle e succolenta parte che trovasi fra la pelle o scorza, ed il nucleus o seme.

Vedi FRUTTO.

La polpa di un albero, o di una pianta è il parenchyma, che crefce, e fi gonfia per mezzo di un fugo, alla prima molto af pro e ingrato, ma finalmente più dilicato e più dolce. Vedi Parenchyma.

Vedi anco Vegetabile, Pianta, ec. Polpa nella Farmacia, la parte tenera de' frutti, delle radici, od altricorpi, estratta per infusione o bollitura, e passara per un staccio.

POLPA, nella Medicina diaota la più graffa, piena, e folida parte della catae; Vedi CARNE. I medici applicano questa parola particolarmente alla parte superiore del ventre, perchè è carnosa: e perchè ivi fitocca\*, per esaminare se gli animali son grassi.

\* Queffa parte da Latini è chiomata pulpa, da palpate, tratteggiare, maneggiare, ec.

POLSO, Pursus, nell'economia animale dinota il batrimento, o palpitamento del cuore, e dell'arterie. Vedi ARTERIA.

Il polso è quel moto reciproco del cuore e dell' arterie, per cui il cadio sangue, cacciato suor dal sinistro ventricolo del cuore, viene impulso nelle arterie, per esere da esse distribuito per il corpo così che si può sentire col dito. Vedi SANGUE.

La pulsazione delle atterie proviene da quella del cuore; ed ha, com' egli, una sitole e una diaflole; la siftole dell' uno corrispondendo alla diaflole dell' altro. Vedi Cuore, Sistore, ec.

Galeno (crive, che Ippocrate fu il prino che offervo il moto del polfo. —

11 Signor Homberg commemora il cado il una donna in Parigi, la quale avea un polfo, o battimento nelle vene, perferamente fimile a quello che commamente fentiamo nelle arterie. Egli aggiugne di ellere il primo Autore che mai facel-fe menalone di atla clos. Vedi UNDA.

Del polfo fi rende ragione così. — Quando il finitiro veatricolo del cuore fi contrae o rifitigne, e gitta il fuo fangue nell'arteria magna, il fangue in cotella arteria non folamente propelle finanari verfo l'efitemitadi, ma il canale dell'arteria patimenti fi dilata; perchè il finiti, quando fono premuti, premono di puoro verfee tutti i lati, e la loro prefi fione è fempre perpendicolare ai lati de vali contenenti: ma le tuniche dell' arteria, per ogni piccolo impero, poffono effere diffefe; laonde, alla contrazione del cuore, il fangue dal finitto ventico colo non lofamente premeià ri fangue nell' arteria, ma infieme infieme diffenderià i lati dell' arteria; e si cagionati un moro di dilatazione.

E quando l'impeto del fangue contro la di dell' arteria cella, cioè quando il finistro ventricolo cessa di contraessi, allora le sibre spirati dell' arteria, per la loro muusa elasticità, ritorna ani nuovo al loro primiero stato, e ristringono il canado dell' arteria, sin a tanto che di bel nuovo dilarassi per la sistole del cuore; così che vi si cagiona un moto di contrazione.

La diaftole, o dilatazione dell'arteria chiamafi il fuo pof6, o battimento; ed il tempo in cui le fibre fpirali ritornano al loro fato naturale, è la diftanza tra due pulfi.

Questo pulso, o battimento è in tutte le arterie del corpo nel medefimo tempo : imperocché mentre il fangue vien fuor protrufo dal cuore nell'aorta, cotesta arreria essendo piena, il sangue dee propelleifi in turte le arterie nel medefime tempo ; e perchè l'arterie fono coniche, ed il fangue û muove dalla bafe del cono all' apice, perciò il fangue continuamente urta, o preme contro i lati de' vali; e confeguentemente ogni punto dell' arteria effer dee dilacato, nell' istesso tempe che il sangue vien suor gittato dal finistro ventricolo del cuore ; e tosto che l'elafticità delle fibre spirali superar può l' impeto del sangue, le arterie si coutraggon di nuovo.

·Così due cagioni operanti alternamen-

POL te, il cuore, e le fibre delle arterie, tengono il fangue in un continuo moto. V. CIRCOLAZIONE.

L'offervazione del polso è di una estrema importanza ad un medico; sì perchè gli palefa lo flato del cuore, ch' è il primo motore nella macchina animale; sì perchè mostra la natura, la quantità, ed il moto del fangue, quell' umor univerfale, da cui tutti gli altri dipendono; come anco perchè egli indica la condizione dell' arteria, che è il vase primario di tutto il corpo.

Il Polso Forte, adunque, dinota 1. una gran forza muscolare del cuore che fi contrae ; e per confeguenza il vigor della causa contraente; cioè, 2. un vivace e copioso influsso del sugo nerveo ne' villi del cuore. 3. Abbondanza di sangue. 4. Una lodevole secrezione, e circolazione degli umori.

Il pelso forte è però un buon prelagio, se è simile per tatto il corpo. Per verità egli è bene spesso fallace nell' apoplessa, e in alcuni altri morbi, ove il palfaggio tra il cuore ed il cervello è libero; ed in altre parti, spezialmente nelle viscere, chiuso od ostrutto.

Il polso debole dinota il contrario del forte: abbenche questo qualche volta inganni, particolarmente nelle persone graffe.

Il polfo duro fignifica. 1. Che la membrana dell'arteria è più arida che non fuole; e perciò, 2. dinota oftruzioni nelle vesicule minute, delle quali tessete sono le membrane dell'arteria. 2. Che le arterie son piene, ma 4. Che le lero estremità capillari sono ostrutte da una viscofirà inflammatoria. c. Che il sangue è affai denfo e compatto : quindi 6. Che le circolazioni , le fecrezioni e l'efcrezieni fon depravate,

Il polfo molle dinora il contrario a tuti ti questi; pur egli è fallace in una peripneumonia zcuta.

Il polfo lento dinota, 1. Che le contrazioni del cuore fono tarde; e perciò. 2. Che sono tardi e lenti gl' influssi del fugo nerveo dal cervello ne' villi del cuose. 3. Che il sangue ha circulato un gran numero di volte. 4. Che tutti gli umori circolano facilmente per i loro vasi. Che se il posso è tale da debolezza. questo è un cattivo segno.

Il polso veloce dinota il contrario a tutto questo; come, acrimonie, spiriti agitati, febbri, frenesia.

Il polfe equabile dinota un tenore costante delle funzioni vitali : l'ineguale , il contrario.

Il polfo intermittente mostra che la vita è in una lubrica fituazione.

Un polso intermittente proviene da difetto o nel sugo nerveo, che scorre inegualmente nel cuore ; o nel vase che trasmette il sangue e gli umori: o dagli umori steffi.

La cagione di questo sconcerto è varia, come le convultioni, i polipi, le cacochimie, le infiammazioni, la mancanza di fangue, le arterie fatte offee o cartilaginose, ec.

Un polso equabile, forte, e nello steffo tempo , lento , è di tutti gli altri il migliore. Un polfo forte e grande, o forte e lento infieme, fono buoni. Un polso debole, piccolo, duro, ineguale, intermittente, veloce, è di tutti gli altri il peggiore.

Pure in tutte queste cose si deve avere rifguardo alla natura dell' arteria particolare; all' età, al fesso, al temperamento, alle affezioni dell'animo, alle fei cole non-naturali , alla complessione, o corporatura, alla stagione, al paese, ectutte le quali cose influiscono sul posso.

Una diminuzione, od una totale fipenfione del pofic fi può ridurre o ad una lipestymia, in cui manca o feema a grado tale, che appena refla vigore per fodenere il corpo. Vedi Lurotuvusia.

— O ad una lipesfyricha, quando viè una fenibile diminusione del calor naturale. O ad una sfinope, quando il cuore manca, cesì che il caladre, i mori, i fenif, e tute o quafi perifice. — O finalmente ad una sfiniyaria, dove tutte le dette cole affoi latramente fon abolite quanto al fenfo, e par che la morte fia già in podfello della perfona. Vedi Strucors, ec.

### SUPPLEMENTO.

POLSO. Egli è indubitato, che il clima alteretà benisimo il polio delle persone; ed in questo appunto è fondata. Il offerezzione dei poli, valea dire, che questi sono natoralimente vari nelle persone di nazioni diiferenti. Viene afferi, oc, che i polii della popolazione Francese siano più ugnali, e più vivaci, e quelli del Birtanni, degli Olandesi, e dei Tedeschi per 2- contratio più irregolari, più incerti; e questo ester decorrencemente non folo attribuito all'a si, ma eziandio alla maniera di vivere.

Generalmene parlando, più che il sole trovasi forpa una Regione più alvo, e più vicino, tanto più vivace, e briod fei il polfo; e quanto più baffo, e per sonfeguence più dilungato rimangafa il medefimo Sole, più lento di pari fi oferrera il polfo nelle perfone. Nelle flagioni piovofe il polfo è più ficiolo, più libeto, e più vivace, e ciò a motivo della prefinone minere dell'atmosfera. Egli fi

Chamb. Tom. XV.

è più impetuolo ael tempo di primavera: è più uguale dopo un quieto, etranquillo fonno, e finalmente è il polfo debole, ed incerto in quegli uomini, che fono coll' animo intefo ad affari, e fomiglianti.

La melancolia rende il polfo in estremo incoftante, e ciò probabilmente avviene pel gran pensamento ottuso di siffatte persone: nei temperamenti biliofi il polfo è alto e gagliardo; e nei fanguigni offervafi più regolare e più uguale, che in qualfivoglia altra perfona: nelle costituzioni flemmatiche è il polso fusficientemente uguale, matardo, e languido : nei figlioletti , massimamente nell'infanzia, il polso è picciolissimo: e nei vecchi trovali estremamente incerto: nelle persone ingorde, ghiotte, e voraci il polfo è ottufo, e tardo, feppure . a forza di bere non venga renduto inciampante e vertiginolo i Pollo fimigliance affai fiace è un foriere d'una morte subitanea. A forza d'una dieta foverchio rittretta, e meschina, il polso divien picciolo, e lento, e fempre, e costancemente piega e si abbatte nel digiuno. Può simigliantemente effere il polfo grandemente alterato dalle passioni , ma più, che da qualfivoglia altra. dal timore, dalla allegrezza, e dalla collera. Nelle febbri il polfo viene ad effere variato, fecondo, ed a norma del principio, del colmo, e della declinazione delle medelime. Nelle persone d' abito non meno scorbatico, che isterico. è il polfo fommamente incerto : nelle persone idropiche viene asfaissimo troncato, ed interrotto dagli umori stagnan ti : nella gotta egli è libero, e sommamente spedito. Nella pestilenza, siccome anche nelle affezioni afmatiche è il polfe grandemente opprello, leppute non ven ga feiolto, e renduto libero dai calorofi accessi. Generalmente parlando qualfivoglia variazione del polso dinota con ogni maggior certezza alcuna alterazione nell'abito del corpo della persona.

Eil polfo difuguale, od in rapporto al tempo, od in rapporto alle forze: che è quanto dire, od egli batte più vivace, e più tardo, o più gagliardo, e più debole. Il primo è comune in mol. tissime indisposizioni, e malattie d' indole acuta, e non minaccia alcun perico-Lo immediato: ma per lo contrario il fecondo, non meno nei casi acuti, che nei casi cronici, è sempre, e costantemente un fintoma pericolosissimo. Asfaissime fiare egli è un foriere della morre, la quale tuole accadere due, o tre giorni dopo che è stato il polso osfervato tale. Vien detto, che il polfo è interrotto, allora quando le pulfazioni fono molto più picciole, e più deboli, che negli altri tempi, o che i loro intervalli, ed afteri-Ichi fono molto maggiori. Il primo cafo. mostra un gran perdimento, e shancamento di forza: ed il secondo, il quale è, per così esprimerci, una cellazione. per un tempo, dinota vicinanza di paraliste, d'apoptessie, e di simiglianti orridi mali, ed aleuna fiara della morte medelima.

Il polió è intenfo, quando la pulfazione à durissima, rrovando le parti, per così efprimerci, io areo, ed in tenfione ; oppure eziandio quefin forza dimolla per così dite viene ad effer prodotta dalla moltiplicità, e dalla frequesza di minor aumero di vibrazioni, come appuno avviene nel colmo delle febbri aute.

Il polso dimesso ha le sue pulsazioni meno vivaci, e meno forzi, ed energiche; enello stato infermo mostra più pericalo, chenell' altro caso. Il posso suporsaciale mostra, e sa vedere un esattissmo temperamento di corpo, siccome altresà una tempra libera, agevole, e tranquisla dell' animo.

Il polfo cupo, e profondo, è argomento chiariffimo d'una difpofizione alla melancolia, ad affezioni afmatiche, ed a letarghi, e quello incontrafi con frequenza maggiore nelle perfone bene avanzate negli anni, di quello fcorgafi nella gioventò più florida.

Il polío a faiti, o faltellante non mofita fovente gran pericolo; ma il polío tremolante per lo contrazio, fuol effere affai comunemente un peffimo, e reo fintoma, e fatale, dopo il quale pochi fono quegli infermi, i quali fi riabbiano dalle loro malattie.

Ma il polfo il più terribile, il più fipavenevole, ed il più fiatale il e il polfo vagabondo, ed errance. Quefto vieno alcună fiata fenirio in una parre dell'arteria, ed alcun'altra nell'altra patre, e talvolta in niuna parre della medefima. Quelto è un ficirere certisifimo di morte irrepatabile, e quelta lo fuol feguitare on grandifima fip-ditezza; e fe avvenga, che usa grao fazza, o sivozo nella navura di su qualche miglioramento, o follievo, egli fi è quefto un follievo, ed un miglioramento di cortifima derata. Veggafi attaceomb, « De variationibus pulfas. «

É stato osservato, come nelle persone elettrizzare il polso ha la battuta più ferma. Veggantene le nostre Trans. Filosof. num. 478. pag. 59. Veggasi di pari l'Articolo Elettricita.

POLTRONE, un vile, un codardo, che manca di coraggio per eseguire alcun chè di grande, o di nebile. Vedi CODARDO.

La parola la piglian gl'Inglesi da Franceli ; e Salmalio la diriva a pollice truneato: perchè anticamente quelli che evitavano di andare alle guerre, fi tagliavano le lor dita groffe della mano. - Ma Menagio, con più di probabilità, la diriva dall' Italiano potrrone, da potrro, cioè

un letto ; perchè i timidi, i pufillanimi han piacere di star a letro. - Egli aggiugne che l' Italiano pottro è derivato dal Germanico polfter, un coscino, un ori-

gliere.

Ad altri piace di dirivare tal voce dall' Iraliano poltro, cioè puledro; per la prontezzach'egli hadi correre, o fuggir via. POLVERE, nella Farmacia, una me-

dicina secca potverizzata, o preparata, col romperfi , e ridurfi in quali impercettibili atomi ,o in un mortajo , o per via di operazioni chimiche, ec. Vedi

POLVERIZZAZIONE.

Diciamo, una polvere flyptica, una polvere fimpatica . ec. Vedi Styptico. SIMPATICO, ec. La polvere di vipera, pulvis viperinus, da questi ultimi tempi è venuta in grande ricerca e fama, fotto la denominazione di bezoar animale. Vedi VIPERA e BEZOAR.

Polvere perli capelli, è il fior di farina, o di faginoli, ben stacciato, e preparaio, per darle un grato odore.

Quella nella quale sono mischiare secce d'amido, è la peggiore. V. Ami Do.

POLVERE da fchioppo , pulvis pyrius, una composizione di salnitro, di zolfo, e di carbone, mescolati assieme, e ordimariamente ridotti in granelli; che prende facilmente fuoco, e si raresa od espan-

Shamb. Tom. XV.

de con grande veemenza, a cagion della fua forza elaftica. Vedi ELASTICITA' RAREFAZIONE, ec.

A questa potrere noi dobbiamo tutta l'azione, e tutto l'effetto de' cannoni. ed altri pezzi d'artiglieria, ec. così che l' arte militare moderna, la fortificazione ec. ne dipendono totalmente. Vedi CANNONE, FORTIFICAZIONE, ec.

L' invenzione della polvere da fchioppo viene ascritta da Polidoro Virgilio ad un Chimico, il quale avendo accidentalmente posto un poco di questa compofizione in un mortajo, ed avendolo coperto con una pierra, accadde che egli prendeste fuoco, e faceste volare la pietra. - Thevet dice, che la persona, di cui quivi si parla, su un monaco di Friburgo, nomato Costantino Anelzen: ma Belleforet ed altri Aptori con più di probabilità, tengono che fotle Bartholdo Schwartz, od il nero: almeno viene allerito, che egli abbia il primo infegnato l'uso della polvere ai Venezianinell' anno 1380, durante la guerra co' Genoesi ; e che ella su prima adopera-? ta in ana piacza, chiamata un tempo Clodia foffa, oggi Chioggia, contro Lorenzo de' Medicis; e che tutta l' Italia fe de lamenti contro di ciò, come di nna manifesta contravenzione alle leggi di una guerra onorata e giusta.

Ma ciò che contradice questa relazione , e che mostra che la polvere da schionpo è più antica, si è, che Pietro Messia, nelle fue Varie Legioni, commemora, che essendo i Mori assediati nel 1343 da Alfonfo XI. Re di Castiglia, egli scaricò fopra loro una fatta di mortaj di ferro, che fecero un romore simile al tuono: e questo coincide e confrontacon la Cronica del Re Alfonfo, che prefe Tolede, feritta da Don Pedro Vescovo di Leone, ove narrasi che in un combattimento marittimo tra il Re di Tunsifi, ed il Re Moro di Siviglia, piu di quattroceni anni si, quei di Tunsifi aveano certe botti o barili di ferro, co' quali gittavano fulmini, o secte di suoco.

Du Cange aggiugne, che è fatta menzione della polvere da schioppone registri delle Camere de' Conti in Francia sin dall'anno 1338. Vedi CANNONE.

Per non dirne più, egli appar, che sia stata nota una tal polvere al nostro Rogero Bacone cen-cinquanta anni prima che fosse nato Schwartz : coresto celebre e dotto Frate mentova una tale compolizione in termini espressi, nel suo Trattato de Nullitate Magia, pubblicato in Oxford nel 1216. « Voi potete fare » e tuoni e lampi, a vostro piacere, dic' » egli, col folo prendere del colfo, del » nitro, e del carbone, i quali di per sè » foli non fann' effetto, ma mitchiatt » assieme, e ristretti in un luogo chiuso fo, cagionano uno strepilo ed uno » scoppio maggiore, che quello di un so baleno e tuono.

Preparatione della Pouve Re d s.f. kioppo. — Vi funo diverse composizioni di polvere, per risguardo alle proporzioni dei tre ingredienti, le quali si ponno vedere negli Scrittori pyrotecnici: ma il procedere delle operazioni è in tutte a.un dipetso il medesimo.

Il zolfo ed il falnitro cliendo purifieati, e ridorti in polvere, mettonii colla polvere di carbone, in un mortajo, bagnato con acqua o fpirito di vino, o fimili, e fi pitano per a 4, ore a slienes, ponendo mente d'inumidire di quando inquando la malla, per ovviare al rifichio di prender fuoco: final mente, facendola passare per uno staccio, o cribro, ella si forma in piccoli grani, o globuli; con quando fon Secchi, la patera è bell' e fatta; e la menoma scintilla che vi si batta sopra con l'acciajo, e la pietra focaja, l'intera massa immediate s'aocende, e scroscia, o s'esplode con estrema violenza.

L'efterto non è difficile da spiegare: In parce del carbone, fulla quale cade la finitilla prendendo suoco come cesa, il zolo ed il nitro prontamente fi lique-tamo, ed il primo anche dirimpren in samma, e nell'. istessiona all'istessiona di si descono all'istessiona di sa che il filatiro, quand'e in sinocato, fi rarefia un grado purenoso. Vedi Sal-NITRO, e RAREFRAIONE.

Il Cav. Isacco Nevton ragiona cesi su quelto propolito; il carbone ed il zolfo nella polvere d' archibugio, piglian facilmente suoco, e accendono il pitro, e lo spirito del nitro ellendo con ciò rarefatto in vapore, sfugge e scatta fuori con un'espulsione molto somigliante a quella, onde il vapore dell'acqua sprizza con impero fuor da un'eolipila; il zolfo parimenti, essendo volatile, fi converte in vapore, ed accresce l'esplosione; aggiugni che il vapore acido del zolfo, fopra tutto quello che distilla fotto una campana in olio di zolfo, entrando violentemente nel corpo fisso del nitro, dà la libertà allo spirito del nitro, ed eccica una maggiore fermentazione, per lo che il calore vieppiù s'aumenta ed il corpo fiffo del nitro fi rarefà in fumo, e l' espulfione per cotal mezzo fi fa più vesmen-

te e più presta..
Imperocché se si mescolerà il sale di :
tartaro con la polvere da schioppo, e que...
stamistarariscalderassi sinchè prenda sua...

so, l'esplosione sarà più violenta, e pronta che quella della polvere sola; il che non poù procedere altronde che dall' azione del vapore della polvere da schioppo sul fale di tartaro, per la quale questo fale vien rarefatto. Vedi Putvis Fu L-MINANA.

L'esplosione della polsezenace adunque dall'azione violenta, per cui tutta la mistura essentiana, fraresa e si converte in fumo e vapore, il qual vapore, per la violenza di cotesta azione, divenendo caldo sin a risplendere, appare in forma di fiamma. Vedi Fuoco.

M. de la Hire aferive unta la forzae utto l'effetto della polavez da fidiope, alla molla od elaflicità dell' aria inchiufa net dives fi grani, e negl' intervalli, o fipzaj frai grani medefimi: la polezze elfendo accesa, mette in gioco od avvias
e le molle di alterante particelle d'aria,
e le dilata tutt' in un tratto; donde segue
il grand' effetto: la polezze fu sicoco, che può
mettere l'aria in arianetdopo diche, tuttto fiz dall' aria fola. Vedi Aria-A.

La p-teer da fibioppe è una metre o un capo di tale confeguenta, aj per riguardu alla fipeculazione , come per la guerra e per lo commercio, (il confumo e fitendo incredibile) che merita un 
più p articolare divisimento. — Per fate 
aduncjue con bueno effetto, e nel debito 
modo la potere da fibioppe, s' ha da avete riguardo, che il fibierito fia puro, ed 
in belli e grandi crittalli: altrimenti, egli 
de de purificare, con levar via il fuo fale fillo o comune; e le parti terree così: 
Diffoltere dieci libber di nitro in una 
quantità di buon'acqua pura, fate deporres, filtrate, e Vuporatelo in un vafe in-

Chamb, Tom, XV.

vetriato. fin alla diminuzione della metà, o fin che vi appare una pellicola: allora si può levar via il vase dal suoco, e porce in una cantina : in ventiquattro ore spiccheranno i cristalli, quali separarete dal liquote ; ed in fimil guisa si può il liquore criftallizzare diverse volte, fin che tutto il fale fia fuor' estratto: fatto ciò mettetelo in una caldaja, e questa sopra un fornello con un suoco moderato, cui a gradi crescete sinchè cominci a fumate, svaporare, e perdere la fua umidità, e divenir bianchissimo : si dee sempre tener agirato con una cuechiaja, per timore, non ritorni alla fua prima figura, con che il suo untume torrassi via; dopo ciò, rant' acqua si dee verfare nella caldaja, che copra il nitro; e quando egli è disciolto, e ridotto alla confiftenza di un liquor denfo, debbe rimanersi con una cucchiaia, senza mai intermettere , finché tutta l'umidità di nuovo è svapo: ata, ed egli sia ridotto ad una secca e bianca poltiglia.

Un fimile riguardo fi ha da avere al zolfo , fcegliendo quello che è in pezzi groffi, chiaro, e perfettamente giallo; non molto duro, nè compatro, ma porofo : ne tampoco rilucente a difmifura; e fe, quando fi mette ful fuoco, fe ne va via liberamente ardendo tutto, e no 1 lafciando fe non poco o niente di materia, o pofatura, questi è un segno della sua bontà : così pure se sia premuto tra due lastre di ferro, calde abbastanza per liquefarlo, e nello fcorrere appaja giallo, e quel che resta, di un color rossiccio, fi può conchiudere ch' egli fia a propofito. Ma nel caso, che egli sia sporco e impuro fi può purificare in questa maniera:liquefate il zolfo in una grande cucchiaja, o padella di ferro, fopra un lene fuoco di una di canfora, e si meschino e disciolgano per l'istesso fine : quando l'intero composto è ridotto in palle grosse come ova, mettetele nel crivello, e con esse una palla di legno; Movete sù e giù la stella palla intorno al crivello così che sompa le pallottole della polvere, cui fate passare per li fornellini del cribro in granelli.

Per quantitadi più grandi, si adopran mulini, col mezzo de' quali più lavoro fi può fare in un giorno, di quel che un nomo faccia in cento. Vedi MULINO. La polvere de fchioppo può anche farfi

di diverfi colori, ma la nera è la più opportuna e migliore di tutte.

Per fare polvere bianca , procedete così: Pigliate dieci libbre di salnitro, una di zolfo, e due di fegature fine di fambuco, o fimil legno, meschiate il turto assieme, e procedete col metodo fopraccennato---Ovvero, con dieci libbre di nitro, ed una libbra e mezza di zolfo feccato e ben ridotto in polyere fina, meschiate due libbre di segature, ec. ovver, in suo luogo, di legno marcio secco e ridotto in polvere, con due libbre e tre oncie di fale di tarraro : donde face una polvere da tenersi ben chiusa dall' aria.

É pur da norarfi, che nel fare polvere da piftala, se la volete forte, dovete agitarla e dimenarla diverse volte mentre ènel mortajo, e inumidirla con acqua distillata dallescorze di limone e di narancio in un limbicco, ec. e poscia sbatterlaper 24 ore , ficcome fi è detto di Copra.

La Polvere in granelli è di tanto maggior forza, di quand'ella è in farina, che ficonchiude, che più grandi che sono i granelli ella è più force, che de' piccieli : per la qual ragione, la polvere da con-Chamb. Tom. XV.

none è granita più groffa che le altre polveri ; e deesi aver cura che nel caricare il pezzo non fi schiaccino o premano tropo i grani ec. Vi fono tre maniere di provare la bonta della polvere: 1. Colla vista; imperocchè se ella è troppo nera, ella è troppo umida, od ha troppo carbone in se; così pure se fregata sulla carta bianca, s'annerisce più di quel che fa la polvere buona : ma se è una spezie di color azzurro, inclinante al roffo, è un fegno di buona polvere. 2. Col tarro: lmperocchè se nello schiacciarla colle estremità delle dira i grani si rompono sacilmente e vann' in farina, fenza restarvi asprezza o durezza, ella hain se troppo di carbone ; ovvero se , premendo sotto le dita sopra una dura e liscia tavola alcuni granili trovate più duri che il resto, opper quasi v'intaccate le dita, il zolfo non è ben mischiato col nitro, e la polvere non è di alcun prezzo. 3. Coll' abbruciarla: alcuni piccioli mucchi di polvere fi pongono sopra carta bianca, tre pollici o più , separati l' un dall' altro. ed uno si mette a suoco; il quale s'egli folo s abbrucia ed arde tutto, e ciò in un tratto, e quali impercertibilmente, fenza accendere il resto, e fa un picciole scoppio o rumor di ruono, ed un fumo bianco si solleva nell'aria quasi come un circolo, la polvere è buona: se lascia segni neri, ha troppo carbone, o non è ben abbruciato: se lascia untume, il 201 fo o il nitro non seno ben nettati, o in buon ordine. - In oltre se due o tre grani si metteranno sulla carta distanti un pollice, ed il fuoco fi mena ad uno di esti, e tutti s' infiammeno a un tratto, non lasciando alcun altro segno, che un color bianco sfumato nel luogo, e la carea non è rocca, la polytre è buona\$68

Così pure, abbruciandola fulla mano (e mon la footta; ma fe v'appajono de' nochi neri che foottano nel luogo dov' è fatta la prova un po' ingiò, depo d' averla infuocata, non è fotte abbaltanza, ma è manchevole di nitro.

Per tifare o riflorare la polerer, che a patico, il metodo de' periti nel mefliere fi è, mettere una parte della polere re fopra una tela groffa; à cui fi debbe aggiungere un egual pefo di polere buenase con una meflola ben bene mifchiarte afficme ; feccare il tetto a l'Sule, e quindi metterla in barili, e confervatla in luogo afeiture o epportuni luogo afeiture o epor-

Altri, quand'è affai cattiva, la rimettono bagnandula con acto, acqua, urina, od acquavite; quindi shattendopa fina, la flacciano, e ad ogni libbra di poluveraggiungono un' oncia, un' oniae mezza, o due oncie (fecondo ch' ella è deceriorata) di falnitro dificiolto; apprello fi hanno quelli ingredienti da umettarfi e melchiarfi bene, così che non fi poffa niente dificerater nella compofisione; il che fi può conoferre dal ragliare la maifa; e finalmente fi granifee, come fiè detto dianzi.

POLVERE, fignifica anco le minutifime e quasi infensibili particelle abrafe da qualche corpo duro. V. PARTICELLA, CORPUSCOLO, ATOMO, ec.

Quelle che si abradono dalle pietre sono più propriamente chiamate Asena. Vedi Arena.

La materia fottile di Cartefio, è una forta di polvere, prodotta dalla collifione della materia del fecondo elemento. V. ELEMENTO, MATERIA, Sottile, CAR-TESIANISMO, ec.

POLVERE d' oro. V. ORO. POLVERE di piombo, Y. PIOMBO.

#### SUPPLEMENTO.

POLVERE, Polvere, pulvis bolo compositus. É quella una polvere prescritta nell' ultima nostra novissima Farmacopea di Londra, e destinata per essere messa in opera, ed ufata in vece di quella composizione espressa sotto la denominazione della Confedio Fracaflorii . Oppute Diefcordium , Diafcordio, Veniva Supposto, che questo medicamento fosse dal suo Autore inteso, e voluro non altramente che un'alessifarmaco: dove per lo contrario viene di presente usato principalmente, e fingolarmente come una medicina aftringente; e così venne creduto necessario il formare questo separato medicamento.

Questa polvere è composta di bola armeno, una merza libra ; di cannella, quattr' once; e di radice di tormentilla, e di gomma arabica, di ciascheduna di queste due foltanze parti uguali, cioè tre once, il tutto mello inseme, incorporato, e ridotto in polvere. Vegg. Penshetan, Farmac. di Londata, p. 311.

Polvere di Beçoar, Pulvis Beçoaticus Quefla è la denominazione data nell' ultima nostra Farmaeopea di Londra a quella polvere appeliata comunemente la Polvere del Goscoigne.

É quella di prefente preferita in guifa che venga fultanto fatta, e composta di zampe di granchio, una libbra, di pette preparate, e di coralli rolli, di ciafchedana di queste folianze parti ugali, vale a dire, tre once te di Bazoar Orientale, un' oncia L'ambra, ed il corno di cerro vengono lafeiati fuori di questa medicinale composizione, come ingedienti improripi, e di niuna efeme ingedienti improripi, e di niuna efeBeacia; ed è ordinato , che il tutto veaga confervato fimigliantemente fenza il Becoar, e denominato colle apprello espretioni, cioè l'ativi e chelis Caectoram composita: il nome, od appellazione della polvere del Gascoigne, già conofeituta fotto tale espretione. Veg. Pembiron, Farmaco, di Londra, p. 782, 313.

Polvere di Cerufa, Pulvis e cerufa. È questa una medicina prescritta dalla nostra nuova Farmacopea di Londra in vece dei Trochi bianchi di Monsieur Razi.

Veggali l' Articolo Taoco.

Le ultime compoficioni di fiffato medicamento fono fitare molto più complelle della preferizione, o ricerta originale del fopramentovato Autore; e perciè il Collegio dei notiri Medici ha creduto ben fatto il fottrarae aleuni ingredianti d'elfe compoficioni. E ficcome il medicamento effer dee fempre polverizzato per afo del medefino, cui vien quivi nell'appreffo guid deferitto;

Prenderai di Cerufa, cinque once: di farcocolla, un' oncia: di gomma tragacanna, una mezz' oncia: Ridurrai il tutto in unafinifima polvere. V eg. Pemberton, Farmacop. di Londra, pag. 312.

Polvere di controjerva compojfa, Palvis controjerva compojfus. È la denominazio ne applicata nell' ultima noftra Farmacopea di Londra a quella compofizione, che è ufualmente conofciuta fotto l'appellazione di Lopis contrajerva.

La preparazione della medefima vien quivi fimigliancemente renduta meno complefia, per mezzo di lafciaree fuori le polveri meno efficacemente afforbenti, ed in luogo delle polveri medefime facendo afo della fola polvere di zampe di granchio composta.

Vien per tanto ordinato, e preserit-

to, che questa sia s'emplicemente satta di presente della polvere composta di zampe di granchi, una libbra, e mezzo: e di radice di Contrajerva, cinque once. Veg.-Pembetton, Farmac, di Lond. p. 313.

POLVERE di Mirra, Pulvis e Myrrha. É quella una forma di medicamento prescritta nell'ultima nostra Farmacopea di Londra, coll'intenzione, che debba valere in luogo dei Trochi di Mirra.

La composizione è veramente la medesima; ma a motivo dell' essevi lafeiato suori uno, o due degli Ingredienti, come quelli, che vengono supposti non dosati delle virità medesme deglialtri, o per lo meno per essere i tralafeiati ingredienti in estremo disgustosi, e ribustanti al palato.

Vien quivi pertanto ordinato, chefiafatta, perpartan nell' apprello guifa: Prenderai di fuglie fecche di rura, di dittamo, di creta, di mirra, di ciafcheduna delle divifate fofianze parti aguali, vale a dire, un' oncia, e mezza: od' alfafetida, di Sagapeno, di Caftore, di Ruffia, di Oponaffo, di ciafcheduna di quelle fofianze una mezz' oncia. Peflerai il tutto ben bene, ficchè vengaridotto ad una finifima polvere. Veg Pemstras, Farmacop, di Londra, pag. 314.

POLVERE di Scamonia, Palvis e Scamonio. Quella denominazione viene appipicata nell' ultima nostra Farmacopea di Londra a quella polvere catartica, opurgante, che vien comunemente appiliata, Polvere del Conte di Warnick.

Quivi però ella viene intieramente" alterata, avvegnachè ne fieno lafciati fuori i crittalli di tartaro, e l'antimonio diaforetico, e venga ordinato, che il medicamento fia unicamente compolto difole-quatti once di famona; e di treponce di coroo di cervo abbrustolito, risotti insieme in una finissima polvere. Veggasi Pemberton, Farmacop. di Lond. pag. 315.

Polvene d'Ambra, Palvis e Succino. Ella è questa una forma di medicamento prescritta nell' ulcima nostra Farmacopea di Londra, con intenzione, che debba occupare il luogo dei Trochi d' ambra, o lieno Trochifii de carabe della Farmacopea vecchia.

La composizione di sistata polvere mediciasle è la seguente: Prenderai d' ambra preparata, e di gomma arabica, di ciascheduna di queste sostama preparata in uguali, vale a dire, dicio draume: di sugo d' Ipocisto, di balustrini, e di Terra del Giappone, cinque d'anume pre cadauna di queste sostame: d' olibano, una mezz' oncià: doppio colato, nan dramma; mescolerai tutti questi ingredienti inseme facendone sinissima polvere. Veggast Pemierton, Farmacopea di Londra, pag. 3, 16

Pouve a a ficondante, palvis facundante. Cost viene da agil Scrittori dell' ultimo nostro prefente fecolo, che trattato hanno adeguatamente, e d affennatamente delle cofe narvati, decominanta, e caratteri ezava quella hnifitma polvere, la quale è contenura nelle cultodiette, o capfule, come essi addimandante, le quali trovansi fulle cefoliane degli stami, ofeno filamenti, che stanziano entro i fori delle piante, e che da alcuni Scrittori delle cofe naturali della nostra Inghilterra viene appellata Matedus, polvere maschia, e generalmente poi la fatina dei fiori.

Venne questa polvere per molte, e molte etadi consideratanon altramente, che un recremento della pianta; ma nei

tempi modernisimi è stato rinvenuto: e toccato con mano, come quella è intieramente composta da corpicciuoli organici, che sono veracemente, e realmente gli embrioni delle stelle piante. e che penetrano entro i femi stanzianti nelle capfule, mentre trovansi per anche sepolti nello stile. li vengono a fecondare, ed a porre in istato di vegetare, e di produrre le spezie loro respettive. Sotto però una in estremo accurata. e diligente difamina fatta col microfcopio, la farina, a dire la vogliamo, la polvere fecondatrice delle piante, non è flato trovato, che ella porti alcuna fomiglianza colla plantula feminalis, pianterella stanziante nel seme, o sieno I primirudimenti, ed ord tera della pianta che dee eller prodotta dal medelimo feme. Tutto quello, che fassi il microscopio in quello cafo, fi è, che viene ad accre cere grandemente l'apparente grandezza delle particelle della medenma polyere,o farina:ma queste, allorchè vengono per tal modo offer vate, vien travato. null' attro effere, falvo che una congerie di picciolissimi globuletti, i quali nelle fpezie medefime sono tutti somigliantiffimi infra se, e composti di picciolissime fibre, e vescichette, in una particolarifsima , e fiffatta maniera disposti , e lavoraci infieme, che vengono a confervarsi intieri per tutto quel tratro di tempo che sia necessario, e rompentis e scoppiando, allorchè è di pari necessario, di maniera tale, che apparisce evidentifsimamente, come questi globuletti fono dalla natura destinati per alcuni usi di momento, e di conseguenza somma Veggafi la Tavola degli Oggetti Microscopici, Classe 2.

Il Verdresso presso gli Atti degli Era-

diri ci ha fomministrato un curiofissimo piano, e ci ha figurato, ed esattamente descrirro cinquanta spezie differenti di questa medenma polvere fecondatrice, parecchie delle quali polveri fono affai confiderabilmente differenti l' una dall' altra : ruttoché alcune d' effe fieno a un di presso somiglianti. Osserva questo Valentuomo, come in rutto il numero dei fiori, cui egli si è fatto ad esaminare, non ebbe a trovar farina, o polvere fecondatrice. la quale non si assomigliasse ad alcuna di queste cinquanra additate spezie; e che perciò chicchessia, il quale s' impegni in una fiffarra inchiefta curiofiffima dovrebbe prima farfi ad offervar quelle, e quindi riportare lealtre, od all' una od all'altra delle medefime, ficcome, ed in qual modo ad etfe s'avvicinino, e poscia sar parola immancabilmente delle loro differenze, se alcuna ve ne abbia. per via di caratreri, per mezzo dei quali verranno queste ad ellere sempremai conosciute. Veggansi Acta Eruditor. ann. 1724. pag. 410.

L' Aurore di questo curiosissimo Trattato, da una molritudine grande d'esperienze sembra, che immagini, che quefli globuletti di polvere rappresentino piuttofto i resticoli degli animali maschi, che qualsivoglia altra parte della organizzazione d'alcun corpo noto. Le fibre affai numerose, delle quali questi globuli sono composti, le quali sono convolure, ed aggomitolate in una foggia intriga i lima, e grandemente offervabile, e le vescichetre conrenute nella loro fostanza fra queste fibre medefime, mostrano una rassomiglianza grandistimanella loro struttura ai testicoli degli animali, il che mottrano di pari eziandio negli ufi loro apparenti.

Le farine, o polveri principali, che questo Valentuomo descrive, sono quelle dell' Iride acquatico giallo, o fia il fiore del giunco, le quali farine sono d' una figura ellitica, od ovale, alquanto pelofe, e coperie, od in parie, o per intiero d'una fottilissima incamiciatura membranosa. La farina del Tulipano, che è piatta, larga, ed alcun poco angolare in una delle sue estremità, quantunque dall'altra estremità sia tondeggiata. La farina del succiamele, che è larga, e mozza, o troncara in una delle eftremità, e tondeggiante, ma alquanto acuminara nell'altra estremità. La farina del giglio Iride dalle foglie gialle, la quale bislunga acuminata in una delle fue estremità, è tondeggiata nell' alrra; e quando vien separata perfettamente dalla sua capsula, o custodierra, ha una coda nella sua estremità condeggiante . o sia l'estremità sua maggiore, o più grosfa. La farina dell' Iperico, la quale è bislunga, e segaligna, mozza, e troncara ad ambe le sue estremità, e contradiftinra, o fegnara con uno strentissimo . folco longitudinale ben profondo in uno de' fuoi lati, e che alfomigliafi grandemente a quel canalerto, che si ravvisa nel mezzo dei granelli del grano, o della vena, e che serve all' effetto medelimo, che quei granelli, vale a dire, per l' apertura della stella farina, o granellini di farina fecondarrice. La farina della malva palufire, che è fomigliantissima a quella della malva comune. e della quercia fantà, oggetto in eftremo vago, ed apparificente, a vegnachè fieno granellini rotondi circondati da regolarifsimi circoti di spine, o . pungiglioncini. Il Crescione Indiano ha una farina fecondatrice, la quale a mola

ti afpetti di luce comparifce d'una figura triangolare. La Lisimachia, o sia erba falciforme, possiede una polvere, o farina fecondante afsimigliantefi a quella dell' Iperico, ma più corra, e più farticcia, mozza, o troncata ad ambe le fue estremità, e con un folco longitu. dinale; tuttochè non fondo, ma allai fuperficiale. Quella poi della fcabiofa è la più liscia di moltissime altre, e più di carre le altre farine fecondatrici nella fua forma s' avvicina alla figura sferica, o globulare. La polvere, o farina dell' afsenzio è fimigliantemente globulare, ed affai picciola, ed allorche trovafi feparata, e disgiunta intieramente, ha un gambolino, o riccioletto fomigliantiffimo a quello della farina del giglio giallo. La farina poi della Clematice è fommamente fingolare, come quella, ch' è d' una figura globulare, ma composta d' un picciolitsimo globo incastrato, e racchiufo dentro altro picciol globo; oppure d' un picciel globo di un color pal lido, contenuio, ed incastrato in una Coppa ben fissa, e fatticcia di color brunaltro, il quale aprefi, e fi spacca in una parte determinata, e lascia uscir fuoti il picciolissimo globulo, che conteneva dentro di se. Quella del gelfomino bianco è composta di mezzi globuletti, o d' una spezie d'emisseri, piatri, od appianati da un lato, e regolarmente tondeggiati nell'altro lato. La farina fecondatrice del Tabacco è

La tarina fecondartice del Tabacco è bisiunga, e (egaligna, ed è acuminata o puntata da entrambe le fue estremità, al deure altre più ottufa nelle sue paguzza, alcune altre più ottufa nelle sue punte, secondo il suo sitato di maturità. Ha questa somiessimmemente un canaletto, o solco bialungo, che in uno de suoi lati scorte,

e portafi dall' una all' altra estremità; che è appunto il luogo, ove i granellini di quella farina s'aprono, e spaccansi, non altramente che quelli della farina fecondatrice dell' Iperico , e d' altre parecchie. La farina fecondatrice del fiore della Passione è composta di groffistimi globuletti d'un colore oscuro, e questi, allorché trovansi separati per intiero ,hanno delle code , o dire li vogliamo gambi, o picciuoli, ma quelti fommamente corti. La polvere fecondatrice dei fiori della Zucca è uno de' più eleganti oggetti, che veder mai fi polla, rifpetto agli altri di moltiffime di queste sarine : il granellino di questa farina è rotondo, e tutto circondato con un filare di raggi piatri, ed ottufi, afsomigliantisi a quelli dei granellini della farina e, della malva, a riferta foltanto, che quelli non fono acuminati. Il citriuolo, tuttochè fia una pianta, che ha una grandiffima aleanza con questa, vale a dire colla Zucca, nulladi neno produce una polvere fe on lante composta di granellini semplicissimi, piccioliffimi, e tondezgianti. Il ca olo di parecchie spezie hale sue furine composte di semplici corpiccioli di form ellittica ed ovale; in altre spezie di casolo questi corpicciuoli medefimi della farina fono più bislunghi, ed affomiglianfi con grandissima perfezione ad i granellini del grano fcevri della loro leppa, e nudi, come quelli che hanny la sperie a capello la medefima di folco, il quale fcorrefi , e norrafi per lo lungo dali una all' altra effremirà dei granello. La polvere forondarice del giscinto è lunghifima, ed affai fegaligaa, bene speifo uncinava, e fempre e coffantemente ottufa in una delle fue estremità, ed acuminata e puntata nell' altra estremità. La farina fecondante d'alcuna delle spezie della Clarea ha i granellini groffissimi perfettissimamente rotondi, e lifci, ed in una parce ha manifestamente il segno di un' apercura. Quelta farina ella fi è probabilmente somigliante a quella della Clematite, vale a dire, un globuletto contenuto entro l'altro, e questa è l'apertura, per la quale dee paffare, e farsi itrada il globuletto più sottile.

L' Autore di queste sommamente curiofe offervazioni ci ha fomministrato delle affai buone figure non meno delle farine finor divifare, che delle altre delle cinquanta spezie da esso esaminate, alle quali perciò noi rimettiamo di buon grado i nostri Leggitori vaghi di fiffatte materie. Vegg. Acta Eruditor. Ann. 1724. p. 411.

POLVERE porrolana . Pulvis putcelanus. É questa nell' Istoria Naturale la denominazione d' una follanza fossile trovata in forma d'una polvere, ed affai famofa per la qualirà, che possiede di grandemente alfodarfi fotto l'acqua. Le descrizioni però, ed i piani, che ci vengono fatti della medefima, fembrano alquanto erronei.

La sostanza stessa è una polverè di un color bigiognolo pallido, composta di particelle tanto estremamente minute, che sfuggono per fino la distinzione dei microscopi migliori, e che allora appunto, che vengono offervate per mezzo del microscopio, altro non compariscono, che una polvere sciolta, in eRremo fina ed irregolare. Hannovi infra esse alcune picciolissime scagliettine di talco, ed allorche viece agitata, e finolfa entro una caraffa d'acqua, lafcia nella medelima una fangofità biancastra,

la quale impiega lunghissimo tratto di tempo nel fare la fua pofatura. Se questa polvere venga inumidica, e bagnata con dell' acqua falara, immediatamente l'asciuga, e si trasforma in una folidissima massa somigliantissima alla pietra. Fa fimigliantemente questa polvere l'effetto medefimo coll' acqua comune; ma allora la massa è meno torbida, e meno confiftence.

Gli Antichi trovavanti benistimo al fatto rispetto a questa data sostanza, ed alle proprietà, e qualità della medefima. Viene veramente afferito, che questa nel precipitar, ch' ella fa all' ingiù dentro l'acqua, ella diviene una dura pietra, mentre si rimane sott' essa acqua ; ma questo è congran probabilità un' errore, ed un prendere una per altra. cola ; e quelto equivoco nasce peravventura da questo, che la polvere divisata. andava continuamente precipitando ghi: dalle colline nel mare, e fermavali al lati del medefimo in parecchi luoghi. in quantitadi abbondevoliffime; allorchè queste masse di polvere venivano ad effere ammollate, e bagnate dalle onde marine, o nelle tempette, oppure ne più alti marini flussi, venivano ad indurire naturalmente in altrettante masse d'una spezie di pietra: e queste erano peravventura quelle, che quegli Autori videro, e ci descrissero, avvegnachè essi probabilissimamente non andarono, , ne si secero ad investigare di queste masfe fott' acqua. .

L' uso principalistimo di questa pol- vere fra gli Antichi fi era quello di mefcolaria colle loro calcire, e cementi: per quelle fabbriche, che avevano il loro fondamento nel mare : e di preseute ella è ottimamente conofciuta nema meno in Italia, che in Francia, come un ingrediente di quella forte di stucco, cui essi addimandano appunto pozzolana.

La qualità offervabiliffima delle due coalescenze nell' esser mescolata coll'acqua, è probabilmente dovuta al sno avere nella propria fua composizione una quantità d' una certa terra conosciuta pressochè in tutte le Età, e Regioni, per effettuate una spezie di stucco o calcina fenza il previo arbustolamento. Conobbero i buoni Antichi questa terra fotto la denominazione di gypsum tymphaicum, e noi la conosciamo per la denominacione di Calx nativa, Calcina nativa. Questa polvere è comunissima nelle fiancate dei monti, e delle colline in parecchie parti d'Italia. Veggasi Hill, Istoria dei Fossili, pag. 573.

POLVERE da Schioppo. Viene univerfalmente afferito dagl' istorici, che la polyere da schioppo non ha la sua naturale esplosione dentro i vapori della famofa grotta del Cane in Italia, e ciascheduno viaggiatore, il quale visita, e va a vedere quel dato luogo, fe ne torna coll'opinione medefima, cui egli suppone, effere stata una dimostrazione oculare di ciò , siccome una delle esperienze fatte colà da quelle persone, che mostrano la Grotta stella, si è sempremai le sparare una piftola carica nel corpo dei vapori, e questa non prende mai fuoco. Noi siamo debitoti al Sig. Lamberto dello smascheramento di quetto punta di curiosità, e viene toccato con mano per le esperienze di questo Valentuomo, che l'opinione del volgo è un errore majuscolo. Questo Gentiluome, nel fare l'esperienza parecchie, e parecchie volte per se medefimo; e que-

sta con diligenza, cura, ed attenzione grandissima, ebbe costantissimamente a trovare, che la pistola non faceva fuoco; ma che questo non compariva un difetto nella natura delle polveri da schioppo, ma bensi nel fuoco; conciosfiachè egli ebbe a conoscere come tutte le faville cavate fuori dall' urto della pietra focaja coll' acciajo, od acciarino. venivano ad effere estinre dal vapor della grotta nell' istante stesso del loro comparir fuori, e che nemmeno una fola d' esse scintille giungeva a toccar la polvere trovantefi nello fcodellino, nel fue fiero natio stato di fuoco. Ora non vi ha luogo alcuno di maravigliarfi, che la polvere da schioppo non prendesse fuoco in un caso, in cui il fuoco medefimo non arrivava a toccarla; ed affine di sperimentare, se il vapore di quel lnogo fosse da ranto, che venisse ad impedire l'esplosione della polvere, altorchè realmente rimanevavi accesa, proccarò, che una certa porzione di polvere da fuoco fosse inumidira, e ridorea in una spezie di pasta, nel qual caso ella non doveva fare la fua esplosione tutta in un tempo folo, ma dovea andarsi accendendo fuccessivamente, e grado per grado. Nel dat fuoco ad una porzioncella di questa nell'aria aperra, ed la gittandola, mentre trovavafi accefa, entro il corpo del vapore, ebbe a trovare, come fott' ello vapore ella continuava bravamente ad ardere , non altramente che fatto avrebbe in qualfivoglia altro luogo. Dopo di questo volle condutte l'esperienza medefima ancora più innanzi, e ciò egli fece per mezzo di collocare parecchi mucchi d'asciurea polvere da schioppo dentro il vapore della grotta medefima ful terreno : da uno di questi mucchi all' altro venne tirata una traccia d'esti polvere: e quindi avendo i infocato una porzionecila di polvere da fchioppo bagnata, e preparta, come additammo, girtolla entro il vapore vicino alla traccia della di vista polvere afciutra. La prima favilla ufcita da esta, che venne a toccare la traccia, mentre era infuocata, dié suoco e fece accendere la traccia medelima, e. cutti i mucchi fecero tutt' in an tempo bravamente la loro naturale efiposiona in un' istance. Veggansi Acta Erud. Ann. 1717.

Rispetto alla Teoria della polvere da fuoco. Veggasii l' Articolo Polvere da fuoco, o da schioppo, che venghiamo ora ad esporre.

La polvere da schioppo infuocata, od in un vacuo, o nell'aria, produce per mezzo della sua esplosione un fluido elastico permanente.

Se un ferro rollo rovente, od arroventico venga racchiulo entro un recipiente d' una macchina pneumatica, e che dal recipiente medefimo vengane estratta l' aria, e che allora la polvere da schioppo fia lasciata cadere sul terro divisato, la polvere prenderà fuoco, e nell' esplosione lo fcandaglio mercuriale vedrati incontanente discendere ; e quantunque torui immediatamente a rifalire, e far di bel nuovo la sua montata, nulladimeno non vedraffi afceudere a quell' altezza, alla quale prima rrovavati, ma continuerà a starfi depresso per uno spazio proporzionato alla quantità della polvere da fuoco . la quale venne lasciata cadere supra il ferro arroventito. Per simiguante mezzo (infuocandone delle picciole quantità per volta) lo scandaglio mercuriale può ellere ridotto dalle dita -

29. - alle Ta. 1. Ora una fiffatta efperienza, le quale è stata più e più fiate ripetuta, viene a provare la propofizione in rapporto al producimento d'un fluido elaftico permanente in un vacuo : concioffiache la calata dello fcandaglio mercuriale potrebbe foltanto effere effettuata dalla pressione d' alcuno nuovo sluido generato entro il recipiente . bilanciante in parte la pressione dell' aria esterna. Che questo fluido, o per lo meno alcuna porzione del medelimo, fosse permanente, apparisce manisestamente da ciò, che quantunque nelle divifate esperienze il Mercurio ascendesse dopo l'operazione, nulladimeno il giorno feguente non era montato più alto dei 22 ; nel qual grado, o fito fembrava, che continuaffe fiffato. E che questo fluido fia elastico viene ad esfere patentemente provato dalla calata dello scandaglio mercuriale: imperciocche la quantità di materia in questo fluido contenuta non farebbe stata valevole colla sua fola gravità ad affondare l'argentovivo per mezzo della meno fenfibile quantità : fimigliantemente dal fuo estendersi per qualfivoglia spazio ; quantuoque grande , l' esperienza venendo a riuscire in tutte e due le maniere, od in un grande od in un picciplo recipiente, con questa fola differenza, che più grande, che era il recipiente ; minore fi era la calata dello scandaglio mercuriale, alla medesima quantità della polvere ; avvegnachè la pressione del fluido generato venisse a diminuire, come andava diminuendo la fua densità. Veggiansi le nostre Trans. Filosof. n. 295.

Il producimento medefimo ha luogo fimigliantemente, allorchè la polvere
da folioppo viene ad effere infuocata?

nell'aria; (a) imperciocchè se sia collocata una picciola quantità di polvere nella parte superiore d' un tubo di cristallo, e che la parte più balla, od inferiore del medefimo tubo venga immersa nell'acqua, e chel' acqua fia fatta alzare così vicina alla fommità, che soltanto una picciolissima porzione d' arla venga ad effer lasciata in quella parte ove trovasi collocata la polvere da fuoco ; se in siffatta figuazione la comunicazione della parte superiore del tubo coll' aria esterna fia chiufa, e troncata, e che venga accesa od infuocata la polvere ( la qual cofa potrafsi con ogni maggiore agevolezza effettuare con una lente uftoria) vedrassi in questa esperienza calar l'acqua nell' atto della esplosione, non altramente che l'argentovivo fi facesse nell' ultima, e verrà sempremai a continuare a mantenersi depressa ed abbassata fotto il luogo, nel quale trovavafi innanzi l'esplosione; e la quantità di questa depressione, od abbatsamento verrà ad effer maggiore, se venga accresciuta la quantità della polvere, oppure se venga diminuito il diametro del tubo. Quindi viene ad esfere patentemente provato, che non meno nell'aria aperta, che nel vacuo l' esplosione della polvere da schioppo insuocara produce un fluido elastico permanente. (b)

Apparifice simigliantemente dall' Efiperienza, come l'elasticità, o pressione del fluido produtto dall' infuocamento della polvere da schioppo, viene ad esfere cettris parishas, direttamente come la sua densirà. Quindi ne segue questo, cho se venga lasciata cadere nel medesiguo recipiente anna doppia quantità di guo recipiente anna doppia quantità di

polvere da schioppo , il mercurio verra a fare una calata doppiamente maggiore di quello faceva nella quantità doppia; effendo contenuto nel medefimo recipiente, verrà ad effere d'una doppia denfità di quello prodotto dalla quantirà semplice; quindi l'elasticità, o pressione stimata dalla calata del mercurio essendo simigliantemente doppia, così la presfione viene ad effere direttamente come la sua densità. Di pari le calate del mercurio, allorchè vengono infuocare in diversi recipienti uguali quantità di polvere, vengono ad effere reciprocamente come le eapacità di quei recipienti , o per conseguente come la denfità del fluido in ciaschedun d' essi prodotto.

Per determinare l' elasticità , e la quantità insieme di questo fluido elastico prodotto dall' esplosione d'una data quantità di polvere, il valentissimo Monfieur Robins premise, che l'elasticità di questo fluido accrescasi, e si aumenti pel calore, e diminuiscasi, e scemi pel freddo nella guifa e maniera medefima . che fassi l' elasticità dell'aria : e che la denfità di questo siuido , e per confeguente il suo peso, è il medesimo del pefod' un equal maffa d' aria, avente l'elasticirà medesima, e la medesima tempra. Da fimiglianti principi, e da fiffatte esperienze, pel piano delle quali ci conviene rimettere i Leggitori all'opera stessa di questo Valenruomo, egli fassi a conchindere, che il fluido prodotto dall' accendimento della polvete da fuoco verrà ad effere - del peso della mededefima polvere da fuoco, e che la ragione delle respettive groffezze, o masse della polvere, e del fluido dalla mede-

(a) Haukshee , Esperienze Fisico me-

cipj della Cannoneria propof. 1,

fima prodotto, sarà in numeri rotondi ra a 244. Veggansi Nuovi Principi di Canmoneria, Propos. II.

Quindi noi venghiamo ad effer certi, che qualfivoglia quantità di polvere infuocata, confinata entro qualfivoglia fpazio, cui ella adeguatamente riempia, efercita nell'istante di fua esplosione contro i lati del vafo, che la contiene, e dei corpi, che ella urta innanzi a se posti, una forza per lo meno 244 volte maggiore dell' elasticità dell' aria comune, oppure, che viene ad effere la cofa stefsa, della pressione dell' Armosfera; e questo senza farci a considerare la grande aggiunta, che questa forza verrà a ri cevere dal grado violento di calore col quale ella trovati in questo tempo fornita; la quantità del quale accrescimento è il secondo capo, o punto della ricerca del prode Monsieur Robins.

Determina pertanto questo Valentuomo, che l'elasticità dell'aria viene ad effere accresciuta, allorchè viene ad esfere rifcaldata all'estremo grado del ferro arroventito nella proporzione di 196 a 194 4; e supponendo, che la fiamma della polvere da schioppo infuocata non sia meno calda d' un ferro fatto rosso rovente, od arroventito, e che l' Elasticità dell'aria, e per confeguente del fluido generato dalla esplosione essendo accresciuta dall' estremità di questo calore nella ragione di 796 a 194 :, ne feguita, che fe 244 venga ad effere accrefciuto in questa ragione medefima, il numero rifultante, che è 999 4, verrà a determinare di quante volte l'elatticità della fiamma della polvere da fchioppo infuocatavenga ad eccedere l' elafficità dell' aria comune, supponendola già confinata entro un medefimo fpazio

Chamb. Tom. XV.

ripieno colla polvere prima, che ella fosse infuocata.

Quindi per tanto esser può assegnata la quantità atfoluta della preffione efercitata dalla polvere da schioppo nel momento della sua esplosione ; conciossiachè il fiuido allora generato ha un' elaflicità 999 1, oppure in numeri rotondi 1000 volte maggiore dell' aria comune ; e poiche l' aria comune per la fua elasticità esercita una pressione in qualsivoglia superficie uguale al peso dell'atmosfera incombente, colla quale trovafi in equilibrio, la pressione fatta dalla polvere da schioppo infuocata, innanzi che ella fi fosse dilatata , è 1000 volte maggiore della pressione dell' Atmosfera; e per conseguente la quantità di questa forza sopra la superficie d'un dito quadrato monta sopra il peso di sei Tonnellate Inglesi (La Tonnellata Inglese & un peso di due mila libbre. Il Tradut.) che è quanto dire oltre il peso di dodicimila libbre, la quale forza però va diminuendofi, e fcemando a mifura, e via via . che il fluido va dilatandofi.

Quantunque fia stato in questo luogo supposto, che il calore della polvere da fuoco, allorchè viene infuocara in una quantità confiderabile, fia il medefimo d' un ferro infuocato all' estremo calore dell' arroventamento, oppure al principiare d'un calor bianco, a cadente, nulladimeno non può effere se non rivocato in dubbio, che il funco prodotto nell' esplosione venga ad esfere alquanto variato ( cofa che è analoga, e propria fimigliantemente degli altri fuochi tutti ) da una , o minore, o maggior quantità di materiale, od alimento del fuoco medefimo; e può benissimo esfere presupposto che secondo la quantità della polvere in; fuocata infieme, la fiamma possa avere surci i differenti gradi cominciando da quello d'un color rosso languido, a quel grado di calore, che è sufficiente pel vetrificamento dei metalli : ma ficcome la quantità della polvere ricercata dal producimento di questo grado di calore in ultimo luogo qui additata è certiffimamente sempre maggiore di quella che viene ad effere infuocata infieme per qualfivoglia imprefa, od effecto militare, cosi noi non faremo già dilungati dal nostro fcopo, se noi ci faremo a supporre, che il calore di tali quantitadi le quali ricorrono più frequentemente in ufo, fia allorchè queste sono infuocate, a un dipresfo la medefima dell'altiffimo, o massimo calore del ferro rollo rovente, od intieramente arroventico; attribuendo, e concedendo a questo calore un graduale, o fuccessivo accrescimento nelle quantità più abbondevoli, e che questo venga proporzionatamente ad effere minore, ed a diminuirsi allorche le quantità sono sommamente picciole.

Alcuni Autori fi sono fatti ad attribuire la forza della polvere, o per lo meno una parte affai confiderabile della forza medefima, all'azione dell'aria contenuta, o nella stessa polvere, oppure fra gl'intervalli dei granellini della medefima. Hanno questi medefimi Autori supposto, che l'aria esista nel suo stato elastico naturale, e che riceva tutta la sua aggiunta di forza dal calore della esplofione; ma da quello, che abbiamo qui fopra divifato in rapporto all' accrescimento della elasticità dell' aria prodotto dal calore, noi possiamo a buona equità conchiudere, che il calore della esplofione non può accrescere l'elafficità per ginque volte di più della fua quantità comune; e per confeguence la forza diperadenta, ed originata da quefta fola cagione, non può montare, ed afcendere oltre la dugentefima parte della forza reale eferciata, e melfa fuori in fimigliante occasione. Vegganfi le Tranf. Filofof. n. 295, Pag. 45.

Ci è giuoco forza, che noi ci facciamo in questo luogo ad offervare, come l' esperienza dell' accensione della polvere da fuoco nella sommità d' un tubo, per mezzo d' una lente ustoria di cristallo, e per tal mezzo la calata dell' acqua da quelta accentione effertuata, e prodotta. e quindi deducendosi da noi, che vi ha un' aria permanente, od un fluido elaflico permanente stanziante nella polyere medefima da fuoco, e che coloro i quali pretendono di venire a spiegare. ed appianare gli effetti d'essa polvere per mezzo della rarefazione dell' aria nasurale, mettono innanzi una cagione inconcludentissima; che questa, io torno a riperere, era stata dimostrata fino dall' anno 1600 dal celebratifsimo Monfieur Giovanni Bernoulli nella fua Differçazione « De Effervescentia, & Fermentatione «. Ma ficcome l' esperienza di questo ingegnosissimo Autore fu fatta con uoa quantità di polvere così picciola. quale si è quella di quattro soli granelli ( granulæ ) della medefima, e che lo fpazio, in cui l'acqua ebbe a calare, nomvenne misurato con tutta la necessaria accuratezza; così non è maraviglia, che quel Valentuomo fi facelle a conchiudere, che quest aria arrefutta fosse soltanto alcuna cofa di più di cento volte (centies, & amplius ) più denfa dell' aria naturale. Vegg. Johan. Bernoulli, Opera,

Ma se questo Valentuomo fi fece a

Vol. 1. pagg. 35, e 36.

fupporre la forza della polvere da fchioppo o da fuoco foverchio picciola, il figliuolo di lui Monsieur Daniello Bernoulli nella fua Hydrodynamica, fi è per altra parte fatto a supporre la medesima di lunga mano troppo soverchia, e trascendente, come colui, che viene a fare la fua elasticità niente minore di 10000 volte maggiore della elasticità dell'aria. Le ragioni di questo Scienziato sono sondate massimamente sopra la gran quantità di polvere, che volasene viadai pezzi d'artiglieria non accesa, o non insuocata. Mache questa quantità di polvere non infuocata non ha gran fatto ennsiderabile, sembra, che venga più che pienamente provato fotto il nostro Articolo CANNONERIA.

Le variazioni della denfità dell' armosfera non alrerano d' un menomissimo chè l'azione della polvere da fuoco. Dal confrontare parecchie esperienze fatte sul mezzodi allorchè nell' Estate il Sole è vigorosissimo, e caldissimo, con quelte satte all' aria freschissima della martina, e della sera, non si potette arrivare a distinguere alcuna certa differenza; e riuscirono a capello le stesse, le quali furono fatte non folamente di notte tempo, ma eziandio in tempo d' Inverno. Veramente facendoci a confiderare, che la quantità medefima di quefto fluido elattico, in cui confifte la forza della polvere da fuoco è generata nel vacuo, e nell' aria comune, egli rendesi malagevole il concepire, come questa forza ester possa urtata dalla maggiote, o minore denfità dell' atmesfera.

Ma l'umidore dell'aria ha una grandifsima influenza fopra la forza della polvere da fuocu; conciofsiaché quella quantità, la quale in una flagione afciurta

Chami, Iom. AV.

verrebbe a comunicare ad una palla una velocità di mille fettecento piedi in un minuto fecondo, non verrà a comunicare in una stagione umida una velocità maggiore di 1 200, oppure di mille recento piedi in un minuto fecondo, poppure anche meno, in evento, che la polvere sia di inferio qualità, e malamente conservata. Veggasi il Trattato intitolato e Nuovi principi di Cannoneria, PSES, 43: 44:

Questo accordasi a capello con un esperienza satta alla presenza di un' Asfemblea o Tornata della Società nostra Reale, ove essendo stata asciugata la polvere da fuoco entro una cataffa posta entro l'acqua bollente, scagliò una palla faori d'un mortajo il doppio di più di quello si facesse la quantità medesima medefimifsima di polvere cavata fuori dal medefimo barile, prima d'effere stata nella divifata guifa afciugata. Ora effendo le fila, od ordini fotto le circostanze medesime di carica, l' elevazione, e somiglianti, come i quadrati della velocità della palla, queste velocità in questa medefima elperienza vennero, e verranno, ad effere l' una all' altra a un dipresso come 17 a 1 2, che viene a dare gli ordini, o le fila come 289 a 144. Vegg. le Trans. Filos. n. 465. pagg. 182.183. Se la polvere sia unida, il tiro fatto da quantità uguali della medefima fuori del medelimo pezzo d' artiglieria differirà grandemente dall'altro, e per avventura dieci volte più di quello, che se la polvere si trovasse in buono stato, e persetto. Sembra, che una picciola carica venga a perdere una parte maggiore della fua forza di quello facciafi una carica più copiosa, essendo si la prima, che la seconda egualmente umide. Un' altra cir; collanza, che è congiunta colla polvere umida fi è una confiderabile fiporchera entro al pezzo d' artiglieria, che i na fio vien lafciata dopo, che ha fatto fiuco, e quelta molto maggiore di quella, che in esso pezzo venga lafciata da una quantirà uguale di polvera faciutta. Veggansi muovi principi dei Canonenta, paz. 44.

La polvere da fuoco imbeverà beniffimo l' umido dall' aria, e quindi è certo, che ella verrà perciò a crescere di pefo. V enendo posta so pra una carta bianca una porzioncella di polvere da fuoco d' ottima qualità, e che questa carta fia tutta foracchiata d' un numero grandissimo di piccioli fori finissimi, e che questa steffa carra colla polvere venga renura sospesa sopra i sumi, o vapori dell' acqua ben calda, la polvere nel corrifsimo tratto d' un mezzo minuto vertà a crescere di peso a un dipresso :... Un'altra porzioncella continuando a starsi sopra i fumi medefimi dell' acqua calda per rratto più lungo di tempo, nella esperienza, che ne su facta, venne ad es fere accresciuta d' una ventiqua tresima parte. Che l'umiduà dell' atmosfera parcorifca un effetto fomigliante, egh apparisce da questo, che un' oncia di polvere confer ara per alcun tratto di tempo in una camera, nella quale facciafi ogni giorno immancabilmente fuoco, e che innanzi Ga ftata bene asciutta al fuoco, viene a perdere a un dipresso una centesima parre del suo peso: un terzo della qual parse viene ad effere riguadagnato nello fpazio minore di due ore col folo effere al-Iontanata dalla camera, in cui faisi fuoco, e posta in altra camera dilungata dal fuoco. E ficcome l' aria aperta è bene spesso molto più umida di quello ella foffe, allorche fu farta una fimigliante

esperienta; e secome l'aria aperta è più umida d'una camera, in cui siccias sumo, così non può ellere rivocato in dubhio, che la venessima, o trenessima parte della polvere da succo la migliore del 
mondo è acqua. Ora siccome una certa aquantità d'acqua mescolata verrà ad impedire totalmente il suo sar fuoco, così 
non può ellere in conto alcuno dubirato 
che ciaschedun grado d'amidità è giuoco forra, che abbatta la violora della 
esposicione e, quindi non è malagevole 
el appianamento, e la fipiegazione degli 
efficti della polvere da suoco imbevura 
d'umido.

Effer dee offervato, che l'umidità imbevuta dalla polvere non la tende meno attiva dopo che venga di bel nuovo asciugata. E di veto, se la polvere da suoco venga esposta ai masiimi umidori senza alcuna precauzione, oppure fe in essa abbondi il sale comune, siccome accader fuole affai fovente appunto per le negligenze usare nel ratinamento del nitro, l'umidità che imbeve può benissimo in fiffatti cafi effere per avventura baffante a disciogliere alcuna parte del nitro medefimo, e questo è un danno permanente, che non può effere dilungato col di nuovo asciugarsi della polvere Ma allorchè viene usara una cura, ed una ditigenza tollerabile nel confervare la polvere, e che il nitro, del quale la medelima è composta, è staro bene ed a dovere purgato del fal comune, vertà questa a conservare la sua forza più lungamente di quello venga comunemente supposto; ed è stato afferito per cosa certissima, esferfi confervata della polvere da fuoco pel tratto lunghissimo di cinquant' anni, senza ombra menomissima di danno ricevuto dalla medefima dall' età,

Nell' asciugare l' amidità imbevura dalla polvere da fuoco rendefi necessaria alcuna cura ; conciossiache abbiavi un grado di calore, il quale tutto che non fia valevole a far sì, che la polvere s' in fuochi, nulladimeno fatà questo stef so grado valevolissimo a squagliare lo zolfo, ed a distruggere la refsicura dei granellini della polvere. Di vantaggio, havvi un calore, col quale lo zolfo prenderà fiamma, e grado per grado andrà accendendofi, e dileguandofi, e con tutto questo accendimento dello zolfo la polvere da fuoco non farà la fua esplosione. Chicchesia può assicurarsi agevolmente di questo fenomeno per mezzo di riscaldare un pezzo di ferro a segno. che divenga rosso rovente, e poscia gittare dei granelli di polvere in differenti intervalli sopra il medesimo, durante il tempo del raffreddamento d'esfo ferro; avvegnaché per siffatto mezzo verrà chicchesia a toccar con mano, come in un certo tempo i granellini della polvere feparati, che cadone fopra il ferro, non preduranno la loro esplosione, ma abbrugierannofi, ed accenderannofi benifsimo con una picciolissima fiamma azzurra per alcuno spazio di tempo, ed il granello della polvere continuerà ad efiftere non consumato. E di vero, allorchè ha principiato ad ardere in quella maniera, alcune volre va a terminare in una esplusione; ma questo fenomeno accade più comunemente, allorché più granelli di polvere trovanfi infieme l'uno vicino all' altro; imperciocché allora quantunque cialcheduna fiammella separata non sia fufficiente a fare scoppiare il suo granello respettivo : nulladimeno tutto il fuoco fatto dai medefimi per ogni parte viene a renderfi bastantemente gagliardo, Chanb. Tom. XV.

e tale di far terminare alla perfine la faccenda in una esplosione generale: percanto per mezzo di fare feria attenzione alla tempra del ferro adeguata, ed allo spandere dei granelli, possono benissimo rimaner coperte da una fiammella azzurra lambente due, ed anche tre dita quadre del forro medefimo arroventito . la qual fiamma vi continuerà per tratto di tempo bene confiderabile, fenza la menomifima esplosione, ed i granelli della polvere dopoi non avranno apparentemente perduto nè il loro colore, nè la loro configurazione. Ora, poiche questi granellini, allorchè lo zolfo viene ad effere nella divifara guifa abbrugiato, od eziandio squagliato fuori dei medefimi, non continueranno più ad agire come polvere da fuoco ; così è evidentiffimo che la polvere medesima può esfere spogliaca per mezzo d' essere asciugata con un grado di calore soverchio violento. Veggafi idem, ibid. allo scolio od Appendice alla propolizione x.

La velocità dell'espansione della fiama ma della polvere da fuoco, quando viene ad effere infuocata in un pezzo d' attiglieria, fenza che abbiavi innanzi ad esta polvere o la palla, od altro corpo. è realmente prodigiofa. Dalle esperienze dell' Autore medelimo più fiate citato, fembra, che questa velocità ester : on possa gran fatto minore di 7000 piedi in un femplice minuto fecondo. Questo però forz'è, che venga inteso della parte grandemente attiva della fiamma. Conciossiachè ficcome venne offervato poc' anzi, il fluido elaftico, nel quale confiste l' attività della polvere da fuoco , è foltanto 1 della fostanza della polvere medefina, il rimanente - vertà ad effere nell' esplosione mescolato colla para

te elastica, e verrà per via del suo peso a risardare l' attività medetima della efplofione, e tuttavia queste rimarranno ad effere tanto compiutamente unite, che verranno a muoversi con un moro comune, ma la porzione o parte non elastica verrà ad effere meno accelerata delle altre, ed alcune d' elle parti non verranno condotte fuori della canna, ficcome apparifce evidentifsimamente dalla copia confiderabile della materia untuofa, che rimanfi atraccata ai lati interiori delle armida fuoco, dopo che altri ne ha fatto ufo. Queste disuguaglianze nel moto espanfivo della fiamma rendono effettivamente impraticabile il determinare la fua velocità in altra maniera, che colle esperienze. Il fondamento della quale determinazione fi è , che venendo fiffata una canna in un pendolo in una fituazione acconcia, ed adeguara, ficcome viene appunto descritto sotto l'Articolo CANNO-MERIA, ed ellendo caricata con dodici dw't di polvere fenza o palla, o floppaccio, effendo foltanto posta la polvere da fuoco infieme colla bacchetta, nella fcarica il pendolo viene ad ascendere per un' arco, la cui corda si è 10, oppure 10, in dita.

Ora fe il perzo, od arme da fuoco venga di bel nuovo caircato colla medefima
medefimifiima quantità di polvere battura già colla bacchetta con une floppacio di fluppa del pefo d' t dw't, può
effere fuppoflo, che quefto medefimo
floppaccio, effendo leggerifimo acquiflerà ful fatto quella velocità, colla quale la parre elaftica del fluido fi fpanderà,
allorchà non è battura nella canaça e venpe in quefte esperienze cocrentemente
trovato, che la corda dell'arco afcendente
vepne ad effere per un fiffatto mezzo ac-

crefeita a quelle dodici dira di maniera tale che per l'aggiunta del pelo d' x d' materia moventefi colla velocità della parse più vivace, e più fiella del vapore, il pendolo venne a montare per un'arco, la cui corda fu due dira più lunga della prima. E per mezzo di calcolare lopra quefi fatti, e giutla i principi feriti, e flabiliti nella fua Opera, fissi i valentifismo Monfiera Robinsa determinare, che la velocità, colla quale quello 1 d' vidi materia fimofe, forzi è che foffe a un di prefio, e chefia quella di 70000 pielli un un femplice minare tofecondo. Vegg. 1d. ibid. 170001.

Ella fi è questa prodigiosa celerità d' espansione della fiamma della polvere da fuoco accesa quella che è la sua speziale eccellenza, e la circostanza, la quale trascende, e sorpassa in grado sì eminente tutte le altre invenzioni, e trovati fienofi antichi fienofi moderni per la faccenda delle projezioni militari ; con- . ciossiache quanto alla quantità del moto di questi projettili foli, parecchie delle fimiglianii macchine da guerra degli Anticht, producevano questo in un grado fornatiante di lunga mano quello delle nostre pefantissime palle di cannoni, o di mortai: ma la fomma velocità fommini-Arara ad essi corpi , non può essere raggiunta per grandissimo tratto di via per alcun altro mezzo, falvo quello della fela polvere da fuoco, o della fola fiamma . di quella polvere. La ragione di si fatta differenza si è , che potevano benissimo i buoni Antichi per via di pesi, e d' ela-Riciià di molle, di corde tese, e somiglianti, accrescere le loro forze a quel grado, che più bramaffero: ma poi cia fcheduna aggiunta di forza conduceva feco un' aggiunta proporzionale di materia

POL da effer moffa: di modo che, siccome la forza aumentavali, così quelle parri della macchina, le quali dovevano comunicare il moto al projettile, e che per confeguente dovevano moverfi con esfo, vemivano ad effere fimigliantemente accresciure ; e quindi è necessariamente avvenuto, che l'azione della forza non fofse impiegata sola nel dar moto al corpo spinto, ed netato, ma la parte massima d' effa fosse spesa nell'accelerar quelle parei della macchina, in cui rifedeva la forza stessa per abilitarle a perseguire il corpo da scagliarsi con impulso perpetuo durante l' intiero fuo passaggio per l' estenfione, o tratto di loro attività. Quindi è, che quantunque queste macchine da guerra degli Antichi venissero a scagliare pefi grandiffimi, e veramente enormi, nulladimeno queste stesse macchine non potevano scagliarli, che con un grado picciolissimo di celerità, quallora venga messo a comparazione di quello, il quale noi possiamo con ogni maggiore agevolezza comunicare alle palle dei nostri cannoni, dei nostri moschetti, e somiglianti ; quindi in tutte le operazioni, nelle quali riescono utili quelle grandi velocità, le nostre macchine vengono ad essere di grandissima lunga, anzi infinitamente superiori a quelle dell' Antichità, tuttoché però in projezioni più confinate, e più corte, queste seconde macchine abbian feco alcun vantaggio, che può ancora renderle degne della più feria attenzione di quei geni militari , i quali posseggono bastante capacità per confiderare ciascheduna parce della loro professione, secondo il suo verace, e gepuino valore, indipendentemente dalla parziale estimazione dei tempi, in cui vivono. V eggasi Idem, ibid. pag. 55. Chamb. Tom, XV.

Esfendo la polvere da fuoco una mefcolanza, o mistura di zolfo, e di carbone, le quali sostanze sono di lor narura sommamente infiammabili, con del fal,petra , che in se stesso, e per fe stef. so non è tale, se la quantità del sal petra medefimo sia trasmodante, e soverchia. allorche vien confrontata colle altre due fostanze, la loro accessione non può effere bastante per consumare tutto intie. ro il sal petra me lesimo quindi il suoco può effere meno violento, e per confeguente la polvere meno vigorofa di quello ella verrebbe ad effere, fe foffe levata, e tolta via alcuna porzione del fal petra, e che in sua vece venisse aggiunta alla polvere una somigliante quantità d' altri materiali. Dall'altra parte, in evento, che il sal petra nella composizione sia minore di quella quantità, che l' accendimento delle altre due divifate fostanze, zolfo, e carbone, possono agevolmente confumare, il fuoco verra ad esfere meno attivo di quello esfer dovrebbe, perchè non viene ad effere accresciuto tanto, quanto lo sarebbe, se fosse stata aggiunta alla composizione nna copiosa quantità di sal petra.

Quindi apparisce evidentissimamente, che la bontà della polvere da faoco non dee effere stimata, e riputata foltanto dalla quantità del falpetra in essa contenuto, quantunque questa stessa sostanza sembri estere la base del fluido elastico. nel quale consiste unicamente la sua forza. Conciossiachè siccome il convertirfi del sal petra in questo fluido elastico, e l' elasticità del fluido medefimo dopoi dipendano in alcuna parte dalla violenza del fuoco prodotto nella esplosione, così egli è evidentisimo, che vi ha nella melcolanza dei materiali una certa preg

POL porcione, la quale vertà a contribuire in forma allai migliore a fiffarta imprefa. ed effetto, e per confeguente alla vesa, e genuina perfezione della polvere da funco.

Quale sia pertanto una tal proporzione è itato appianato, ed accertato dall' esperienza, e sembra, che di presente venga universalisente accordato, che in ogni, ed in qualfivoglia quantità di polvere da fuoco 1 della medefima voirebbe effere salpetra, gli altri 1 rimanenti confistendo di quantità uguali di zolfo, e di carbone. Questa è a capello la proporzione tenuta, e seguitata dalla nazion Francese, e da parecchie altre nazioni d' Europa esiandio. Noi però, vaglia il vero, che, peravventura non fenza grandissima ragione, pretendiamo di possedere un' esattezza maggiore degli altri nelle nostre proporzioni, tuttochè venga affetito, che queste stefse proporzioni Inglesi non differiscano gran fatto da ciò, che è stato pur ora più addirato; e che simigliantemente non è certo, che queste fiene da preferirfi alle altre. Questo può esfere originato peravventura da questo, che i metodi praticati finora in Inghilterra di provar la polvere generalmente, non fieno flati tali , che fieno valuti a farne rilevar la differenza; e che le altre polveri da fuoco fatte, e composte colle proporzioni ufuali, e comuni non fono d' un menomo chè inferiori alle nostre. Vegg. Idem, ibid. pag. 62.

Ma ella non è soltanto la proporziozione adeguata, ed acconcia dei materiali quella, la quale fia necessaria per fare della buona, e perfetta polvere da schioppo; avvegnache fiasi un' altra circostanza niente meno ellenziale, il mescolare molto bene, ed a dovere insieme questi materiali medesimi. In evento, chequesto non venga effettivamente effettuato, avverrà, che alcune parti dellacomposizione conterranno soverchio fal petra, ed altre per lo contrario troppopoco ; e si nell' uno, che nell' altro cafosaravvi nella polvere medefima una perditaconfiderabile di forza, e d' energia.

Siccome adunque l'eccellenza, e verace perfezione della polvere da fuoce dipende da tante particolarità nella quantità non meno, che nella qualità dei maseriali, come anche nel manipolare, e nel lavorare i medefimi, così viene ad effere fenz' alcun dubbio di momento, 6 d' importanza grandissima, che coloro, à quali ricevono i pubblici magazzini, e porzioni di polvere da fuoco abbiano in loro mano, e posseggano la facoltà di foddisfarsi rispetto alla bontà di quella, che viene loro confegnata. Il metodo comunissimamente tenuto, e seguitato per questo effetto, che ha corso presso di noi , dice l' Autore soprallegato , si è quello d'accendere, od infuocare un picciol mucchio di polvere in una nettife fima tavola, ed il fare diligentiffima attenzione alla fiamma, ed al fumo, che questa polvete produce, come anche fimigliantemente a quei fegni, ch' ella la+ scia dietro di sè sopra la tavola medesima. Da tutte queste particolarità instrurtive viene ad effere rilevato, ed accerrato il merito della polvere con grandifima accuratezza, ficcome vien pretefo. Ma oltre questo metodo incerto, il quale per quanto frequentemente vengali praticato, niuno oferà mai di difendere con ferietà , hannovi in varie occasioni altro invenzioni, e trovati da effere ufati, i quali tutti portano alcuna analogia ai masedi comuni di sperimentare la polvere da suoco, che vendesi nelle pubblicheofficine, e botteghe. Questi sono fotanto più attisciosamente fabbricati, ed in vece d'una molla, essi muorono un peso, che viene ad essere una sorza più cetta, e più equabile.

Ma tuttoche queste macchine fieno più perfette dei comuni ordigni per efperimentare la polvere, nulladimeno fono grandemente foggette a grandisime irregolarità; conciossiache, ficcome elle vengono tutte ad eller moile dagli urci, ed impulsi instantanei della fiamma, e non già dalla sua pressione continuata, così elle non vengono a determinare la forza della polvere infuocatacon quella cettezza, e con quella uniformità, che verrebbero a buona equità defiderate in fimiglianti esperienze, e cimenti; e perciò il metodo renuto, e seguitato dai Franzesi nel ricever, che fanno le polveri dagli Operaj, sembra effere grande mente migliore. La loro pratica fi è la feguente.

Hanno essi in ciaschedun magazzino un picciolo mortajo di getto col suo letto, fecondo un modello determinato, il quale è il medesimo per ogni, e qualunque parte del Regno di Francia: questo mortajo è sempre indicato, e contrallegnato in 45°, e viene a contenere a capello tre once di polvere; ed è una maffima tilla, e stabilita, che non possa esfere ricevuta polvere da fuoco nei loro magazzini, seppure tre once della medefima, collocate nella camera di quefto mortajo, non iscaglino una palla folida del diametro di sette dita e 🕂 alla. distanza per lo meno di cinquantacinque Fadomi Francesi ( misura di sei piedi). Ma fe per isperimentate nella divisata maniera egai, e ciaíchedun barile di polvere, col caricarse ogni volta il mos tajo, ec. fembrafie una briga, ed un fafición incollerabile, e di un perdimento di tempo infinico, che in alcune occasioni puositi eziandio rendere impraticabile, il metodo di far fuoco contro un pendolo nella maniera danoi deferitra fottol' Articolo Cannous Ria, priusicità una finada infinitamene pini fedetic; una queflarichiede veramente alcuna diligenta, edel tempo eziandio, i quali debon effete avuti in mira, per vedere fe quellaposfia agevolatíi in guifa, ed a fegno d' effer fata voivi. Vegg. Idem bito, p. 63.

Egli è flato offervato, che venendo infuocato un mucchio di polvere da fehioppo d' un certo dato diametro, fempre, e coffantemente verrà ad infuocare fimigliantemente un altro mucchio non diffante dal medefimo lo spario trafeendente otto volte il suo slesso diametro.

Quelle date persone, le quali reagona pressio ai se un peó di polvere da fuoco eccedente le dugento libbre nel tempo medessimo, dentro le Girtà di Londra e di Westimister, od anche dentro i loro sobutbi, o borghi posti nelle vicinanze d'esse città, sono sottoposte alle consissazioni delle medessime da nonessere in conto veruno perdonate, e rimesse.

POLVERIZZAZIONE, PULVERIZATIO, l'arte di ridurre un corpofecco in fina polvere. Vedi Polvere.

Questo si fa, ne'corpi friabili, con pistare in un mortajo; ma per polveritcare i malleabili, altri metodi si hann' au seguire, V. Falabila, e Malleanila.

Per polverittare il piombo, o lo flagno, il metodo è questo : Fregate una scatola di legno rotonda per tutto il di dentro con creta o gello ; versatevi un poco del liquefatto metallo prestamente e leggiermente, e allora, chiudendola col coperchio, e scuotendola vivamente, il metalle fi ridurrà in polvere. V.T at-THRAZIONE.

POL

POLYGLOTTA. V. Poliglotta. POLYHEDRON \*. o POLYEDRON. moduel por, nella Geometria, un corpo compreso sotto melti lati, sacce, o piapirettilineari. V. Corpo, e Solido.

\* La voce è Greca da noyo , molto , ed ed pa , fedes.

Se i lati del polyedron sono poligoni regolari, tutti fimili ed eguali, il polyedron diventa un corpo regolare, e può effere inscritto in una sfera ; cioè , una sfera si può disegnare actorno di esso, così che la fua superfizie tocchi tutti gli angoli solidi del corpo. Vedi REGOLA-RE Corpo, ec.

POLYHEDRON Gnomonico, è una pietra con diverse facce, su cui son disegnase varie spezie d' orologi a Sole.

Di questa fatta, quello nel Giardino Segreto in Londra, andato ora in ruina, fu anticamente il più bello del mondo.

POLYHEDRON, o POLYSCOPIO, cell' Optica, è un vetro, od una lense, che consta di diverse superfizie piane, dispofte in una forma convella; popolarmente chiamato un vetro che moltiplica. Vedi LENTE & MOLTIPLICANTE Vetro.

I fenomeni del polyhedron fono i feguenti: Se i diverfi raggi, come E F. AB , CD (Tar. Optica fig. 71.) cadono paralleli fulla fuperfizie di un polyhedron, continueranno paralleli dopo la rifraziome. V. RAGGIO, e RIPRAZIONE.

Che se il polyedron suppongati regolare , LH , HI , IM, faranno come cangenti, che tagliano la lente convessa sferica in F , B , e D ; confeguentemente i raggi cadenti su i punti di contatto interfecano l' affe . - Il perchè, effendo gli altri paralleli a questi, eglino pure s'interfecano mutuamente l' un l'altro in G.

Quindi, se l'occhio fia cellocato-dove i raggi paralleli si decussano o incrocicchiano; i raggi del medesimo oggetto propagherannofi ad effo fempre paralleli dai diversi lati del vetro. Laonde. poiche l' umor cristallino, per la sua convessità unifce i raggi paralleli; i raggi faranno uniti in tanti differenti punti della retina a, b, c, quanti lati o facce ha il vetro.

Confeguentemente l' occhio, per un polyhedron, vede l'oggetto ripetuto tante volte, quanti lati vi fono in elfo. --E di qua, poichè i raggi vegnenti da oggetti lontani, fon paralleli; un og. getto lontano vedefi tante volte riperuto per un polyhedron, quanti lati cotefto ha.

2. Se i raggi A B, AC, A D, (fig. 72. ) procedenti da un ponto raggiante A, cadono sopra diversi lati di un polyhedron regolare ; dopo la rifrazione fi decufferanne in G, e procederanno via via divergendo un poco.

Quindi è che se l' occhio fia posto dove i raggi provenienti da diversi piani fi decussano, i raggi saran propagati ad esso dai diversi piani un pò divergendo. cioè come se procedessero da diversi punti. Ma poichè l' umor cristallino, per la fua convessità, raccoglie i raggi da diversi punti nel punto istesso ; i raggi faranno uniti in tanti differenti punti della retina a, b,c, quanti lati ha il vetro; confeguentemente l'occhio effendo pofio nel foco G, vedrà anche un vicino oggetto ripetuto tante volte per il polyhedron, quant' egli ha lati.

Così possono le immagini degli oggetti esfere moltiplicate in una camera ofcura , con mettere un polyhedron alla fua apertura, ed aggiungere una lente convella a una debita diftanza da effa.-E ciò in realià sa un apparenza vaghissima, se venga applicato un prisma così che i raggi colorati del Sole, rifratti da effo, fien ricevuti ful polyhedron : imperocché per cotal mezzo, faranno gittati fovra una caria o fopra un muro fi vicino in piccole macchie lucide, molto eccedenti la vivacità di qualunque pietra preciola ; e nel foco del polyhedron, dove i raggi si decussano ( imperocchè in questo esperimento son ricevuti sulla banda convessa) vi sarà una stella di un lume forprendente.

Se si dipingeranno delle immagini in colori a acqua, nelle arcole, o ne' piccioli quadrati di un polyedron, ed il vetro venga applicato all'apertera di una camera oscura, i raggi del Sole che passano per ello, porteran con sè le immagini, e le dipingeranno sull'opposto muro.

Quell'artilizio rallomiglia affai ad un altro, per il quale un'immagine fopra la carta vien gittata e dipinea fulla camera; il che fi fabagnando la carta con olio, e dittendendola hene fopra un telajo i pofcia applicandola all'apertura della camera oliotra così, che i raggi di una candela paffino per ella ful patyhedron. Vedi CAMENA.

Fare un' Anomorphofi, ad un'immagine deformata, la quale, per un Poly REDRON, o verso moltiplicatore apparirà regolare e sella. — Ad un' estremirà di una tavola

orizzontale ergete un'altra ad angoli retti, su cui fi possa disegnare una figura; e full' altra estremità ergete un' altra tavola, per servire quasi di fulcro o appoggio, movibile full' orizzontale. - Al futcre applicate un polyhedron plano convesto, che consti e. gr. di 24 triangoli piani; il polyhedron lia aggiustato in un tubo tiratojo, la di cui eftremità verso l'occhio abbia un' apertura picciolissima, ed un poco più in là che il foco. - Rimovete o siontanate il fulcro dall' altra tavola perpendicolare, sin che sia fuori della distanza del foco, e ciò vieppiù, quanto ha da esfere più grande l' immagine. - Davanti alla piccola apertura ponete una fiaccola; e disegnate le iuminose areole, projette dai lati del polyhedron, con una penna di lapis nero, sul piano verticale, o fovra una carra applicatavi.

In quefte diverfe arcole difegnate le diverfe partidi un'immagine, in coaffatto modo che, quando lien unite affeme, facciano un tutto, guardando d'ora in ora, e riguardando per il tubo, affine di condurre, correggere, ec. i colori, e vedere che le diverfe parti s'adatrino ed affortifano bene affeme.

L'intermedio spazio empitelo di qualfigure o disegni voi volete, facendo in maniera, che all'occhio nudo si mostri qualche apparenza differentissima da quella che si vuol che appaja per il polyhidon.

L'occhio guardando finalmente per la piccola apertura del tubo, vedrà come le diverfe parti ed i membri difiperfitra le areole porgeranno una continuata immagine, tutti gli fpaz i intermedi fva. > nindo. Vedi A NAMORINOSI.

POLYMYTHIA , nella Poefia, una -

moltiplicità di favole, in un Poema Epico o Dramatico; in vece della unità, o di una favola fola. Vedi FAVOLA, U-MITA', ec.

La Polymythia è un gran difetto. — Confiste nell'accozzare una moltitudine di azioni o favole distinte in un corpo complesso. Vedi Azione.

Una tal' opera vien paragonata dal P. Bossù alla Batrachomyomachia, o ad una delle savole d' Elopo: e tale sarebbe l'idea di una Theseide, di un' Heracleide, di un' Achilleide, o d' altri

una dene ravoire a Loopo : et a latobe l'idea di una Thefeide, di un' Heracleide, di un' Achilleide, o d' altri fimili Poemi, i quali comprendellero sutte le azioni di cocefii Eroi; in confronto dell' Iliade, o dell' Eneide. Vedi Enos, Epico, ec.

POLYNOMIE, o Multinomie radici, nella Matematica. Vedi Multinomio, e Radice. POLYOPTRUM\*, nell'Optica, un

vetro per lo quale gli oggetti appajono moltiplicati, ma impiccioliti. V.Moz-TIPLICAZIONE.

\* La parola è formata dal Greco nono, molti, e sarranas, io vedo.

Il polyoptrum differifce e nella struteura, e ne' fenomeni dagli ordinari vetri moltiplicanti, chiamati polyhedra. Vedi Polyhedron.

Coffracione del POLYOFTRUM. — În uverto, piano da ambedue le parti, A B. ( Tav. Optica, fig. 73.) e circa tre dira groffo, tagliate fuori de' fegmenti sferici, di diametro appena una quinta parte di un digito.

Se il verro allora fia rimosso o sioncanato dall'occhio, finché apprendiate tutte le cavitadi in un'occhiata, vedrese il medesimo oggetto, quasi per mezzo a tanti diversi verti concavi, quante vi fono cavitadi, e per tutto eccedentemente piccolo. Accomodate questo, come un vetres obbiectivo, in un tubo A B C D, la curi apertura A B è eguale al diametro del vetro, e l' altra C D eguale a quella di un vetro oculare, e.gr. la larghezza di un dito. La lunghezza del tubo A C debb'effere adactata all' oggettivo ed all' oculare, con la prova.

In GD allugate un verro oculare, od in fua vece un menifico, che abbia la difianza del fuo foco principale un poco più grande che la luaghezza del cubo: così che il punto da cui i raggi divergono dopo la rifrazione nel verro obbiettivo, fia nel foco.

Se adunque l'occhio s'applicherà vicino al verro oculare, un folo oggetto vedrasis ripetato tante volte quante vi fono cavitadi nel vetro obbiettivo, ma fempre con diminuzione.

POLYPETALUS \*, nella Boranica, un fiore che consta di diversi pesali o soglie. Vedi PETALA.

\* La parola viene da noau, molto, e

Le coperce o difese de fiori constano o di un solo continuato pitalon, donde e sono chiamati monopetali; o di diversi pezzi distinti; e però chiamati polypitali. Vedi Fiore, e Monopetalo.

I fiori polypetali fono o regolori, o

If for Polyperall regolari, fecondo alcani Botanici, fono o quelli che constano di due pezzi, come la cerciti, o di quattro, e però chiamati fori irr crost, come quelli dell' albero del pherofano; o di cioque, chiamati umbillifiri, come il finocchio; o di fei, come il giglio bianco, e però chiamati lillati, Vedi Ulurgilipera (ecc.)

Quelli che eccedono quelto numero,

POL 18

la qualifivoglia quantità eguale, o ineguale, formano una couva claffe di nepolypetati, chiamati rofact, o della fpezie di rofe; fra i quali fono annoverati utti quelli ditte, quattro, cinque o fel pezzi, i fracti de' quali differifcono tanto dagli altri, che richiedefi che fien diffinit da ella.

Tale è il fiore della piantaggine di acqua, il quale, tuttochè abbia folamente tre foglie, nulladimeno per la relazione del suo seme con quello de sapunculi, è posto in quest' ultima classe. - Tale pur è il fiore della cormentilla; che a cagion della differenza del suo frutto delle filique , o filicule de'fiori in croce, non può schierarsi fra esse .--Tale è anco il garofano, che quantunque confti di cioque pezzi, pure è esclu so dalla classe delle piante umbellifere, perchè il suo frutto non è diviso in due parti, - Tali finalmente sono i fiori-di alcuni ranunculi . ed anemoni . che quantunque abbiano fei petala, pur non producon mai frutti divisi in tre nicchi, come i liliacei; e perciò non poffono appartenere alla lero classe.

Fiori POLYPETALI irregolori, fono così detti dalla strana figura e disposizione de' loro petali, qual che si voglia numero ne abbiano.

Tali fono quelli in due pezzi, raffomiglianti a due-ferepoli, come nello fummesterno; o quelli dicinque pezzi zassomiglianti alle farsalle, comuni a tatte le piante leguminose.

POLYPTOTON, monumerte, nella Rettorica, una figura, in cui la stella parola ripetessi in disferenti cisi, generi o numeri, cioè, con disferenti terminazzioni. Vedi Figura.

Tale è quella di Cicerone, pro Arch.

Sed plini funt omnes libri, plenæ fapientum voces, plena exemplorum vetustas. Così Virgilio Æn. 1. 4. v. 28.

Littora littoribus contraria, fluclibus undas,

Imprecor, arma armis pugnent. —
POLYPUS, notheres, o returnis, nella
medicina, un carnofo tumore, od un'
eferefenza, provegnente ful di dentro
delle narici, che nuoce alla refpirazione ed alla favella; chiamato anche per
difinzione, polypus narium. Vedi Naso, Escrescorra, ec.

Il polypus forge per diverfe radici dall os cribrofum, e stagiò pendulo, alle volte dicendendo si na labbro; cresce parimeni verso all'indierro, così chiude il soro del palaro, con che l'aria e e la pituita van giù dal naso nella gola; e per tal mezzo strangola il paziente.

Egli ha il fuo nome dalla fua fomiglianza al pefce polypus; abbenchè alcuni ne dirivino il nome, dall' effere la fua foftanza fimite a quella del polypo; ed altri delle fue molte radici, ondemiglia si molti piedi del detto pefce.

Se egli non ha radici, od ha folamente una radice continuara, è chiamato faicomo, che è folianto un potypus che principia. Vedi Sancoma.

I polypi fi trovano principalmente nelle collinuzioni ferofulole, o cancrofe, ne' cafi di morbo venereo, d'ulcere, di ozene, ec. — Gli ufuali rimedi fono i cautici, le fomentazioni emollienii, l' eftirpazione, e le polveri, e le lozioni difleccative.

Por rus, si prende anco per una morbosa escrescenza nel cuore; costanta di una dura concrezione di sangue grumoso, ivi alluegato. Vedi Cuora.

Malpighi ci dà un accuratiffima de

féririone di questo potypo. Nel destro ventricolo del coure, egli offerva, estre coresto potypo d' ordinario più grande, e di colto più pallido, simile alla pituita, con stricte rossicee, o nericce; e che nel ventricolo finsitro egli è più piccolo più nero, e più denso. — Aggiugne, che pare ch' egli abbia quasi un organimo, e fomiglia ad una congrere di pellicule distese l'una sopra l'attra, le quai formano una fenzie di compagne entrossa.

I polypi trovanti spesso, all'aprirsi de' cadaveri di persone morte apopletiche; e sono indubitatamente bene spesso occasione di morti improvise. — Rare volte si scoprono, prima d'avere ucciso il

paziente.

É una controversia fra i medici, se i polypi sien producti qualche notahil tempo avanti, o pur sempre dopo la morte immediate. — M. Gould ha un discorso nelle Trans. Fitos, dove si studia di provare, che si producan inanzi.

Polyro di Polmoni. — Nelle Tresf, Filo Tri Davice di di un caso stravagante di un infermo, il qualetossi, e spuò si in varie volte diversi continal di apolysi di polmoni. — Preva no avere qualche organizzazione, ed crano tuti perfettamente simili. — Il paziente diceva, che quantunque non avessero vira, n'a vest spelle volte, schiacciandoli, spremuto dal corpo una materia tenace e viscofa.

Il Dottor Lifter offerva, che rai potypi fi formano ne' più rimoti e più profondi rami dell' afpera arreria, donde è difficiliffimo il fartii venir fu; — Il paziente dianzi mentovato, non li recava mai in bocca, fe non dopo un continuo toffire di mezzo giorno, e notte.

M. Buissiere offerva, che spesso ven-

gone con abbaglio prefi per pezzi de'vafi fanguigni, o de' polmoni.

POLYPYRENEI\*, fratti, nella Botanica, fono quelli che contengono diversi noccioli, o semi, Vedi Fautto.

\* Sono così chiameti dal Greco man, molti, e mopre, coccola, o nocciolo.

Vedi Polyspermo.

POLYSCOPIUM, un vetro che moltiplica, cioè che rappresenta un oggetto all'occhio, come se fosser molti: chiamato anche polyhedron. V. Polymedron.

POLYSP ASTON®, maloractros, nella Meccanica, è una macchina così denominata da Vitravio, e che costa d'un'aggregato di diverse carracole; ed il cui uso si è per alvare grandi pesi in picciol tempo Vedi Macciina.

\* La voce è Greca , da πολυ , multum , e σπαω , traho , q .d. che fi pud urare in molte maniere , per molti verfi.

La moltiplicazione delle carrucole nel patypi-gian è molto vantagginia : effendo dimoltraro nella Meccanica , che la forzarichielta per foftenere un pelo, col mezzo di un patypipina , è al pefo fleffo, come l'unirà al numero delle corte, o delle carrucole : quede corde, o taglie fupporendoli parallele l' une all'altre. Vedi CAR su COLA.

Quindi, ellendo dato il numero delle carracole, e la potenza il pero che larà per quel mezzo follenuto, facilmente troverafii; cioù con molriplicare la potenza per il pefo. E. gr. Supponste la potenza 3 o l'ibbre, ed il numero delle carracole 5, il pefo a cui foflenet bafterano, farà a 30 libbre.

In fimil modo, il numero delle carrucole essendo dato, infiem col peso sostenuto, la potenza si trova, con dividere il peso per lo numero delle carrucole : Così se il peso è 900 libbre, ed il numero delle carrucole 6, la potenza farà 150 libbre.

Dechales ofserva, che fi trova per esperienza, che un nomo mediocre, che flia meramente ful fuolo, leverà 150 libbre; ond'è che il medefimo uomo col mezzo di un poly spasson di 6 carrucole, farà capace di sostenere 900 libbre.

La potenza delle carrucole sempre eccedentemente cresce, coll' unire insieme diversi polyfpafti.

Trovare il numero delle carrucole delle quali ha a constare un polyspafina, per levar un peso dato con una data potenza. - Dividete il pelo per la potenza, il quoziente è il numero che fi cerca.

Supponete, e.gr. il pelo 600 libbre, e la potenza 150, le carrucole faranno 4; i cui diametri hanno de effere rutti eguali, supponendo due di esse di sopra, e due abbasso, movibili sopra i medesimi assi comuni.

POLYSPERMUS\*, πολυσπερικός, nella Boranica, si applica a quelle piante, che hanno più di quattro femi, fuccedenri ad ogni fiore, senza alcun certo ordine o numero. Vedi PIANTA.

\* La voce i formata dal Greco nono, molro, e supar, femenza.

M. Ray fa di queste una spezie diftinta d'erbe, chiamandole, herbæ femis ne nudo polyfperme , dove per femine nudo s'intendon que' femi, che non buttan via o depongono spontaneamente gl' involucri, od integumenti, ch' eglino hanno o par che abbiano, ma cascano, coperti, dalla madre pianra. V. Seme.

L' erbe polysperma si suddividuno in, 1. quelle che hanno un calice o perianthium, il quale consta, primo, o di tre foglie, ed un fiore tripetalo, come la

plantago aquatica , e la fagittaria , ambedue piante acquatiche, o di un fiere polypetalo, e'l calice che cafca con esso. come il chelidonium minus ; o che resta dopo che il fiore è caduto, come nell' hepatica mobilis. O in fecondo luogo. di cinque foglie, in alcune che cascano col fiore, come nel ranunculus; in altre perenni, come nell' helleborus niger fesulaceus, od annuali, come nel flos Adonis. În terzo luogo, di otto foglie, come la malva e l'alcea. In quarto luogo , di dicci foglie , come i caryophylli, la fragaria, il pentaphyllum, la rormentilla, l'argentina, l'althæa, e la pentaphylloides.

2. Quelle che non hanno calice, o perianthium ; come la clematitis, la filipendula, l'ulmaria, l' anemone nemorum, la pulsatilia, ec.

POLYSTYLE Colonnata, Vedi l'Articolo Colonnata.

POLYSYLLABICO Eco, è quello. che ripere molte fillabe o parole. Vedi

POLYSYLLABO \*, #>AUGUALaGos, nella Gramatica, una parola che costa di più che tre fillabe. Vedi PAROLA, e SILLABA.

\* La voce i compeffa dal Greco monto, molto, e ouxagn, fillaba.

Una parola di una fillaba è chiamata un monofillaba; una didue, un difillaba; una di tre, un trifillato; una di quattro, o. più, un polyfillabo. V . MONOSILLA BO, ec.

POLYSYNDETON , MOAUGUISTOF, nella Rettorica, una figura che confifte nella copia, od anche nella superfluità di congiunzioni copulative. Vedi Fieu-RA e CONGIUNZIONE.

Tale è , me prir ceteris , & colit , & ob. fervat, & diligit. Una figura contraria

POMquesta, è detta Afyndeton. Vedi Asyn-DETON.

POMATA, Pomatum, una composizione di pomi, con lardo, ed acqua rofa; che si usa per modo d' unguento in molte occasioni, particularmente per li mali della pelle, ciccioni, scabbie, ec. per ammorbidire le mani, lisciare la pelle, render fresca la carnagione, ec. Wedi UNGUENTO.

Questa composizione secondo l' uopo e ad arbitrio fi fa con gelfomini, naranci, giunchiglie, tuberose, ec. vale a dire, che la composizione si profuma coeli odori di questi fiori.

La miglior pomata dicefi che si prepara con graffo di capretto, con pomi, con fette di narancio, con una tazza di acqua rofa, e mezza di vino bianco, bolliti ecolati, e finalmente spruzzati con elio di mandorle dolci.

L'unguentum pometum , prescritto nel Dispensatorio del Collegio, consta di grasso di porco, grasso di pecora, di pomi, di acqua rofa, e radice d' atrepice, bolliti finchè i pomi fono molli ; il tutto fi cola, e profuma con olio di rhodium.

Il Dottor Quincy offerva che il pomo non ha alcun'importanza nella ricetta; e che l' ordinario pomatum venduto neli' officine non è che lardo ridorto in cremore, con acqua rofa, e con il profumo dell'odor di limone, di timo, o fimili.

POMEGA (12) Pomponiana , una delle 3 Ifole di Marsiglia, presso l'Isolad lf.

9 POMERANIA, Pomerania, Provincia d' Alemagna con titolo di Ducato ael Circolo della Saffonia Superiore, la quale confina al N. col mar Baltico, all' E. colla Pruffia, e la Polonia: af Scolla-Marca di Brandeburg, all' O. col Ducato di Meckelburg. Il fiume Viadro la divide in a parti, l'una delle quali è nominata Ulteriore, e l'altra Citeriore. Appartiene, parte al Re di Pruffia, e parte alla Svezia. V' è Stetino Porto di mare. appartenente alla Pruffia.

POMETO, Orchard nell' Inglese, un feminario o pianragione d' alberi fruttiferi; principalmente di pomi e peri. V.

Alberi da FRUTTO.

E' regola de' Giardinieri, che que' Pometi coteris paribus, i quale stanno espofti al Meriggio, al Libeccio, e allo Scillocco, difefi della Tramontana, e con terrene afinito e fondo, fieno ettimi per l' allignare, e l'avanzamento degli alberi. Vedi Plaga.

I.Pometi fi provvedono colla traspiansazione; di rado colla seminagione. V. PIANTARE, SEMINARIONE, SEMEN-ZAJO , ec.

La stagione per trapiantare i pomi ne' Pometi è ne' meli d' Ottobre e Novembre. Se le foglie non fono tutte via nel tempo, che si rimuovono cotali alberi, bisogna strapparle via. Bisogna perimente potarli. Si può traspiantare alberi ne' Pameté dopo tre anni d' innesto; e non bisogna metterli in minor distanza di otto canne, nè in maggiore diquattordicis E quanto più ricco e graffo è il terreno, tanto maggiore ha da effere la distanza.

Si trapiantano ortimamente e felicemente gli alber quande fono giovant: per alberi vecchi di diece o dodeci anni, fi dee cavare un fosso firetto, nel Novembre precedente, profundo abbastanza per incontrare le radici sparse in quella tale diffanza rutt' artorno all' albero, nella quale fi dee tagliat le radi-

POM 103 til pelle lopra il frutto. Vedi PIANTA.

ef. Nel fare il fusto bisogna tagliar netse le radici, e senza ammaccare o scheggiare la Correccia; e bisogna tornar ad empiere il fosfo. Ciò farà, che l' albero, rimosio che sia, tiri maggior nutrimento di quel che farebbe altrimenti, e così alligni meglio nella fua nuova manfione. Vedi TRASPIANTAMENTO, INOCULA-ZIONE . INNESTARE . ec.

I rami laterali di tutti gli alberi fruttiferi grandi da Pometo, bifogna tagliarli via . finchè l'albero fia giunto all' al sezza desid rata. Se l'albero ha da spargersi nella sua parte bassa, bisogna lasciarvene alcuni da ciascuna banda, in guifa tale, che vi si formi una spezie di bilancia. Per li primi tre anni almeno non bilogna che crescano grossi, e con testa folta ; si dee impedirlo, col tagliar via alcuni germoglj della parte di dentro, e quelli che crescono artraverso gli ani agl'altri, o che stanno peodenti. V. POTABE.

Se il terreno non è ricco abbastanza, bisogna ajutarlo e rimediarvi in due o tre anni ; aprendolo attorno all' albero, e nella parce esteriore della terra, che si scavò prima, quando vi fu messo 1' albero, e ternand lo, in un mese di temno, a riempire d'una convenevale composta o concime. Vedi Concima RE, Po-TARE, e MESCUGLIO.

POMI, Poma. Vedi l' Art. FRUT-TO , SIDRO, SEMINARIO, ec.

Poms Nani. Vedi NANO.

Pono d' Adamo, pomum Adami. Vedi POMUM.

POMIFERE \* , nella Boranica , un neme dato a quelle piante, che hanno un frutto grande, e coperto di una dura feerza o pelle; con ciò fi diftinguono dalle baccifere, che hanno folo una fos-

Chamb. Tom. XV.

\* La voce è Latina , da pomum , pomo.

e BACCIFERO.

e foro , portare.

Le piante pomifere hanno un fiote nudo monoperalo, diviso in cinque partizioni, e che viene fulla cima del frutto che gli succede. Sono divise in

1. Capreolate, o quelle che ferpeggiano lungo il terreno , ec. per via di certi. tenerumi, o pipite, che i Latini chiaman capreoli : come la cucurbita, il mellone, il cocomero, la balfamina, l'anguria . e la colocynihis. V. CAPREOLI.

2. Senza capreoli, o tenerumi: como la cucurbità clypeata, o il melo cepò clypeiformis. V. Albero, Frutto, ec.

POMICE, pietra, una spezie di pietra spungiosa, porosissima, e friabile, Vedi PIETRA.

I Naturalisti non son d'accordo intorno alla natura ed all'origine della pomice. - Alcuni la considerano come pezzi di rupe , o rocca mezzo abbruciati e calcinati, gittati o vomitati nelle eruzioni de' vulcani , particolarmento dell' Etna, e del Vesuvio, nel mare; o che , con esser ivi dilavati con acqua falía, depongono il nero colore, che l' impressione de fuochi forterranei avez dato loro: ficche tal pietra diventa bianchiccia, o talor anco grigia, secondo che ha fluttuato più o meno nel mare.

Il Dottor Woodward confidera la pomice come una forta dicenere ; ed afferma, che ella trovafi folo, o dove fone state anticamente delle fucine di metalli , o vicino a qualche volcano , o montagna ardente.

Altri Autori vogliono che la pomice forga dal fondo del mare ; donde la fappongone diffaccata per li fuochi forten she quegli Autori, che hanno favorito fifitta opinione, noveraffero l'Alcionia fin quei corpi, che addimandavano pomici così formate: ed il gran Teofrafto è fitto a grandifisimo torto accagionato, cenfurato dell' errore, e sbaglio medefimo, tuttochè realmente non ne fia nemmen per ombra colpevole. Veggafi Hill, Theofraftas, pag. 48.

Hannovi delle intere montagne nel Principato di Hesse, le quali fono composte di rupi di pietra pomice, siccome viene volgarmente afferito. E'questa una pietra fpungofa,e cavernofa di un color grigio, e grandemente affomigliantefi nell' efterna mostra, ed apparenza alle pomici; main efaminandola, viene a toccarfi con mano, efsere una differentif. fima , e tutt' alera fostanza , ne vi ha la menomissima ragione, o fondamento per supporre, che questa debba la apparenza prefente all'azione del fuoco: come le pomici comuni scagliare, e vomitate fuori delle montagne ardenti, e dai Vulcani, le quali ne hanno indubitatiffimamente bisogno. Egli fi è sommamente, ed indispensabilmente necessario per trattare accuratamente, ed a dovere della natura, ed indole della pietra pomice, il distinguere rettamente fra quefte pierre, e quelle tali, le quali sono flate abbrugiate nello flato loro fpungofo. Eppure questa indispensabilissima diligenza viene universalmente trascurata, ed avuta in noncale, e queste pietre vengono denominare pomici di pari, che le altre, e viene con imperdonabile errore I supposto, che sieno tutte di un' origine medelima.

POMOLO, nel Maneggio, è un spezzo di ottone, o d'altra materia sulla Chamb. Tops. XV. fommità e nel mezzo della fella, a cui s'attaccano le fonde, gli slassili, ec. V. Sella.

Pomoto, è anco una palla rotonda d'argento, d'acciajo, ec. fissata all'estremità della guardia di una spada: per servire, in qualche parte di contrapeso.

Balzac osferva, che esistono ancora alcune Carre, e Privivilegi accordati da Carlo Magno, e suggellati col pemoto della sua spada, li quali ordinariamente egli promette di sostenere e difendere colla medessa sua Vedi Siglia. Segnatura, ec.

POMPA, cofa propriadelle pubblicchedimoftrazioni, fatte per magnificenza egrandezza, si nelle cofe liete, si nelle mefte; come apparati, comitive, livree, e fimili. Vedi Cavalcata, e Circo.

POMPHOLYX \*, mumphas, nella Farmacia , una forta di fore metallico, cioè una folfanza bianca, leggiera e friabile, che trovali aderescente al coperchio de 'crogiuoli, o de' fonelli, over è iliquefatto il rame colla pietra calaminare, per fare l'ottone. Vedi OTTONE, Ca-LARINA, example.

\*La voce è Greca, e letteralmente fignifica una bollicella che fassi sull'acqua.

Stimali deterliva e deliccativa, abbeache li applichi folo esternamente; ed è molto in uso nelle varie spezie di febbriama la sua violenza richiede che si adoperi con moltacautela.

Gli speziali qualche volta la chiamano nil, o nihili album, ed alle volte tutta bianca, a causa della sua simiglianza alla tuzia nella virtà. Vedi Tuzia.

POMUM Adami, nell' Anatomia, una protuberanza nella parte dinanzi della gola. Vedi Gola: Alcuni s' immaginano, che sia così chiamata per una strana cagione; cioè perchè un pezzo del victato pomo,che Adamo mangiò, fermossi nel passaggio delle fauci, e su l'occasson di tal protu beranza.

In realtà, egli non è altro che la parte convella della prima cartilagine della lasinge chiamata feutiformis. Vedi LARIN-GE, e Scutiformis.

PONDERARE, ne nostri costumi antichi, è un metodo di curate i fanciuli ammalati,col pefarif iulla tomba di qualehe Santo; mettendo nel bacino della bilancia per contrapefo, del denaro, del pane, od altra cola, che i genitori eran in grado di offerire a Dio, ai Santi, od alla Chiefa.

Ma una somma di denaro avea sempre da sar patte del contrapeso. — Ad sepulcrum sandi nummo se ponderabat.

3 PONDICHENY, O PONTINEREN, Ponticetium, citici grande, bella, e forte dell'Indie Orientali, folla coffa di Commandel, di qua dal Gange, la quale è munita di un buon forte. Qui la Compagnia Francele dell'Indie Orientali habilito un commercio alfa florido. Fa prefa dagli Olandefi nel 16 33; e da loro refitività nella pace di Riivitke. E.I è abitata, dagl' Indiani, e dagli Europei. Long. 98, 7-141; 11, 15, 6, 13.

PONDUS, nelle memorie, o regifiri antichi, dinota un tributo pagato al Rè, secondo il peso delle mercanzie.

Pondus Regis, il peso che serve di notma, unicamente assegnato dal Resed è quello che in oggi noi chiamiamo Troymeigt. Vodi Thor-whist.

Ad Pondusomnium. Vedi P Art. Ad. Temperamentum ad Pondus. Vedi TEMPERAMENTUM, PONE per vadium, è un mandato, in Inghiltetra, che comanda allo Sceriffo di prendere sicurtà di uno per la di lui compatsa un giorno assegnato. Vedi Sicurta, Vadimonium, ec.

Pons, semplicemente, è un mandato, mediante il quale una causa, che pende no! Contado, od in altra Curia infetiore, viene rimossa e portata alla Curia delle Cause Comuni, o talvolia al Banco del Re. Vedi Seritto, Corte, e.c.

FONENDO, nella Legge Inglefe.

Non Ponen no in nififi, v Juranis, un
mandatoche fi concede in diverte occafioni a certe persone per cientarle dal
fervite nelle Assie, e motivo di
Giurati; come sarebbe, a motivo di
vecchiaja, di patente d'esenzione, o
simili. Vedi Jura, cc.

PONENTE. Vedil'Articolo Occi-

PONS Varadi, o Varadii, e Poss Carabri, nell' Anatomia, la parte superiore d'un dutto nel terzo ventricole del cervello, fituato nel cercbellum, e che mena all' infondibulum. Veli Tar-Anat. ( Ofteol ) 6g. 5. lit gg. Vedi anco Cenvello, Ventricolo, Infundisutum, ec.

É così chiamato dal suo scopritere, Varolius, medico Italiano, il quale siorì nell' Università di Padoa verso l'anno 4572.

PONTAGIUM, una contribuzione, per lo mantenimento, ristoro, e tisabbricamento de' ponri. Vedi PONTE.

Questo era anticamente uno de' tre generali aggravi o tasse nazionali, dacui niuna persona di qualunque grado era esentata.

Le tre cose chiamate Trinoda necessitas, donde, come logulfo dice, Nulli pos Junt lazari, erano, l'espedizione alle guerre, la fabbrica de castelli, ed il rifloro o lavoro de ponti. Vedi TRI-BODA.

Seideno, nelle fue nore sopra Eadmeo, efferta, che ne quidem Epifeopi, Aibetes & Monschi immunes trans. — E Matt. Paris aggiugne, anno 1244, che in cutte le grazie o privilegi fatti a' Monasteri, queste trecose erano sempre eccettuate, pero bon pubblico, cla affinche si sossi emilio.

J PONT-A MUSSON, Maffiopoam, cità bella, considerabile di Francia, enla Lorena, col titolo di Marchefato, ed un'luverità fondata nel 1572 di Carlo III. Duca di Lorena. La Mofella divide la città in 2 parti, l'una delle qualit della Diocefi di Toni, e l' altra della Diocefi di Meza. Giovanni Barciai poeta molto celebre era natio di quefta Città. Ella è difeofta 5 leghe al N. O da Nanoy, 5 al S. O. da Metz, 70 all' E. da Parigi. long. 23, 41, latitud. 48, 18,

¶ Pont Arlier, Pons-Elaveris, città di Francia nella Franca Contea, ful Doux, vicino al monte Jura, con un buon Caftello: questo è un passo comodo per andare agli Svizzeri.

. ¶ PONT AUDEMER, Pons-Audomari, città di Francia nella Normandia, nella Diocefi di Lifieux, la quale è cinta di mura, ed è Giuata ful fiume Rille, 10 leghe diffante all'O. da Rouen, 7 al N. E. da Lifieux, 34 al N. O. da Parigi. Jong. 18. 16. lat. 49. 22.

PONT-BEAUVISIN, Pons Bellovieinus, città alle frontiere della Savoja, fai fame Guier, poco difcosta dal Rodano, della quale la merà appartiene alghamb. Tom. XV. la Corona di Francia, ell'altra metà al Re di Sardegna.

9 PONT-DE-CR. Pons Seit, citrà di Francia nell' Angiò, fulla Loira, laquale ha un castello, ed un ponte molto frequentato, memorabile per la rotta dell' Efercito di Maria de' Medici nel 1620. Ell' è distante una lega da Angers, 71 al S. O. da Parigi. long. 17.4.

FONTE, un edificio o di pietra, o di legno, che consta di uno o più archi, eretto sopra un sume, un eanale, ec. per comodo di traversare, o passare da una banda o riva all' altra. V. Fiums, Arco, ec.

Un ponte si può considerare come una strada sopra l'acqua. Vedi STRADA.

Faffi Giano, da alcuni eruditi Autoti, il primo inventore de' ponts, egualmente che de vaícelli, e delle curone; la lor ragione fi è, perché in diverfe antiche monete Grech Sciliane ed Italiane, vi fono rapprefentati da una parte un Giano con due facce, e dall' altrà un ponts, ed una corona, o du n vascello.

Le partidi un peute (sono i prisfirosi), ombi, o grante, (pliz in Latino); gli archi, il parimento, o lafticiaco, o fa la fizada per li cartiggi e belliami; le fisorida de da ciafcuna banda per li pedoni; il parapetto o rialto delle fisonde, che fierra utti il ponte il sinachti: e i follegni, ole bafi appie degli archi, e fulle rive. Vedi Prize, A accu, ec.

I pont sono que dificio difficile da efeguire, per cagion de sondamenti, che
non si possono gistare senza grande incomodo, e de lavori di muro sott'acqua.
Le prime regole ed instruzioni intorno
alla s. bbrica de ponti, ci son date da Leon
Battisla Alberti, Archis. L. 2. Altrefor

N

tria ne faron infegnate da Palladio, L. 3. da Serlio, L. 3. c. 4. e di Scamozzi, I. 5. le quali tutre ha raccolte Blondel Court d'Archit. P. 5. l. 1. p. 6.39. frq. Le migliori di queste regole fron date anco da Goldman, Bratwaff, 1. 4. c. 4. p. 134. e da Hawkimoor, Ilift. del ponte di Lond. p. 26. M. Gautier ha feitra un' Opera fopra i possi antichi e moderzi, Twii da pont. P. Arigi 171/6. P. Arigi 171/6.

PON

Le condizioni richieste ne' ponti sono, che sien ben disegnati, comodi, durevoli, e convenienremente decorari, o adornati. - I riloni . o le pile de' ponti di pierra devono effere eguili in numero. affinche vi fia un arco nel mezzo, dove d' ordinario la corrente è più sorte. La loro groffezza non ha da esfere minore di una festa parte del tratto, o vano dell' arco, nè più di una quinta. Sono d'ordinario guardati in fronte con uno sperone, per rompere la forza della corrente; quantunque quella difefa fia alle velte fatta semicirculare: ne'ponti antichi, ell' è sempre un angolo retto, che ha il vantaggio d'effere più torte e più durevoleche gli acuti. I più forti archi fono quelli, la cui curvarura è un intero femicircolo. - Quanto alle bande o parapetti, l' altezza, gli ornamenti , e fimili cole, lasciansi alla discrezione ed al buon gusto del Fabbriciere .- Soglionsi far da alcuni delle quetele, perchè delle proporzioni delle più essenziali parti de' ponti non si son date per anche ragioni dimostrative: e per una gran parte si lascia tuttora regolarle all' arbitrio, e alla discrezione di chi l' erge, secondo le circostanze, il difegno, il luogo, la grandezza, ec. del destinaro edifizio. M. Gautier desidererebbe , siccome egli dise, che qualche valeute matematico prendelle in confiderazione la firtuttora e for proporzioni de' ponti, affine di recar la cofe a maggiore certezza e precifione, fondandoli full' invariabile verità geometrica. Non so qual cofa di quella natura è flata tentata dal Sig. de la Hire, nelle Mem. dell' Ac. Reste delle Scienzy, an 1712. p. 70. e dal Marchefe de l'Hopital, negli Ad. Erud. Lipf. 1695.p. 56.

La larghezza di un pante, fecondo Bartifla Alberti, debb' effre la flesse che quella della strada maestra, che metre capo in esto: a larghezza de' pi-loni debb' essere un cerzo dell'aperture degli archi: gli iperoni una metà della larghezza de piioni, e giugnere al di fopra della maggior' altezza, a cui mai ascenda l'acque della maggior' altezza, a cui mai ascenda l'acque.

Ne' pont d' Avignon, S. Elprit, e Lione, vi è questio di norabile, che non fono diritti, spezialmente i due primi, ma piegati o inclinati, avendo un angolo, la cui convellità è volta verso la corrente, per romperne la forza il ponte il S. Esprit, osserva il Dr. Rubinion, ch' è piegato od archeggiaro in più luoghi, facendo avgoli ineguali, spezialmente in quelle parti duve il corso è più forte. Il gran pilone nel mezzo del poste di Londra, dicesi, che sosse destinata a macchina, in vece di fare un angolo, come ne' fopramentovazi ponti.

Il famolo pont di Rialto in Vinegia, è compollo di un lolo arco, e alquanto fishiacetato o baffo, anti che nòt egli palfa per un capo d opera dell'arte; ed é flato fishiricto nel 1531, fold dilegno di Michel Angiolo: Il tratto dell'arco è 95 piedi, e la fiua alteraza fupra dell'acqua fol 23 piedi. Wn arco folo nella Città di Munfter nella Bothnia, molto più ardito che quel-Io di Rialto in Vinegia. Ma questi sono un nonnulla, a petto a un ponte nella China, fabbricato da una montagna all' altra, di un folo arco, 400 cubiti lungo, e 500 cubiti alto ; ond' ei fi chia ma il ponte volante ; una figura di esso ci si è data nelle Tranf. Filof. Kirchero parla di un ponte neil' iftello paele, 360 pertiche lungo fenza alcun arco; fostenuto foltanto da 100 pilastri.

Per afficurare i piloni de' ponti, qualchevolta si diminuisce a bello studio la corrente del fiume, o allungando il fuo corfo, con farlo più tortuofo ( metodo alle volce ufaco dagli antichi per renderei loro fiumi navigabili); o con inrafa re il fondo di un bume rapido con file di pali, con pile, e fecche, che rompono il corfo.

I piloni di un ponte sempre diminuikono il letto di un fiume ; supponete questa diminuzione un quinto, ne seguirà, che in caso d'inondazioni il letto si deprima, os avvalli un quinto più d'innanzi, poiché l'acque guadagnano in profondità quello che hanno perduto in larghezza. Aggiugnete, che rimanendo la quantità dell' acqua sempre la stessa, pafferà con velocità più grande di un quinto nel luogo dov'è tale ristringimento: il che tutto confluisce a mangiar via i fondamenti. Il corfo o canale cosi accresciuto di velocità , si porterà via i fassi e le pietre, che prima non si moveano, Vedi Fiums.

I fondamenti de' ponti si han da gitcare nella stagione dell'anno che l' acque son più basse, come in Autunno; e ' fe il fondo è faffoso, o di rupe, di ghiaja dura, o petrofo, le prime pietre del fon-Chamb. Tom, XV.

damento si deon mettere a raso terreno. fenza scavare più a fondo; ma se il suolo è arena motle, o ghiaja leggiera, farà necessario divertir l'acqua, e cavare finche giungete a un fondo faldo; almeno, fe ciò non può farfi, parte dell'acqua fi dee portar via, ed il reito tenerfi fecco e palificato : quel lato del fiume dove avere da lavorare convien chinderlo con cationi, ed argini, o fostegni, e la corrente debb' effer libera dall'altra banda. Vedi Fondamento. Le regole e direzioni di Palladio fono, prima, far feelta di quel luogo in un fiume che ha la mino profondità d'acqua, e dove il fondo è eguale e faldo, spezialmente di roccao di fatfo e ghiaja forte; in fecondo luogo, schivare que' siti dove vi sono voragini, o gorghi, o vortici, e dove il fondo è di tenera fabbia, o ghiaja leggiera; conciossiachè tali materie facilmente fon portate via dalla violenza dell' acqua, che col tempoaltera il letto del fiume, e scuote il fondamento de' piloni ; in terzo luogo, piantarli fovra una parte del fiume diritta, poiche altrimenti le volte e gli sporgimenti venendo col tempo corrofi e mangiati, il ponte è in pericolo di restarne isolato; oltre l' eller loggetto a colmarli, od empierli di melma, e d'altre materie che d'ordinario fi raccolgono nelle volte de fiu mi.

I Ponti sono o fabbricati di pietra. o di legname, sucondo che vi è il comodo, o l'abbondanza di un materiale o dell' altro nel luogo.

Ponti di pietra, sono composti di pi-Ioni, d'archi, e loro fostegni fatti di pietra tagliata, alle volte pure framischiandovi del mattone; come il ponte di Tolofa, i plinti del quale fono di pietra, come pure i pezzi degli archi, ed alcuni corsi divisori, e sporti; ma il resto, come gli archi, i muri, i sostegni, di pietra cotta.

Ponti di Ligno, chiamati da' Latini , pontes fublicii , constano di travi, ed impostature sostenute da basi ben legate e ramponate ailieme.

Sturmio ha una Differnazione fopra la ftruttura di un sonte di legno : Difo. de ponte fablicio. Francof. 1709.

PONTE di giunchi, fi fa di grandi fasci e intrecciature di giunchi, i quai crescono ne' luoghi melmosi o di palude; e questi fasci si cuoprono con ravole. Servono tai ponti per traversare un terrene, che è fangoso, paludoso, o marcio.

I Romani avean pure una spezie di ponti subiranei, fatti da' foldati, con battelli, e qualche volta con botti, con facchi di cuojo, e sin con vesciche di animali b vini gonfiare, ed actaceste infieme, chiamate Afcogefri. Pitifc. L. Ant. T. 2. voc. Pontes. Da Cange Glo.'s. Lat T. 1. pag. 350. M. Courlet dà la Arustura di un ponte portagile 200 piedi lungo, che facilmente si dispiega, o distacca, e di nuovo si meste assieme; e che quaranta nomini posson portare. Vid. Du Hamel H. R. Reg Acad. Scien. 1. 3. fed. 3. c. 4. p. 273.

Frezier parla di una maravigliosa sor. ta di ponte ad Apurima in Lima, fatto di corde, formate della fcorza di un albero. Vedi Freziet, Viaggi del mare del Sud , p. 184.

PONTI Penduli , o fospefi , chiamati anco Filosofici, sono quelli che non vengon sostenuti con pilastri, o con pali, ma stanno pendenti e liberi nell' aria, reggendo foltanto ai due eftremi, o nelle bali. - Elempj di tai ponti ci vengon dari da Palladio, e da altri .- Vid Vod gels Modern. Bau kunft. Tab. 26. feq. Wolf. L. Math. p. 277. voc. Brucke. Kirch. Mund. Subter. lib. 1. c. 3. T. 1. p. 14.

Il Dr. Wallis dà il difegno di un ponte di legno 70 piedi lungo, senza pilastri, che può esfere usile in alcuni luoghi, dove non si può ergere comodamente pilaitri. Tranf Filof. n. 163 II Dr. Plott ei assicura che vi su anticamente un ponte grande sopra la sossa del Castello a Tu bury nella provincia di Stafford, fatio di pezzi di legno non molto più lunghi di una canna, e pure non fostenuto di fotto con pilastri. o con volte, od altro genere di fostegno. Ved. Plot . Nat. H ft. Strafford c.9 5 88.

PONTE Livatojo , Pons fubdud rius, è quello che si fa arrenere e si tien saldo. fols:nense ad una banda, con gangheri. perni, e arpioni; così che l'altra estremità si poda sollevare; nel qual caso il pente ila eretto, e non attraverso calato. a fine d'impedire il passaggio di una foila, o fimili.

Ve ne sono degli altri fatti, per ritirath indietro , affine d'impedire il palfaggio; e da poterfi sospignete al suo luogo di nuovo, per dare un patlaggio. Ed altri, che s'aprono nel mezzo; mezza di cui parte fi volta a una banda, e l'altra all'altra; tiunendofi di nuovo a piacere : ma tali penti hanno quest' incomodo, che una meià d'essi resta dalla parte dell' inimico.

Il Marchese de l'Hopital ha data la costruzione di una curva, in cui un peso fatà sempre un contrabilancio, o contrapelo ad un ponte levatojo; ed il giovane Bernoulli ha moftraro, ch'efla non, è altro che la cicloide. - Vid. Ad. Er. Lipf. ann. 1695. p. 56. feq.

Ponte Volanie, o Pons Dudarius, un' appellazione data a un ponte fatto di cavoloni, di battelli di cuojo, di travi cavate, di botti; il tutto girtato fovra un fiume; connetto, e coperto con tavole per lo paflaggio di un efercito.

PONTE Volante, più particolarmenre dinota no pente composto di uno o due battelli uniti asseme per mezzo di un fuolo o tavolato, e cerchiati o chiufi da una spezie di sponde o balaustri, con uno o più alberi, a cui è arraccara una gomena, fostenuta di distanza in distanza da battelli, ed estesa fin ad un' ancora, a cui l'altro capo è attaccato. Col qual ingegno, il ponte diventa movibile, come un pendulo, da una banda all' altra del fiume, fenza altro ajuro, che di un timone che lo dirige. - Tali ponsi alle volte constano di due piani, per più presto far passare un gran numero d'uomini : od acciocchè nel medelimo tempo paffi e infanteria e cavalleria.

Powie Volonte, o Flumante, è un ponce d'ordinario fatto di due piccioli ponti, meffi uno fopra l'altro, in ral maniera, che quel di fopra li diftende e fecree, coll'alguo di certe correnti per via di carracole posse lungo i lati del ponte di fotto, che lo spingono innanzi sinche la sua estremità tocca il lungo, su cui si vuole che il ferno.

Quando questi due ponti sono ficile portatifinal altoro piena lunghezza, cosi che i due estremi di mezzo si uniscono, non kanno da essere lunghi più di quattro ocinquemistre di opiedi, perche se sono più lunghi, si spezzano. Il sono uso priscipale a per sosprendere le opere esteriori, od i posti che banno soltanto de s'ossi firetti.

Nelle Memorie dell' Ac. Reale del-

le Scienze, troviamo un nuovo artifizio di un pontestatuante, che da se buctasi sin sull'altra banda del canale. — Vid. His. Acad. Roy. Scienc. an. 1713. p. 104.

PONTE di Comunicazione, è un pontafatto fopra un fiume; per cui due eferciti, o due Forti, separati per mezzo di un fiume, hanno una libera comunicazione l'un coll'altro.

Ponti di Battelli, fono fatti o di battel. li dirame, e di battelli di legno, faldati con paletti odincore; e coperti, o intavolati con affi. Vedi Battello.

Una delle più notabili gelle di Giulio Cefate, fu quella di fare l'pediramente un pant di battelli foppa il Reno: Gli eferciri moderni portano battelli di rame, chiamati pontani, per avetti alle mani da farne panti: Diverfi di quefti, congiungendoli lato a lato, finche giungono a traverfo del fiume, e le tavole palte fovra d'efsi, rendono la marcia piana e facile alla gence Vedi DONYONE.

Vi sono de' bei ponti di battelli a Beaucaire, eda Ro e, che si alzano, e si abbassano coll' acqua; non ostarre, quello in Siviglia dicesi che li oltrepassi tutti due.

Il pont di suttill a Ronno, fabbricas to in lougo del medito pont di pierra cretto ivi da' Romani, è rapprefentato da un modeno Scritture, come un miracolo del nollro Secolo ; egli fempre fluttuat; es' alta, es' abbiatia colta mendio il fluttuat; es' alta, es' abbiatia colta men en longo, ed è l'acque della terra empiono il flutme: egli è quafi 500 came longo, ed è l'afticato di pierra come le fitade: carriaggi con grandifami ped i vipafian forpa facilmente, egli uomisă ed i cavalli con ficurezza, abbenchê nos, vi fieno fipode dall'una mano e dalle

fizta ottenuto delle esenzioni da fimi.

gliante carico. (a)

La structura dei ponti degli Antichi Romani più acconciamente, ed efattamente che da qualfivoglia Autore, viene descritta da Monsieur Bergier. Erano questi composti di pila, o pilastri ; di fornices , od arcate ; di fublices, o palizzate ; di pavimenta, od argini, le tirade fops' elli per i carriaggi, e fomiglianti; in cadaun lato de le medefime eranvi piantati decurforia, o marciapiedi, come acconcilli:namente addimandanli i Toscani, che rimanevansi alle due fiancare del pavimento del ponte alquanto più alti del rimanente della strada, o pavimento medefimo per coloro, che camminano a piedi, e chevenivano separati da elfa per mezzo d' una sponda, sponda ed alcuna fiara rimanevano ben anche coperti dalla parte di sopra, per difendere i palleggieri dalle pingge, come appunto vedevafi nel Ponte Elio. Veggali Bergier, H floire des Chemins , Iftoria delle Strade, lib. 4. Sezione 35. 5. 1. 10 . 11. Paife. Lex. Antig. Tom. 2. pag. 460. in voce Pontes.

"Il Ponte di Trajano fopra il Danabio eral a più fiotuofa, e magnifica opera di quello genere, che folfe nel Mondo. (i) Venne un tal gonte fiatto innalzare da quello grandel Imperadore per comodo di fipedire dei foccoff alle Romane Legioni dall' altra parte del Danabio medefimo, in evento, che quefle venitlero all' improvifo, ed in un fubiro inveltite, ed arraccate dal Daci, ma que-

(a) Bingham delle Origini Ecclef-L 5sop- 3, 5, 9. Veg. l' Anticolo Pontaggio. (b) Duo. Lib. 68, pag. 776. Bergier, Lib. 4. 5 ctione 38, 5, 8. Cafal. de Urb. & Imper. Roman, Splendors Pars 1. cap. 15.

fo veramente fovrano ponte venne fat: to demolire dal suo successore Adriano per timore, che i barbari foverchiando le guardie, che stavansi a difesa di quell lo fi roversciaffero per mezzo fimiglian. te nella Mesia, e quivi tagliaffero a pezzi le guarnigioni : o piuttofto, ficcome certuni fannost a credere, per una spezie d' invidia, come colui, che era fuor di speranza d' arrivar giammai a fare una cola, che giungesse ad uguagli. arla. Le rovine di questo sontuofissimo ponte fono tuttora vedute nel bel mezzo del Danubio in vicinanza della Città di Werhel nell' Ungheria. (c) Era questo ponte composto di venti archi, od arcare, cadauna delle quali aveva dall' uno all' altro pilaftro uno fpazio, o tratto di centocinquanta piedi, e cento cinquanta piedi. Tutta la sua lunghezza era di fette stadi ( uno stadio è l' ottava parte d' un miglio. Il Traduttore, ) che viene ad effere una lunghezza quattro volte maggiore di quella del gran ponte di-Londra. (3)

Gli Architecti moderai banno affolotamente perduto le tracce; né fanno comprendere, come eller portifero planrati i fondamenti di pone fiffatto in un fameccai vallo, e cosi rapido, e che ha un canale così profando, come fi è appunto il Danwhio. Va immegianadofi lo-Seamozzi, come ett giuoco torra, che fi fume folfe divagno fuori del fuo corfo. Xa fembra veracemente impossibile il dare una diversione delle fue acque al' Danubio. Fasti quello Scrittora e con-

Lipf, de Magnif. Roman. Lib. 3. pag. 306. (c) Pitrife. Loco citato, pag. 464. (d) Haw-kim. Hift. London Bridge 3 Ifloria dela Ponte di Londra, pagg. 29. 30, getturare, che la scelta fosse fatta d'alcune corte piegature del fiume, ove egli viene a formare una spezie di penisola, è che quivi foile tagliato in croce un canale, che venisse ad incrociare l'istmo, o collo della medefima, pel quale il fiume prendelle il suo corso; di maniera cale che il ponte venisse sabbricato sopra il terreno asciutto; e che quando la fabbrica fosse terminata intieramente, il fiume foffe ricondutto nel fuo antico letto, o canale. Veggafi liem cap. 30.

In Francia il Ponte di Garde è veramente un lavoro affai superbo, ma ar. ditiffimo; avvegnaché i pilastroni non fieno più groffi di foli tredici piedi . e malgrado ciò fervono a fostentare un'immento carico, o peto di un' arcata a tre doppj, o triplicata, e servono di pari ad unire, e congiungere due monsi. Questo ponie è composto di tre parri l'uno fopra l'altro, il più alto, o superiore de' quali è un'acquidotto. Veggafi Bergier, Lib. 4. Sezione 57. S. 2.

Il ponte d' Avignone fu principiato negli anni di nostra Redenzione 1176. e venne compiuso l'anno 1188, e quefto confifte di diciotto arcase, che vengono a misurare a capello il lunghissimo tratto di mille trecento quaranta patfi di lunghezza, od intorno a cinquecento fadomi (mifura di fei piedi ). Varie delle fue arcare fono state demolite dai ghise cì, di modo che di prefente non è in piedi, che una parte del ponte me-

delimo.

Il Ponte di San Spirito è il ponte più dilicato,e più temerario, che veggiafi in Francia, effendo composto di diciannove grandi arcate, oltre feste altri archi più piccioli, le aperture delle arcate medefime essendo dell' ampiezza dei quindici ai venti fadomi Inglesi, che vengono a fare la lunghez za del ponte all'insà di quattrocento Fadomi. Veg. Hiwk/man , lib. cit. pag. 34. 35.

Il Ponte di Trajano in Salamanca foi pra il fiume Formus, che dal volgo ignorante vien attribuito ai Giganri, e da alcuni ad Ercole, apparisce piutiosto un' Opera degli Antichi Romani, suttochè fiamo affatto allo fcuro non meno del quando, che da chi fosse fabbricato, ed innalzato. Quelto stello ponte però fu riparato, e rimello in buon effere dall' Imperador Trajano, la denominazione del quale continua a ritenere anche ai di nostri. Quetto ponte è lungo mille cinquecenro piedi, ed è composto di venzei arcate, ciascheduna delle quali è ampia sertantadue piedi; ed i pilastri. che le fostentano, sono della grossezza di ventitre piedi, e sono alli dugento piedi. Veggali Bergier , lib. 4. Sez. 38. 6. 2. Pitife lib. citato pag. 464. In Inghilterra trovansi, il Ponte di Londra, il Ponte di York, l'arco maestro del quale trovantesi nel mezzo è d' ottantadae piedi e mezzo di chiata .e netta ampiezza, e del 'altezza di venzette piedi. Il ponte di Rochester è sabbricaro sul medefimo piede, e col medefimo stile di quello di Londra, ed è soltanto migliore, e più perfetto in quefto, che le arcate sono più ampie, e più. ariofe, e che sopr' ello non vi sono case. Questo è lungo cinquecento cinquanta piedi, ed è composto di undici arcate, la maggior delle quali è più groffa di cinquanta piedi. I ponti, che elistono in Durham, ed in Bishop. A wkland hanno degli archi, i maggiori de' quali fono dell'ampiezza chiara d'intorno a no-

vanta piedi. Il ponte di Beswick è ua

opera veramence maravigliofa, che veane cominciara forto il Regno della Regina Elifabetta: è compoite quello ponte di diciafferte accare, la matima delle quali è all'indo ettanta picil. Il ponte di Newcaffle, o Caffelnouvo, non ha guari fabbricato, ha un arco affai frelto di cento venti piedi di areachiara. Quello di Blenheim è compofto di tre arca te, la mafilma delle quali fi all'arga per lo fipazio di centun piedi, e mezzo. Veg. Hawbfana. Ilb. cit. pagg. 41, 42.

Il ponte più lungo, che trovifi in trutta i Inghitterra èquello, che efifte fopra il Trent in Burron, che fu fatto fabbritare da Bernado Abate di Burron nel Secolo duodecimo. Egli è turto comlimo, ed agiato, della lunghezza di mille cinquecenso quarantacinque piede de è compollo di trentaquattro arcate (a). Eppure quefto medefimo ponte è riputato cotto in rapporto al ponte di legno, che trovafi lopra il fiume Drave, il quale, fecondo il noftro Duttor Brown, è per lo meno della lunghezza di cinque migita (p).

Il ponce di Looda è composso di venti vedore, od arcare, diciannove delle quali sono aperre, ed una oscara, o murata. Quesso ponte è lungo novecento piedi, alto selfanta, e fercanataquattro largo, ed ha una tratta di ponte nel mezzo, edi ni cascheduna arcata un'apertura di quasi venti piedi (s). Vica quesso possenza di quasi venti piedi (s). Vica quesso poste fossenza di diciotto pi-

(a) Veggoß Plott. Isonia Naturale di Stasson, Cap. 9. 5.72. pag. 372. (b) Br.wm., Trav. Hung. Vraggio d'Ungbe via pag. 5. Plott, loco citato. (c) Veggoß Diamon View of London, cial Nuova Veduta di London, Stejione 7. Tom. laftroni, o dadi della groffezza dai trentaquattro ai venticinque piedi; di modo che la maffima ftrada, o varco dell'acqua allorchè il fluffo trovafi fopra lo flerifino è di quarrocento cinquanta piedi, vale a dire, appena la metà dell'ampiezza del Bume : e fotro gli flerilini il varco, o firada dell'acqua, viene ad effer ridortra a foli cento novanta quattro piedi. Così un fiume dell'ampiezza, o larghezza, o darea di novecento piedi, vien quivi ad effer forzato per un letto, e canale di cento novanta quattro piedi (d).

Il ponte di Londra venne alla bella prima fabbricato di legamea le lut tatto di rempo innaazi l'anno di noftra Redenzione 994. da un Collegio di Preti, al quale era toccaro il profetto dei barconi di paffaggio di Santa Maria Overy; evenne ritatzato, o piuttoflo intieramene te rifebbricato di legamen l'anno 1164. (2) Il ponte poi di pietra venne cominicato dal Re Arrigo II. l'anno 1176. e la condotto a termine fotto il Regno di Giovanni l'anno 1129. L'Architetto fa un Prete (ecolare appellato Pietro di Colechurh. (/)

Del carico di confervare questo ponte in buon estere, e de' suoi ripari, è assegnato un grossio calamente con grandissimo noncreo d' Ufizi, ed un' allai valla 
entrata in terrenti, e soniglianti. Gil
Ufiziali principali seno due Architetti
di Ponti, che in ciaschedun anno vengono eletti del corpo del matricolati,

poz. 790. (d) Hawkim. dove sopra pag. 9. (e) Veggos Stow, presso il libro initoleto come sopra, ciol Nuova veduta di Londra, Secione 7. pag. 790. (f) Hawki sman, dove sopra, pag. 6.

PON Veggafi Chamberl. Stato presente della Gran Bretagna , Par. 1. Lib. 3: cap. 10.

Dag. 271.

Viene asserito, che il fondamento di questo ponte trovisi in un fossice suolo paludofo, o melmofo. Afferifce Monfigur Stuw, che durante il tempo della fabbrica di questo ponte, il fiume venne voltato da Batterfea a Rotherhit;ma quella fua afferzione non vien fiancheggiata da alcuna autorità. Certuni fannoli ad immaginare, che il rigonfiamento dell' acque allora non alzavafi così alto nel ponte, siccome alzasi di presente, dalla qual cofa il lavoro farebbe venuto a rendersi assai più agevole. Comunque ciò fiafi, i pilaftroni vennero alzati fopra palizzate di legno cacciate, o ficcare fott' acqua, fopra le quali palizzate farono stefe delle tavole, o tavo-Ioni, ed i piedi, o balidei pileftroni, Sopra i tavoloni medefimi. I diffetti di quelto ponte fono la ftrettezza, e l'irregolarità delle arcate, e la larghezza, o grandezza dei pilastroni, che insieme con gli sterlini volgono la corrente del Tamigi in altrettante orribilissime catarratte, le quali chiudono grandemente, e danneggiano la navigazione pel ponte: a questo esfer può aggiunta l'angustir, o fitettezza del ponte medefimo nel di fopra cagionata dai calamenti lopt'ello ponte fabbricati. Egli è certiffimo, che pel lunghistimo tratto di dugentoanni sopra il ponte non furonvi case; avvegnachè noi leggiamo d'una gioftra, e d'un torneamento fatto fopr' effo ponte l' anne 1395. Veggali Haukefin. Lib. citato, pag. 10.

Vennero aggiunti gli Sterlini al ponte medefimo per impedire, che i pilafironi non veniffero ad effer rovinati dall'

infracidamento, o marcimento delle palizzate, fopra le quali i pilastroni medefimi fon piantati, e fabbricati; concioffiache per mezzo di questi sterlini le palizzate vengono ad effer confervate . e mantenute costantemente umide: e così il legname vien difeso dall'andar male, la qual cosa avviene perperuamente, allorchè esso legname viene ad essere alternativamente bagnato, ed asciutto.

Uno de' più nobili ponri, che fieno noti, è quello, che efifte in Westminfter. La larghezza del fiume Tamigi fra il Wooffraple-dock, ed il lido , o greto opposto, luogo, ove appunto il ponte trovali innalzato, è di circa mille dugento venti piedi. Questo ponte abbraccia tredici groffisime arcate, ed oltre due più picciole, i quattordici pilakroni framez-

zanti, e due rermini.

La lunghezza di ciaschedun termine e di fettanta fei piedi: l' area, o fia apertura delle arcate minori di ciaschedune dei termini è di venricinque piedi: l' apercura, od area della prima delle arcare maggiori da ciascheduna sponda, è cinquanta due piedi: l'atea od apertura deti' arcata a questa contigua è di cinquansci piedi, e così in feguito, andando crefcendo quattro piedi per quattro piedi in cialcheduna arcara fino a quella del mezzo la quale ha un' area, od apertura di fertantalei piedi. La fezione trasversale,o fia ampiezza dei due primi pilastroni ha ciaschedun lato è di dodici piedi , del cortiguo a questi di tredici piedi, e così in leguito, fino ai pilastroni sostentanti l' arcata di mezzo; la fezione od ampiezza di ciascheduno dei quati è di diciaserte piedi. Così essendo la lunghezza del ponte includendovi'i termini , o testate. come direbbon i Fiorentini , viene ad

207

Gli archi, od arcate sono semieircolari, e sorgono da circa l'altezza di due niedi sopra il segno dell'acqua bassa.

Danno queste arcate, siccome è stato già additato, una strada, o varco d'aceua di ottocento fettanta piedi ; la properzione della strada, o varco della acqua essendo così considerabile, col rapporto all' ampiezza, o larghezza dei pilastroni, ne seguita, che la calata dell' acqua fotto questo ponte forz' è , che sia di necessirà picciolissima. Ed in farri coloro, che tentarono di calcolarla prima, che folle fabbricaro il ponte dopo aver farto turte le possibili concessioni, non furono da tanto di trovare l'altezza perpendicolare di questa caduta, che veniffe ad eccedere, o trascendere tre dita, e tre quarti : ma in verirà egli apparisce prefentemente dalla esperienza, che l'altezza della massima caduta, non arriva appena ad un mezzo dito: dove per lo contrario l'altezza della caduta sel ponte di Londra è dai quattro piedi , e nove dira, ai cinque buoni piedi.

I fondameni dei pilaîtoni di Wefiminter fono felf, e pianaxii fopra una fortifilma graticciara di legname, intefana per opin verfo co fuoi paaconi, o tavo loni. Quefla graticciata fu compolta d' uer fondo d' un vafezilo a fomiglianza di quello, che i Franzefi addimandano Carifon, le fiancate, o lati del quale eramo per fifatro modo fabbricate, e difjoufle, che potevanfi levar via, poichè un pilaîtoreo foli e terminato.

Il letto del fiume venne scavato ad man sufficiente profondità, e fatto a lisello per istendervi il fondo del divisato vascello, o Gaisson alla franzese, ed eziandio il fondo dei pilastroni a coperto d'ogni pericolo. Il terreno da tutte. le prove, cimenti, ed esperienze, che vennero immaginate, e trovate, fembrò egregiamente adeguato, e perfetto, come quello, che per ogni, e qualunque verso è un letro di ghiaja, di modo che non fu niente affatto necessaria la palizzara. Se forto questo letro abbiavi o non abbiavi uno strato più soffice, o più cadente, noi non possiame in conto verupo pretendere di determinarlo. nè apparifce tampoco dall' esperienza, che la ralizzata fia una ficurezza, e fiancheggio affoluto contro o ni. e qualfivoglia accidente. Da ciò, che asterisce Monfieur Gaulbier , la faccene da fembrerebbe turt' altramente ; avvegnachè egli ci afficuri, che per quanto l' Architetto d' un ponte sia eccellente, e v'impieghi tutta la fua più raffinata intelligenza, nulladimeno egli non puè esfere più sicuro della buena riuscita della fua opera di quello effer lo poffa un Medico della guarigione di un ammalato. E di farto noi troviamo, come malgrado, ed ad onta di tutta la cura, che venne presa nell' esaminare il suolo, sopra del quale su pianraro, e fabbricaro il ponre di Westminster , nulladimeno uno dei pilastroni affondossi per un tratto considerabilissimo. Da uno simigliante trovali di presente riparato, ed il ponte venne aperro per i pallaggieri, e per i carri del mese di Novembre dell'anno 1750. La bellezza non meno, che il comedo di queste ponre con grandissima ragione sono da chicchessia ammirate; ed è cofa affai buona, che fiafi preffo di noi conservata un' esattissima descrizione, ed un piano di tutte le Arti, che vennero melle in opera nel fabbricarle.

PONTE DI LIMA , Forum Limico rum vel Limia, città di Portogallo nella Provincia Entro Minho, e Douto, con un ponte sopra il fiume Lima, ed un bel Palazzo. È distante 72 leghe al N. da Lisbona, 5 al N. O. da Braga, long. 9. #6. lat. 41. 38.

¶ PONTE VEDRA, città di Spagna nella Gallizia, quafi alle foei del tiume Leriz, famofa per la pesca delle Sardelle, in cui confifte il fuo maggior provento. long. 9. 28. lat. 42. 18.

9 PONTEBA , o PONTE FELLA, città sulle frontiere d' Italia e della Carintia, ful fiume Fella, il quale divide gli Stati della Repubblica di Venezia dalle Terre della Cafad' Auftria. Haun poate, che è il passo più frequentato delle Alpi.

PONTEFICE, PONTIFEX, il Somme Sacerdote, una persona che ha la sopraintendenza e la direzione del culto divino ; come dell' offerire i Sacrifici, e d' altre religiofe folennitadi. Vedi PRETE, SACRIFIZIO . ec.

I Romani avean' un Collegio di Pontefici , e lopra quelli un Sommo Pontefice, o Pontifex Moximus, inflituito da Numa; la cui funzione era prescrivere le cirimonie colle quali ciascun Dio deveasi colere; compor' in oltre i rituali, dirigere le Vettali, ec. e, per un longo spacio di tempo, lor si appartenne ancora d' adempiere alla faccenda degli auguri: finchè per alcuni superstiziosi motivi gli fo proibito d'ingerirvisi. V. Augure.

Egli confacrava le starue degli Dei prima che fossero erette ne' Templi; benediceva le figure di alcuni fulmini di Giove, per confervare il popolo illeso: e compilava gli statuti. V. Animati.

Gli Ebrei pure ebbero il loro Pontefi-

ce, o Sommo Sacerdote; e fra i Cattolica Cristiani il Papa è tuttavia chiamato il Sovrono Pontefice. Vedi PAPA.

Gli Autori discordano fra loro intorno all' origine della parola Pontifex. Alcuni la dirivano da posse facere, cioè dall' autorità che i Pontefici aveano di Sacrificare; altri, come Varrone, da Ponsa perchè eglino fabbricarono il ponte Sublicio, affin di poter gire ad offerire facrifizi di là dal Tevere.

PONT-FRAET, o Pompret, cittå'd' Inghilterra nella Contea d' Yorck. coperta da un buon Castello e buone fortificazioni. Invia 2 Deputati al Parlamento e giace ful fiume Arc. 66 leghe distante al N.O. da Londra. long. 13. 12. lat. 53. 37.

PONTIBUS reparandis, uno feritto o mandato diretto allo Scereffo , comandandogli d'incaricare una o più perfone per la riparazione del ponte, che loro appartiene.

PONTIFICALE, uno libro de' rici e delle cirimonie appartenenti a Pontefici. Vescovi. Papi, ec. Vedi RITUALE. e CERIMONIALE.

PONTIFICALI, Pontificolia, le vesti e gli ornamenti, co' quali un Velcovo celebra il divino servigio. Vedi Eris-COPALIA.

PONTIFICATO, lo flaro o la dignità di un Pontebce, o Sommo Sacerdote. Vedi Ponterice. Cefare riformò il Calendario nel tem-

po del suo Ponteficato. V. CALENDARIO. PONTIFICATO, più particelarmente si prende dagli Scrittori moderni, per il regno di un Papa. Vedi PAPA. Il Concordato fi fece nel Pontificate

di Leone X. Vedi CONCORDATO. Vi fu un Pontificato che dutò folo vem

tiquattr' ore.

PONT-L' EVEQUE, Pons Epifcopi . Città di Francia nella Normandia, sul fiume Touque, discosta 10 leghe da Caen, 4 da Lifieux, 3 da Honfleur, e dal Mare, 42 da Parigi. long. 17. 48. lat. 49. 17.

¶ PONTO Eussino, o MAR NERO, Pontus Eurinus, mare d' Afia tra la tartaria minore, e la Circallia al N. la Giorgia all' E. la Natolia al S. e la Turchia Europea all' O. long. 45. 12. -

60. 10. lat. 40. 12. - 45.

PONTOISE, Pontifara, città di Francia capitale del Vessinese, con Ca-Rello che domina la città. Nel 1442 fu presa d' assaito agii Inglesi dali' Esercito di Carlo VII. Giace fopra d'un' eminenza fra i fiumi Oife, e Vione. Sul primo di detti fiumi vi è un Ponte, da cui la città n' ha fortito il fuo nome. Ella è discotta 21 leghe al S. da Rouen, 7 al N. O. da Parigi. long. 19. 45. 37. latit. 49.3.2.

PONTONE, nella guerra, un picciolo ponte mobile, e galleggiante, fatto di battelli e di tavole. Vedi Ponte.

Il pontone è una macchina che consta di due navigli, a poca distanza, uniri per via di travi, con tavole attraversate, per to paffaggio della Cavalleria, del cannone, della fanteria, ec. Sopra un fiume un braccio del mare, ec.

Il pontone nuovamente inventato è di rame guernito di un' ancora, ec. per fermarlo. - A fare un ponte, diversi di questi si dispongono in distanza di due canne l'un dall' altro, con travi attraverfo d'essi; e sopra le travi, delle tavole.

Sono anche collegati o aggavignati l' un coll'altro, ed attaccati da una parte e dall'altra del fiume, con una corda che feorre per un anello in ciaseuna delle lo-

Chamb. Tom. XV.

ro teste, e fissa ad un albero, o palo su i lidi. — L' intera macchina forma un faldo ed uniforme ponte, fopra cui un treno d' artiglieria può farsi passare.

Cefare ed Aulo Gellio fan menzione di pontoni ; ma i loro erano una spezie di vascelli quadri schiacciati, acconci per trasportare da una riva all' altra cavalli; ec. Comunque sia, i nostri prendono il nome da quelli, che appunto da citatà Aurori chiamansi pontones, da ponto.

PONT-ORSON, Pons Urfonis, citch piccola di Francia nella Normandia inferiore ful fiume Coefnon, a'confini della Bretagna, 3 leghe distante da Avranches. Serviva ne' secoli spirati come d' antemurale contra le invasioni de' Britanni, ma fu imantellata. Ella è discosta 73 leghe da Parigi. long. 16.8.13. lat. 48. 33. 18.

PONTREMOLI, Apua, città forte d'Italia nella Tofcana, fu i confini del Parmigiano, e della Repubblica di Genova, con buon castello. Nel 1650 fa vendura dagli Spagnuoli al Granduca di Toscana. Qui Antonio Corini ebbe i natali. Giace appiè degli Appennini, ed è lontana 9 leghe all' E. da Genova, 30 al N. O. da Firenze. long. 27. 30. lat. 44. 25.

PONT S. EspRIT, Pons S. Spiritus. città di Francia nella Linguadocca inferiore nella Diocesi d' Usez, munita da una buona cittadella. Giace ful Rodano, ove si vede uno de' più bei ponti, che fiano in Europa il quale è molto frequentato; ed è lontana 7 leghe al S. da Viviers, 8 al N. E. da Usez, 22 al N. E. da Montepellier , 140 al S. per l' E. da Parigi. long. 22. 21. lat. 44. 17.

PONT STURA, città piccola & Italia nel Monferrato , ove i fiumi Ste-0

sa, e Poconcorrono, discosta 2 leghe al S. O. da Casale, e 4 al S. O.da Vercelli. long. 25. 56. lat. 45.7.

J PONT-SUR-SEINE, Pons ad Sequanam, città di Francia nella Sciampagna, coperta da un bel caftello e fituata fulla Senna, 22 leghe da Parigi al S. E. Jong. 21. 10. lat. 48. 28.

PONTUAZIONE. Vedi Ponteg-

J PONZA, o Ponzia (Ifola di) Pontia, Ifola del Mediterraneo, fulla Cofla d'Italia fulla bocca del golfo di Gaeta. Ha 5 leghe in circa di circuito. long. 30.40. lat. 40. 58.

§ POOL, cirtà piccola d' Inghilterra nella Provincia di Dorfesshire, con ricco Potto. Invia due Deputati al Parlamento, ed è lontana 44 leghe al S.O. da. Londra. long. 15. 50. lat. 50. 44.

POPA, appreilo i Romani, era un nome dato a certi inferiori ministri de' Sacrifizi, Vedi Sacrifizio.

L'impiego de Popar era affilare il coltello per le vittime, legare la vittima, preparar l'acqua, ed altre cofe necessasie, per acciderla, ec.

Facean il lor ufizio nudi fin alla cin-

tura, e. coronati d'alloro.

§ POPAYAN, Popeyana, Provincia
dell'America Meridionale nel Nuovo
Regno di Granta, fra la Prefertura di
Flanma, quella di Quito, edit imar del
Sud. Fa Kopprra da Sebatiano Ballato
ser Spagnobo nell'anno. 136. Queflo
Pacfeabbonda d'oro, e pietre preziofe.
Apparatiene patre agli Spagnoboi e parte-a' Salvaggi barbari, e coraggiofi, fcalti, ed efperati nel guerreggiare, i qualifanno continuamente guerra contra gli
Spagnooli. Popyan el la capitale di dette
Provincia. Quefaciatià è fausta dente

terra, ful fiume Cauca. Ha Sede Vescovile dipendente dall' Arcivescovo di S. Fè, ed un Governatore Spagnuole. leng. 304, 30, lat. 2, 25.

POPLES, nell' Anatomia, la interior parte della giuntura per cui l'osso della coscia è articolato con la tibia; popolarmente chiamassi il garetto.

POPLICANI, POPULICANI, O PU-BLICANI, un nome dato nell'Occidente ai Manichei, o piutrollo ad un particolar ramo di effi, chiamato nell'Oriente Paulisiani. Vedi Manichei, e Pau-LICIANI.

POPLITÆUS, o SUR-PORLITÆUS, um melodo le fepuna dalla prouberanza eftena ed inferiore dell'ullo della colcia, e passando supra la giuntora obliquamente, s'inferisca nella superiore ed interna parte della tibia. — Egli ajuta nel prigare la gamba, e la volge indicatre. — Vedi Tav. Anar. (Myol.) sig. 7- n. 27. 27, 27, Vedi anco GARPA.

POPLITEA, nell' Austornia, è un nome date alla terza vena della gamba. Vedi Vena.

Ella vien dal calcagno, dove si forma di diversi rami provegnenti dal calcagno, e dal nodo del piede.

Eil'é ben a fondo nella carne; ed afcendendo fin verfo il garetto, termina nella vena crurale. Vedi CRURALE, ec.

POPOLARE, Popularis, ciò che fi riferifice al popolo, o volgo. Vedi Comune.

La nobiltà Romana era diftinta in due fazioni: quella degli Optimata; che firensamente aderivano al miniftero, al Senato, ec. in opposizione al popolo. E quella de' Populera; che favorian i diritti ele pretensioni del popolo, in opposiziona alla nobiltà-

Azione POPOLARE. V. AZIONE. Malattie Popolabi, fono quelle che diventan comuni , e fi difondono per il popolo ; chiamanli anco endemiche , ed epidemiche. Vedi EPIDEMICO.

Ippocrate ha scritto un Trattato, de morbis popularebus. Vedi MALATTIA.

Errore Popola RI, fono quelli che un popolo imbeve, e trasmette, col costume, coll'educazione, e colla tradiziope; fenza averne mai confiderata la ragione , e il fondamento, V. ERRORE.

POPPA de un vascello, dinota comunemente tutta la patte di dietro di esso; ma con più di proprietà la poppa non è fe non l'estrema di lui parce, ove sta il timone, con cui il vascello fi regge. V. VASCELLO.

POPULEUM, o Populnaum, nella Farmacia, è un unguento preparato coi rampolli del pioppo nero, colle foglie di viola, coll' ombellico di venere e graffo di porco pistati e macerati ; visi aggiungono foglie di papavero nero, mandragora, giusquiamo, lattuga, ec. bollite nell' acqua di rofe, e colate.

Egli è molto usato come rinfrescante, nelle scottature, e ne' bruciori della pelle, e in turte le sorte d' infiammazioni , e per placare i dolori attritici.

PORCA, Città Capitale del Regno dello stello nome dell' Indie fulla Costa di Malabar, la qual appartiene agli Olanden. Questo Regno giace fra quello di Cochin, e quello di Calicoulan. La più parte degli abitanti fono Idolatri. Molti però hanno aperti gli occhi al lume dell' Evangelio per mezzo delle Missioni de' PP. Gesuiti. long. 94. latit.

PORCELLANA \* , una forta di yaferia fina , che principalmente fi fab-Chamb, Tom. XV.

brica nella China, e però anche chiamali vaferia della China ; ma portali in Europa da altre parti dell' Oriente, fopra tutto dal Giappone, da Siam, da Surat, e dalla Persia. V. VASERIA.

\* I Cinefi la chiamano Tie-ki. La perola porcellana, ivi è poco nota, falvochè fra alcuni pochi artefici e mercanti ; e par derivata dal Portoghese, porcellana; che fignifica una coppa, od un rafe.

Scaligero e Cardano , benchè per le più di fentimenti contrarj, pur s'accordano a dire, che quel che i Romani chiamavano vafa murrhina , e murres , che prima fi son veduti in Roma nel trionfo di Pompeo, e poscia divennera gotante prezioli , erano la porcellana de' tempi nostri. Vedi Murrhina.

Quelto è forse vero : ma se l'opinione non è fundata che sulla descrizione di Plinio di cotesti vasi \* , piattosto sarebbon da prendersi per una spezie de pietre preziose, di un colore bianchiccio, ma diverfamente variegate, e venate ; le quai trovavanti in certi luoghi della Parchia.

\* Oriens Murrhina mittit. Inveniuntar enim ibi in pluribus locis, nec infignibus maxime Parthici regnis przcipue ramen in Carmania. Humorem purant sub terra calore denfari. Amplitudine nulquam parvos excedunt abacos: Crassitudine raro. quanta dictum est vasi potorio. Splendor his fine viribus : nitorque verius quam splendor. Sed in pretie varietas colorum, subinde circumagentibus se maculis in purpuram . candoremque, & tertium ex utroque ignescentem , veluti per tranfi; tum coloris, in purpura aur rubescente lacteo. Sunt qui maxime in

0 2

iis laudant extremitates , & quofidam colorum reperculfus, quales in cochelli arca plectantur. His maculæ pingues placent. Translucere quidquam aut pallere, virium ell. Item fales , vertuczque non eminentes, fed ut in corpore etiam plerumque feffiles. Aliqua & in odore commendatio eft. Plin, Hift. Nat. 1,7-c.2.

Sia ciò come si voglia, è cerio, che e il Cardano e lo Scaligero vano errasi, quando ci dicono, che la porcellana è fatta di gusci d'ova, e di nicchi o conchiglie marine ridorre in polvere, e seppellite sotto terra per 80,0100 anni. Il divissimento che noi qui e a daremo, metterà la cosa fuori d'ogni quissione.

Nonè noto, chi fa fiato i' inventore della parettana: gil Annali Chinefi, che fogliono inchiudere ogni cofa che in qualche conto fia memorabile, tacciono affatto intorno a quefla; a è molto di pià noi se fappiamo intorno al tempo della fias invenzione folamene è cetto ch'ella debb' effere fiata avanti il principio del V. fecolo ; gil annali di Felliang riferindo, che dal fecondo anno del regno dell' Imperador Tam, circa gli ani di Criffo 442, gli operatori nella perettana di quefla Previncia ne avean foli fornito gli Capacadori.

La porceltana si fa principalmente, altuni dicono totalmente, a Kingteching, una grande Città nella Provincia di Kyangsi.

Fallene per verità anco nelle Provincie di Kanton, e di Fokien; ma ell'è di picciol conto, e molto inferiore nella bellezza e nel prezzo alla porcettana di Kingteching. Quella di Fokien è perfettamente bianca, fenza nè lustro, nè pittura, Sono flati fatti de' tenzativi per levare la manifictura da Kingteching, et trasferirla a Pékin, e in alrri luoghi, ma in vano; la porculane uficita dalle nuove Fabbriche son effendo mai arrivara alla perfezio della vecchia: Così che Kingteching ha l'onore di forminifitare alla maggior parre del mondo quefla bella merce. Il P. Da Halde ci afficura, che asche i Giapponefi vengono nella China per procacciario.

Manifottura della Poncerezana.

La porcettura fa nel commercio, ed anche nella Storia Naturale un articolo de più curiofi. La fun amaifatura è fin ora pulfata per un miltero in Europa: età da onia di icti gli iforzide P.P. Gefuiti, ufati per penetrar nel fecreto. Il ve. lo, non offante, è oramai rolto: ei in una lettera del P. d' Entrecolles al P. Orry, da Janchew, in dara del 1. Settembre 1712, a lutimamente pubblicaria in Francefe, trutte il procedimento è deficiriti in opofi fua circollara; un compendio della quale deficirione ani doncremo qui al l'estreceurio.

Nella manifattura della porellara vi fono quarro cofe pincipali da considetaris, cive la maceria, di cui ell' fiatta; l'atte di formare i vasi, ed altri lavori; colori, end' ella è dipiraza e finalmente la cociura, o sia il darle un giuso grado di fono. — Ciascona delle quali cofe fasì il soggetto di un peculiare artice'o.

Materiali della Porcellana. Vi fono due spezie di terre, ed altrettante spezie di terre, poi altrettante spezie di oli, o di vernici , che s'adoprano ne'la compositione della porcellana. La prima terra , chiamata Kaulin, de seminatze piena di corpicciuoli lucenti; la seconda , chiamata priunti , è affatto bianca , ma di una eccessiva sinezza di una ceccisiva sinezza.

e morbida al tatto. Ambedue si trovano in alcune cave, 20,0,30 leghe lungi da Kingteching; dove queste terre , o piuttollo pietre trasportanti in un numero infinito di piccole barche, che vanno , fenza intermissione , su e giù per il fiume Jauchew, a tal uopo. Le petunse portanfi in forma di mattoni, esfendo così state tagliate fuor dalle cave , dove sono paruralmente pezzi di una duriffima rocca. Il biance della miglior petunse ha da piegare un poco in verde.

La prima preparazione di questi matsoni fi è , romperli e pistarli , in prima riducendoli in una polvere groffiera con magli di ferro, polcia in mortaj con pe-Relli che hanno teste di pietra, armate di ferro, e messi in opera o a mano, o

co' mulini.

Quando la polvere è resa quasi impalpabile, la gittano in una gran' urna piena d'acqua, vivamente agitandola attorno con un istrumento di ferro. Dopo che l'acqua ha pofato alquanto, fchiumano dalla fommità una bianca fostanza ivi formata, della groffezza di quattro o cinque dita . e dispongono questa schiuma o quali cremore in un altro vale d'acqua . Allora di nuovo agitano e rimesco-Jano l'acqua della prima urna, e di nuovo la schiumano, e sì alternativamente, finché non riman'altro che la rena o il ghiajuelo delle perunsè al fondo, e quello avanzo di rena fi pone di nuovo fotto la macina, per farne nuova polvere.

Quanto alla seconda urna, in cui sono messe le schiumagioni della prima; quando l'acqua ha ben deposto, e diventa affatto chiara, la versan fuori ; e col sedimento, raccolto al fondo in forma di patta, empiono alcuni stampi, o forme: di dove, quando egli è quali fecco, lo

Chamb. Tom. XV.

cavano, e lo tagliano in pezzi quadrati, che fon quelli appunto che chiamano petunsé; rifervandoli da meschiarsi col kaulin in quella proporzione che si assegnerà fra poco.

Questi quadrati si vendono al centinajo, ma rare volte si trovano non falsificati. Gli operaj, che come il resto de' Chinesi, sono furbi spacciati ne' lor meftieri , o traffici , vi mischiano d'ordinario della rifiutaglia ; così che si è obbligato per lo più di puriticarli avanti di farne ufo. La lautin , ch'è l'altra terra adoprata nella porcellana , è molto più morbida, che la perunse, quando 6 estrae dalla cava, o miniera; e pure ell'è quella, che per lo suo mescolamento coll'altra, dà forza e saldezza all' opera. Il P. d' Entrecolles offerva, che alcuni Inglefi od Olandeli, avendo procacciate alcune perunse, e compratele secretamente : al tentar di farne la porcellana quando farono di ritorno nel loro paese, non vi riuscirono per non aver preso della kaulia insieme; della qual cosa informati i Chineli , differo motteggiando: « Che gli » Europei erano gente mirabile, nel vo-» ler mettersi a fare un corpo, la di cui so carnes aveile a fostenere fenz' offa. «

Le montagne, donde cavasi la kaulin. fono coperte nell' esterno di una terra rofficcia. Le miniere fono profonde, e la materia trovasi in zolle, come il gesso, o la creta nelle nostre. L' Autore è d' opinione, che la terra bianca di Malta non fia molto differente dalla kaulin, eccerto che ella manca delle particelle argentine. La preparazione della kaulin è l'istessa che quella delle perunst; salvoché la materia effendo meno dura, vi fi ricerca men di fatica.

L' olio, o la vernice, che fa il terze

214 ingrediente nella porcellana , è una fostanza liquida bianchiccia, estratta dalla dura pietra, di cui son formate le petunsi; quella che e la più bianca, e le cui macchie sono le più verdi, venendo per corest' uopo scelta.

La maniera di prepare l' olio, è quefa. Le netunes , effendo lavare , foften. gono le stesse preparazioni che vi vogliono per fare i quadrati; eccetto che la maieria della second' urna non si mette in forme, ma la più fina parte fe ne piglia per compor l'olio. In cento libbre di quelta materia gittano una pietra minerale chiamata Shekau , ratlomigliante al nostro allume. Questa pietra prima si scalda e fi sa rovente, e sì riducesi in polvere impalpabile in un morrajo; e ferve a dare all'olio della contiftenza, ma però sempre si ha da mantener liquido.

L' olio di calcina fa il quarto ingrediente ; la preparazione del quale è molto più tediola, e circonstanziata. Prima disciolgono de' grandi pezzi di calcina viva, e la riducono in polvere, con spruzzarvi sopra dell'acqua; su questa polvere mestono uno straso di felce secca, e fulla felce un' altro straro della calcina fpenta, e così alternamente, finchè hanno formata una mediocre catalla: lo che fatto, mettono fuoco alla felce: confumato il tutto, dividono le ceneri che restano, su nuovi strati di secca felce; mettendovi fuoco, come prima. E ciò ripetono cinque o fei volte fuccessivamente, od anche più ; ellendo fempre migliore l' olio, quanto più di volte son abbruciate le ceneri.

Negli Annali di Feuliang dicefi, che in luozo di felce anticamente ufavano il legno di una spezie di nespolo; e che questo dava all' antiche porcellane quel maravigliofo colore, che non fi può oetenere in oggi, per difetto di questo legne. Egli è certo nulladimeno, che la qualità della felce e della calcina contribuisce molto alla bontà dell'olio.

Una quantità di queste ceneri di felce e di calcina fi gitta poi in un' urna piena d'acqua; ed a cento libbre di ceneri s' aggiugne una libbra di shekau. che vi si discioglie. Il rimanente facendofi nell' iftesso modo, che nel preparare la terra delle petunfe ; il fedimento che trovasi al fondo della seconda urna. e che dee tenersi liquido , è quel che chiamano l' olio di calcina; che i Chinefi ftimano come l' anima del primo olio, è che dà alla porcellana tutto il suo lustroi Quest' olio facilmente viene falfificare con aggiungervi dell' acqua per accrescerne la quantità; aggiungendo nell' istelfo tempo proporzionatamente del medefimo shekau per mantenerne la confistenza: Dieci misure d' olio di petunst fogliono andare in una di calcina. Perchè la mistura sia giusta, i due oli devono esfere di una spessezza eguale.

Per formare i vali di Parcellana. -La prima cola che è necessaria, si è purificare la petunse, e la kaulin; per la prima, il si sa nel modo già descritto nella preparazione de' quadrati. Per la seconda, esfendo che la sua morbidezza la fa disciogliere facilmente, egli basta, fenza romperla, tuffarla in un' urna piena d' acqua in un paniere aperto. Le fecce che rimangono fono affatto inutili, e fi vuotano o girreno fuor dell' officina, quando una gran quantità n' è raccolra.

Queste officine, ove lavorafi la percellana, fono propriamente vafte piazze circondate di moro, con delle casupole; o de' tetti , ed altri comodi , da j oter

gli operaj lavorare al coperto; come anco dell' altre fabbriche da abitarvi. E' quafi inconcepibile, quanto numero di persone sia impiegato in questi lavori; appena essendovi un pezzo di porcellana che non passi per più di venti mani, innanzi che giunga all'officina del pittore ; e per più di fessanta , prima che sia ridotto a perfezione.

Per fare una giusta mistura di petunse, e di kaulin, si debbe avere riguardo alla finezza della porcellana da farfi : per le più fine porcellane , v' adoprano quantitadi uguali; quattro parti di kaulin con fei di petunse, per le mediocri; e non mai meno di una di kaulin in tre di pesunfe , per le più groffolane.

La parce più difficile del lavoro è l' intridere, battere, e piallare le due tetre asseme; il che fasti in una spezie di grandi bacini, o buche, ben lastricate e cementate, ove gli operaj pestano e calcano di continuo co'loro piedi la miftura, cambiandosi parte di essi con altri, nella lunga e grave fatica, fin a tanto che la maffa è ben misturata, divenuta dura, e della confistenza che si ricerca, perchè il vafajo la maneggi a fuo modo.

Quando questa terra è tolta fuori da' detti ricettacoli, fi rimefcola, e sbatte la seconda volta, ma a pezzetti, e colle mani, sopra grandi pianelle o tegole apposta; e da questa preparazione, in vero, la perfezion del lavoro dipende; il menomo corpo eterogeneo che resti nella materia, o la menoma vacuità che vi fi trovi, baftando per rovinare il tutto. Il più picciolo grano d'arena, anzi qualche volca un mero capello, può far fcrofciare, ocrepare la porcellana, scheggiarf. trapelare . o infaldellarfi.

La porcellana fi faziona, o forma colla Chamb. Tom. 27.

POR ruota, come i vali di terra, o in modelli e stampi. Vedi Vasajo. I pezzi lifci, come tazze, urne, piatti, ec. fi fan colla ructa. Il resto, cicè i lavori di rilievo. come figure d' uomini, d' animali, ec. si formano in stampi, ma si finiscono collo scarpello.

I pezzi grandi sono fatti in due volte; una metà del pezzo è alzata fulla ruota da tre o quattro operaj, che la tengono, finchè ella abbia acquistata la sua figura; il che fatto, l'applicano all' altra metà, formata nella stessa maniera, unendole insieme con terra di porcellana, fatta liquida con aggiungervi della acqua, e ripulindo ed eguagliando la commelfura con una spatula di ferro.

Nell' istesso modo uniscono i diversi pezzi di porcellana formati ne' stampio colla mano; e cosi pure vi aggiungono i manichi, ec. alle coppe, e ad altri lavori formati colla ruota.

Gli stampi o modelli sono fatti alla manieta di quelli de' nostri Scultori, cioè di diverfi pezzi , che feparatamente danno la rispettiva figura alle varie parti del modello da rappresentarsi ; e che poi fi uniscono per formare une stampo per una figura intiera. La terra di cui sono fatti è gialla e grassa, che scavasi dalle sue cave particolari, e ve n' è abbondanza nelle vicinanze di Kingteching. Ella s' intride ed impasta, come la terra de' vafaj; e quand' è fufficientemente morbida, trattabile, fina, e moderatamente secca, la riducono in stampi secondo i lavori destinati o colla mano o fulla ruota. Questi stampi si vendono a caro prezzo, ma durano un longo tempo. Vedi FORMA, e STAMPO.

Tutte l'opere fatte ne' ftampi fi finiscono colla mano, per mezzo di var) iltrumenti, atti a feavare, a lifeiare, ad eguagliare, e rilevare o lepplire i tratti che lo flampo ha manculi così che egli è piatrollo un labro di fochirar, che di valajo. Vi fono alcune opere, fulle quali a gegli uspono dei rilieri , già in pronto a quell' uspo, come dragoni, fori, ec. altre che han degl' incavi; e quelli i inagliano con adetti filtrumenti. In generale, tutti i lavori di procellena, fi deno difendere dal freddo; la loro naturale umidità facendoli foggetti a romperfi quando fi feccano inegualmento.

Per concepire il numero delle mani per le quali ogni pezzo di percellana passa avanti che quel sia perfetto , noi chiuderemo l' articolo con quel che il P. d' Entrecolles reca in esempio di un' ordinaria tazza da tè, avanti che lia a proposito per darsi al pittore. La principia dal vafajo, che ha il maneggio della ruota, dove acquista la sua forma, la fua altezza, ed il suo diametro. Quest' operatore appena ha un fardino per la fattura di una guantiera fornita con ventifei tazze; e fi può però eredere . ch' escano dalle sue mani imperfettishme; principalmente verso il piede; ch' è un informe ammasso di terra, da tagliarsi poi col fcarpello , quando la cazza è asciutta. Quando ella vien dalla ruota, ricevesi da un secondo operajo, chel'accomoda alla fua bafe. Un terzo la prende immediate da lui, e l'applica fer uno stampo, per recarla alla sua vera forma. Questo stampo è sur'una spezie di tornio. Un quarto operajo pulifce la tazza con uno scarpelletto , spezialmente intorno agli orli ; e la reca alla fottigliezza necessaria per renderla trasparente, nel che fare , la inumidisce di quando in quando, accioche la fua fecchezza non la faccia rompere. Quando ell'ha la fue giusta groffezza, un altro operajo la tornia bel bello sur non stampo, per eguagiare il suo di dentros proccurando che ció sia fatto uno informemente, affinchà non vi resti alcuna piccola cavità, o sialdella. Altri operaj vi aggiungnon alcuni ornamenti in rilitero; altri, dell'improtte in cavo; altri folo i manichi; secondo che la qualità della tazza ricerca. Alla sine rotondasi e cavasi il più sil di dentro con un larpello; che la s'unzione di un particolare artila, il quale non fa alcoo altra cosa.

Questa moltiplicità d'opera), tant' è lugici he ritardi l'opera, che rovassi per especieras, che anzi più l'accelera; ed it oltre contribusice acciocché esca meglio fatta, ciascun operajo, per una contitua attenzione alla costa medessima, diventandovi abile e destros oltre il risparmio del tempo nel cambiare il trumenti, ec-

Pittura della Porcellana - I pittori Chineli, spezialmente quelli che fan figure urane, il nostro Autore osserva, essere tutti assai meschini artefici : ed aggiugne che il difetto è più seusibile che altrove, ne' pittori della porcellana, fra i quali lasciando stare i fiori, ed i paefaggi, che fono alle volte tollerabili, i maggior loro maestri non sono nemmen paragonabili agli ordinari scolari fra i nostri Europei , per la bellezza , e giustezza del dilegno. Ma la cosa va altrimenti, se parliam de' colori che questi pittori Chinesi adoprano; i quali sono così oltre mifura vivi, e splendenti, che picciolifima speranza vi ha, che mai gli artefici nostri giungano a ga .oggiare con

loro.
Il lavoro della pirtura viene distribuir
to fra un gran numero di operaj, nel me-

defimo laboratorio: a uno appartiene di formare il circolo colorato intorno agli erli della percettana; un' altro difegna i flori, quali un' altro dipinge; questi non fa che l'acque e le montagne; quegli, uceelli ed altri animali; ed un terzo fa le figure umane.

Vi sono delle porcellane satte di tutti colori, di pre rispetto ai sondi, come alle rappresentazioni su quelli. Quanto de partiggi, ce. Altuni sono semplici; tail sono citelliri o turchini, che sono quelli che più comunemente veggiamo in Europa; altri sono mischia ci di diverse tinte; ed altri rilevati ed abbelliti con Abbelliti con Abbelliti con presentazione di controlla di con

Il ceruleo, o turchino, è fatto di lapis laruli, preparato, con abbruciarlo per lo spatio di 24 ore in una fornace; dore si seppellisce nella rena, sin all'altezza di mezzo piede; quand è abbruciato, lo riducono in una polvere impalpable in mortaj di porcellana, non verniciata, e con pestelli dell' issessima.

Quanto al rosso, si servono della spezie di vitriuolo, che trovasi nelle miniere del rame, e ch' essi chiamano tfaufant una libbra di questo la mettono in un crogiuolo coperto, nel di cui coperchio v' è una picciola apertura, per la quale nel bilogno li può veder la materia. Il crogiuolo fi scalda con un fuoco di riverbeto, finche il nero fumo celsa di alcendere, ed un fine roffe gli succede. Una libbra di questo vitrinolo dà quattr' oncie di liquor rosso, che trovasi nel sondo del crogiuolo ; abbenchè la parte la più fina sia quella, che si attacca ordinariamente al coperchio ed ai lati del crogiuolo.

La polvere di selce, o di pietra foca-

ja è altresi un ingrediente nella maggior patre degli altricolori: a. gr. per li vede, in tre oucie di tongwahayin, o di feoria di rame battuto, ufano di mettere una mezz' onici di polvere di felec, ed un' oneia di ceruffa. Il color violaceo fi fa con aggiugnee una dofe di bianco al verde già preparato; quanto più di vesde fi aggiugne, tanto più carico è livalacco. Quanto al giallo, adoprano fette dramme di bianco, e tre del roffo di viztriuolo.

I più di questi colori si mischiano e semperano con acqua di gomma, per applicarli un poco di faluirro, qualche volta un poco di cerussa o di virtiuolo, ma più d'ordinario i virtiuolo solto, essendo prima disciolto nell'acqua. — Per le porettiane che han da estre affatto rosfe, il colore si suolo applicare coll'olio, cioè e coll'olio comune della porettiana, o con un autro fatto delle fetto bianche.

Yiè pure un altro roffo chiamato ryfo fiftire, prepite di realità applica folfiandolo con un tubo, uno de cui orifaci è copetto di una finifima tocca, o veto di fetta. Il fondo di quefto tubo leggiermente fi applica al colore, di cui ta tocca i' imbratta; quando, foffiando contro la portellana, ella ce diventa tutta fertuzzasa dipiccoli punit. Quefta portettana è arifima, e di gras prezzo.

La perettiana nera, ch' eglino chiama no unien, ha parimenti la fue bel ez. a; queflo culore ha una tinta piombina, come i nofări fpecchi uftori di metallo, e fuole datglii rifatto con l'oro. Egli è fatto ditre oncie di lapis lazuli, con fette dell' olio comune di pietra; abbanchh quefla proporzione fia variata, secondo che si vuole più o meno carico i leolue. Il seco non fi di alla porettiene sin chi ella pero non fi di alla porettiene sin chi ella

POR non è secca, ne il lavoro ii mette al fuoco, fin che non è asciutto il colore.

L' oro non s' applica se non dopo la cottura, e si ticuoce in un forno fatto a tal uopo. Per applicar l'oro, lo rompono e disciolgono nell acqua al fondo d' una porcellana, linche una fottil nuvola dorata viene fu la fuperncie; fi adopera con acqua di gomma, e per dargli corpo , aggiungono tre parti di ceruda in tienta d' oro.

Vi è parimenti una spezie di porcellama marmorata, che non b fa coll'appliextvi I onda marmorina col pennello, ma, in vece dellotio da vernicarla, fervendofi di quello di felci bianche, che riga e tagha I opera con mille curiofi tratti. a modo di lavoro mofaico. Il colore che quest olio dà, è un bianco alquanto cipericccio. Questa porcellana è chiamata

tfwiki.

Vi sono diverse altre spezie di porceltena; ma tali, che sono piuttofto per la curiofità e mostra, che per l'uso: le più vaghe fono le porcellana magiche, i cui colori folamente appajono, quando fi riempiono di qualche liquore. Queste si fan deppie : il di fuori è bianco, e tutto disegnato e spiccato a compartimenti; il di dentso è una coppa folida di porcettana colorata : abbenchè la coppa o tazza fia alle volte di vetro, il che fa miglior effetto, che la porcellana. Il secreto di queste porcellane magiche, che i Chinefi chiamano kiatfim , è quafi perduto; nulladimeno il P. d' Entrecolles ce n' ha fomministrato il seguente dettaglio.

La porcellana che si ha a dipingere così . debb' effere affai fottile ; ed i colori. che nell' altre porcellane s' applicano ful di fuori, quì fono applicati ful di dentro. Quando il colore è asciutto, mettogo so-

pra d' ello un leggiero strato di una colla fatta di terra di porcellana; per lo qual mezzo il colore fi chiude tra due lamine terricce. Quando la colla è fecca. git:an dell' olio dentro la porcellana ; e quando ne ha abbanstanza , la rimettono nella forma, ed alla ruota per renderla quanto più a può fottile e trafparente. Quand' e alciurta, fi cuoce nell' ordinaria fornace. I colori quivi adoprati fone lempre i più bni, e le figure dipintevi fono peici; come le più accomodate al liquor, che v e metlo dentro, e nel quale pare che nuorino.

Le diverse spezie di porcellane sopra mentovate, dipinte che fono affatto . e quando tutti i colori fono fecchi, s' hanno a pulire o lisciare, affine di prepararle a ricever l'olio , o la vernice ; il che fi fa con un pennesso di finissime piume,bagnato con acqua, e passato leggiermente lopra i lavori, per levarne via le più

picciole ineguaglianze.

L'oliare, o vernicare è l'ultima preparazione della porcellana, innanzi che fia portata al forno: quest' olio si applica più o meno denlo, e più o meno volte fi ripete, secondo la qualità dell' opera. Alle fottili e fine porcellane, fe ne danno due sottilisimi strati ; alle altre uno: ma questo, equivalente agli altri due. Una grand' arte si adopera nell' applicat la vernice; si per farlo con eguaglianza, come per non darla in troppo grande quantità. Gli strati nell' interno de' vafi dannoli per aspersione, cioè gittandovi quanto di vernice è neceffario : quelli nel di fuori, per immerfione, o con tuffare i pezzi in un vase d'olio.

Deefi ofservare, che il piede non & ancor formato, ma continua ad effere in una mera maffa , fin che l' opera ha rig cevura la vernice : ei fi finifee fulla ruota; e quando è incavato, un piccolo cerchio vi fi dipinge, ed alle volte una lettera Chinefe. Afciugata quefta pittura fi dà la vernice al piede, e l'opera intera finalmente portafi al forno per cuocerla.

Il notiro diligente Autore non omete co fia leuna, i e à neco la deferità di coloro, che portano la porettanza il ornaziojo. Egli ha avato più volte a maratygitaria, ficcome dice, in vedere paífare un uomo per diverfe firade pinen di popolo, con due lunghe e ficette tavo le, coperce ordinatamente di porettane, fulle fue figalle, fempre confervando l'quillètrico un santa accuratezza, che mai alcuna 1 dione vien fatta a così fragili pezzi.

Cuocere o bifcottare la PORCELLANA. - Vi sono due specie di forni, che si usano per cuocere la parcettana : de grandi, per le opere che devono una foi volta metterfi al fuoco, e questa è da maniera ordinaria e de' piccioli per quelle che richieggono una doppia cuocitura. I grandi sono profondi due misure di sei piedi Chinesi, e quasi quartro larghi. Sono formati di una mistura di tre terre: una delle quali, gialla e comune, fa la base ; le altre due sono più rare, e fi cavano da miniere profonde, dove non fi può lavorare se non d'inverno. Una d'esse, chiamata toutou, è terra fortisfima, dura, e refistente; l'altra, cioè la voutou . oliofa.

I lati, ed il cielo de furni fono così groffi, che fi può mettere fupra d'effi la mano, quando il fuoco è nel fuo vigore, fenza pericolo di fcottarfi. In cima del la cupela, che è in forma di un imbuto, vi e una grande apertura per dare isfugo alle famme ed al fumo, che afcendono ad ogni tratto, roflo che il fueco è una volta mefio al forno. Oltre la principale apertuta, ve ne fono quattro pieciole attorno, le quali, coll'aprini e chiuderi, fervono ad aumentare e diminuire il calore: appunto come i bachio e le porticelle ne' fornelli chimici, chiamati regifti. Il fuolo o fucolare, the occupa tutta la larghezza del forno, 'è fituato in fronte, precifamente in faccia all'apertura della porta, ed è due o tre piedi alto, e due largo; piafandovi fapretia la dente pre una tavola, affine di centra nel fono a fichierare la porcellana.

POR

Subito che il fuoco è acceso, la porza in mura o ferra; Islciando bolo un'apersura, per porzare il legnome. Finalmente il fundo del furon è coperio d'arenà, in cui parre de' primi aslucci, o mobili nicchie della porzittora è sepolia. Il forno fiello comunemene è polo all'estremità di un lungo estretto vestibolo, che ferve in luogo di manici, l'aria fredda ed il vento, venendo spinoi così direttamente in faccia di ciassun forno.

Ogni pezzo di porcellana di qualche confiderazione è disposto nella fornace. nella fua feparata nicchia o nel fue aftuecio: Per verità, quanto ai piattelli da tè, l'istessa nicchia serve per diversi Le nicclise sono tutte dell' issessa materia che il forno : non hanno coperchi: ma fi fervono l'una all' altra muruamense, il fondo di una feconda nicchia effendo ancomedato full'apertura della terza, e così succettivamente, fin alla cima di ciascuna colonna. Ogni cassettino, che fuol effere in forma cilindrica. acciocche il fuoco fi comunichi più egualmente alle percellone inchiuse, ha nel fondo un picciolo strato di fina sabbis, coperta di polvere di laulin, aceiocchè la fabbia non s'attacchi al pezzo; e fi pon cura, che la porceilana non tocchi l'ati della fua nicchia. Nelle nicchie più grandi; che tengono i pazpiccoli, Jacia fii il mezzo vacuo , perchè le portellani ivi collocate mancherebbono del necessiario calore. Ciascuno di questi piccoli pezzi è rizzato sopra una picciola base di terra, ceperra con un poco di polere di Kauli, un poco di polere di fia

Ii P. d'Entrecolles olferva, che le procettane fom meile in aftacci, per ovviare alla diminuzione del luttro da troppo violenceeffecto di un nudo fuoco; aggiungendo, che a quetti denfi veil od involucir fiam debitori della bellezza, o come ei la chiama, edella carnagione delle porcettone, la quale coss non è dal calor del fuoco abbrando.

Subito che gli affucci fono pieni, un operajo li fichtera nella eavità della fornance; formandoli in catafte o colonne, delle quali quelle nelmezzo fono altumo no fette piedi alte. Le due nicchie al fondo d'ogni colonna fi lafciano vuote; perchè effendo in parte affondate nell'atena, il fuoco ha meno d'effetto fopra d'effe; per l'ifteffia ragione, l'eftre ma in alto pur fi lafcia vueta. In questa maniera tutta la cavità del forno è ciempitta di colonne, eccetto che quella parre la quale è appruntino fotto la grande apertura.

Nello chicrare gli affucci, s'offerva tempre di mertere le casasse delle porcellose più fine e più belle nel centro; le più grossiane nel fondo; e quelle che hanno il colore alto, e cossa o eguali parti di petunst e di kautin, e nelle quali il peggiorolio s'è adoprato, alla bocca.

Quefte catafte fono tutte collocate

vicino l'una all' altra, e vengon legate affieme, fulla cima, nel fondo, e nel mezzo, con pezzi di terra; in così facto modo, che la fiamma possa avere un libeto patfaggio fra effe, ed infinuarfi. egualmente per tutte le parti : nel che sta una gran parte della perizia dell'operajo, e donde la perfezione della porcellana gran fatto dipende. Un' altra cofa da offervarfi è, che un forno non fi deve mai tutt'in un tempo disporte e riempiere con nuove casserre o astucci : ma con la merà d'esse un tratro, e con l'altra metà l'altro : le vecchie ne'fondi e nelle cime delle cataste o colonne, e le nuove nel mezzo. Per verità sarebbe meglio che rutte si cuocessero in un forno a parte. avanti che foilero ridotte alla perfezione ed all'uso di porcettana, come si facea anticamenre. Il nostro Autore osferva che gli aftucci o le nicchie, vengon portati bell' in pronto e preparati da un grande villaggio ful fiume, una lega distante da Kingteching. Avanti che abbiano fosteanto il fuoco elleno sono gialle; e di poi appariscono di un rosso scuro.

Quando il forno è pieno, murano la porta, lasciando solamente una picciola aperrura per gistarvi entro aleuni piccoli pezzi di legno, lunghi un piede, ma fottili, per mantenere e avvivare il fuoco. Egli si scalda allora per gradi, lo spazio di un giorno e di una notte : dope di che due nomini, che si danno il cambio, continuano a gittarvi del legno fenza alcuna interruzione. Per fapere quando la porcettana è cotta abbaftanza, aprono uno de'minori buchi del forno, e con un pajo di morfe o tanaglie levan via il coperchio di una delle eataste o colonne. Se il fnoco appar vivace e chiaro, e le catafte equalmente infiammate, e fopra tutto se i colori delle porcellane discoperte, vibrano un bel lustro, la cottura è sufficiente, discontinuano il suoco, e serrano quel che restava della porta della foronce.

Se il forno è folamente pieno di piccole porcellara, i e carna fuori dodici o quindici ore dopo che il fuoco è effinto: se è pieno delle più grandi, differifenon ad aprirlo per due o ree giorni. Ja ciò la praisca moderna differisca dall' matica; pioche un tempo non si foleva aprire se non a capo di dicci giorni per il perzi grandi, e di cinque per li piccoli.

Una cota afíai forprendente, e quali inconcepibile, offerva il P. d'Entrecolles, û é, che non fi trovano mai ceneri uli focolare, o piano del forto, per quanta moltitudine di legnafiefi confomata. Egli aggiugne noi altra cofa, che appreffo lui pafía per gualmente fitrana, ed è che gli opera) impiegati allo fornact, fipengono la loro fete, con bere di continuo tè caldo, con del fale dificiolto in effo.

1 Chinesi sanoo nn'altra spezie di porcellana, ch' eglino dipingono e cucinano due volte ; e per questa seconda cottura hanno una spezie di piccioli sorni apposta. Quando sono assai piccioli, fansi di ferro; akrimenti, di una spezie di mattoni un pollice groffi, un piede alti, e mezzo piede larghi, fatti dell' istessa terra che le nicchie, o gli astucci delle percellane. Il più grande di questi forni non eccede cinque piedi in altez-2a, e tre nel diametro; ed esfendo fatti a guifa d'alveari, i mattoni fono arcati un poco, per formare meglio la curvità. Il fuolo o focolare è di serra mezzo piede also, formato di due o tre ordini di mattoni ; e su questa base il sorno è sab-

briesto. Attorno del forno, in diflanza di circa mezro piede, è alzato un involucro di ordinari mattoni, conginnto al forno fleffo, per mezzo di un arco di terra, che lega e ferve a fortificarlo. Sogliono fabbricare quattre o cieque di quelli forni ad eguali diflanze l'ono dall'altro. Nel fondo dell'involucro vi fono de fori per dar aria al fuoco quand'à accefo; falla fommità vè un'apertona, che cuoprefi con un pezzo della terra cotta, quando le porcellanz fono diffosite nel forno.

Le portifant qui non sono inchiuse in casses; o alucci; come negli or, diazi forni; il forno ilteso fervendo a al upop, e fendo così puntualmente chiuso, che non ricevono altra impressione dal l'uoco, se non se quella del calore del carbone disposto nel focolare, al fondo del sorno, egualmente che in cima della volta, e nell' intervallo tra. il forno, e l'involucro, o di il muro. di pieres cotta che gliè intorno pieres cotta che gliè intorno.

A preparare le poccilione per una faconda cottra, debono elle avere avuta la loro veraice nella manieraordinaria, ed effere passare per il forno grande. In questo stro di chipiognoa con varjacolori, dopo di chè, fensa dar loro alcuan nuova veraice, elleno sono schieratea colonne, o casaste nel picciolo forno; mestendo le piccole sopra le più grandi, in forma di piramidi.

Quefta feconda cottura è alle volta definara a meglio confervare il luftode' colori, e nello flesso impo a darloto una specie di rilievo. Ma più cemunemente, il so scopo il nascondere, il un scopo il e nascondere, il un stavolta l'artifizio facilmente si deuro
pre, con passavita l'anno sopra-

Quando l'arcefice giudica che la fua porcellata fin abbaflanza cotta, ei leva via il pezzo che cuopre l'apperura; ef è i lavori appajono sfavillanti, ed i colori luminofi, ei leva il carbone; e dacchè il forno è freddo, ne toglic anco la percellana.

Per bella che sa la poccellana moderna, il gusto per l'antichità, che regna nella China, egusimente che in Europra, dà all'antica porcellana un pregio molto superiore a quello della moderna: Deesse consessare, che l'antica pare più bella e più sina quanco alla cottura, e di una tiona più grata si quanco al bianco del fondo, come aggi aitri colori, pure eggi è certo, che i più abili e perspicaci vi si possiono ingannare: e ci son de lavoratori che non fano 'airo meltirer che contrastare l'antica parcellana, chiamait katora. e alla moderna.

La mareria di queste false kutong è una terra gialliccia, che trovasi vicino a Kingteching. Non vi è niente di particolare nella prima parte dell' operazione, se non, che elleno si fan più groffe. e fi verniciano con un olio estratto dalla pietra gialla mifto coll' olio ordinario, che dà loro una spezie di colorito di verdemare. Quando è cavara dal forno la gittano in un brodo graffo, fatto di capponi, ec. in cui la fan bollire una feconda volta; poscia la seppelliscono ne'più sporchi fondi, che possono trovare, per on mele , o fei fettimane , e più, fecondo che voglion darle maggior apparenza di antichità. Oltre la loro groffezza ed il loro colore, questi falsi ancichi rassomigliano ai veri in questo, che non ri fuonano quando fon colpiri, e nè anche danno il menomo zufolio quando fi rengono all' orecchia.

Non offante la vasta quantità di poreettane fatte in quafi tutte le Provincie dell' Impero della China, feguitano tuttavia ad effere care ; benche non tanto quanto una volta. Gli Annali Chinefi riferiscono che in alcuni tempi una semplice urna ceftò novanta o cento scudi ful luogo uatio. Ciò che principalmente cagiona lo ftraordinario prezzo di quefta merce, fopra susto in Europa, è, oltre i gran guadagni de' mercanti Europei, e de' loro Agenti nella China, che di raro fuccede che un forno venga a bene all' intutto; ma molto spesso riesce maliffimo, così che all'aprirlo, in luogo di belle porcellane, trovasi una massa dura ed informe, in cui fon convertiti ed i pezzi della porcellana, ed i loro aflucci. o per l'eccesso del calore, o per alcune catrive qualità nella materia.

Un' altra ragione del caro prezzo della buona porcellana fi è, che gl'ingredienti de' quali è fatta, ed il legno ond' ella li cuoce , diventano fempre più rari. Si può aggiugnere una terza ragione dell' eccessivo prezzo tra gli Europei; ed è questa, che la maggior parte di quelle che mandansi in Europa sono formate su modelli nuovi, per lo più molto capricciosi e difficili a riuscirvi ; le quali non oftance, per minimi difetti fon rimesse nelle mani del fabbricatore: e non potendo egli farne la vendira fra i Cinefi per non effere ful loro gufto , ne al foro uso, è costretto di caricare la porcellana ch' egli spaccia, di un prezzo più alto, per pagarfi di quelle che son rifiutate.

I Francefi hanno fin già da quindich anni a oggi tentato d'imirare la porettlans. I primi faggi fatti in Roano dicefi che abbiano riufcito tollerabilmente bene; e M. Savari dice, che fi è in oggi arrivato a tal grado nelle fabbriche e manifacture a Pafil ea St. Clou, che alla percellane Francesi non manca altro per zenderle d'egnal pregio alle Chioefi , se non d' effere trasportate da un paese lontano cinque o sei mila leghe. In fatti, per la finezza della granitura della materia, per la bellezza ed il tornio de' vafi , per l'esattezza del disegno, e per il lustro de' colori , almeno de' cileftri, le Franceli non lopo gran fatto inferiori alle Chinefi. - Ma il loro grande difetto è il bianco del fondo, che d'erdinario è navololo e folco, e facilmente li diftingue dal puro e lucido bianco della porceltana Chinefe.

Ma fembra che i Saffoni abbiano finperati i Francesi : Vi è una manifattura a Millen , Capitale della Milnia , ove. perasserzione del Baron di Pollnitz, e d'altri fi fan delle porcellane dipinte. verniciate e cotte con tal perfezione, che fono e più belle e più care di quelle della China. L'invenzione è dovuta ad un Alchimista, il quale essendò fequestrato nel Castello di Konigstein. dal difonto Re di Polonia, per un fospetto ch' egli possedesse il secreto della Pietra-Filosofale .. ebbe tanto d' agio e di tempo, che bastò non già in vero perfar dell' oro, ma per inventare una vaferia, che a cagione del grand' efiro, arricchifce confiderabitmente il paefe.

PORCELLANA dinota anco noa fpezie di niechio di mare bianco, il qual trovali infiem colle spugne, e corre in diverse parti dell' Asia, dell' Africa, e dell' America, come ana moneta. Vedi-CON10.

Gli Ausori sono un ora stati d' opimione, che questi nicchi fossero la materia, di cui la porcellana , o la valeria

POR della Chinaè fatta; il che è un abbaglio. Eglino sono di qualche uso nella Medicina, e vengono prescritti in frammenti, come perle. Vedi PERLA.

## SEPPLEMENTO.

PORCELLANA. La fommamente giusta, e regolarissima idea, che nois postiamo formare della porcellana, o sia vascliame della China, 🔓 è , che ella è una fostanza, o pisttosto no manipolamento, o manufattura mezzo vetrificata in uno stato di mezzo fra i comunivasellami di terra cotta delle manufatture nostre volgari, ed ordinarie, ed il verace verro. É questo il carattere esfenziale,e distintivo della porcellana, e dalfolo confiderarla in fiffatto rapporto, edaspetto, e non altramente, noi possame farci a sperare di giugnere a possedere: alla perfine l'arte di perfettamente imitarla-in Europa,

Simigliante tentativo, e cimento dee: effer fatto fopra quefti principi in due differenti maniere : l'una col trovare alcuna materia acconcia, ed appropiata, fopra di cui il fuoco venga ad agirecon una forza maggiore dell' ordinaria nel tempo del suo comune stato di vasellame di terra cotta in quello di vetro. L'altra : maniera fiè di comporre una pasta di due " fostanze ridotte in polvere, l'una delle quali farà di tal forza , che vaglia a refiftere, ed a far telta ad un fuoco violentillimo in guila, che in esso non venga però a verrificarfi, e che l'altra per lo" contrario fia nna materia agrevolifimamente vetrificabile. Nel primo cafo la materia dee effer cavata fuori del fnoce in quel tempo appunto, che trovafi imperfettamente verrificate, e nel fecone

do cafo la maía; composta dee rimasersi nella fornace fino a tanto o, che l' una foltanza, la quale è la più facile avetificaris, sia veramente, e realmente vetrificara: e al Blura effendo cavata fuori d'esta fornace il tutto verrà ad effere appunto siò, che è porcellana, vale a dire, una foltanza in parte verrificata, ma non intieramente tale.

Il primo metodo è quello, col quale è stata fatta, e fabbricata la porcellana Europea; e quantunque quella di San Claudio, e d' alcuni altri luoghi fia stata in estremo bella, ed appariscense, nulladimeno eziandio la più fina, e la più perfetta d'essa viene facilissimamente coposciura, e distinta dalla porcellana della China, e la natura delle due fostanze apparisce evidentissimamente diversa, e sutt' altra : avvegnachè queste che debbono tutta la loro bellezza al loro grande approfimarfi alla vetrificazione, fon fatte per far telta ad un lungo, e violentistimo fuoco, e vengono cavate fuori del medefimo in un tempo, in cui il tenervele un picciolissimotratto di più l'avrebbe renduta un verace, e perfetto vetro: dove per lo contrario i vafellami, o porcellana della China, è composta d' una pasta, parte della quale è composta d' una fostanza, che per se stessa appena è vetrificabile, che fa testa, e resiste al fuoco in un grado eziandio allai più intenso del nostro, e che non vi ha pericolo menomissimo, che per la forza d' esso grado di fuoco ella venga a precipitare intigramente in un vetro.

Le due fostanze messe in opera dai Chiness fono egregiamente bene conotciate dai nomi di petunsi, e Kastinied in esaminando queste sostanze medessme egli apparisce evidentissimamente, che noi abbiamo in Europa benifimo le medefime medefimifime folianze, o per lo menocon ogni più appurata cerrezza, delle folianze dell' indole, e della natura a capello la mesdefima diquelle, e capacifime, e di-fontifime ad effere manipolate, e lavozate in porcellana ugualmente bella, ed ugualmente fina, che quella della China feefia. Vegganfi Memoires de l' Acad. Roy. des Scienc. de Paris, ann. 1739, Vegganfi di pari gli Articoli KAOLIN PETUNSÉ.

Sono queste le due differenti semi-vetrificazioni, nell' una, o nell' altra delle quali tutti i manipolamenti, e manifatture Europee sonosi fino a' di nostri fondate : ed è cosa agevolissima dalla cognizione adeguata di fiffatti principi il determinare in rompendo un pezzo di porcellana delle nostre Europee manufatture, fienofi queste quali effersi vogliano, cen quale di questi due metodi questa porcellana fia ftata fatta, o fabbricata, Se ella è fatta con prendere la massa mezzo vetrificata, la quale, immediatamente dopo d'effere stara per intiero vetrificata, venisse posta in un crociuolo, entro un'egual grado di fuoco, in un batter d'occhio verrebbe a convertirfi intieramente in vetro. Questo appunto avverasi, e segue in fatto di moltiffime delle nostre porcellane Europee. Ma se questa sia fatta e fabbricara di due ingredienti, uno dei quali non fia vetrificabile, o per lo meno per via di tali fuochi, con i quali la materia veniffe a fquagliarli, ma non già a vetrificarsi : Questo appunto avviene a capello nella porcellana Chinefe, la quale tutto che venga conservata squagliura per un. tratto lungo di tempo, nulladimeno poichè e raffreddata continua a confervarfi vera porcellana della China; e per confeguente apparifee chiaro, ed evidente, effer la medefima composta di due tali ingredienti infra se differenti.

Oltre i divifati metodi havvene ancora di pari un altro di modernifima invenzione, per mezzo del quale vien fabbricata una vaphifsima, e fommamente bella porcellana, e di inquale, fe non ci fomminitra dei vafellami uguali a quelli della China, nulladimeno e ggi forminittrerà allai profilmi ai medefimi, ed a un prezzo confiderabilmente minore quelli. Quelle metodo confite nel ridurre il vetto a porcellana. Veggafi onnicamente l'Articolo Varno porcellana.

Il finisfimo colore azzurro carico degli antichi vafellami della porcellana Chinese vien tenuto in grandistimo pregio dai curiofi e dai dilectanti di fiffatte cofe ; e fannoli dei lamenti grandiffimi, che non venga ufato il color medefimo anche di presente. Sembra però, che ai di nostri l'arte di proccurarlo sia perduta; ma ella potrebbe per avventura effer di nuovo benissimo ricovrara, e rintracciata a forza d'esperienze, e di cimenti. Egli è indubitato, che i Chinefi hanno presso di loro il cubalto; ed e sommamente probabile, che effi si servissero d' un colore azeurro preparato dal cobalto, prima che effi avellero alcun commercio con esso noi. Mal grado tutte le congetture intorno ai lero materiali per colorire, sembra questa la sostanza la più probabile, e vi ha un metodo di preparare da questa medesima un colore graudemente superiore a quello, che è di prefence in uso, e che noi chiamamo Smalto, o colore azzurro in polvere.

É il cobalto un minerale, che contiene dell'arsenico, ed una terra azzurra vetrificabile. Il metodo comune di pre-Chamb. Tons. XV. parare lo smalto si è quello di tostare quefto cobalro ad un fuoco di riverbero. Que-Ro lo dispone a vetrificarsi, e tira suori l'arfenico, che stanzia in ello cobalto in fumi i quali raccogliendosi alla sommità. vengono a formare i veraci, e genuini fiori d' arsenico. Egli è pertanto certissimo dalle esperienze, che se queste arsenico venisse lasciato, e conservato nel cobalto, lo fmalto, o colore azzurro, verrebbe ad effere infinitamente più fino, e più bello, concioffiache abbianvi alcune fpezie di cobalto le quali somministrano lo fmalto stelso fenza la previa tostatura additata;e ficcome l'arfenico è in grandifsima parte contenuto in effe, cosi gli fmalti riescono d'un colore molto più fino e più puro. L Arfenico aggiunto allo fmalto, mentre trovali in attuale squagliamento, esalta simigliantemente in grado fommo il suo colore ; ed avvi un metodo di procurar lo fmalto dal cobalto fenza fuoco, ma col femplicemente fcioglierlo in un' acido, e col folo precipitarne la foluzione con dell' olio di cartaro. Lo smalto in simigliante guisa precipitato al fondo, è d'un colore molto più fino di qualfivoglia altro, il quale fia stato preparato a forza di fuoco; ma egli è molto più dilatantefi, ed espansivo, e preparato in minore quantità. Egli à fommamente possibile, che i Chinefi possedessero l'arre di fare questa spezie di fmalto, prima, che essi conoscessero noi altri Europei, e che a questa fosse dovuto il finissimo azzurro dei loro vasellamenti di porcellana : ma allorché noi ci ponemmo a trafficare con effi, e che trovarono a comprar da noi lo imalto affai più a buon mercaro di quello, che lavoravano esti stessi, è cosa naturalissima, che ponessero da un lato la lor propria manofattuta, che lo ocollava di vantaggio, feoza fufi a confiderare, quanto grandemente inferiore fi folfe il colore, che dal noltro finalto veniva ad elfere fomministrato. In eveno, che la cofa fodie accadua così, ficcome è fommamente probabile, ella farebbe cofa ageocifisma il ravvivare, ed il rimettere in piedi quell'arte, e l'aggiungere l'antico bellitismo azzurro alle noltre porcellane Europee, e quello verrebbe a dare alle medefine noltre porcellane un prezzo ed un valore che manca di prefente alle porcellane Chinefi.

Postedevano un tempo i Chinesi un metodo di dipingere delle figure di pefci ed altre cose nei lati interni dei loro vafellami, le quali figure non comparivano giammai, nè in altra maniera al di fuori, fe non fe allora quando i vafellami medefimi venivano pieni, o d'acqua pura, o d'alcun altro liquore chiaro. Addimandavano essi questa spezie di vafellami di porcellana Kiaifim, che è quanto dire, porcellana azzurra occuliata. L' arte di effettuar ciò è di presente in grandissima parte perduta; ma puossi benisfimo rinvenire alcuna traccia per condurla di nuovo in vita ai nostri giorni eziandio. I vasi di porcellana, che debbon' eller fatti in simigliante guisa, sa di me-Rieri che sieno sommamente sottili: sa di pari di mestieri, che il colore vengavi steso sopra in forma del pesce, e d'altri animali, o figure, a piacimento, nel lato interno del vaso, dopo che il vaso medesimo sia staso cotto la primavolta. Poichè questo colore ha avuto tutto l'agio, ed il tempo d'asciugars, forz'è, che il lato interno medefimo del vafo abbia una seconda incamiciarura della medefima cerra, o pasta di porcellana, della quale

il valo stello è tormaio; e lopra questa incamiciatura feconda dovravvi effere stesa una vernice della spezie comune. La confeguenza di fiffatta manifattura verrà ad esfere, che le figure de pesci, in un colore foriifsimo rimarranno fepolte fra le due incamiciarure del vafo , le quali infieme vengono a formare il vafo medosimo compiuso. Ciò sasso il lato esteriore del vafo dovrà effere fecondo l' arte affilaro, ed afforrigliaro alla ruota quafi presto alle figure; ed allorchè queste medefime cominciano a farfi vedere, dovraffi stendere sopra questo lato medesimo una nuova vernice. Le figure allora verranno ad ofcurarfi , e fe non totalmente ceriamente distinguerannosi a mala pena; main empiendo il vafo d' acqua, o d'altro liquore chiarifsimo, la trasparenza dei lati verrà tolta via, ed il liquore verrà a formare nel di dierro una spezie di foglia, la quale fara rifaliar fuori le figure de' pesci, e somiglianti. Questa faccendavorrebbe ellere effettuara in alcun vaso di porcellana tollerabilmente chiaro. e trasparente. Con un tal lavorio riuscirebbe affai meglio la porcellana della China; male brighe, ed i fastidi, che richieggionvisi sono soverchio grandi, e tutil i tentativi, che sono stati cimentati finora, fono riusciti male. Veggafi l'Atticolo MACCHIARE la percellana.

Formano i Chinefi una grandifilmavarierà di figure fopra le ligereficie dei viellamenti della porcellano bianca, eprefio i medefimi havvene mea spezie, cui reputano altifilmamente, pella quadi fonovi dei fori, edaltre tali figure; eciònono diane la siperficie medefima è interamente, e perfustamente lissa, ed. uguale, e la sostinazio entremo delicata, e fortile. La maniera di fatla è la figquente. · Faccionfi eglino alla bella prima a formare il vafo de' materiali i più fini , i più sottili, e più delicati, che è mai loro possibile ; poscia , dopo che hanno ben ridotto a pulimento fopra la ruota tanto il suo lato interiore , che l' esteriore, pongonio entro una flampa della fua propria forma, maquesta incisa, od impronsata con tutte queste figure:quindi comprimono questa così validamente, e stabilmente in giù uel vafo, mentre trovali per ancora umido e molle, che l'impressione divisata viene ad esfere ricevusa in una guisa perfettiffima; ed in evento, che la forma del vafo fia in alcun modo danneggiata, come pur troppo addiviene, tornanla di bel nuovo alla ruota ; e gliela restituiscono bella, e perfetta, come per innanzi. Ciò fatto danno esti al vaso medesimo il suo intiero compimento, o col temperino, o con un-pajo di ĉesoje; ed allorché i' hanno senduto così perfetto, come effer può tale, cuopronio, od intenacanio si denero, che fuori con una vernice bianca. Questa vernice viene a riempire bravamente tutte le cavità dell' impressione, e viene a dare nna perfectiffima levigatezza, ed uguaglianza a tutta la superficie del medetimo vato: nulladimeno la groffezza della fleffa vernice nelle tracce delle figure viene a dargli un bianco differente, e così tutte le figure vengono ad effere tiniffimamente, e con fomma accuratezza vedute, e non altramente che se elleno sossero realmente dipinte nel lato esteriore del vaso stesso. E' quefto un' arcifizio, il quale porrebbe effer benitlimo introdotto presso di noi eziandio, eche porrebbe egregiamente bene reggerci fra mano, e moltiffimi dei no-Aripiù fini vasellamenti potrebbon fare Chamb. Tom. XV.

una vaghissima mostra col medesimo. Havvi un' opinione, che ha voga, e corso presso i Chinesi medesimi , che i vatellami di porcellana dei tempi antichi erano di grandissima lunga migliori. e più perferri e prezzabili di quelli, che ivi fabbricanfi ai nostri giorni ; e .che il tener sepolta per lungo tratto di tempo la porcellana della China fotterra, aggiugne alla medelima un grado affai grande di bellezca. Ma tutta questa è una diceria, che è fondata sopra un errore. La verità fi è , che i nostri Mescadanti fviliscono il valore dei vasellami medesimi della porcellana, e perciè forzano i Chineli a formarne in generale una spezie di peggior qualità; ma quei prodi Chinesi son capacissimi, ed arcicapacisfimi di fabbricare al presente dei vasellami di porceilana egualmente fina, e perfetta, che quella si fosse delle scorse età. Ciò, che fe nascere l'opinione, che il tener sepolta en ro la terra la porceilana venisse a renderta migliore, fi fu . che alcuna fiata i pezzi più fini di porcellana vengono così trovati fepolti nella terra. Sono quefti tutti vali preziofi, che i polleffori dei medefioni per ficureeza gli andarono fotterrando nei tempi della gnerra civile : e non è maraviglia, chè non trovinfi in fimiglianti occasioni forterrati se non se vati i più fini , ed i più

fetv. fur les Courumes de 1' Afie. Porcellana. Nell' Ittoria Naturalle il Nicchio, o Conchiglia appellato Porcellana , cd anche Concha Venerea fi è un pesce di mare dal nicchio, od un Testaceo, i cui caratteri sono i seguenti:

prezioli. Veggali il Libro intitolato Ob-

Sono questi Testacei della spezie degli Univalvi , o da un nicchio folo , ed hanno per loro bocca una spaccatura lumi228 POR

ga, e stretta, dentata in ciascheduno dei lati, e sono d'una forma conglobata, bislunga, gibbofa, ed a forma di icudo.

Questi Testacei, o pesci dal nicchio di questo genere ebbero originalmente il nome di Porcellana, e di Concha Venetea dalla rassomiglianza della sua bocca al pudendum multebre, detto da alcuni degli Scrittori Romani antichi porculus, ed anche porcellus, ed allusero sempre al medefimo fotto il nome di Venus, Venere. In questi ultimi tempi è stata così male intesa questa voce, o denominacio ne, che è flata creduta alludere alla voce Porcellana della China, vale a dire ai nobilissimi vasellamenti di quella finissima terra, della quale abbiamo bastantemente parlato nel precedente Articolo; e questo grosfolano errore è nato da una zotica immaginazione, che la vera Porcellana della China fosse composta della materia di questo nicchio. Il Gesneso è caduto anch' ello in quelta fcempiata opinione, e l'Aldovrandi sembra essersi assai male inteso rispetto all'altra sua denominazione di Concha Venerea, supponendola così denominata per la fua fingolar bellezza, e che perciò confagrata ella fosse una sistatta conchiglia alla madre degli Autori. Dal Rondelezio vien chiamato questo Testaceo Remora Musiani, ed è il Murice del medefimo Autose. Veggasi Aldovrandi de Testac. Lib. 3. pag. 352. Gefner. Rondelet. de Testac. Lib. 2. pag. 101.

La denominazione di Conchiglia Venerea, concha venerea può effere nato fatto per ingenerare della consusione, avvegnachè abbiavi un' altro Testaceo d' una spezie differentissima, e che è bivalvo, o dai due nicchi denominato fimigliantemente Concha Veneris, Conchi-

POR glia di Venere. Ella fi è perciò più ade. guata maniera, e migliore quella di distinguere questo genere di Testacei colla denominazione di Porcellana, giusta la teste divisata analogia del nome degli antichi Scrittori Latini. Fra le spezie di quello genere havvi una prodigiofa differenza: conciustiache alcune sieno pefanti, altre per lo contratio fommamente leggiere: alcune hanno la bocca piantata per lo lungo, altre in una direzio. ne trasversale, od a traverso. La Porcellana gibbofa è una spezie fommamente offervabile, ficcome lo fi è di pari quella Porcellana detta Porcellana uovo, che nelle sue estremità lia due bottoncini, e quella Porcellana uovo appellata bellico. non è niente meno offervabile di queste steffe. Questa in ciascheduna delle sue estremità ha in vece d'un bottone un lungo becco.

La bocca della Porcellana forc' è. che fia stretta, e bislunga. Questa è la matfima caratteristica, ed è comunemente dentata, od in tutt'e due i suoi lati. od in uno folo d' effi.

Cosi numerose sono le spezie della Porcellana, che non può effer se non se ben fatto il collocarle fotto i loro propri respettivi capi. Veggasi la Tavola de Nicchi num. 16.

Alcune Porcellane fono conglobate. e fatticce, e di quelle vengonci dai Musei , o raccolte dei dilettanti , e curiose somministrate le appresso spezie:

1. Porcellana mappa, così denominata dai suoi delineamenti assomigliantili alle firifce d'una mappa. 2. Porcellana con caratteri , o Porcellana arata. Vien supposto, che questo nicchio porceliana nei suoi lineamenti porti alcuna fomiglianza colle Lettere dell' alfabeto

arabo. 3. Porcellana pelle di Tigre , o tigrata 4. Porcellana pelle di serpente, o ferpentina. 5. Porcellana pidocchio marino. 6. Porcellana cento gambe, o mille piedi. 7. Porcellana punteggiata. 8. Porcellana grigia. 9. Porcellana Chinese. 10. Porcellana spirale, o la cui estremità viene a terminare in una spira; oppure porcellana violacea: e questa come la prima spezie, a riserva di esserle stata levata via la sua esteriore incamiciatura, o coperta. 1 1. Porcellana rofficcia. 12. Porcellana variamente fegnata, e distinta. 13. Porcellana dal nicchio di tarratuga. 14. Porcellana gocciolata. 15. Porcellana avente il suo mezzo diviso con quattre zone, o fasce. 16. Porcellana ovale paonazza.

Alcune porcellane sono sortili, 'e d' una figura pirisorme, od a soggia di pera. Di queste noi ne abbiamo note finora le appresso spezie, cioè:

1. Porcellana pera avente la boeca arcata, e variamente pezzata di macchie, o tacche gialle. 2. Porcellana piriforme dalla bocca archeggiata, avente due zone o fasce. 3. Forcellana uovo con congerie di piccioli rialti, o scudetti ottufi. Questa denominafi da alcuni Scrittori Ovum Rumphii, novo del Ronfio. 4. Porcellana veste di ragno, o tela di ragno. 5. Porcellana bislunga, e fatticcia 6. Petcellana Argo grande, cusì denominata dal foo effere variamente macchiata di tacche rotonde, affomigliantifi ad altretranti occhi. 7. Porcellana Argo minore. 8. Porcellana Pfeudo- Argo. oppure Porcellana dagli occhi bastardi. 9. Porcellana Leprotto. 10. Porcellana vajolo verdastro. 11. Porcellana biancafira, con ruvidi, e groffolani rialti. 12. Porcellana millepiedi, o centogambe.

Chamb. Tom. AV.

13. Forcellana ropo. 14. Porcellana moLa. 15. Porcellana gialla dilitiria con
quattro zone o fafee roffe. 16. Porcellana bruna difitiria con quattro zone
giale. 17. Porcellana del Panama con
ittirifee circolari di color d'ametiflo. 18.
Porcellana verda macchitata. 19. Porcellana vergata d'aguata. 20. Porcellana azzurra. 21. Porcellana dalle macchie, e
tacche azzurra.

Alcune delle porcellane sono gibbose. Di queste ve ne hanno le appresso spezie:

1. Porcellasa lattrata avente delle protuberanze, orialit di color di ro- fa, ed uno dei labbri dentato. 2. Porcellana gibbofa bianca avente un labro lifico, e fenza protuberanze. 3. Porcellana gialla, avente un labbro lifico, e fenza rebercoli. 4. Porcellana appellata Monera del Congo, o Moneta Guinea. Ha questo Teffacco una bocca dentara, ed ha fei tubercoletti nel fue dorfo. 5. Porcellana gibbofa grande. Veggafi opera Francefe intitolare Hitfarier Naturelle Echiricie, pgg. 3.8 «

9 PORENTRU. V. BROWDRUT.
PORFIDO, PORTITURITES, nella
Storia Nauvale, ec. una (peris preciofa
di pietra, o marmo, di un colore rolfa
di pietra, o marmo, di un colore rolfa
di macchie bianche; anticamente portata dall' Egitto, e che flupera tutte P
altre pietre nella Eureria. V. Manno.

Vi fono tre femole colonne, od obelichi di perfisi in Egirto; una vicino al Cairo, e l'astre due in Alelfandia. I Franchi le chiemano aguglie, gl' Inglest Cteopatra's acestes, e sia, Aghi di Cteopatra. Vedi Obellico.

E' difficile concepire dende fieno fit-

inonda, essendo tutto terreno, o suolo persetto. V. Viaggi di Ray.

L'arte di tagliare il porfido, praticata digli antichi, è perduta. In farti, è difficile concepire quale spezie d'istrumenti sin stata ustata per fazionare e ridurre cotelle grandi colonne, ed altre opere di porfido che trovansi in alcuni edifizi antichi in Roma.

Uno de pezzi i più confiderabili, che ora reflan iniciri, è usa tomba di Co-finara, figliuola dell' Imperador Coffancio, nella Chiefa di Santa Agnefe fuori delle murs, ordinariamente chiamata to tomba di Bacco, a cagione di diverfi fanciulli vi rapprefentari, che feherzano tra le foglie di vite. Aggiugni a quefla l' Apolto, e i bufti di dotici lon-peratori, rutti di porfido, nel palazzo delle Tuilette a Parisi.

Alcani de' pezzi antichi, pare che fieno flati ibavorit col farpello, altri colla fega, altri con route, ed altri macinati grado a grado con lo fineriglio. Non offante gli firumenti ed ordigni moderni appena giungono a toccare softorare il popifacio gli antichi adunque, ebbero il fecreto di temprare l'acciajo meglio di noi 10, come alcuni inclinano a penfare, eglino ebbero l'arte di ammollire il popifacio abbenche fia più probile che il tempo e l'aria abbiano contributo ad accercere la fue durerza.

Il Signor Addison dice, d' aver veduto un artefice in Roma, impiegato nel tagliare il porfilo; ma che il suo lavoro progrediva lentamente, e quasi infeatiblimente. POR

Tutto il metodo che gl' Italiani (caltori ufano per lavorare i pezzi dell'antiche colonne di popido che ancor reflano, ( imperocche i exvet di popido cino da lungo tempo perdute ) fi è con una fega di ottone fenza denti. Con quella, econ lo fineriglio e l'acqua fregano e mangiano la pietra, con una pazienza infinita. Vedi Suranczio.

Pure molte eccellenti persone hanno sindiato di rintracciare, e ravvivare l'arte antica ; sopra tutti, Leon Bartish Alberti, il quale cercando la necellaria tempera, dice, d'aver trovara per la miglior di tutte il l'angue della capra: pur anche questa gli valse poco ; imperocchè nel lavorare con scarpelli temperati per questo mezzo, ficintille di suo co venirano con più d' abbondaza, di quel che si laccastero pezzi di pietra. Con questo mezzo, gli Scultori risulto mono afartuna forma piatra, od ovule; ma non poterono mai sriviure a far una figura. Vedi Tempera.

É vero, che nel 1555 Cofmo de Médicis dices aver diftillara un'acqua da cerre erbe, colla quale il fuo foultore Francefoo Tadda diced as fuoi iltrumentu una si marvaiglios ducreza e tempera, che efegui alcune bell'opere con effi; in parsicolare la testa del Salvadore in mezzo cilievo, la testa di Cofmo, e della Duchessa fua moggio. Fino i capelli e la barba, quantanque zi d'fficisi, in quess' opere sono ben condorti; e di tale fasta non vi ha nience di megsio in tutte l'opere degli antichi: ma pare che il fecerso si morto con lui.

I Francesi hanno ultimamente trovato un altro modo di tagliare il porfido, cioè con una sega di serro senza denti, e con della grec, ch'è una spezie di fel-

POR ce, o pietra polverizzata, e con acqua. Gli Autori di quest' invenzione pretendono che porrian formare tutto il contorno di una colonna, se avessero materia su cui lavorare.

PORFIDO. Porfido, porphyrita, è nell' Istoria Naturale il nome d' un genere di fossiii universalmente, tuttoche con fomma improprietà, aggiunta ai marmi. Sono questi folsili pietre d' una maffa piana uniforme, macchiate, o venate, con delle separare concrezioni d' una durezza grandissima, gittanti saville di fuoco, se vengano batrute coll' acciajo, od acciarino, non fermentanti con gli acidi, e con grandissima lentezza, e difficoltà calcinantift in un fortifsimo fuoco. Veggaft Hill, Istoria de Fossili, pag 499

Di questo genere di fossili hannovene foltanto conosciute tre spezie, vale a dire, 1. La specie porporina conosciuta comunifsimamente fotto il nome di porfido fra gli operai, od artefici. 2. La foezie dura di colore toffo piombino, variamente distinta di nero, di bianco, e di verde. E 3 la spezie durissima d'un color carnicino variamente distinta di bianco, di verde, e di nero. Il porfido porporino è una fostanza, che é stata molto ben conosciuta, e grandemente stimata, in rutte le Età del Mondo. Ebbe questa il nome dai Greci \* 290600, porpora, comeché questo colore ebbe sem premai a somministrare per essa pietra un' affai ovvia distinzione dalle altre spezie. È questo portido d' una struttura in estremo ferma, forte, e compatta, confiderabilmente pelante, e d'un finissimo

Chamb. Tom. XV.

vivace, e forte color di porpora, variamente distinto più, o meno di un rosso pallido, e bianco, e con picciol numero di minute, e generalmente disgregate tacchette nere. Il fuo color porporino è di tutti i gradi, cominciando dalla tinta carica del violetto al putissimo colore del claretto di Francia; e le sue variegazioni trovanfi comunemente disposte in picciole macchie, o tacche, che sono per lo più picciole, e disanite, ma che alcune volte precipitano l' una entro l'altra, e vengono a fare dei groffi fpiazzi. Questo fossile con estrema difficoltà vien fegato, o tagliato, e ciò a motivo della grandissima sua durezza, ma è capacissimo di un lustro, e pulimento finitimo. Vien trovato inabbondevoliffime congerie nell' Egitto, e noi fimigliantemente leggiamo, che quindi venne trasportato fino dai più rimoti tempi dell'antichità. Serve acconcissimamente per le pietre degli speziali, e per coloro, che macinano i colori, come anche per macinare, ed ammorbidire varie polveri, ed in ogni, e qualfivoglia occasione, in cui richieggasi una gran durezza.

Il porfido di color rosso è sempre una fostanza d'una bellezza estrema, e di fommo valore; ma per l'addietro pon è stato gran fatto noto ai nottri Lapidarj. Po'siede questa pietra, non mero la durezza, che tutte le altre qualità eziandio, e caratteri del portido porporino, e rispetto alla varietà dei fuoi colori lo forpaffa di lunga mano. Il fuo fondo è efattamente d'un color rosso lucente finisimo del grado del nostro stesso minio, o sta piombo rosso; tuttochè nelle varie parti della maffa egli è o più carico, o più pallido, o leggiero. Quella spezie di portsolo è vaghistima mamente regolari line; e il hanovene di pari alcune considerabilmente firette, e fra queste rovandi framichiate delle strice varie perfettamente bianche, e di mamoritudine di picciole tazeche, o macchiette nere. E' questo portido d'una durezza veramente elirema, e de capa: ce del mededimo luttro, e pulimento, del quale sono capasi le, gemme steffe se mispellucide.

Siffatta (petale bell'idima di portido vien trovata in copia abbondevolifisma nell' Ifola Minorea; ma dai nostri Lapidari non è peranche stra riputata una pietra, che meriti d'esser trassporata in Inghilterra. Vanno peto deli guandemente errati, avvegnache lo meriti quanto qualsfuoglia altro prodotto di petale fomigliante, lavorando di quelle pietre, e facendosi venite di lunghi fommamente dilungati, che nuo possona fare a petto ne poso ne punto alla bellezza, e durezza di questa spezido di portido.

Il Porsado di colore carnicino è simigliantemente una piteria pochisismo conoscituta, tutrochè si una pietra d'una singolarissima bellezza. E' questa d'una singolarissima bellezza. E' questa d'una testistiva irregolare, ma simmamente stistiva irregolare, ma simmamente carnicino pallido, che loventi volte va approssimandos il bianco, el varia, mente distinto con ben considerabili, si piazzi di nero, gli verde, e di bianco, i, quali sono delle larghezze dana mezro, dito, ad an dito; ed alcuna volta, quantunque alfai di rado, trovansi disposte in vene regolati. Comparites sommamen; te livida, e di insiniamente lustro noi,

compimenti del color carnicino, ed è,

· fuscettibilissimo di un pulimento in estremo vago, ed appariscente: egli è poi quello portido tanto trasparente, ed a fegeo, massimamente nelle sue parti di color verde, che, allotaquando è luftrato . e. ridotto al perfetto suo pulimento. uno può vedersi perentro la sua sostanza. come in una pecchio. Vien questo trovaro in immensi strati nell' Arabia Petrea, e nell' Egitto superiore; ma in distaccati noduli per lo contratio egli è comune a pressochè tutte le parti del noto Mondo. La Germania abbonda grandemente di fiffatti noduli di questa spezie di porlido, e noi ne abbiamo simigliantemente in moltissime parti non meno dell' Inghilterra, che nell' Irlanda. Quelli presso di noi trovansi in parecchi luoghi dei nostri lidi, e delle nofire spiagge non meno, che in alcune parti della Provincia di Devon dilanga: te dalla Marina. Veggafi Hill, Istoria de', Fofsili, pag- 494. fino alla pag- 498.

Ci dice Monfieur Boyle, come egit, processo, che il potdo venille fagaro o tagliato per mezzo di smeriglio, di fega di accisio, e di acqua. Olferva que for Valentuomo, che nel fuo tempo gli. Artsfici di loghilterra ignoravano la ma; niera di lavorare il portido, e che niuno, de cisi volte giamma impregnedere di fes, garlo, non fulo, ma acameno di dargli, ti fuo pulimento. Veggali Boyle, Opera. Compend. Vol. 1, ppg.,112.

PORFIRIANI, Porphyricai, un nome dato agli Atiani nel IV Secolo, perautorità di Costantino. Vedi Ariani.

Cotesto Principe, pubblicando un editto contro Ario, ed i suoi scritti, dichiara, che siccome Ario aveva itaitato.

Porfirio nel comporre libri contro la Religione, egli merita d'essere notato della sua infamia; e che siccome Porfirio è diventato l' obbrobrio della posterità, ed i suoi scritti sono soppressi; così egli vuole, che Ario ed i suoi seguaci fien chiamari Porficiani , ec.

La proprietà del nome pare che confifta in questo, che gli Ariani tentarono di rimettere in piedi l'idolatria: impercioccbè nel dire che il Figliuolo, cui eglino chiamano un Dio generato, è una creatura, hanno meila una creatura nel rango di Dio; e folamente differiscono da' Gentili in ciò, che Ario diede la qualità di Dio a una creatura, ed eglino a molte.

PORFIRIANO Albero, PORPHY-RIANA Arbor. Vedi ARBOR.

PORFIROGENITO, Porphyrogenitus, nell' antichità, un'appellazione data ai figliuvli degl' imperadori d' Oriente: la quale fignifica l' istello, che nato nella porpora. Vedi Porpora.

Cedteno vuole che la parnia fignifichi, nato nel palazzo di porpora, o nel palago di porfido, un palazzo così chiamato in Costantinopoli; nel quale le Imperatrici usavano di dormire. Altri 10. derivano dall'uso d'avvolgere nella porpora gl'Imperiali fanciulli, appena nati; altri dalla camera ove nascevano, la quale era tapezzata di porpora.

PORIMA \* , nella Geometria, un ecorema, od una proposizione, così facilmente dimostrate, che è quasi evidenge per festessa. Vedi Assiona.

\* La parola è formata dal Greco negimes, pervio, una cofa facile a penetrarfi a capirfi, e che apre la strada ad altra più difficile.

Tale t. gr. è questa, che una corda è, gotalmente dentro il circolo.

POR Il porima è opposto all' aporima, che dinota una proposizione così difficile. che è quasi impossibile dimostrarla. Di questa fatta è in oggi la quadratura del circolo, e lo fu un tempo il quadrare un' assegnata porzione delle lune d' Ippocrate. Vedi Aporima.

Il porima coincide quafi col Iemma, o coll' all'unzione. Vedi LEMMA.

PORISMA \*, nella Matematica, un reorema generale, od un canone, dedotto da un locus geometrico, e che ferve per la foluzione d'altri generali e difficili problemi. Vedi TEOREMA . o Locus.

\* Procto diriva la voce del Greco anilu, io flabilifco e conchiudo da qualche cofa già finita e dimoftrata; e perciò definifee il porifma, un teorema cavato occasionalmente da qualche altra teorema gid dimoftrato. - Nel qual fenfo , coincide con quello che altremente chiamafi corollario.

PORISTICO Metodo : nelle Matematiche, è quello che determina, quando , per qual mezzo, ed in quante differenri maniere un problema fi sciolga. Vedi PROBLEMA . e RISOLUZIONE.

PORO . un piccolo interstizio tra le particelle di materia che costituiscono i corpi : o vuoto, o pieno di qualche mezzo infensibile. Vedi Conro, a MATER!A.

\* La parola poro i formata dal Greco. miges, apertura, o dutto, per il quale una cofa possa.

La condenfazione, e la rarefazione, non fi fanno, che col chiuderfi e coll' aprirli de pori. Vedi RAREFAZIONE, o CONDENSAZIONE. -

La trasparenza de' corpi si supponacomunemente nascere dall'effere i loro .... pori direttamente opposti gli uni agli altri. Vedi Trasparenza.

La materia dell' infensibile traspirazione si trasmette od esce per lipore della cute. Vedi TRASPIRAZIONE.

Il Cav. Ifacco Neuton mostra, che i corpi fono molto più rari e porofi, di quel che ordinariamente si crede : l'acqua, e. gr. è 19 volte più leggiera, e confeguentemente più rara, che l'oro; e l'oro stesso è così raro, che molto prontamente, e fenza la menoma oppofizione, trasmette gli effluvi magnetici, ed ammette con facilità l'argento vivo ne' suoi pori , e si lascia pervadere dall' acqua: imperocchè una sfera concava d' oro, quand è piena d'acqua, e chiusa e faldata, al premerti con forza grande, lascia schizzar suori l'acqua, che sermasi tutt attorno della fua esterna superfizie, in una moltitudine di piccole gocce, come rugiada, senza che l'oro si screpoli o si rompa. Dal che si può conchiudere, che l'oro ha più pori che parti folide; e per confeguenza, che l' acqua ha più di quaranta volte più pori che parti solide. Vedi Ono.

La calamita trafmette le sue virrù senza alcuna diminuzione od alterazione, per tutti i corpi sreddi che non sono magnetici; come l'oro, l'argento, il bronzo, il vetro, l'acqua, ec. Vedi CALAMITA

I raggi della luce, o fien corpi attualmente vegnenti a noi dal Sole, o fien meramente mori ed imperfioni fatte ful merzo, fi movono in linee rette, e fono appena mai, fe non fe per un raro cafo, indietto riflettudi nell'i fiefa linea retta, dopo d' avere urrato fugli oggetti; e pute vediamo, che la luce è trafmeffa fin a grandi diflanze per mezzo a cor-

pi pellucidi, e ciò in linee rette. Vedi Raggio, ec.

Ora come i corpi abbian pori fufficienti per questi effetti, egli è forle difficile a concepire, ma non impossbile: imperocché Newton medelimo fa vedere, che i colori di tutti i corpi nascono dalle loro particelle della tale determinata mole o magnitudine. Laonde, fe concepiamo , coteste particelle effere così disposte, che vi sia tanto di porosità , quanto di materia , ed in fimil guifa , coteste particelle essere composte d' altre molto minori, nelle quali fievi intersperso altrettanto di vacuità o di spazio, quanto monta la quantità di materia ; e sì via via, finchè venghiamo a particelle folide senza pori : allor , pet esempio, se in qualche corpo vi saranno tre di queste moli di particelle, e che l'ultime sien delle solide o minime, un tal corpo averà sette volte altrettanto di vacuità, che di materia; se vi saran quattro talí gradi , e l' ultime sien minime e solide, cotesto corpo averà quindici volte altrettanto di porofità, che di solidità ; se cinque tai gradi, egli averà 31 voltaaltrettanto di fpazio che di folidità: e fe fei g. adi, allora egli averà fessanta tre volte più di vacuità, che di folida materia.

E forfe nella flupenda conformazione e fabbrica de corpi naturali, vi poffono effere altre proporzioni di fipazio colla materia, a noi totalmente ignote; donde egli è posibile, che vi fien ancor maggiori quantitadi di vacuo interfperfo. Vedi V ACUO.

Port, nell' Anatomia, fono certi [paz] permeabili, trale parti della pelle; per li quai noi fudiamo, o traspiriamo, ec. Vedi Tav. Anat. (myol.) fig. 8. litt. dd, fig. 9. litt. a acc. Vedi pure Cute, e TRASPIRAZIONE.

I pori sono offervabilitimi più che altrove nelle mani, e ne'piedi. Guardando la palma del!a mano con un mediocre veiro, dono d'averla ben lavaia, vi percepiamo innumerabili piccoli colmi o rialti d'egual groffezza e dittanza, che corron paralleli gli uni agli altri; spezialmente sulle sommità e sulle giunture delle dira ec. dove fon regularmente disposti in triangoli sferici, e in ellissi.

Su questi colmi stanno i pori, in file eguali, groffi abbastanza, onde può vederli un buon occhio nudo; ma con un verro, ogni poro appar fimile ad una piccola foniana ; ed il sudore vi fi può vedere, chiaro come l'acqua di una rupe; fempre che si ascinga, o si monda, egli fi vede sprizzarne di nunvo. Vedi Su-DORE.

I porisono stati dalla natura disposti su i desti colmi o collicelli, non ne' folchi fia esti ; acciocchè fossero meno soggetti ad effer dalla compressione intafati: per la stella ragione i pori delle mani e de' piedi sono più grandi che gli altri; coteste parri esfendo più adoprate e premute che l'altre : e di qua pure si è, che nell' altre parti non vi fono i colmi, od i collicelli.

Questi pori sono uno sbocco idoneo e comodissimo delle più nocive parti del fangue, che per lo continuo uso delle mani e de' piedi, vi vengono in gran copia portate; donde nelle persone ipocondriache, ed isteriche suol esservi un continuo bruciore nelle palme, e nelle piante.

Nell'osturamento o nella costrizione de' pori della pelle , si suppone comunemente che confista quel morbo che pu-

POR polarmente chiamak infreddamento, o roffreddore; quantunque il Donor Keill softenga un' opinione affatto contraria. in una Differrazione ch' è nel fine della fua Medicina Statica Britannica. V. RAF-FREDDORE.

Nelle Transazioni Filosofiche, abbiamo un esempio di uno Studente vicino a Leyden, molio daio all' astronomia, il quale confumando molie notti a consemplare le stelle; ebbe, per l'umido e per il freddo notturno così oftrunti pori della sua pelle, che poco o nulla efalava dal fuo corpo ; lo che argomentar fi potea , dall' effere la fua camicia, che portata avea per cinque o sei settimane, cosi bianca come se non l'avesse portara che un giorno. In questo frattempo, gli si raccosse sotto la pelle un' acqua, da cui fu poscia curato.

Poro Bilario. Vedi BILARIO, e Po-RUS

PORPORA, PURPURA, mipopupa, un color roffe, che s'avvicina al violento che tingesi principalmente colla cocciniglia, o collo scarlatto in grana. Vedi COLORE; vedi anco Rosso, SCARLAT-TO. COCCINIGLIA . ec.

La porpora era molto stimata appresso gli antichi: spezialmente la porpura di Tiro, che sostenea più tinte, che l' altre, e ch' era quasi peculiare agl' lmperatori ed ai Re. Pure questa porpora non eccedea nel pregio quella che oggi è in uso : le principali ragioni per le quali l'antica è ita in disuso, sono, che l'uliima è a minor prezzo, e più bella.

La porpora anrica ringevali o davali col sangue o sugo di un precioso pesce marino restaceo rurbinato, chiamaro da" Greci repope, e da' Latini purpura; di çui abbiamo delle descrizioni in diverti

POR Autori, e delle conchiglie in moltissimi Gabinetti de' Curiofi. V. TINGERB.

Ne' mari dell' Indie Occidentali Spagnuole vicino a Nicoya, trovasi un nicchio marino, che perfettamente rassomiglia all'antica purpura, ed è probabilifsimamente l'istesso pesce : Gage dice, ch' egli d' ordinario vive fett' anni ; ch' ei si nasconde un poco prima de' giorni canicolari, e continua a sparire per lo corfo di 300 giorni.

Si raccolgono questi nicchi abbondantemente nella primavera, e fregandoli l' un contro l'altro, danno una spezie di faliva o di denso albume, che rassomiglia a cera molle : ma la tinta o il color di porpora stassi nellagola del pesce : e la parte più fina e bella in una piccola bianca vena; - Il resto del corpo non è di verun ufo. - Egliaggiugne che le principali ricchezze di Nicoya confistono in questo pesce. Il panno di Segovia tinto con effo, vendesi venti scudi l'alla; e non altri fe ne fervono, fuorché i gran Signori Spagnuoli. Oltre i pesci porpora Indiani , n' abbiam degli altri più vicini alle poftre regioni. Nelle Tranfat. Felofof. v' è una descrizione di un pesce porpora scoperto nel 1686 da M. Gugl, Cole fulle coste della provincia di Somerset, e di Galles Meridionale ; dove trovasi in grande abbundanza.

Oilerva M. Reaumur, che questo pefce è una spezie di buccinum, nome dato dagli antichi a tutti i pesci, la cui conchiglia ha qualche fomiglianza con un corno da caccia ; ed appar da Plinio, che parte dell' antica perpora prendeafi da questa spezie di pesce restaceo ; così che questa si può stimare una ricupera di quel che è stato supposto perduto affatto.

Il metodo di ottenerne il colore,

viene descritto dall' Autore così ; rompendofi la conchiglia, che è molto dura, ( colla bocca del pesce verso all'ingiù. di maniera che non si schiacci il corpo) ed i pezzi rosti esfendo levati via , vi appare una vena bianca, che corre trafverfalmente in un piccolo folco o screpolo vicino alla testa del pesce.

In questa vena è alloggiata la materia della porpora; un poco della quale messo su della tela, appar da bella prima di un color leggiero verde : e fe l'esponere al Sole, subito si cambia in un verde carico. ed in pochi minuti in turchino; da pot diventa in breve di un rosso porporino, ed a capo di un' altra ora di un rosso di porpora carico.

E qui termina l'azione del Sole; ma col lavarlo in acqua caldiffima, e fapone, e seccandolo; il colore matura, e passa in un belliffimo chermesi, che regge alla lavatura mirabilmente fenza bilogno d' alcuno fliptico. V. Chermesi'.

Egli offerva che il pesce è buon cibo; ed aggiugne che ve ne sono diverse spezie, differenti nella mole e nella conchiglia, ed anche nel color del liquore che tinge. - Se ne trovano alcuni fulle cofte del Poetà.

M. Reaumur ha scoperta un'altra disferentislima spezie di porpora. - Ell' è prodotta in granelli ovali lunghi il quarto di un pollice, e circa un pollice groffi , pieni di un liquore bianco che s' avvicina al giallo, i quai coprono certepietre o arene, intorno alle quali suole adunarsi il buccinum sopramentovato del Poetà. - Dagli esperimenti che ha fatti quest' Autore, appar che questi grani non fono ne l' ova del buccinum, nè le femenze di alcuna pianta marina, nè d' altre piante, ma l' ova di qualche altre ignoto pelce.

Questi grani se st schiacciano sopra una tela bianca, da prima tingono fol di giallo, e infensibilmente; ma a capo di tre o/quattro minuti dann'un bel rosso di porpora, purchè la tela fia esposta all' aria aperta; imperocchè l'aria di una stanza, eziandio se le finestre son aperte, non fa l'efferto. - Quefto colore imarrifce un poco culle lavagioni replicate.

M. Reaumur conchiude da alcune esperienze ch' egli ha satte, che l' efferto dell'aria ful liquore non confifte nel levarne alcune particelle, nè nel dargliene di nuove, ma folo nell'agitarlo ch' ella fa, e nel cambiare la disposizioue delle parti che lo compongono .-Aggiugne, che il liquore del buccinum, e quello de' grani o semi, sembrano esfere quasi dell' illessa natura; eccettochè l' ultimo è più acquolo, e foltanto falino: laddove l'airro è caldo,e pungente.

L' Isole Caribbi hanno parimenti il lor pesce porpora. - Eg!i è chiamato burgan, ed è della mole dell' estremisà di un dito, e rassomiglia alle nostre lumache di mare : la sua conchiglia è di un azzurro bruniccio. la fua carne bianca, i suoi intestini di un vivissimo rosso, il cui colore appar per mezzo al corpo; ed è questo, che tinge la schiuma, ch' ei gitta quand' è preso, e che è da prima di un lume violetto, che piega sul turchino.

Per tirar questi pesci a dare maggior quantità di schiuma, si mettono sopra un piarco, si scuotono e sbattono, l' un contro l'altro; e sì il piatto si cuopre toflo della fchiuma, la quale ricevuta fopra un panno lino, diventa porpora secondo che si secca.

Il P. Labat offerva che se questa è la vera porpora di Tiro, il secreto di pre-

POR pararla e filarla è perduto; trovandofi che questo colore si dissipa, e ssuma a misura che la tela tinta di esso si bagna o lava.

Il medefimo Autore ci dà la descrizione di un altto color di porpora, prodotto da una pianta che cresce nell'Antille. Il sugo di quest' albero quando si taglia eretto ancor ful terreno, è di un rotfo di fangue, e comunica l'istesso colore ai drappi; quantunque, come il predetto, perda molto nel lavarfe.

PORPORA, e PORPORINO, nell' Araldica Inglese, Purpure, Pourpre, o Parple , è uno de' cinque colori del Blafone, misto o composto di vermiglio ed azzurro che tira al violetto; fecondo altri, misto di poco nero e di molto color rosso. Vedi Colore. Si suppone simbolo di temperanza, libetalità, dignità, autorità, fede, e pierà. - La maggior parte degli Autori in materia d' Araldica. come Favyn, Geleot, Monet , e Meneftrier, non accordano, che la porpora sia un colore , poiche ella non è semplice , ma composta di un'eguale mistura di quattro altri colori. - Eglino fon piuttofto di parere, ch' ella fia una spezie di tinta intermedia, talvolta metallo, e talvolta colore:quindi gli Spagnuoli la chiamanouna miftion : colicche non si posta metterla sopra metallo e colore sonza falsificare le Arme.

In olize molti stimano, che la porpera, come se ne ba ragguaglio in moire antiche divise, colle quali alcuni moderni vorrebbono provare la regolarità e legittimazione di questo colore nel Blosone, altro non fia che argento appanpato o scolorito.

Con tutto ciò Spelman, nella fua Afpilogia , da alla gorgora la preferenza su cutti gli altri colori, come quella, ch'è flata un' infegna di dignità Regia per molti Secoli; pure egli accorda, che sia flata esclusa dagli Araldi antichi, soltanto qual colote impersetto.

Ella è rappresentata, nella Scultura, con linee diagonali tirate dal capo sini-firo al punto di base destro. — Vedi Tav. Arald. fig. 81. Nelle Cotte de' Nobili si chiama amarssa, e mercurio in quel le de' Principi.

PORPORINA, o di porpora, nella medicina; febbre porporina, fichèris purparez, è una fipezie di febbre maligna, che fi difenopre in eruzioni della pelle, come morficature di pulci, o come granelli di miglio, o come il vajuolo; end' è altre volte chiamata ficher di macchie, o millare. Vedi FEBBRE, e MILLERE.

L'eruzioni fono rosse, violacce, azsurre, livide, o nere; e quando vengono in grande quantirà, stimass un buon segno.— Atte votre si spargono ad una grande ampiezza, come le risspole, secondo la qualità del veleno, V. Peste.

PORRACEO \*, nella Medicina, un termine ches' applica alla bile, alle feci, ec. quando il lor colore è verde, s' avvicina a quello di un porro. V. B. LE. \* La voccè formate dal Latino porrum,

parro.

PORRETANI, una Serta d'uomini, feguate di Cliberto de La Porte, Vefeovo di Poidiers, condannato nel XII. Secolo, perché ammetrea una diffinzione fifica tra Dio ed i fuoi attributi ovvero, come Marshamo dice, per avere crit de l'artinità: imperocchè de fuoi veri fentimenti non fiamo affatto bene informati.

Tuttavolta egli diede occasione atai

fospetti, col fossenere, che questa proposizione, Duas gli sonitari, non è ven te non se ridotta questa, Duas gli bonas. E vi sono alcuni passi notati da San Bernardo, il quale ha scritto caddamente contro di uti; ne quali sembra chi egal ammetta una distinatione reale tra la natura di Dio, ed i suoi attributi. — I Portetata vengon messi in opposizione al Nommati. Ved NORIMALI.

## SUPPLEMENTO.

PORRI. Avvi un' infinità di rimedi meramente superfliziosi peri porti, ma fra turti questi non havvene pur uno. che sia d' ombra menomissima di conseguenza. Il folo, ed unico mezzo di liberarfene si è la mano, ed il taglio, o fomigliante del prode, e sperimentate Cerufico. Vi fono, egli è vero, parecchi metodi di distruggere i porri colle proprie mani, e fenza il taglio, per mezzo di legature, d'estirpazione, d' evulfione, di caustici, ed eziandio quello vi ha del cauterio attuale. La cura per mezzo della legatura è per via d' un pelo sciolto, oppure per mezzo d'un sottilistimo, ma insieme fortistimo, e sommamente reliflenre filo di feta legato firet tidimamente intorno intorno alla radice del porro; e per liffatto modo venendo a rimaner compressi, e strangolati i vali nutritivi, l'escrescenza, od il porro appaffifce, e si distrugge.

Il metodo d'eftirpazione confile nell' affertare, e tirar fuori il porto con un pajo d'acconce mollette, e quindi ragliaslo rafente alla caroe con un pajo di cefuje, medicando pofeis la festita farta col cauflico comune per rimoverne la radice, in evento, che abbiavene alcuna, che verrebbe a far nascere un novello tubercolo.

La cura per mezzo di caulito vieno de difer meglio, e più adeguaramente effertuara col troncate, o tagliar via la porzione fuperiore dura del potro con an rafojo, ecolle cefuje, e pofcia circondare interon interno il fuo fondo, o bafe con un erchietto di cera per impedire il dilatamento, o fparpaamento dei rimedi, di toccarlo imamacabilmente o gori giorno con dell'olio di tartaro, on dello fipirto di fale, con dell'acqua forte, oppure con del butirro di Antimonio.

La Cora per via di Cauterio viene ad effere effectuata colo feegliere un cauterio di un' acconcia, ed appropriata forma, e con quefto far, che è abbrugi, e pieghi la tella la radice del porto. Quefto veramente è il metodo più pendi di tutti quelli, che vengono mefsi in opera per l'effirpamento di fiffitre efferenze; ma il dolore non dura, che un cortifitmo ilfante; e quello, che è grandemente perazolle, fi è, che i porti di-leguati per via di queflo metodo non ri-altzono mai più la teffa.

Ulimamence efferusal la cura per evulsione: per via d'ungere, ed inzavardare i porri con dell'ungere, ed inzavardare i porri con dell'ungento, che ammorbidiferaquindi inferrando il profica il dire gottolio, ed il divo indicer per acconcio modo, florrere il medefimo con forza e fevlezza, e così divellerio fuori. Queflo è il menodo ufato dai Cerreani, e Salimbanco, ed un menodo affai cattivo, e condannabile, non folsamente per effere effremamente penofo, ma perchè immancabilmente indi a non smolto il porte torna arifiorire, e ad al-agar la tella.

Pont caserof. Ella son è cofa rara, e firaordinaria l'imbatters a vedere dei porri lividi, e di un'apparenza azzurra nella faccia, nelle labbra, e innorno agli occhi delle persone. Porri di sifiatta natura debbon' esere sempre, e costatemente laficiati foli, nè giammai porvi sopra le mani; conciotiachè allora quando vengono irritati, assissime sate, e per lo più degenetar foglioro ia un cancro, e tormentao misteramente quelle parti, ove trovassi radicati. Veggassi Eistero, Chlrug, pag. 3.2.

PORRO nel maneggio. E quella uni eferticenza, o laperfluità di carne spungusa, la quale suol nascere nei gareuti interiori del cavalli da carrozza, e finni, gistati, della grosseza au dipresso di una grossa con con con contra capa, o da suppurazione, e manda suoti una materia orsifa puzzolentissima, nè vi è modo nè verso di guarirlo, se non se per un dato tratto di tempo, avvegnachè risorisca, e torni immancabilmente di nuorsa.

PORTA, nell'Architettura, è una apertura in un muro, per dar ingresso, ed uscita, entro e suori dell'edinzio, o di qualche suo appartamento. Vedin CASA, APERTURA, ec.

Ella debb' effere una regola, 1. Che le porte di una cafa fieno, quanto più fa. può, e nel numero poche, e nelle mifare mediocri: imperocchè, la fomma, tutte le aperture fono dibiliamenti.

2. Che non s' accostino rroppo da presso agli angoli de muri: essendo un troppo aperto solecismo indebolire quella parte, che non può non indebolire.

240 tutto il refto : precetto ben ricordato ed inculcato, ma male praticato dagl'Italiani . in particulare a Vinegia.

3. Che le porte, se e possibile, sien a dirittura l' una sopra l' altra, acciocchè il vuoto fia fopra il vuoto, ed il pieno fopra il pieno.

4. Che fe è possibile, sienn oprofte l'una all' altra . cosi che fi poila v. d.r - da un estremo ali' altro della casa; il che non folo fa grato vedere, ma anche è como do : perocché ciò fomministra un mezzo di rinfrescare la casa nella State, lasciandovi entrar l'aria; e di rener lontano il vento nell' inverno, da qualunque banda spiri.

5. Egli è un ornamento infieme, ed una ficcurezza, voltare degli archi fopra le porte ; perocché ciò le allegerisce in gran parte dal peso che gli è sopra. Le proporzioni delle porte fi aggiu-

ftano con quelle d' un uomo : negli edi. fizj più grandi elleno debbon effere (empre maggiori che ne' più piccioli; ma in niun caso hann' a essere meno di 6 piedi alte, per poter ammettere un uo mo di una giusta statura, eretto, e però che la larghezza di un uomo colle sue braccia poste a largo, è a un dipresso subdupla della sua altezza, l'apertura non debbe effere mai meno di tre piedi.

Alcuni architetti ci danno quelle di mentioni: ne'piccioli edifizi, la larghezza della porta 4 piedi, o 4 1; negli edifizj mezzani, 5,06; ne grandi 7, od 8; nelle camere de' primi, 3 2, 0 3 1, oppur 4 ; de lecondi , 4 . 0 4 +; e de terzi 5, o 6; nelle Chiefe 7, od 8; nelle porte maeftre e delle Cirtà, 9, 10, 0 12: da donde la loro alterza facilmente fi derermina; eccetto che per le porte del le Citrà, che dovrebbono effere alte folo # o lla loro larghezza.

È un' offervazione di Palladio, che la porta principale o l'ingresso di una cafa , non fi dee regolar mai con alcune certe dimensioni, ma corrispondere alla dignirà della persona che ha da abitarla: nulloftante, l'eccedere più tofto nel più. che nel meno, è un indizio di generofità ; e fi può sculare con qualche nobile emblema, od inscrizione, come quella del Conte di Bevilacqua sopra la sua gran. porta a Verona, dove era stata commelfa qualche difproporzione. Patet Janua, Cor magis.

Scenografia d' una Porta. Vedi l'Ar-COLO SCENOGRAFIA.

PORTE con erchitrave V. ARCHITRAVE. Porta (nell'Inglese Gate) è anco una porta grande, che mena, o dà l'ingresso in una Città, in un cattello, od altro confiderabile edifizio.

Tebe, in Egitto, su anticamente rinomata per l'appellazione, di cento porte. Fez, nell' Africa, ha 31 porte. In Roma antica vi fn una porta trionfole , porta triumphalis. Vedi TRIOSFO. In Roma moderna v' è la porta del Giubileo, che solamente fi apre l' anno del Gran Ginbileo. Vedi Giubileo.

Le porte (gates ) di Londra sono molte di elle, convenite in prigioni; come Ludgate, Newgate, ec Le più piccole, o ha bygates, fono chiamate pofferns.

Le porte per le quali i cocchi ec. banno a passare, non debbon esser meno di sette piedi larghe : ne più di dodicia l'altezza 1 - della larghezza.

PORTA, nell' Anatomia, o vens Pon: TA, è una confiderabilifi na vena, il cui uso è di recare il sangue da diverse parti, per un infinito numero di rami, ne' quali eli'-è divifa, al fegato, per tutta la di cui foftanza ell' è diffeminata. -- POR

Vedi Tav. Anat. (Angejol.) fig. 4. lit. a (Splanch.) fig. 5. lit. i. Vedi anso VENA. e FEGATO.

La vena porta è formata di due grandi vene: della mesenterica, e della spienica; che pur sono formate di diverse altre più minute vene, provegnenti dallo stomaco, dagl' intestini, dalla milza, dall' epiploon, ec. Vedi MESENTERICO e SPERNICO.

Gli antichi le diedero il nome di porta, credendo ch' ella recasse il chilo, per il suo ramo mesenterico, dagl'intestini al fegato; ma alcuni de' moderni le hanno trovato un altro ufo.

E' patticolate e notabile nella vena porta, che, alla maniera delle accerie, fi spicca da un tronco in rami; ed alla fine perdendosi in capillari, metre il sangue nella cava, per mezzo di cui egli è immediate ricondotto al cuore. V. CAYA.

La porta è formata dal concorso di diverse vene, che unendosi assieme, fann' uno de' più confiderabili tronchi venofi del corpo, quanto alla sua mole; abbenchè, contro all' ordine o corso dell'altre vene, non corte in un tronco per molto spazio, ma siccome dianzi osfervammo. presto si distribuisce, per via di ramisicazioni, nel fegato.

Questa vena è volgarmente divisa in rami fuori del fegato , e rami dentro il fegato, ed un tronco intermedio: ma questa divisione non è ben chiara ; i rami , come li chiamano, suori del fegato, essendo men propriamente rami, che radici; che dagli Anatomici han riscosso de'nomi distinti secondo le parti dalle quali vengono.

Le vene che cospirano o concorrono alla formazione di questo tronco, su le quali, come già descritte a' lor propri Chamb. Ton. XV.

luoghi, o da descriversi, nel Dizienario. noi quì poco ci diffonderemo, fono, dalla placenta uterina, in un feto la vena umbilicale; dalla vescica fellea, le cy-Ricæ gemellæ; dalla fuperior parte deflo stomaco, la pylorica, o la gastrica dextta, che va al tronco; la gastrica major. e minor finistra , dallo stomaco ( de la quali la major è formata dalla coronaria ventticuli); l'epiplois finistra e postica, dall'omentum; il vas, o vasa brevia, dallo stomaco; la splenica, dalla milza: tutte le quali fi uniscono per formace il finifiro , o fplenico ramo della porta.

Il ramo deftro, o mesenterico consta della gastrica, e dell'epiploica destra, dallo stomaco e dall'omentum; della duodens, dal duodenum e dal jejunum; dell' hæmorrhoidalis interna, dall'inteflinum rectum, e dal colon, delle mesaraiche, dal mesenterio.

Col mezzo di questi vasi , la porte riceve il sangue dalla maggior parte delle viscere dell'addome; e, dopo la coalescenza de' suoi rami, entra nel fegato in un tronco; immediate fotto la superfizie di esso, avendo prima formato una spezie di seno, ella si divide in due principali rami, e questi di nuovo in cinque; che diffemimano innumerabili ramificazioni per tutta la fostanza del fegato.

Il vero uso di questa vena, sin ora ignoto, il Dottor Keill pensa d'avetle scoperto: ed egli è questo. La bile, diè egli, dovendofi mischiare col chilo, secondo che egli esce e mette dallo stomaco nel duo lenum, non potea così comodamente fecernetfi dal tangue altrove, che dove è posto il fegato: che se tutti i rami dell' arteria celiaca portallero al fegato tutto il fangue, donde il fiele si dovea separare ; egli e evidente

confiderando la vicinanza del fegato al coure, e l'inteflino moto del fingue, che una sì victos fecrezione come è il fiele, son farebbefi mai formata. Vedi Fiele. La natura perciò è coffretta ad alterare il fuo collance metodo di mandare il fiague a tutte le parti del corpo per mezzo dell'arterie; ella qui forma una vena, per mezzo do ciu imanda il fiangue dai rami delle arterie mefenterica e colleca al fegato.

Con questo mezzo il l'angue è portabo attorno per lungo tratro, avanti che arrivi al fegato; così che la fua celerità effendo diminuita, tutti i corpufcioli che hanno da formare il fiele, pollono aver tempo di attracfi l'un l'altro, e d'unirfi avanti che vengano al loro vaso fecernente. Keill Anim. Ster. p. 36. co. Vedi Ste extrons.

PORTABILE, cofa facile da trasportarst. Vedi Carriaggio.

I libri in 12. sono prezvati per essera zortabili, e da metresti facilmente in faccoecia. — Questa macchina, diciamo è ianto migliore, per essera portabile. Le armate portan seco de' ponti, de'mulini, de' battelli, de' forni, delle sucime, ec. portabili.

Barometro Portabile, è un barometro così fatto, che si può portare da luogo a luogo senza scomporsi. Vedi Ba-BOMETRO.

Un Barometro portabile era una cofa fitarodinaria poco tempo prima d'ora al prefente fe nel nel "portabili di ruste le forti; effendocusi congegnati, che il mercurio fi può tirar su ed arvitare affatto nell' efternità figilitata del tubo; col qual mezzo egli s' afficura dal dondolare o pendere verfo una parte o verfo l'altra; e si dal rifichio di rompere il

tubo. D'un artifizio e lavoro per quest? effetto siam debitori a M. Patrick.

PORTA DIO, Port Dieu, appresso à Francesi, è un Prete della Parrocchia, a cui rocca di portare il Viatico, od il Sacramento agl'infermi.

PORTA-FUOCO, un tubo di carta, circa dieci pollici lungo, pieno di una composizione di polvere, zolso e falnitro, scaldati mederatamente; che si adopera per dar succo a cannonte mortaj in vece di meccia. Vedi Meccia.

9 PORT-ALEGRE, Porus Attectis, città vaga, e forte di Portogallo, nell' Alencelo, capitale d' un Diftretto del me dessimo nomo, con Vescovato sustaga neo di Lisboas. Fu conquistata da Filippo V in personanel 1704. Giace appiè d' alto monte, in un paese amenissimo, ed è discolta i o leghe al N. O. da Elvas, 22 al N. E. da Evera, 3 6 al N. E. da Lisboas. long; 11, 4; las, 39, 9.

PORTARE, o puntare il cannone.

Vedi Puntare.
PORTASPADA, (Port-Glasvej
un ordine di Cavalieri in Polonia, dai
Latini chiamati Enfiferi. Vedi Cava-

ELERE.
Fu confermato da Papa Innocenze
III, e da lui ne furono i Cavalicit mandari in Livonia a difendere i predicatori dell' Evangelio contro gl' Infedel;
Rella prima Convertione di quel paefe.
Elfendo eglino troppo deboli per effectuare quell' affare, y'anirono co Cavalieiri Teutonici, o Mariani, coll'autorità
del Papa i ed in vece di Cavalieri della
Fogoda, furono chiamati Cavalieri della
Cresc. — Si feparatono di nuovo fotto
Cuteno, loro Gram Maftro, nell'an. 1541.

I Cavalieri Teutonici essendo allora spossessi della Prussa, ed i Perta-Spade offendo entrati nelle opinioni di Lutero, prefto di bel nuovo dechinarono: imperocchè nell'anno 1573 inimicarono col Vefcovo di Riga della cafa di Brandenburg, perchè non abbracciò le loro nozioni; ed ei, perafficurare i fuoi beni, diede Riga nelle mani de' Pojacchi.

Poscia i Cavalieri, essendo stata lor tolca la maggior parte della Livonia da' Moscoviti, si misero sotto la prorezione di Sigismondo Augusto, Redi Polonia, nell'anno 1559; ma Guglielmo di Furftembourg, loro gran Mastro, tradito da' fuoi propri mercenari, e dato in mano de' Molcovici ; Gotardo Ketler suo fuccessore, seguendo l'esempio d' Alberto, il gran Mastro di Prussia, contrattò col predetto Sigilmondo di tutti i beni, cedendoli al suo proprio uso nel Castello di Riga, insieme colla sua Croce, col Sigillo dell' Ordine, colle Carte e Patenti de'diversi Papi ed Imperadori: come anco le chiavi della Città, e del Castello di Riga, l' ufizio di gran Maftro , il diritto di batter moneta, e tutti i poteri e privilegi a lui appartenenti; ricevendo in cambio da Radzivil, commillario del Re, il Ducato di Curlandia per se e per li suoi Eredi in perpecuo.

PORTATILE Vedi PORTABILE. PORTER, nel giro, che fanno i Giudici Inglefi, è un ufiziale, che pora una verga o bacchetta bianca, avanti al Giudice ambulante; così detto a portando

virgam. Vedi VERGERS.

Porter della porto della cafa del Partaminto, è un uficiale necessario che spetta a quella Corte suprema; e il quale gode de' privilegi annessi al suo osicio. Cromp. jurissi.

Groom Ponzen, un'ufiziale della famiglia del Re, il cui oficio e di vedere

Chamb. Tom. XV.

che l'appartamento del Re sia provveduto di tavole, sedie, suoco, ec. di procacciare carte, dadi, ec. e di decidere le dispute che nascono alle carte, a' dadi, e ad altri giuochi, ec.

PORT-GRAVIO, Pont-Grave \*, fu anticamente il magifrato principale ne' porti, e nell'altre cirtà marittime.

\* La vose è formata dal Safene port, un porto, od altra forta di Città; e getel, gavernatore.

Camdeno offerva, che il principal Magifirato di Londra era anticamente chismato pare, gere, in luogo del qualo, Riccardo 1 ordinò due billivi, e poco dopo il Re Giovanni accordò loro un mayor per Magifirato anno. V. Maxon.

PORTICI, città, quattro miglia distante da Napoli, dove il regnante Monarca fa Villeggiatura due volte l' anno. Prima che il Re Carlo fosse venuto a possedere il Regno di Napoli, nel luogo dove oggi sta la Casa Reale, v'era il Palazzo del Principe del Boeuf, fatto da lui a posta per renderlo uno de più belli dell' Univerfo. In fatti l'arricchi di belle statue e d'altri pezzi d'antichicà diffotterrate dalle ruine dell' antica Eraclea o fia Ercolano poco lontano da Portici. Ed egli fu il primo che scopri questo gran Tesoro d'antichità. Si legge fulla Porta del Palazzo questa Iscrizione, che il detto Principe d.1 Boeuf fece egli medefimo, nel definar co suoi Amici.

Loci genio, amaniq. littoris hospitib me Nymphis,

Ut licest aliquando bene, beateq. vivere, Atque inter honesta etia, sive studia, Solidam cum Amicis capere voluptatem, Emmanuel Mauritus a Lotaringia, Elbovianorum Princeps

Q a

POR Complanato folo , fatis arboribus , Dulcibufy accerfitis aguis, Hunc fecefum fibi paravit.

Abite hinc urbana , molefta j. cura. Or quello Palazzo è stato dal nostro Re magnificamente ampliato, con de' giardini , e boschetti iateralmente, che formano una maravigliofa delizia. Di più ha continuato, e tutt' ora continua a disseppellire l'antico Ercolano, d'onde ha tirati i più bei pezzi dell'antichità, che richiamano i Forestieri d'ogni Nazione a vederli, piucche le Reliquie di Menfi, di Tebe, di Carragine, e dell' antica Roma. Tutti gli unmini di buon fenso non finiscono di ludare, ed ammizare infieme fettecento, e più pezzi di pitture diligentemente fatte fegare da que muri, e trasportare in Tavole, di varie età, e di varie maniere, e di vari pennelli. È vero, che non sono di eccellentiilime mani, ma per ellere anriche sono riputate stimal lissime. Tanto maggiormente per il gran lume che fomministrano per intelligenza delle savole, delle Divinità, de' fagrifizi, delle fabbriche, delle prospettive, di mestieri, e ntenfili d'ogni forta, di armi, di carri da guerra, di festoni, di ornati, e di tutto l' immaginabile cognito agli antichi, che vi si vede espresso. Sono ammisabili i vafi d' ogni specie d' argento, di pietra, di metallo, di creta, di vetro, per ogni uso si sacro, che profano. Le varie forte di Tripodi, e tutti gli ftrumenti dell' antiqua re culinaria. È incredibile il numero delle flatue d'egni forva così intiere che a mezzo bufto, delle seite , dell' equeffri, ed altre fimili. De' vestimenti antichi Greci, e Romani, cosi d'uomini, che di donne. De comeflibili, de' liquori, delle misure, delle

Radere, bilance, e peli, degli stromensi di Chirergia, di Matematica, de' medicamenti, de' ftrumenti di giuffizia per punire i Rei, di arti, di agricoltura. Delle medaglie infinite, e di ogni specie e genere di antichità che fi possa immaginare. Fa stupore la statua Equestre di Nonio Balbo comparabile a quanto l' antichità ha di più unito. Questa figura è bellissima ; la semplicità con cui è difegnata, fa che non fe ne conosca al bel primo tutta la nobiltà ; ma quanto più fi esamina, tanto più se ne resta stupito. Il Sig. Cochin nel viaggio che fece per l' Italia parlando dell' Ercolano , così descrive la derra statua Equestre, che sta ficuata fu d' una base sotro al Portone laterale destro del Palazzo di Portici: La teffs & ammirabile, la figura correttiffima, il contorno puro e fifo, i vestiti di una maniera femplice e maestofa : bencht il Cavallo fia molto bello , e la testa vivace , e focosa; con tutto ciò è inferiore alla figura. Quello però non è un diferto, effendochè l'Arie dello Scultore debba fempre dominare nelle parci principali. Il Cavaliere Tornmafo Holles Inglese parla dell' anrichità dell' Ercolano in diverse lettere inferite nell' ultima parte delle Transazioni filofofiche in Londra 1756. É degna di ammirazione la Biblioteca che fi è ancor ritrovata coll' armario, e libri, che fono Papiri involti di varie forme, e volume; ma per l'incendio e il tempo fono divenuti altrettanti Carboni. Il Re tuttavolta amantifsimo delle scoperte, ha cercata la maniera di spiegarli, e conoscerne le marerie. Ha fatto venire il celebre P. Antonio da Roma, il quale possiede l'arte di spiegare questi gran ruotoli.di papiro. Finora ne ha sviluppato uno degl' involti de' più danneggiati, che com-

POR

tiege l'opera di uno Autor Greco fulla Mufica alla maniera di Plutarco. Questa Scrittura è in colonne, e ne sono uscite finora trenta colonne, le quali ne'luoghi mancanti fono state supplite dall' Eruditissimo Signor Canonico Mazzocchi, destinato a posta da S. M. per interpretare tali antichità, e supplire alle di loro mancanze. Portici è fituato in fito amenissimo vicino alla riva del mare ed alle radici del Monte Vesuvio. S. M. per far comuni gli avanzi dell'antico Ercolano, ha istituita un' Accademia a posta per la di loro spiegazione, e si spera quanto prima di vederne qualche faggio, per gustare di si pregevole rarillimo tesoro.

PORTICO, nell' Architettura, una fpezie di loggia a pian terreno, o quasi una piazza circondata da archi sostenuti con colonne, dove la gente cammina al.

coperto. Vedi Prazza.

. Il fosfitto ne suol essere a volta, e talor anco piatto. Gli antichi lo chiamavano lacunar. V. LACUNAB, VOLTA, ec.

Abbenchè la parola portico fia dirivata da porta; nulladimeno fi applica ad ogni disposizione di colonne che formano una loggia, senza alcun' immediata relazione a porte.

I portici più famofi dell' antichità furono quelli del Tempio di Salomoso
che formavano l' Artio, e cingerano il
Santuario: quello d' Atene fabbricaso
perchè il popolo vi fi divertife, e dove
i Filofofi teneano le loro Difpute e Conferenze; il che di emotiva d' Difesso;
di Zenone, d'effere chiamati stosici, dal
Greco crea, porticus; e quel di Pompco
in Roma, elevano fol per magnificenza,
il quale cottava di diverfe file di colonne
che folteneano un terrazzo di una valfa
ampierza: un d'Eggno di guefto portice

Chamb. Tom, XV.

ci vien dato da Serlio ne' suoi edifizi

Tra i portici moderni, il più celebre è la piazza di San Pietro in Vaticaro. Quello di Covent-Garden in Londra, opera d'Inigo Jones, è pure molto ammirato.

PORTINAIO, custode della porca.
Vedi Ponten.

PORTIO, Porliane, una parte, o divisione di qualche cola. Vedi PARTE, e Divisione.

Portio, nella Legge Canonica, è quell'affegnamento, che un Vicario fuol avere da una rectoria cc. fia certo, od

incerto. Vedi Vicanio.

PORTIO Dura, e mollis, nell' Antomia, un partirione del quinto papo di nervi del cervello; che avanti la fua ufeita dalla dura mater, fi divide in dae' rami; l' uno ben faldo e duro, chiamato partio dura; l' altro teuero e lafco, chiamato portio mollis. Vedi Nervo.

PORTIONA RIUS. Quando un Beneficio, od una Parrosechia é fervica da: due, o da tre micilfri, alternativamente; tai Vicarj ne son chiamati portionarii, perchè hanno soltanto la lor quora delle decime, o de prostri del Beneficio.

§ PORT-LOUIS, wedi BLAVET. PORT-MANTEAU, Perta mantella, od usmo di legno, è un pezzo di opera di falegname, attaccato al muro, in una guardarobba, in un armadio, ec. che fetre per iener folpele le vesti, ec.

PORT-MANTEAU, si prende anco per un facco, o per una valige di pasno, o di cuojo, ove si ripongono gli abiti de' viaggiatori, e che si lega fulla groppa del cavallo. Vedi Sella.

PORT-MANTEAU è anco un Ufiziale, fosso il Re di Francia; ed egli qe ha co di mille consellare; non rintendo già, ficcome altuni perdano, ch' egli porta tante botti piene di mercanzia; ma che l'acqua marina che fi conterebbe nali figazio che la capacità del vafcello occupa nel mare, pefa mille tonnellare, il ittello che dire, eggi portaun carico di dem millioni di pero. V. TONNELLATA.

¶ PORTO, Portar, Circà bella, ricez, econfiderabile di Portogallo la feconda della Provincia Entro Minho, e Douro, con Vescovao Suffragane di Braga. Quest'è una Pizarza molto importante, e per sua natura qual inscipugnabile. Unrice accosta ebbe qui fuoi assalli. Giare in un buon paese sulle fullo di un monte, presso il sume Douro, il qual vi forma un eccellente Porto; ed è discosta 1 aleghe al S. da Braga, x a 41 N. da Coimbra, y 7 al N. da Lisbona, long, 9, 34-latit. 41.

9 PORTO, luogo fortificato d' Italia, nello Stato Venero, full' Adige nel Veronefe.

9. Ponto, Pertus Romanus, Città d' Italia quafi rovinata nella Campagoa di Roma, con un Vefcovato, il cui Vefcovo è il Cardinale Sottodecano del S. C. è fituata alle foci del Tevere. long. 29, 46, 40. latit. 41, 46, 44.

9 PORTO BELLO, o BELO, FORES.

Retus, Città nova dell' America falla
Costa Settentrionale dell' Islmo di Panamà, al N. della Terta ferma, con
buo no ed ampio Porto feaperto da Cristlosforo Golombo, nel 1504, e 2 buoni
Forti. Guglielmo Parker Inglefe diede
il facco alla Città nel 1591. Apparieme
agli Spagauoli. long. 257, 30. latit. 935. 5.

PORTO CROS, vedi HIERES.

PORTO ERCOLE, Portui Erculis, luogo d'Italia nella Tofcana, nello Stato de' Prefidj, la quale fia un buon Caflello ed un Porte, quasi colmo dalle fabbie, difeso da a Forti. long. 28. 50. latit, 42. 35.

9 PORTO FERRAJO, Città piccola e galance d'Italia nell'Ilola d'Elba, guardata da una boona Cittadella. Ella è molto forte, e fistata fopra una punta di terra molto slat, e molto foofecía, all'O. della Baja del medefimo nome, la quale è coperte da a. Forti. Appartiene al Gran Duea di Tofeana; il qual vi ciene fempre una buona Guatenigiune. Iong. 48: 1.a. lati. 42: 55.

§ PORTO FINO, Delphini Portus, borgo d'Italia solla Costa dello Stato di Genova, con un porto tra due monti, e un Castello sopra una rupe scoscesa.

PORTO GALETTO, Città piccola di Spagna nella Bifcaglia vicina al mare, fopra un piccolo fiume. long. 14. 24. latit. 43. 26.

PORTOGALLO, Lustania, if più Occidentale de' Regni dell' Europa di 125 leghe in circa di lunghezza, e 60 di larghezza, il qual confina verso I'O. e il S. coll' Oceano verso 1' E, e il N. colla Spagna. Dividesi il Portogallo in Regno d' Algarvia, ed in Regno di Portogallo, vedi Algarvia. Il Portogallo proprio comprende la Provincia di Alentejo , l' Eftremadara Portoghefe, la Provincia di Beira, la Provincia Entro Minho, e Douro, e la Provincia di Tra los Montes. Quest'è un paese ricco, e fertilifimo. Produce gran quantità di vino, olio, e fale, con cui provvede a moke Provincie dell' Europa. Vi è però scarsezza di grani a cagione del cerreno allai montuofo. Qui l' aria è tempes

rata, e v' è un gran numere di fiumi i principali de quali fono il Tago, il Douro, o Duro, la Guadiana, il Mondego, ed il Minho , o Minio. Il paele è ricco in oltre di molte miniere di vari metalli, di pierre preziofe, ed abbonda di ortimi frutti di tutte le forte. Il l'ortogallo ha il suo proprio Re, che risiede ordinariamente in Lisbona. Come fosse per l'addietro fotto la Monarchia di Spagna, e come ora ne sia libero, si cerchi nella Storia. Il Governo è Monarchico: e la Religione Cattolica folamente. I Portogheli fono corteli , generofi , dotati d'. un grande ingegno, valorofi, e molto. atti alle Scienze, fono affai intenti a' negozi mercantili , da loro stabiliti , non folo nell' Europa, maanche in tutte le a parci del Mondo; e perciò fono dati a tutte quelle virtà, e vizj, che vanno congiunti con questa professione. Lisbona è la Città Capitale di tutto il Porto-

gallo. long. 9. — 12. latit. 37. — 42. PORTOGHES! Monete, o Conj. V edi. l'Articolo Con10.

PORTOGHESE Mifura. V. MISURA. quel
PORTO GRUARO, Portus Romamas, luogo d'Italia nella Repubblica Cafa
di Venezia, nel Friuli, con Podestaria rigi.
ful sume Lemece.

9 PORTO LOGONE, Portus Langers, Itago molto forte d'Italia nell' Italia d' Elba, con porto, e Fortez ra quafi inacceffibile, sopra una rupe. Il Re di Napoli ha il diritto di prefidiar quelta Fortez ra, quantunque il luogo appartenga al-Principato di Piombino. Fu prefi da' Francefi nel 1646 a riprefi dagli Spagnuoli nel 1650. E' fituato falla cetta Orientale dell' Ifola, e d'è difitante 3 leghe al S. O. da Piombino. loige, 28. 15, laitt. 42.55.

POR

PORTO MAONE, vedi MAONE, PORTO REALE, PORT ROYAL, un termine che nella Repubblica Letteraria fa una considerabil figura. — La sua origine è questa.

Filippo Agyılto, elfendofi fmarrito, el iontaato dalla fua Compagoia, el-fendo alla cacción victno a Chevreufe, endo alla cacción victno a Chevreufe, verfo Ponente di Parigi, trovò una Cappelletta, dove fricovò, affettado fe alcuni de' fuoi fervidori e compagni veniflero per rittovarlo. Elfendo il fatto-fueceduto così, diede a quel luogo il nome di Porto del Re, Port da Rey; cò Pert royate, e filme di ringraziare iddio per la fua liberazione, rifolyette d'ergerequivi un Monaftero.

Odone, Vefcovo di Parigi, avendofiputa la fua incerzione, lo prevenne, e, col concerfo di Marilda, moglie di Matth. Montmorenci, primo Signore di Marti, fabbricò un Convento di Mosache, nel 1204; empiendolo di Religiofe Cifiercienfi, che vi continuzzono fotto la giurifdizione del Generale diquell'Odine fio all'anno 1627, e furono altora totte di la e traferire in una Cafa nel fobborgo di S. Jacopo a Parigi.

Nel 1647 elleno lafciarono l'abito di Ciffercienfi, ed abbracciarono l'iffituto della perpetua adorazione del Sacramento. L'anno medefimo l'Arcivefeuvo di Parigi conceffe loro di rimandare alcune delle loro Religiofe alla loroprima Abbazia; e di riflabilirla.

Qualche tempo dopo effendo flato ordinato per tutto il Regno di fostoferivere il Formulario d' Aleifandro VII, 
le Religiofe di Parto Reale nella Città fottoferiifero; quelle che erano flate timandate alla prima Abbazia v' ebbero

una fomma difficoltà, ed alla fine vi fottofcriffero con molte restrizioni.

Persistendo elle tuttavia negli stessi fentimenti, ne trovando il Re altra strada o modo di perfuaderle, che cul disperderle ; ciò fu eseguito nel 1709, e le rendire di quell' Abbazia furono date all' alrro Monistero.

Evacuata che fu l' Abbazia, diversi Ecclefiastici, ed altri, che avean confimili fentimenti in riguardo alla fottoferizione , fi ririrarono a Porto-Reale , ed ivi ftabilirono le loro abitazioni; ivi pubblicarono diversi libri su ral materia, ed intorno a quelta quiftione, ed altre materie ancora. — Donde avvenne, che tutti quelli i quali aderivano a quel partite, prefero il nome di Porto Realisti, ed i loro libri, libri di Porto-Reale.

Ouindi noi diciamo gli Scrittori di Porto Reale; li Sigg. di Porto-Reale, le Tradezioni di Porto-Reale, i merodi Greco e Larino di Porto Reale, cioè le Grammariche di quelle due lingue.

PORTO SANTO, Portus Sandus, Ifola dell' Oceano Atlantico, fulle costed' Africa, la quale è ragionevolmente fertile, abbonda di falvarico, e di befliame, ed appartiene a' Portoghefi.lung. 2. 30. latit. 32. 30.

PORTO SEGURO, Portus Securus, Governo dell' America Meridionale fulla costa Orientale del Brafile confinante verfoil N. col Governo di Rio dos Ilheos, verso l' E. co Mar del N. verso il S. col Governo diSpiritu Sando , verfo l' O. col Tupiques. Egli è un paele fertiliffimo, e fuscoperto nel 1500 da Alvaro Ca bial Portughele : Porto Seguro è la 1 Pertus. Città Capitale di detto Governo. Que-

POR mar del N , ed è abitata da' Portozhefi. long. 341. 45. latir. Merid. 17.

PORTO VENERE, luogo d'Italia nella Riviera di Genova, all' entrata del golfo della Spezie, con un porto. E' fituata ful pendio di una collina, in cima alla quale vi è un force.

PORT-ROYAL, o Annapoli, Annapolis , città dell' America settentrionale, capitale dell' Acadia, fulla costa della Baja de' Cacciatori, con vasto porto, guardato da un buon Forte. Fu presa da Guglielmo Phips nel 1690, e nella pace d' Urrecht fu ce Juta agi' Ingiefi. long. 313. lar. 45. 45.

PORT-ROYAL, o fiz PORTO REALE, Città dell' America Settentrionale nella Giamaica, con uno de' migliori, e più comodi porti, che si conoscesse mai, il quale è coperto da un fortillimo Castello. Detta Citrà fo molto danneggiata da un tremuoto nel 1692, e quafi totalmente incenerita nel 1702. long. 301. lat. 18.

PORTSLAND, Ifuletta d' Inghilterra nella Manica fulla costa Meridio-" nale della Provincia di Dorfestshire, con' titolo di Città e due Castelli. Qui ritrovanti miniere di bei marmi. Ella è molto fertile. long. 15. 12. latir. 50. 32.

PORTSMOUTH, Portus Magnus, Citta forte d' Inghilterra nella Provincia di Sudhampton, col titolo di Città" ed uno de' migliori, e più famoli potri del Regno. Invia due Deputati'al Parlamenro, ed è fituatanell' Ifola di Port." fey , la quale è molto fertile, e piena di" Mariners. long. 16. 43. lat. 50. 50. Quinque Portus. Vedi 'Quinque'

PORUS Bilarius Poro Bilarlo ; o" fla Città è piantata fulla vetta d' una ru " dutto hepotico, nell' Anatomia, è un dutpe, alle foci di un fiume fulla cofta del 1 to, o condotto, che infiem col cyflico, o choledoco, forma il canale comune della Bilb.V. Bilb.

Fallopio andò errato nel pensare, che Il porus bitaraus portasse la bite nella veficica fellea. Il suo usizio è trassmetteria negl' intestini per lo dudus communis; imperocchè sossimo in esso, trovasi che l' intestino si gonsa. Vedi BILARIO, e DUCTUS communis.

POSATO, Posa' in Francese, nell' Araldica, dinota un Leone, un Cavallo, od alera bessia che giace, o siede con tutti quattro piedi sul terreno; volendo con ciò dinotate, ch' ella non è in una possitura di movimento.

POSCRITTO. V. POSTSCRITTUS.

§ POSEGA, Regiana, Città melto foste, e confiderabile dell' Ungheria, nella Schiavonia, Capitale della Contea di Polega. Fu conquillata degl' Imperiali contra i Turchi nel 1687, Giamo in un paefe fertile, ful fume Orians; ed è dificolia 50. leghe al S. per I'O. da Belgrado, 70. al S. per i'E. da Vienna. long. 35. 45. latitud. 45; al Gatiud. 46.

POSITIVO, un termine di relazione, alle volte opposto a negativo. Vedi NEGATIVO, e AFFERMATIVO.

Così, diciamo, i Comandamenti fono parte pofitivi, e parte negativi. Vedi DECALOGO.

Posttiva Quantità, nell'algebra, una quantità reale o affermativa; od una quantità maggiore che nulla; — così detta in opposizione aquantità privativa o negativa, la quale è minore che niente. Vedi Quantita.

Le quantità positive sono indicate col carattere + presisso ad esse, o supposto esser presisso. Vedi CARATTERE.

Positivo fi prende anco in opposizion

a relative , o arbitrario. V. RELATIVO.

Cosi diciamo, la bellezza non è una cosa positiva, ma dipende dai diversi guasti degli uomini. Vedi Relativo.

Positivo fi prende anco oppostamente a naturale. Vedi NATURALE.

Così diciamo, una cosa è di diritto positivo, volendo dire ch' ell' è sondata sopra una legge che assolutamente dipende dall'autorità di chi l'ha fatta.

La proibizione di mangiare certianimali, fotto la legge antica, era di diritto positivo; il precetto di onorare il padre e la madre, di diritto naturale. V. Diritto.

Grado Positivo, nella gramatica, è l'aggettivo nella fua fignificazione femplice; fenza alcuna comparazione. Vedi Grado.

Ovvero, grado positivo è quella terminazione di un aggettivo, che esprime il suo soggetto semplicemente e assolutamente, senza paragonarlo con altro.

Cosi, baono, bonus, bello, pulcher, ec. sono nel grado positivo; migliore, più bello, melior, pulchrior, nel comparativo. Vedi COMPARATIVO.

Positi da Teologia, è quella che confife nella mera intelligenza o esposizione de dogmi e degli articoli di sede, come son contenuti nelle Sacre Scritture, od esplicati da Padri e da Concilj, prescindendo da tutte le Dispute e controversite. Vedi Trologia.

In questo senso teologia posiziva è opposta a teologia scolastica, e potemica. V. Scolastico, e Polenico.

Positivo, nella Musica, dinota i picciolo organo che suol esfer di dietre, o a piedi dell'organista, il quale si mette in azione colla medesima aria, o col medesimo vente, e coi medesimi mantiel, e che cofta dell' issesso numero di canno che il graude, ma più picciole, ed in una certa proporzione. V. Organo.

Positiva Leggeretta. V. Levitas.
Positivo Freddo. V. l'Art. Freddo.
Positivi Modi. Vedi l'Art. Modo.
POSITURA, nello scolpire, e nel

POSITURA, nello fcolpire, e nel dipingere, e l'ifesso che la stuazione di una figura in riguardo all'occhio; e dei diversi membri principali di essa l'uno in riguardo all'altro; per mezzo di cui è espressa la sua azione. Vedi ATTIUDINE.

Una buona parte dell' atte del pittore confifte nell' aggiustare o adattare le pofture; nel dare pofture le più graziofe alle sue figure; nell' accomodarle ai lor caratteri, ed alla parte che ciassona figura ha nell' azione; e nel condurle e proseguirle per cutto il disegno.

Le Positure sono o naturali, od ani-

POSITURE Naturali fono quelle che fembra la natura aver avure in mira additate nel meccanismo del corpo; o piuttoso quelle che l'ordinarie azioni, o bisognio circostanze della vita ci menano a porgere mentre siam giovani, e fin che le giunture, i muscoli, i ligamenti, ec. 600 effibbili.

Positure Anificiali fono quelle che qua'che fraurdinario fine, od occasione ci guida a porgere. — Tali e. gr. fono quelle de' nostri masfiri di posture, o d'i equilibrio.

Un pittore farebbe estremamente imbarazzato a rappresenta la sigura di Clark (il già samos ma, sma di postura di Pall-mall) in un quadro storico. Questi uomo, parrasi nello Transi Eriof, avere avuato tal assoluto impero sulle sue membrae sai suoi mascosì, che potea disturie,

e sconnettere quali tutto il suo corpo: così che ingannò quel grau Chirurgo, Mullens, che avendolo veduto in una così miferabile condizione, sformato, non volle intraprendere la fua cura-Beuchè uomo affai ben fatto, egli lasciavasi a suo talento vedere con tutte le deformità immagioabili, col petto in punta, col ventre a pentola, con un gibbo fulla schiena, ec. Egli traeva fuor di giuntura le sue braccia, le spalle, le gambe, e le coscie; e si rendea un oggetto così compaffionevole, che spesso cavò denaro in qualità di un mifero sciancato, mutilo e stroppio, da quella steffa compagnia, in cui egli era stato un momento prima come allegro camerata. Facea stare l'anche fuor de' lombi un gran tratto, e così alte che venian ad . occupare la fua fchiena. Ma la fua faccia era la più mutabil parte ch' egli avesfe, e mostrava più positure che tutt'il resto. Egli solo sapea porgere tutte le stravaganri e fgarbate facce di un' affembles di Quacheri.

## SUPPLEMENTO.

POSITURA, Pofiture dit copil. Le continue difaccone, e non natural pofiture, ed attegglament del corpo lono pur troppo le trifle occasioni d' effer, ti éventuralistim nella fabbrica omana; curvacare nella vita, e finiglianti delormià penofissime fono le pur troppo frequenti confeguenze di queste ree edifacconce positure. Veggassi l'Articulo DESTORSIONES.

Elia non è cofa fingolare, e straordinaria il vedere dei ragazzi, che vanno a alla scuola, i quali vengono sorzati a starsi perpetuamence cutvati, e piegazi a ferivere fopra il loro ginocchio, oppure re fopra una balifisma tavola, in guifa terribilitisma afflicti per mezzo della compresione, che quella positura non naturale, e continuata ha cagionaro alla parre inferiore del perto, e delle viscere contenue nell'epigafrio, e masimamente quei gitvani infelicissimi, i quali a motivo della loro corra vista, vengono esposita di un grado maggiore di piegamento, di quello los fenogli attiri, è flavo toccato con mano esfere flati orribilmente, e straissimi mente affliriti da rece, e straissimi mente affliriti da reco del olorose indisposizioni di perco e del olorose indisposizioni di perco e del

ventre inferiore. Nell'applicarsi a rimediare a simiglianti sconcerti di sanità, il Medico trascurar suole per lo più di andare investigandone la cagione verace; e nulla udendo dire della continuata positura piegata del corpo del paziente, la qual fola è la cagione verace, e genuina di tutti i divifati malori, i medicamenti, che da effo vengono prescritti, riescono totalmente inefficaci in alcuni di quelli pazienti, ed in altri, lo che è d' affai maggior rea confeguenza, accrescono grandemente, e peggiorano le medefime indisposizioni. Ma allora quando ssicco. me è in preciso debito di fare ) il Medico si prenderà la troppo giusta briga d' informarli con ogni maggior diligenza, ed avvedutezza della cagione in fimiglianti cafi, e che farassi a severissimamenre ptoibire al paziente la disacconcia positura, la quale è stata l'unica, e la fola cagione degli fconcerti medefimi di fanirà ; con grandissima frequenza si troverà, come la sola Natura opererà diperse la fortunata guar gione, o se ella non l' effertuerà per se sola, nulladimeno spessissime fiare con una sissatta

cautela i metodi tenuti dal Medico riudiciranno proficui, ed efficaci, e quei medefimi eziandio, che fenz' effa furono inefficaci, e spelle fiate pregiudiziali, e dannofi.

Altri scolari poi sono stati trovati simigliantemente sottoposti a parecchie indisposizioni di testa, del perto, e degli occhi, ed a parecchie altre infermitadi, e malori, nei quali casi sono stati sperimentati inellicacissimi per la cura i metodi usualmente prescritti dall' Arte. oppure se questi dati giovani sono stati di tratto in tratto rifanati, nulladimeno poi fono malamente ricaduti nei medesimisconcerti di sanità; ed in moltissimi degli scolati di Francia non vennero mai rinvenuti rimedi efficaci per rifanatli, fino a tanto che il celel ratifsimo Medico infieme, ed Anatomico Monfieur Winslow ebbe a toccarcon mano, in investigando, come era una costumanza comunissima fra questa gioventà quella di dormire tutta l'intiera notte colla testa spenzolone all' indierro posante sopra le spalle; ed il solo comandamento, che venne fatto, che folfero svegliati, e che non venisse in conto veruno permesso, che in avvenire dormissero in sì difacconcia pofitura, venne sperimentato in moltifsimi d' essi suffi ienti simo per la loro guarigione, senza altra assistenza, od ajuio niteriore dell'arce, e questo in moltissimi casi, eziandio in quelle malattie , che erano flate di cosi lunga durata, che erano divenute preffo che abituali.

Con quanta frequenza mai è avvenuto, che il non avere il dovaro riguardo e l' adeguata confiderazione a cofe di fiffatta fipezie, che fono flate la vera, e genuina cagione delle malattie, abbia occalionato degli eventi, e riuscite infauste. e fatali nella cuta delle medefime ? E di vero alcuna fiara fono avvenute delle irrimediabili difavventure, e malori, fenza che il Medico potesse tampoco farsi ad indovinare, onde nascessero; e questi anche ratvolta dopo una perfettiffima cura, e guarigione. Un' esempio fommamente considerabile di spezie so. migliante vienci fomministrato dallo stello restè lodato dottissimo Prosessore Monsieur Winslow nel caso d' una donna, nel quale venne quel Valentuomo chiamato per esaminare in essa una frattura della cofcia. La persona seguitava ad effere zoppa dopo la cura, malgrado l' effervi tutte, e poi tutte le comuni prove dell'esfere stata timpiazzata, e riallogata perfettamente bene, ed a dovere, e nonostante che l' osso si sosse riu. nito nella sua proptia forma, e configurazione, e nelle adeguate dimenfioni,e che non differille d'un menomissimo che dall' offo dell'altra cofcia. Proceurò que-Ro Valentuomo, che la donna fi stendesfe lunga sulla sua schiena, o supina, quando ella tre vavafi in fimigliante pofitura, colle cando le ginocchia, le gambe, ed ip eli perfettamente uguali, la cofcia, che era stata aggiustara comparve somigliantissima all' altra; ma facendofi ad offervare, come un momento dopo, la gamba nel lato della feguita, ed aggiuitara fractura alzavafi all' instr, come di fuo proprio confenso, fuori del livello dell' altra gamba, ed allora comparendo evidentemente più corta dell' altra, egli feceli ad efaminare le anche: e rilevando, come queste erano perfettamente uguali, allorchè la gamba trowavali nella divifata guifa elevata, egli abbassolla di bel nuovo, e la ridusse al.

livello dell' altra: ed allora le anche divennero disuguali, ed oblique. Da questo ebbe a rilevarsi evidentissimamente, ed. a roccar con mano, come l'offo della cofcia aveva perduto alcuna cosa della sua lunghezza originale dalla coalescenza irregolare della frattura: e che il Cerusfico, il quale avevala riattata, per aver trascurato d'esaminare l'atteggiamento, od artitudine di queste cosce , erasi ingannato col porlo, o gittarlo fecondo il metodo comune d'esaminare in una credenza, che la coscia fosse d'una lunghezza propria, ed adeguara. Ciò, che aggiunge grandemente alla occasione dell'errore nel metodo comune di farsi ad esami. nare fiffacte rotture . o fratture racconciare per meszo di confrontare la lunghezza delle due gambe, fiè che il paziènte temendo il dolore, fempre fa cadere in inganno, e viene a deprimere,. ed abbassare naturalmente l'anca senza farsi a considerare, unde la gamba, quantunque fiafi realmente molto più corta, continui a comparire della lunghezzamedefima dell' altra gamba. Vegga#fi-Memoires de l' Acad. Roy. des Scienc. de Paris, ann. 1740.

POSIZIONE, nella Fiñca, fito, ofituațione; un'affecion di luogo, che efprime la maiera onde un corpo è in quelluogo. Vedi Corpo, Luogo, ec. Vedi anco Desposizione, latrareosizione, Juxtaposizione, e Trasposizione.

Pasizione, nell' Aftronomia. La pofrient della sfera è o retta, o parallela, od obliqua; donde nasce l'ineguaglianza de nostri giòrni, la differenza dello stagioni, ec. Vedi Spera.

Circuli di Posizione, fono sei circoli.

254 mastimi , che passano per l'intersecazione del Meridiano e dell'Orizzonte, e che dividono l'Equatore in dodici parti eguali. Vedi Circoro.

Gli spazi inchiusi tra questi circoli, sono quel che si chiama dagli A stronomi le dodici cafe ; ed alle quali eglino sapportano i dodici triangoli fegoati ne'loto Temi. Vedi TEMA.

Questi circoli sono rappresentati sul globo dal semicircolo di posszione. Vedi GLOBO.

Posizione, nell' Architettura dinota la situazione di un edifizio, per riguardo ai punti dell' Orizzonte. Vedi FABBRICA.

Vitruvio ordina, che la posizione di una fabbrica fia tale, che i quattro angoli o cantoni guardino ditettamente ai quattro venti.

Postzione, nel Ballo, è la maniera di disporre i piedi, rispettivamente l' uno all' altro.

Vi fono quattro posizioni regolari: la prima quando i piedi fono uniti in linea arallela alle spalle ; la seconda, quando i calcagni fono percendicolarmente fotto le spalle, ed in conseguenza disgiunti quant' è la larghezza delle spalle; la terza quando un piede è avanti l' altro, in tal guifa, che il calcagno è nella cavità formata dalla rotella e dal carpo del piede ; la quarta , allorche un piede è flaccato o lontano dall' altro, quant' è la larghezza delle spalle, il calcagno sempre corrispondendo alla cavità sopra mentovata; ch' è la sola regolar maniera di camminare.

Posizione, nell' Aritmetica, è una regola, così chiamara, in lungo di fup positione. La regola di falsa positione, confifte nel calcolare su diverfi numeri falfi prefi alla timpazzata, come fe foffero i veri : e dalle differenze trovatevi, determinare il numero cercato.

La Posizione è o semplice o doppia.

Posizione simplice è, quando vi cade nella proposizione qualche partizion di numeri in parti proporzionali; nel qual cafo, la questione si può risolvere ad una fola operazione per questa regola.

Immaginate un numero a piacere, ed operate con elle fecondo il tenore della questione, come se egli fosse il vero numero: e quella proporzione che v'è tra la concluston falfa e la falfa posizione . l' istessa l'avrà il numero dato al numere CETCATO.

Laoude il numero trovato per argomentazione sarà il primo termine della regola del tre : il numero supposto , il fecondo termine; e il numero dato, il terzo. Vedi Regota d' Ono.

Posizione Doppia è, quande non vi può esfere parrizione nel numero, pet fare una proporzione.

In questo caso, però, dovete sare una supposizione due volte procedendo in quella secondo il tenore della questione.

Se niun de numeri supposti scioglie la proposizione, osfervate gli errori, e se eglino sono più grandi, o più piccioli di quel che la rifoluzione dimanda; e fegnate gli errori , appunto , coi fegni +

Molriplicate, per contratio verso, l' una positione per l'altro ertore; e se gli errori fono ambedue troppo grandi, o ambedue troppo piccioli , sottraete l'un prodotto dall' altro, e dividete la differenza de'prodotti per la differenza degli errori.

Se gli errori fon diffimili, come l'uno +, e l'aitro -, aggiugnete o fommate i prodotti, e dividetene la fomma per la fomma degli etroti infieme aggiunti. Imperocché la proporzione degli errori è la flessa che la proporzione degli eccessi o difetti de' numeri supposti, ai numeri cercari.

Postzione nella Geometria è un termine alle volte ufato in contradifinzione da magnitudine. — Così diciamo che una linez è data in poficione, positione doto; quando la fua finazzione, o la fua direzione, in riguardo a qualche altra linezde data; al contrario una linea è data in magnitudine, quando la fua lurghezza è data, ma non la fua finazzione. V. DATO, e S UN-CONTRASIO.

Il Cav. Ifacco Neuton mostra, come trovare un punto, da cui tre lince perpendicolarmente rirate adaltre tre lince date in possione, abbiano una data ragione, ec.

Posizione si prende anco per una test o proposizione sostenuta nelle Scuole. Vedi Tesi.

POSNANIA, o Posen, Pofna, cirtà vaga e confiderabile della Polonia Maggiore, capitale del Palarinato di Pofnania , con Vescovato suffraganes di Gnesna, ed un buon castello La Cattedrale è magnifica. Questa città pretende di esfere la capitale della Polonia Maggiore. Ella è molto mercantile e refla firuata in una vaga pianura, tutt'at: orniata da collinecte ful fieme Warta, ed è diftante 31 leghe all' O. da Gnefna, 51 all' O. da Varfavia. long 35.6 lat. 52. 26. 11 Palatinato di Pofnania ha la Pomerania al N. la Pomerellia, ed il Palatinaro di Kalish al E. il medelimo Palatinato e la Slessa al S. la Slessa, e la Marca Brandeburghese all' O.

POSPOSIZIONE, o Posporre, è

il mettere una cosa dopo, o di dietro ad un'altra, per tiguardo all'ordine del tempo o del luogo.

Alle volte si prende in un catrivo sen-

Alle volte si prende in un cattivo senso; come quando diciamo, il legatore ha posposto un foglio, ec. d' un libro.

POSSE Comitotus, Por se a della Contes, una frafe legale, che ligalica l'ajuto e la prefenza di tutti i cavalieri, gentiluomini, terrazzani, lavoratori, fetry, gazzoni di melicre, villani ed altri, al di fopra dell'età di 13 anni, dentro la Contea, o Provincis; perchè tutti quelli che paffano quell'età fono obbligati ad avere le lor armi, per lo flaturo di Vinchefler: eccettuare, e difpendiar fino chefler: secettuare, e difpendiar fono le donne, le persone Ecclefialliche, e quelli che fono deceptiti, ed infermi.

Si fa u fo di questo, quand'è stara commessa un'azione sediziosa, od un tumulto, quando vien tenura una possessione per forza, o fassi qualch' altra violenza, contro l'ordine di un mandato regio, oin opposizione all'escuzion di giustizia, Stat. 2. Hen. 5.

POSSESSIONE, Possessio, nellalegge, quofi pedis pofitio; un'azione per cui renghiamo od occupiamo una cofa, o de jure, o de fodo. V. Occupazione.

Possesione de fado, è quando v' ha un attuale ed effettivo godimento della cefa. Vedi De Facto.

Possession a de jure, o nella legge, è il titolo che un uomo ha a godere di una cofa, benchè qualche volta ella fia ufut-para, ed in actual possesso di un altro.

Unité di Possessione è quel che i giuisiti chiamano confoltatione. E. gr. Seun Signere compera od acquista un benech' egli tenea a titolo di herio fervier-( Vedi Herrot); il fervigio, o tallevith, rimane estinta per l'antes di posses-

UNITA'. La lunga posssione al di là di ricordo d' uomo, genera diricto. Vedi Pa B-

SCRIZIONE.

Per le leggi Francesi, una possessione di tre anni, in materie personali, genera diritto; e ne' beni reali , una possessione di dieci anni, fra persone che vivono in vicinanza delle premelle; e di venti anni fra quelle che vivono altrove.

Annua Possesione è l'usucapio , che dà un diritto sopra de' mobili : una possessione triennale e pacifica di un benefizio è sufficiente per ritenerlo; purche sia fondata sopra un titolo plausibile.

Una poffessione di un bene per diecianni di una persona presente, e di 20 anni di una allente, con un titolo; o di 30 anni, fenza alcun titolo, dà un pieno dititto. Vedi PRESCRIZIONE.

La possessione centenaria costituisce una possessione immemoriale; la migliore, e la più incontrastabile di tutte.

Possesione fi adopera alle volte per I' atto di prender possesso, il che si fa con certe formalitadi, onde una perfona viene abilitata ad effere nel godimento di qualche cofa. Vedi Livery . e Seisin.

Anticamente, nel comprare un bene, fi prendea il poffeffo con molta cerimonia: in alcuni luoghi, per mezzo di un bastone, di un ramo, o di una paglia, che si mettea nelle mani del compratore, dal venditore. Vedi INVESTITURA.

La Possesione di un Beneficio, in alcune Consucrudini, si prende coll' entrare nella Chiefa, inginocchiandofi,baciando l' altare, e col suono della Campana. Vedi Induction, ec.

POS In alcuni casi si prende il posesso alla vista del Campanile.

Gl'Imperadori anticamente metteane i prelati in poffeffo, col dar loro un anelle ed un baftone. Vedi Investitura. Possessione, fignifica anco lo flato

d'uno che è posseduto dal Diavolo. Vedi DEMONIACO.

La Possessione differisce dalla offessione; in quanto che nella prima il Diavolo agifce internamente; nella feconda efternamente. Vedi Ossessione.

POSSESSIVO, nella Gramatica, fi applica ai pronomi, che dinotano il godimento od il possesso di una cosa, o in particolare, od in comune- Vedi PRO-NOME.

Così, mio, tuo, fuo, nofiro, ec. fono

pronomi poffeffivi.

POSSESSORE. Vedi l'art. TENANT. POSSIBILE, alle volte è opposto ad efiftenta reale, e s' intende nelle Schole di una cofa, che, quantunque non elifta ar:ualmente, nulladimeno può efistere; - come, una nuova stella, un altro mondo ec. che si dicono in particolare effere cole fificamente pofibili.

Il termine è anche opposto a impoffibile. Vedi Impossibile.

Nel qual fenfo egli è applicabile a qualunque cofa che non contradica a fe stelfa, o che non involga predicati contraddittorii, o sia che attealmente esifla o no : come un uomo, fuoco, ec. -questi sono detti posibili logicamente.

È un gran punto di controversia fra i Filosofi della scuola, se, e quanto si possa dire aver d'entità le cose, mentre elleno fono nel mero stato di possilitità? Vedi PossibilitA'.

I Possibili d'ordinario si concepiscono di tre fatte : futuri , potenziali , e meramente pofibili.

Postatità Fauro è quello la cui produzione è decretata e stabilita; — v. gr. la sutrizione di tutti gli eventi, determinati dall' immutabil decreto, o dall' immutabile volontà dell' Onnipotente Iddio.

Possibile Potentiale, è quello che si tiene, o che sa nascosto nelle sue cause: — come l'albero nel seme, il frutto nell' albero, ec.

Meramente Possibile, è quello che potrebbe esistere, benchè non esisterà. — Altri distinguono i possibili in metassisici, sisci, ed ethici, o morali.

Possible metaffico, è quello che può recarsi ad effere almeu per una sopiattaturale e divina potenza, come la risur-rezione de' morti.

Nel qual fenso egli è opposto a ciò ch' è impossibile a Dio stesso; come una diritezza curva, un circolo quadrato, un' infinitamente perfetta creatura, un Dio mortale.

Possibile Fifico, è quello che può farfi da una naturale potenza, come, distruggere l'Impero Turco.

In opposizione a quelle cose che non può alcuna sinita potenza produrre; come sarebbe, risuscitare i morti, ec.

Possisia Ethico, è quello che fi può fare da persone prudenti, le quali vi ufino tutti i più adatti mezzi. — In oltre prendesi per qualunque colà, afrat con dritta ragione, e coerentemente alle leggi. — Nel 1º Genfo diremo ., e che ai Veneti è possisti battere i Turchi ful mare; nel 2º tutto quello che è giu. Go e retto, diciam ch' è possisti ciam ch' è possisti.

POSSIBILITAS, Possibilità, ne' libri delle nostre antiche leggi, si prende per una cosa fatta volontariamente, o di suo senno.

Chamb. Tork XV.

Nel qual fenfo egli e un termino up pofio a impossibilitat, cioù una cofa strta contro la volonta. Si utum oculas: ofinifit, reddat weram vius, p'impossibilitats ilitatsis acculuir in o fullo. Leg. Alfred. — In oltre, Si quis agar impossibiliter; non il montino funite as fivoluntarie speciar. Leg. Canut. c. 6:

POSSIBILITA', Possibilitas, dinota; una non-ripugnanza ad efiftere, in una, cosa che per niun conto esiste. Vedi. Possibile.

Quetta non ripugnarza ad efiftere; non è altro che la producibili di una cufa ; il che cancia. La cancia cui cui che cancia. La cancia cui cui con delle fufficienti cagioni atrualmen, te efiftenti, o almeno poffibili, dalle, quali la cofa può effere prodotta, o cesa; ta ad efiftere; principilmente effendovi, un Dio, una cagione osnipotente. Vedi ESISTENZA.

Così che la possibilità non involve niente nella cosa possibili, ma è una mera denominazione estrinseca, presa dal poter della Causa, e principalmente da quello di Dio.

In farti, se una cosa creabile avesse qualche intrinseca possibilità, seguirebbe, che una tal cosa dovria esistere anche senza la causa.

E con tutto ciò non possima negare, la possibilità intrinseca di una cola, se per possibilità intrinseca di una cola, se per possibilità non latendiamo la sua producibilità, o la sua non ripugnanza de sintere; ma solo la non-ripugnanza degli attributi contenuti nella sua idea, o nozione. Ma una tale possibilità è meramente logica.

POST, dopo, è una prepolizione Latina, che si adopera nella composizione con diverse voci Inglesi, (ed Italiane) o che generalmente inchiude una rela-

R

gione di posterità. Vedi Posteriore.
Post-communio, una preghiera che
il Sacerdote recita dopo la Comunione

nella Messa. Vedi Comunione.
Post data. Vedi l'Articolo Data.

, Post-Disseisin. Vedi WRIT of poft-

POSTA \*, dinota la spedizione, che sun corriere od un portalettete, mutando cavalli di tratto in tratto. Vedi Corriere.

\* Il nome i di qua tolto, che i cavalli fono politi, poffati, o difpoffi di di-

Hanta in diffanța. La parola n appinca cale-din alla per-

fona stessa ; alle case dove prende, e dove depone il suo carico; ed ai siti, o alle distanze tra cambiatura e cambiatura. — Di qua le frasi di giovane di posta, cavatto di posta, usitio della posta, ec.

Troviam fatta menzione de cavatii di pofta nel Codice Teodosano, de carfa publico; maquetti erano cesi diversa dallo stabilimento presente, e non eran alto che pubblici cavalli prima allegnati da Trajano, sin al cui rempo, i tabelharii, o porta lettere prendevano quanque cavallo che let vessiste a taglio.

Luigi Hornigk ha feritto un trattato fopra le poft, delle quali ei ne fa quatro spera, cioè pofta e cavallo, in vettura, in barche, e a piedi: quest' ulcima specie si pratica sa Italia, nella Turchia, e nel Perà.

Erodoto ascrive l'origine delle pofte a Ciro, o a Serse; ma le poste issituite da que Principinon eran altro che corzieri. Vedi Conniene.

In fatti le poste sul piede d'oggidì, fono una moderna invenzione; abbenchè alcuni vadano indietro sua a Carlo Magno, per rintracciatia. — Egli ècerto che alla politica, o piatotho alla diffidenza di Loigi XI Re di Francia debbon elleno la loro origine; corefto inquiteo Principe è flato il primo si fabilirle con un Decreto del di 19 di Giugno del 1464, a fine di effere più preflo, e più ficuramente evvertito di quel che feguira nel fuo Regno, e negli stati confinanti.

Dalla Francia, si propago l'indituzione, a poco a poco per diverse altre parti d'Europa. In Germania, Hornigk offerva, che le poste furenco prima thabilite dal Conne de Talisa su per poprie spesso; in resonotemento di tele l'Imperadore Mattia, nel 1616, diedegli in feudo, il carico di Post Moster, maestro delle poste, per la i, e da s'inoi fuccello di P., per la i, e da s'inoi fuccello pro-

In Ingilterra, le poste furono prima stabilite per atro di parlamento 12 Car. 2. che abilitò il Re a sistare e instituire un officio della Posta, e destinarvi un Go. Vernatore.

L' uficio della pofta Inglese è ora governato e diretto da due Commiffari, che hanno fotto di sè circa 40 altri miniftri, da lor creati e scelti, che tutti danno il giuramento, e ficurezza, per il loro fedele impiego, ec. e sono il ricevitore , il fopraffante , il computifta , fei fubalterni o ferivani delle diverse ftrade, un window man , cioè , che atrende alla fineftra , e fedici trofceglitori , o fcompartitori , per l' ufizio della poffa interno , o del Regno e per l'ufizio della posta esterno, un soprastante, e un custode alfabeterio, lei ferivani, ed un ufiziale efterno : oltre alcuni sollecitatori , e scrivani subalterni, e 67 portatori delle lettere.

Da quest' unzio spedisconsi lettere e

pachetti ogni Lanedì, in Francia, in Spagna, in Italia, in Germania, in Sveria, nel Kent, e alie Dane; ogni Martedia tutte le pari d'Inghilterra, nella Scozia, e nell' Irlanda; parimenti in Olanda, in Germania, in Svezia, ec. egzi Mercoledh nel Kent folamente, e alle Dune; ogni Giovedi a tutte le parti d'Inghilterra e della Scozia, come anco in Francia, in Spagna de Italia; ogni Venerdi nella Fiandra e nell'Olanda, nella Germania, nella Svezia, accidad, nella Germania, nella Svezia, accidadad, nella Germania, nella Svezia, accidadada per la contra del prometro del promet

tutte le parti d'Inghilterra, ed l'Ianda.
In oltre fon iportate l'elettere a Loudra da tutte le parti d'Inghilterra, e del la Scozia, eccettuato il paefe di Galles, ogni Lunedi, Mercoledi, e Venerdi: dal paefe di Galles ogni Lunedi e Venerdi; e dal Kent, e dalle Dune ogni giorno.

Da questo grande Ufizio dipendono 18 2 mastri di posta in Inghilterra e Scozia, che tengono regolari usizi ne'loro posti, e fotto mastri di posta nelle loro provincie, o porzioni.

Abbenché il numero di lettere in Inghilterra folse anticamente affai scarlo; pure in oggi egli è cotanto cresciuo, che quest Utizio, avanti la giunta della penny, post, o postadi un soldo, era affittato co ocol. per anno.

Il peso o costo di una lettera di un soglio di carta per 80 miglia, è 3 d, didue fegli 6 d, per più di 80 miglia, un soglio 4 d, due 8 d. Un' oncia di lettere per 80 miglia 1 s. per più 1 s. 6 d.

Notifi, che i viaggi di posta si computano in ragione di 120 miglia in 24 ore.

Quanto a coloro che vogliono viaggiare colla pofta, i cavalli fono in pronto, a ragione di 3 d. per miglio, e 4 d. al giovane o famiglio ogni pofata.

Chamb. Tom. XV.

II Gram Mogol fa fupplire parte deile fue peft, per riad i colombi, tenatiin diverfi luoghi, per far palfare le lectere in occañoni e bifogni fitzordinare. Eglino le portzon da un capo all'altro di quel valfo Impero. I medefimi viento fue fron fatu idat dagli Olandefi neggli affedj. Edal di d' oggi, Tavernier offerva, che il Canollo d' Alelfendertu manda nuove oggi giorno in Aleppo nello fpario di cinqu'ore, per meazo di colombi; abbenché Aleffandertus ed Aleppo fieno diffanti un viaggio a cavallo di tre giorni.

Porra di us faido, Pensy Porr, è un pofi infituita per comodo di Londra, e de luoghi aggiacenti; colla quale una lettera, o pacchetto, che non occoda i che concie di pelo, o diceli librio di vialore, ficuramente e prefirmente porrafi da tutte le parti, estrora da tutte le parti ficurare nel differtto, fin ore s'estendono si registri de' muneri, cioè alla maggior pase e delle piccole Città e Ville per dicci miglià langid al Londra; e ciò per andida a oggi lettera, pacchetto, e c.

L'unzio di questa posta è regolato e fervito da un Soptastante, fotto di cui vi sono un Computita, un Collettore, sei trasceglitori, sette subalterni ad essi, e più di cento corrieri.

5 POSTDAM, o Potidam, Pofemjon, Città, e Villa di diporto del Re di Prafisi, nella Marca Brandeburghefe, in ona líola di Jeghe di giro, fonmata da fiomi Sprece, e Havel. Quello luogo è deliziolo, tanto per la fituazione quano per la beltà del Palazza Reale. Ell'è difcofta 2 leghe da Berline. long, 11:17, lait: 53:19.

POSTEA, nel Foro Inglese, una risposta, od attestato, dell'ordine gis;

R

dicario, tenutofi per nifi prius, che fi manda alla Curia delle Cause Comuni, dopo il rapporto de' Giurati; e che ivi poi fi registra. Vedi Nisi Prius.

POSTEMA. Vedi Apostema, e Ascesso.

POSTERIORE, un termine di relazione, che addita una cosa la qual viene dopo un' altra, od è dietro un'altra. Nel qual senso, gli sono opposti i termini di Prior, e Anterior. Vedi ANTE-RIOR, ec.

La schiena e l'anche sono le parti pofleriori dell' uomo. Aristotele ha pubblicate l'analitiche priori, e posteriori. Una data è posteriore ad un'altra, quando è più tarda , o più fresca. Vedi DATA.

Ramus Posterior, Vedi l' Articolo RAMUS.

POSTERIORITA', nella Legge, un termine di comparazione e relazione, parlando di possessi, ec. epposto a prierità. Vedi PRIORITA'.

POSTERN, portello, nella Fortificagione, una picciola porra, ordinariamente fatta nell'angolo del fianco di un bastione, od in quello della cortina, o vicino all' orecchione, che discende nella fossa; per mezzo di cui la guarnigione può entrare ed uscire, senza che la vegga l'inimico; sia per mandar cambje fusidj ne lavori, o per fare fortite fecrese, ec. Vedi PORTA.

La parola si usa anco in generale per egni porta fecrera, o porta di dierro.-Pateftas habers polternam inomni curis pemitus inhibeatur fed unicus fit ingreffus, ec. Fleta.

. POSTHUMUS\*, Poflumo, un figliuolo nato dopo la morte di suo padre, od anche di fua madre.

\* La parola è composta dal Latino post,e humus, terra, o fepoltura.

POS

Appresso i Romani, posthumus si uso anco per dinotare un figlio nato, dopo fatto un testamento, il che dava motivo al restatore di alterarlo.

Posthumus, Poffumo, figuratamente s'applica alle opere di un Autore, che non furono pubblicate se non dopo la fua morte.

POSTICCIO\*, nell' Architettura, ec. un ornamento di scoltura dicesi esfere pofficcio, quando è sopraggiunto, dopo che l'opera stessa è farta.

\* La voce è Italiana, e fignifica aggiunto. Una tavola di marmo, o d'altra materia si dice pure esfer pofficcia, quando ell' è incrostata in una decorazione d' Architettura, ec.

POSTICUS peronæus, ferratus Posticus, tibialis Posticus. Vedi gli Articoli PERONÆUS, SERRATUS, e TIBIALIS.

POSTILLA, un nome dato anticamense ad una nota, od offervazione, scitta nel margine della Bibbia; e in anpresso fu dato anco a una nora scritta in ogni altro libro, posteriormente al testo.

Trivet nella sua Cronica, parlando di San Langton, Arcivescovo di Canterbusì, dice, Super bibliam postillas fecit, & sam per capitula, quibus nunc utuntur maderni . diftinxit: Che Alessandro . Vescovo di Chester, Super pfatterium postillas feripfit. Knighton, un altro de' nestri Storici, parlando di Hugone, Dominisano, e Cardinale, dice, Totam bibliam postillavir,

POSTLIMINIUM, appresso i Romani, il ritorno di uno ch'era andato a foggiornare altrove, o ch' era stato estliato, o preso dal nimico, alla sua patria.

Fu così chiamato, fecondo Aul. Gellio, da poff, dopo, e limen, foglia, q. d. un ritorno agli stessi confini, od al li-

minare : - ancorchè altri, dietro ad Amm. Marcellino, vogliano che fia così denominato, perchè venivano rimesse le persone in casa per un buco nel muro, post limen, non coll' andar per di sopra la foglia, il che stimavasi ominoso, o o di mal augurio.

Postliminium, fu anco una legge, od azione, con cui uno ricuperava un' eredità, od akra cofa , ch' era stata perdura, da uno straniero o nemico,

Post-NATI, ne'nostri Statuti; si adopera questo termine per additar le perfone, nate in Scozia, dopo l'accessione del Re Giacomo I. alla Corona d'Inghilterra. 7. Jac. 1. fu da tutti i Giudici folennemente determinato, che tai perfone non eran aliene od estere in Inghilterra; ficcome, al contrario, gli antenati, od i nati in Scozia avanti questa accelsione, erano alieni o foraltieri quì, per riguardo al tempo della loro nafcita. Vedi ALIENO.

Post-NATUS fi prende anco da Bra-Aon, da Flera, da Glainville, ec. per il fecondo figliuolo a distinzione dal più vec. hio.

Così in Brompton, lib. 2. Eft confuetudo in quibufdam partibus , quod poft- narus præfertur primogenito. Vedi PRIMO-GENTTURA, ec.

POSTO \* , nell'arce militare, è ogni fito, o parte di terreno, capace di alloggiar foldati.

\* La parola è formata dal Latino politus, collocato; alcuni la dirivano da potestas potere.

Un posto dinota ogni luogo, o terreno, fortificato o nò, dove un corpo d' nomini può fare una pofara, può far'alto, e fortificarsi, o rimanervi in istato di combattere un nimico.

Chamb. Tom. XV.

26 I Quindi noi diciamo, su mandaro suffidio , o cambio nel posto ; il posto fu abbandonato, il posto su preso colla spada alla mano, ec.

Un luogo occupato da una partita per afficurare la fronte di un efercito, e per coprire i posti, che son di dietro, è chiamato un posto avanzato.

La guardia avanzata, o la diritta delle due linee di un'esercito ec. è chiama. to posto d' onore, e si dà sempre a più vecchi reggimenti.

POSTRIBOLO . e Postribulo. Bordello. Vedi STEWS.

POSTSCENIUM, nel teatro antico. Vedi PARASCENIUM.

Post-scriptum, un penfiere venuto dope, un articolo aggiunto a una lettera o memoria; che contiene qualche cofa appresa, o venuta in mente dopo la sottoscrizione e conclusione dello scritto.

Si fuole dinotare così , P. S. Lo Spettatore offerva che l'animo di una donnafempre meglio li raccoglie e scopre dal fuo P. S. che dalla foa lerrera.

POST PRÆDICAMENTA, nella Logica, sono certe generali affezioni, proprietà, che nascono da una comparazione de' predicamenti l'un coll' altro ; o fono modi che seguono i predicamenti, e bene spetto appattengono a molti. V. PREDICAMENTO.

Tali, secondo Aristotele sono oppefitum , prius, fimul, motus, e habere ; i tre primi fono in tutti i predicamenti.

POST TERMINUM, o Poft-Termi presso gl' Inglesi, una mercede, od ammenda, che prende il Cuffos brevium della Curia delle Cause Comuni pel ritorno d' un mandato, non sulamente dopo il giorno, maanche dopo il termine è tempo, in cui fimili feritti o mandati posiono ritornare. - Per cui il Custos brevium ha venti foldi. V. Scritto.

POSTULATO, Poflularum, nella Matematica, una chiara ed evidente propofizione; neila quale fi afferma o nega, che una qualche cofa può o non può farfi. Vedi Proposizione.

Una cosa immediatamente dedotta dalla considerazione di una semplice definizione, se esprime che una cusa ha convenienza o disconvenienza con un'altra, chiamasi aftioma. Se asterma, che una cusa può o non può esser fatta, chiamasi un postutato.

Cosi, e. gr. dalla generazione di un circolo, è manifello, che tutte le linee rette tirate dal centro alla circonferenza, fono eguali; poiche fol rapprefentano una e la fleffa linea, in differente fituazione: questa proposizione, adunque è riputata un affioma. V. ASSIOMA.

Ma, poichè è evidente dalla medesima desinizione, che un circolo può desciversi con ogni intervallo, e da ogni punto; questo tiensi per un postulato.

Gl' assiomi ed i postutati, pare adunque che abbiano a un dipresso la stessa relazione l' un all'altro, che hann' i problemi ed i teoremi. Vedi TEOREMA, ec-

## SUPPLEMENTO.

POSTULATO. Non fono gli Autori d'accordo rifpetto all'importare, où fignificato del termine Poffulatum. Pofulatum. Postulatum. Postulatum. Parecchi pongono della diferenza fra le voci. Azionata, & Pofulatu, Affiomi, e Potitulati, volendo, che fia medefima di quella, che paffa fra i Teoremi, ed i Preblemi; avvegnachè, fecondo quelli Autori, fieno gli Affiomi, virtià teoretiche indimofitabili, ed i

Postulati verità pratiche indimostrabili.

Altri per lo contrario vorrebbono, che gli Attiomi, o fieno nozioni comuni, fosfero primitivi, e comuni a tutte le cofe, che partecipano della natura di quantità, ed i quali perciò possono divenire oggetti di scienza matematica, quali fono, a cagion d' esempio, il numero, il tempo, l'estensione, il peso, il moto, e somiglianti; e che i postulati fi riferifcano parricolarmente alle grandezze ilrettamente e rigorofamente così denominare, od a quelle tali cofe, le quali hanno estensione locale, quali fono, a cagion d' esempio, le linee, le superficie, ed i folidi; di modo che in quefto fenso d' lla voce Postulato, Euclide, olire gli Assiomi, o sieno quei principi, i quali fono comuni a tutte le spezie di quantità, ha affunto certi postulati da doversegli concedere, particolari alla grandezza estensiva Quindi parecchi dei princip) affunti ne' fuoi Elementi, e che vengono noverati, e collocati dai Moderni fra gli Assiomi, vengono da Proclo noverati, e collocati fra i postulati: la qual cofa ha indotto il celebre Dr. Wallis a giudicare, che l'ultimo de'due fignificati dato, od affegnato al termine Poftulatum, postulato, sia coerentissimo all' intelligenza degli Antichi Geometri. E quei tali, i quali s'appagano, e & fottoscrivono a sissatto significato della voce, aggiungono, che Euclide in chiedendo, poflutando, di tirare una linea retta da un punto all' altro, non intende già, che qualfivoglia nomo possa attualmente far questo, ma soltanto, che ciò può effere concepito come possibile. Di modo che i postulati vengono ad esfere Assomi niente meno, che gli altri principi assunti come tali negli Elementi della Geomettia, ma Assiomi aventi relazione a foggetto patricolare, e non già comuni a tutti. Veggansi Wallis Opera Vol. 1. pag. 667. 668. Veggafi di pari l'articolo PRINCIPIO.

POSTULAZIONE, Postulatio, nella Legge Canonica, la nomina di una persona ad una dignità nella Chiesa a cui per li Canoni, non può effere eletta; e. gr. per difetto dell' età, della nascita, perchè già possede un benefizio incompatibile con quella, o per altro fimile impedimento.

Così la formale elezione di una tal persona essendo manchevole, o non avendo luogo, si è costretto di procedervi per poffulatione; vale a dire, che il Capitolo supplica colui al quale la confermazion dell'elezione appartiene, d'approvarla, ancorchè non sia canonica. Vedi ELEZIONE.

La persona a cui si fa la supplica da' Protestanti in Germania, è l'Imperadore ; altrove, e da Cattolici Romani è il Papa.

Wicquefort offerva, che quando una parte del Capitolo elegge, ed un altra pofluta, il numero de' Poflutanti debb' ef fere due volte più grande che quello degli Elettori, per recare la cosa a una po-Autozione.

POTABILE Potabilis, ciò che si può prendere, od inghiottire, per modo di bevanda. Vedi BEVANDA.

I Chimici fan grandi parole dell' aurum potabite. Vedi Aunum, ed Ono.

POTARE, nell' orticultura, o nel governo de'giardini, e nella coltivacione delle terre, è l'operazione di troncare, discapezzare o mozzare i rami su-Chamb. Tom. XV.

perflui degli alberi ; o per disporli a far miglior prova, o perchè crescano più alti, o per farli apparir più regolari. Vedi ALBERO.

Il potare, o la potagione è uno de' più importanti articoli dell' occupazion de' giardinieri, e quello donde dipende in gran parte la sanità, o l'infermità delle lor piante fruttifere, ed infieme la forma e la regolarità de' lor giardini. Vedì GIARDINO.

Praticali alle volte puramente per aggiustare le piante all' occhio, levando via i rami irregolari : come ne'bossi, nelle scope, ne tasi , ec. - Alle volte per fare, che il tronco cresca più bello, e venga più alto, con levar via tutti i ramiche ne spuntano, e sì mandar l'umore, che altrimenti farebbesi dispendiato da quelli, fin alla cima dell'albero a dirittura, per nutrirlo e prolungarlo.

Ma il più ordinario uso del potare si è per rendere l'albero più fertile, e per emendare e persezionare il suo frutto. levando via que' rami inutili, che impoverirebbone il tronco, e confumerebbono il sugo necessario per nutrire i rami da frutto. Vedi VEGETAZIONE.

Il potare è un'operazion' annua: si suol fare il raglio obliquo, ed alle volte a modo di ceppo. La sua migliore stagione è verso il fine di Febbrajo, quantunque si possaprincipiare subito che le foglie sono cadute, cioè in Novembre; e continuare fin al tempo che fountano le nuove foglie, cioè in Aprile.

Siccome il giardiniere ha per lo pià tre forse d'alberi de governare, cioè alcuni troppo deboli, altri troppo forti , ed altri di una giusta abitudine. o temperamento, ei troverà il lavoso della potogione, eftefo per tutto con

R 4

terlo fipazio di tempo; effendo a propofico che alcuni degli alberi fico pesser più preflo, ed altri più tardi. Quanto più debole e più languido tun albeto, ranto più follectio fi ha de cliere a pesseto, per allegeritio de' fuoi rami lefivi; e più vigorofo ch' egliè, ranto più differine fi può la pussgione. Vedi Ramo, e Pizzic-Care.

Per POTABLE un elbrus del primo tano, cio du na libero pinatato l'anno innanzi, s' egli ha folamente gertaro un bel ramo dal mezzo del gambo o piede, ci fi debbe tagliare fin a corefio ramo, ed il ramo accorciare fin a quattro o cinqueocchio getti, l'efferto di ció fi, che l'anno apprello vi firanon almeno due belli ramil' un contreppolo all'almeni l'un cortreppolo all'amil' un cortreppolo all'amil' pur cortreppolo all'amil' un cortreppolo all'amiliami un contratta dell'amiliami un contratta dell'amiliami un contratta della cortreppolo all'amiliami un contratta dell'amiliami un contratta della contratta della contratta dell'amiliami un contratta della contratta dell'amiliami un contratta dell'amiliami un contratta dell'amiliami un contratta della contratta della

Se l'albero produce due belli rami ben

collocati, con dei ramuscelli deboli fra loro, tatro quel che fa di mestieri, è ac corciarli egualmente, fin a cinque o fei pollici in lunghezza; ponendofi cura però, che i due ultimi occhi o bortoni degli estremi de' rami così accorciati, guardino alla dritta ed alla finistra verso le due bande nude, affinché ciascuno ne getti suori almeno due nuovi, e li quattro fieno così ben ficuati, che fi posta confervarli e ritenerli tutti. Se uno dei due rami farà molto più basso che l'altro, od ambedue da una parte, fol uno è da confervariene, cioè quello che è più adatro a cominciare una bella figura; l' altro deefi troncare così artacco al gambo, che non posta mai produrne di groffi nell' ifteffo fito .- Se un albero ha gittati fuora tre o quattro rami, tutti nell' eftremità, o poco al di sotto, debbono potarsi tutti colle stesse leggi che i due sopramentovati : se sono egualmente groifi, si hann'a trattate alla stella maniera: se alcuni d' esti sono più piccioli degli altri. debbone potarfi folamente con la mita di procacciare un folo ramo per ciafcheduno, avvertendo di farlo venire da quella parte che troverassi vuora; per lo qual fine devoco accorciarli fin a un occhio o bottone che guarda da quella parte; e l' ittella cura fi dee avere ne' più grandi, affine di cominciar a meglio riempirli. Se quefti bei rami hanno mello un poco diforto all'estremità, non si hache a sorciare il ttonco fin a essi : al contrario, se i tami fono, il più d'essi, cattivi, due almeno fe è pos bile debbono affere confervati, e potati nell' istesso modo che i due belli di fopta. I rami deboli buoni s'hanno a diligentemente confervare per il frutto; folamente tagliandoli un poco all' estremità quando appajono troppo deholi per la loro lunghezza, non mancando di levar via tutti i rami fenza umore o sugo. - Se l'albero ha prodotto cinque, fei, o fette rami, bafla confervarne tre o quattro de' migliori; il resto fe ne tagli via affatto, almeno fe fon groffi; imperocché se sono deboli, cioè atti per tantida frutto, fi devono confervare finchè abbiano eseguito ciò che son capaci di fare; e, fe fra i grandi per avventura ve ne faran molti piccioli, due o tre de' migliori si hann' a ritenere, pizzicando via l'estremità de' più lunghi.

Por AR R un altem dal fessada umnoSe, a vendo gittatal e messi due belli
rami da legno, ed uno o due picci oli da
frutto il primo anno, l'umore ha alterato e deviaro il fuo cossio nel fecondo
anno, da i grossi ai piccioli, così che i
piccioli fon diventati da legno, ed i grandi rami da frutto, le produzioni de' primi debbonsi ragliare sin al madre-ramo,
q quelle degli ultimis so da strattati si cosq equelle degli ultimis so da strattati si cos-

me rami da frutto. - Se un albero, dopo la potagione del primo anno, ha prodotti quattro o cinque rami, o più, egli debb' effere di un gran vigore; per la qual cagione ha buon configlio alle volte conservare questi rami, eziandio se non saran necessari per la figura dell'albero; ma per confumare parte dell' umore, che altramente farebbe nocivo a' rami da frutto. Questi rami fuperflui si possono Jasciar lunghi, senza molto cattivo effetto : ma quelli che fono effenziali alla bellezza dell'albero , debbonfi tutti pe tare un po' più che quelli dell'anno precedente, cioè fin a due, o tre occhi, o fia un buon piede. Quest' è un approffittarii della figura dell' albero, che ienza di ciò, non darebbe frutto in un lungo tempo, l' umor soprabbondevole convertendo tutti gli occhi o bottoni in rami di legno, che coo un vitto o nutrimento più parco, farebbono stati rami da frutto. In questi alberi vigorofi, alcuni rami tagliati a modo di ceppo fi hann' a lasciare sopra, ed anche alcuni groffi, benche di legno falso ; spezialmente quando ve ne son alcuni, alla forma dell' albero necellarj, ed affine d' impiegare I' eccesso dell' umore, ed impedire che ei non rechi pregiudizio. Per moderare ancor più la sua violenza, sarà forse necessario conservare molti Junghi, buoni, teneri tansi, quando sono cosi collocati che non facciano confusione: ed anche fui rami groffi, un buon numero di germogli, che son quasi piccoli sbocchi od uscite, per la distribuzione dell' umore. Sia questa una regola generale di risparmiare più tosto i rami più basti, e refecare i più alti, che al contrario: con tal mezzo l'albero fi allarga e spande più facilmente al fondo del muro.

POTARE un albero dat terço anna. ...
In un albero, che è flato pinantos già
da tre anni, e pototo due volte, se è veiigoroso, quanti più si può rami vecto
deonsegli conservar, spezialmente per
frutto: seè debole, si ha ad allegerire
del peso del rami vecchi, tanto di quei
da frutto, che da quei da legno. Sidee
anco tagliarlo corto, per renderlo atto a
meterene di nuovi; lo che se gili non sa
con vigore, si butti giù, e con nuova tertas fe ne pianti un nuovo in fou luogo,

In tutte le pongioui, si dee avvertire che si proced via via osidinaamenee da que'rami che songià sotto il cottelo, disponendo fratanto quelli che possono essere proposito per la forma o figura della pianta; con quelfa sicurezza, che quando il ramo atto è totto ggi e tronco a dirittura sopra di un altro più basso, quest'ultimo venendo inforzato coll' umore che se ne farebbe ito al primo, produrri sonza fallo più rami, di quel che farto avrebbe senza un tale rinforzo.

Di qua è, che dovete sempre por cura di cenere, guardare e sgombrare il mezzo dell' albero da' rami di legno groffi; e secondo che questi crescono a onta vostra, tagliateli intieramente; imperocchè non v'è pericelo che il luogo presto non si rimpiuto con legnomigliore e più frattifero.

Negli alberi nani avete da gotare de

uatte le binde, e figombrare dal legno, son laficiando le non i rami orizzontalli e negli alberi da muro, folchè voi badiate bene a fornire di rami orizzontali il voftro muro, la natura provederà per quei di mezzo. Sceglicer per tanto que gemogli che non funo vigorofi, per fommionfrar alla piaota rami che fruttino.

2. Ponete cura, che l'albero non redi pieno zeppo di legno, e nè anche soverchio di rami da frutto; siccome spesfo si vede nel governo del pesco, del ciziegio, e della nocepersica.

La natura noo poù fomministrar stuttà aballanza il sugo; onde noo ve n'ha alcuno che ne sia ben provisto: la confeguenza di che sè, che o i sori ed i getti calcheramo, odi si futto sirà troppo agitato e pendulo. Egil è cerno, che una moltitudine di rami che s' intrecciano l' un l'altro, anon produce nè si buoon, nè si copios frutto, come quando v'è un competente s'pazio tra ramo e ramo, per non di ruulla del brutto effetto che si all'occhio l'incrocicchiamento d'e ami.

3. Tutti i rami forti e vigorofi s'han da lafciare più hunghi full'ifteffo albero che i deboli; per coofeguenza i rami di un albero malatticcio fi debbon potame più corti, e più pochi io numero, che quelli di una forte e fana pianta.

4. Tutri i rami che mettono direttamente e verfo di vui dagli alberi che crefcono lungo uu muro, li avete da porore attacco al ramo ptincipale donde germogliano.

5. Quando un ramo ben fituato o atracco ad un muro, o in un albero nano, ha messo qualche legno fasso, e non a proposito nè per srutto, nè per dar buo-

na figura potatelo e reciderelo a l'ghembos benchè l'arebbe meglio piazicarlo o tornelo via colle dita nel principio della State.

 Tagliate tutti i rami che forgono da' duri nocchi, e da' rami diritti e corti, come speroni.

7. Se un albero, nella fua giusta età, ha produtto de rami di mediocre vigore, e poscia ne mette de forti, ben situati, benche di legno falso; degli ultimi si può sta uso come per sondameato della figura, e gli altri ritenersi qualche tempo pershè portino frutto.

8. Quando un aibero vecchio mette rami piu forti verfo il fondoche verfo la cima, e la cima è in cattivo flato; tagliatela, e formate una nuova figuraco' rami baffi. Se la cima è vigorofa, recidete i più baffi, falvochè fe foffero bea collocati.

9. L' ordine della natura nella produzione delle radici e de'rami si è, che un ramo è s'empre minore di quello dal quale spicca o germoglia; se quest'ordine vien pervertito, considerate rai rami come legno salso.

10. S'abbia ognor riguardo agli effetti della prima potagione, affine di correggerne i difetti, o continuare le sue hellezze.

11. Negli alberi vigorofi i rami più deboli foro quelli che porran il frutro. Negli alberi deboli, i rami più forti fon principalmente i fruttiferi 1, perciò in quest'ultimi potate i rami deboli, e piecioli.

12. Nelle piante vigorofe, tre buoni rami posseno userie da un occhio o bottone: nel qual caso i due rami laterali generalmente son da ritenersi, ed il più di mezzo da tagliarsi in Maggio, (e Giugno, ) 13. É difficile forsificare un debol zamo fenza tagliarne degli altri fopradi lui : alle volte ciò appena fi può fare fenza recidere l'eftremità del ramo da cui quello (punta.

14. La potagione de' pefchi vigorofi deefi differire, fin che ftanno per mettere il fiore, affine di conoscer meglio quai sono i rami che più probabilmente hann'

a portar frutto.

- 15. I getti da frotto attacco all'eftremità de rami fono d'ordinario più groffi e meglio nutriti che gli altri. Negli alberi deboli adunque farà meglio potati per tempo, acciocchè l'umore non fi confumi in quelle parti che si hann' a tor vià.
- 16. Quanto più difeofto è un ramo dal tronco, canto meno di nutrimento riceve; e perciò tanto più fi dee accorciare: mai rami grofi, quanto più fono diftanti dal cuore, tanto più ne ricevono; e fi debbono però rimovere, affinchè il vigore fi effenda al mezzo, od alla parte più baffa.

17. Un ramo per legao non fi ha mai da potare fenza speziale bisogno; come quando reca pregiudizio ad altri.

- 18. Se una pianta vecchia in buono flato venga dirofinata o formpofia dal troppo legno falfo, per effere flata male troppo legno falfo, per effere flata male patta, o per non averlo mai fatto: co-minciate abbaffo recidendo un ramo o due ogni anno, finche hi 'abbiate fufficientemente ridotta. Alcuni alberi mettono con tanto vigore, che non fi pofiono ridur a buon fefto e mifura in an anno; ma convien lafciarii eftendere, patrimenti produrrebbono legno falfo.
- 19. Tutti gli alberi hanno un ramo o due ( se non più ) che predominano a sutti; nullostante con maggior egualità

che il vigor fi divide, tant' è meglio; e quando egli più corre a una parte che all' altra, é un difetto.

20. I getti od occhi di tutti i frutti da offo fi formano nell' ifteffo anno in cui è formato il ramo folquale vengeno; l' ifteffo dicasi de' perie de' pomi; abbenche questi ultimi non vengon a perfezione, generalmente parlando, che a capo di due, o tre anni.

21. Tutti i rampolli che l'albere mette in autunno, si han da potare, come buoni a nulla; l'istesso dicasi di tutti i

rami privi d'umore.

22. Quando un' albero mette molto più vigorofi rampolli da una banda che dall' altra, una gran parte de' forti si dee recidere attacco e raso al tronco, ed alcuni a modo di ceppo.

23. In tutti gli alberi, meno di lune ghezza fi permetta a' deboli, che a forti rami

24. I rami più alti s' hanno a tagliare rafenie affatto agli altri, affinche la ferita fi rimargini, per fempre: i rami più baffi s' hanno a tagliare a fghembo, o a poca diflanza, affinchè ne spuntino indà de' nuovi.

25. Se una giovane pianta eurvata produce un bel ramo di fotto alla curvatura; fe le tronchi la testa rasente al ramo.

- 26. Abbenchè cinque, fei, o fette polici fian l'ordinarie lunghezze, alle quali fi lafciano i rami da legno; con tutto ciò deefi la cofa variare fecondo l'aupo e la circollanza del vigore o della debolezza dell'albero, della groffezza, o piccolezza del ramo, della pienezza, o del vanos del luogo, ec.
- 27. Sil attento, di non tagliare molti groffi rami che stan sovra rami deboli; acciochè l'umore, che nutriva i giù

grandi, non iscorra con ranto afflusso ne minori, che dia lor motivo di produrre molto di legno cattivo.

, 28. I rami spuntati da' estremitadi d' altri sono per lo più legno buono; alle volte succede diversamente, ed allor debbono essere potati.

Quanto alle grandi potagioni annue: - I rami da frotto ellendo di breve darata, e foliti perire il primo anno in cui producon frutto, ti deono troncara, fe pur non metton fuor rampolli per fiori nell' anno feguente. Nella feconda petagione, intorno alla metà di Maggio, quando il frutto è così ferrato e affoltato, che è probabile che fi nuoca fcambievelmente alcuni de frutti e de loro rami fi han da levar via , siccome anco da scemare la moltitudine de' giovani rampolli che caufano confusione. I rami lusfureggianti più che altri debbonfi fgombrare affatto : per confervare le vecchie piante, fi hann' a sgravare, con lasciar pochi rami da legno fovr' esfe, e quelli son da accorciarsi sin a cinque o sei pollici; e con lasciar pochistimi rami deboli, e niuno di fecco o vicino a perire.

POTAR le viti. V. Vice.

POT Ashes, chiamano gl' Inglesi quelle ceneri tifeiviose di certi vegetabili, le quali si adoperano per fare il vetro, e'l fapone. Vedi CENERE e LIXI-VIOSO.

Tali fono le ceneri dell'erba cali, di sì grande uso nella fabbrica del vetro. Vedi Vetro.

Queste ceneri p. st. s. s. s. s. chiamano da' Latini cineres clavellari, e fanno la bafe del sal di tartaro, e della maggior parte de' sali lifeiviosi, adoptrandole imoderni Chimici, perchè le trovano a buon mercato. Vedi Kali, ec.

GP Inglesse gli Olandess fanno un notabile commercio di queste cenerit ch'eglino traggono da'contorni del Mar Neto; adoperandone gran quantità nella preparazione de'loro panni, ec. poichèqueste ceneri si trovano eccellenti per nettate o purgare. Vedi Follange C'INGERS.

Port-Aska, è anche una denominazione, che volgarmente fi applica ad ogni forta di ceneri di legna, che fi trafticano nel paefe, e fi mefchiano infieme, per farneli vetto vetde. — Delle pot-nata: loglefi, le migliori fono che fi trova fulle firade maeftre; benchè tutt' i cardi fieno buoni. Anche la felce faceneri eccellenti.

POTENT, o Potence, nell' Araldica Inglefe, un termine che denora fiuna spezie dicroce, le cui estremirà finiscono curte a guisa di testa di gruccia. Vedi Croce, e Counterpotent.

Questa si chiama altrimente Croce di Gerufalemme; ed è rappresentata nella Tav Arald, fig. 47.

Egli porta nero, una croce potent, oro, col nome di Aleyn.

POTENTIA, Potere, e Potença, è quello per cui una cosa è capace d'operare, o di ricevere altronde impressione.
Vedi Potenza.

Quindi ell' è di due force adira, e possiva.

Potentia adive, chiamata anche con un barbaro ma fignificante termine e foolafico, operative, è l'efficacia o facoltà di un effere, in virià della quale ne nafce qualche cofa, o da effo fi produce. Tale è il potere o la facoltà di parlare in un uomo.

POTENTIA paffiva, vel receptiva, è una

capacità di ricevere qualche atto; e. gr. di conoscere un uomo. Ell' è anco chiamata subjediva potentia.

Esser in Potentia, è una frase usata dagli Scrittori Scolalici , per dinotare quell' esseraza che una cosa ha in una causa capace di produtta, ma che non l'ha attualmente produtta. — Nel che poppone a esseraza da Vedi Possi-

BILITA', ESISTENZA, ed ATTO.
POTENZA, POTENTIA, nella Fifica,
una facoltà di fare o patire qualche cofa.

Vedi POTENTIA.

Il Sig. Locke (piega l'origine della no fira idea di potenza nel modo feguente: L' anima venendo ogni giorno dai sensi informata delle alterazioni delle idee femplici delle cose esteriori , e ristettendo fopra quello che paffa dentro fe stella, ed offervando un cambiamento costante delle sue idee, ora per le impressioni degli esterni oggetti su i fensi, ed ora per le determinazioni fue proprie : e conchiudendo da ció ch'ella così costantemente ha offervato farst, che cambiamenti fimili farannofi per lo futuro nelle medefime cofe dai medefimi agenti, e per li medefimi mezzi; confidera in una cofa la possibilità, che una delle sue semplici idee si cambii ; e in un'altra, la possibilità di cambiarle, o fare questo cambiamento; e si acquista l'idea che chiamiamo potența.

Gosì diciamo, il fuoco ha la potenta di liquefar l'oro, e di farlo fluido, e l' pro ha la potenta d'effere liquefatto.

La potenza così confiderata è di due forte, ciuè come atta a fare, o come atta a ricevere qualche cambiamento: l'una fi può chiamare attiva, l'altra poffiva potenza. Vedi Attivo, e Passivo.

Della potente paffiva, tutte le cofe fen-

fibiliabbondevolmente ci fomminifirano idee; ni già più pochi efempi abbiamo della potența attiva; poiche qualunque cambiamento che fi offerva, la mente può in qualche luogo supporte una potența atta a fare questo cambiamento, Vedi CAUSA.

Pure, se vi ponghismo attenta considerazione, i corpi, per mezzo denosiri sensi, non ci porgono così chiara e
dilinia idea della postaga attiva, come
rabbiamo dalla ristlessime ulle operazioni delle nostre meni; imperocchè
gosi postora riferindosi all'azione, e
non essensi si mino di sull'azione, c
non essensi si mono, si spaò concioè il pensiere ed il moto, si spaò cosideraze da donde noi abbiamo le idee
più chiare delle postaste che producono
cottele azioni.

Del penfiere, il corpo non ci porge diec, fol dalis rifefficione l'abbiamo: nè tampoco abbiamo dal corpo idea veruna del principio del moto. Un corpo in quiete non ci fomminifira idea d'alcuna patenga attiva di moverfi, egli fleffio è poflo in moto, corefio moto è piuttoflo in elfo una paffione, che nu azione. L'idea del principio del moto, l'abbiam folo per rifieffione fopra quello che fegue in noi medefimi : trovandofi per efperienza, che folamente cot volerlo, noi poffam movere le parri de notire corpi, che prima errai in quiette.

Troviano in noi medefini una poterça di cominicare, o di ricenter, di continuare o di finire diverferazioni delle noltre menti, e diverfi muti de'nostri corpi, meramente con un penfero o con una preferenza d'est mente. Questi peterqa che la mente ha così d'ordinare o comandare la confiderazione di qualche idea, o d'aftenera dal confiderazione. o di preferire il moro di qualche parte del corpo alla di lei quiere ; e vice verfa, in qualche dato caso , è quel che noi chiamiam la volonta. — E l'attual efercizio di questa potenza, è quel che noi chiamiamo volitione o volere. Vedi Vo-ZONTA!

L'assenza o l'escuzione di tale azione, conseguente a un cotal ordine o impero della mente, chiamasi volontaria: e qualunque azione che compiesi senza un tal pensiere della mente, chiamassi involontaria. Vedi Volonzario.

La potença di percepire, o della percezione, è quello che noi chiamiamo l' intendimento. Vedi INTENDIMENTO.

La percezione, atto dell'intendimento, è di tre forte: la percezione delle idee nelle menti noftre; la percezione della fignificazione de' fegni; e la percezione della mutua convenienza o difconvenienza delle idee diffinte. Vedi PERCEZIONE

Quelte potente della mente, cioè di percepire, e preferire, fogliono chiamarficon un altro nome; e l'ordinaria maniera di parlare è quella: che l'intel-tuto; e la volorati fono due flocatio opetențe dell'anima; termine non improprio, se fi na così, che non generi confuione negli umani pensieri, col supporti (come v' è luogo a suspettare che sichi suppost) o ellere corette facultati cerri eati reali nell'anima, che efeguifeono coreste azioni d'intelligenza, e di volizione. Vedi Facozza.

Dalla considerazione dell' ampiezza della portnea della mente sopra le azioni dell' uomo, che ognuno rrova in se sesso, nascono le idee di libertà, e di aecessità.

Tanto quanto un nomo ha poter di

pensare, o non pensare; di movere, o di non movere, secondo la preferenza della sua mente; tanto, e sin là, egli è un uomo libero. Vedi Liberta.

Sempre che non sono egualmente in poter dell' uomo il fare, o l'assensis chi fare: sempre che il fare o il non fare non suffeguono egualmente alla prefcenza della di lui mente; egli nonè libero, abbenchè per avvenura l'azione si volontaria. Vedi Necessita.

Di maniera che l' idea di libertà è l' idea di una potenza in un agente di fare. o d'astenersi da qualche azione, secondo la determinazione od il penfiero della mente per cui l'uno de' due si preferisce all'altro : dove l'una delle due cofe non è in potere dell' agente, di produtfi da lui giusta la sua volizione, ivi esso agenre non è in libertà; ma suggiace a necesfirà. Così che libertà non può effere, dove non v'è penfiero, nè volizione, nè volontà : ma vi può ben eifere penfiere, vi può effere volontà, vi può effere volizione, dove non vi è libertà. Così una palla-corda, o che ella fia in meto per l' urto o impulso di una racchetta, o ch' ella stiesi in quiete, da niuno pigliasi per un' agente libero; perchè non concepiamo che una palla pensi, ed abbia per confeguenza volizione, o preferimento del moto alla quiete, o viceversa. Così fe un uomo percuote se flesso od il suo amico merce di un moto convultivo del fuo braccio, che non è in poter suo culla volizione, o colla direzione della fua mente, di fermare, o di contenere:niuno penía, che egli abbra în ciò liberià; ognuno lo compassiona, come operante per necessità e per costrignimento. In oltre, supponete che un uomo fia portato, mentre dorme profoudamente, in

una stanza . dove vi è una persona ch' egli ardentemente desidera di vedere, ed ivi venga chiufo , fenza niun peter d' ascirne : ei si sveglia poi , ed ha caro di vederfi in così amabile compagnia, ove sta di suo buon volete ; cioé egli preferifce il fao stare al suo andarsene: questa mora non è forse volentaria? Niuno ne dubita ; e pure essendo ivi chiuso a non poterne uscire, non è in libertà di starvi, non ha libertà per andatfene.

La libertà adunque, non è un' idea che percenga alla volizione, od alla preferenza; ma pertiene a uno il quale ha il potere di fare, o d' aftenerfi dal fare, fecondo l' elezione e l'impero della mente.

Siccome accade ne' moti del corpo, così va pur ne' penfieri de' nostri animi: fempre che un penfiero è tale , che abbiamo il potere di ammerterlo, o di lasciarlo, secondo la preferenza dell' anime , ivi noi fiamo in libertà.

Un nomo che veglia non è in libertà di pensare, o di non pensare; ficcome non è in libertà, che il suo corpo ne tocchi un altro, o no : ma è bensì molte volte in scelta sua, il far passare la sua comemplazione da un' idea ad un' altra; ed ailora egli è, per rispetto alle sue idee, canto in liberià, quanto egli lo è per rispetto ai corpi , sui quali posa ; egli può a talente simoverfi da uno e pallare all' altro.

Non oftante, alcune idee alla mente, ficcome alcuni moti al corpo, fono tali, che in certe circostanze egli non può evicare, nè octonere la loro affenza, per fommo sforzo ch' ei faccia : cosi un uomo alla tortura non è in libertà di rigetear l' idea di dolore, e mantenere, odavvivare altre contemplazioni.

Dovenque totalmente manca il penfiero od il potere di agire, o di contenerfi fecondo la direzione o l'impero del penfiere, ivi ha luogo la necessità. Questa in un agente capace di volizione, quando il principio o la continuazione di qualche azione è contrario alla preferenza della sua mente, è chiamata computfione; quando l'impedire o fermare qualche azione è contrario alla fua volizione, ella è chiamata coercizione. Gli agenti che non hanno penfiere, nè volizione affatto, fono in ogni cofa agenti neceffari.

POT

Potenza, nella Meccanica, dinotauna forza, che effencio applicata ad una macchina, tende a produr moto; o cheactualmente le produca, o no. Vedi-Массина.

Nel primo cafo, ell' è chiamata potenza metrice; nel secondo, potenza fostenitrice.

Se la potença è un nomo , od un bruto, ella chiamafi una potența enimate; feè l'aria, l' acqua, il fuoco, la gravità. l' elafticità , chiamas allora una potenta inanimata. Vedi MECCANICA.

POTENZA Attrattiva, Confpirante, Repellente. Vedi i suoi rispettivi Articoli.

Potanza G prende anco nella Meccanica, per ogniuna delle fei macchine femplici , che fono , la leva , la bilancia, . la vite, l'axis in peritrochio, il cunco, e. la carrucola; le quali fono particolarmen -te chiamate le potenze meccaniche. Vedi: MECCANICA Potenta.

Vedi anco ciascuna delle perente sotto il fee proprio Atticolo , Leva , Bt-LANCIA , ec.

POTENZE o Virtudi, nella Farmacia. il rifultato di una combinazione od unione degli oli effenziali collo spirito di una piania; ove, si suppone che ne sien contenute tutte le virtà, e di qua il nome.

Le potențe della (cabiofa, e del verbafeam fi preparano collo sbattere, agitare, e incorporare i igabi fremusi di quefte piante freiche, con grafio portino, ed efopori per diverfi giorni al Soletun tale sbattimento, ed ona tale infolazione, riperendofi diverfe volte, con giudii incervalli.

Potenza, o più propriamente Potenza, ne la gluriforudenza feudale, è un dirito che il Lord o Signore ha di riunire al fuo feudo, un fondo, ch' altri itene da lui dipendente, quando il suffallo l'ha allenato, folichè rimbothi il compratore del fuo denato, colle fpefe legali.
Vedi Egupo.

11 Signote ha da efercitare questa sua potenta, dentro un anno dopo che ha saputa l'alienazione del fondo, altrimenti la perde.

POTENZE, potentiæ, Podestadi, è un termine usato da' padri, e da' Teologi, per dinotare il sessiono della Gerarchia Angelica, contando da i Serasini. Vedi Gerrarchia, e Serafini.

Suppongono chequeste sieno gli spiriti che frenano e ristringono la podestà de' diavolì; che presiedono sulle cause inferiori; e impediscono che qualitadi contrarie non surbin l'economia del mondo. Vedi ANGELO.

POTENZA, nell'Optica.— La potenta di un vetro da alcuni si prende per la distanza della convessità dal suo soco Solare. Vedi Fuoco in 2º suogo.

POTENZA, nell' Aritmetica, il prodotto di un numero, o d' altra quantità moltiplicata in se stessa Vedi Numero.

Così il prodotto del numero 3, mol-

POT

tiplicato per fetello, cioè o ; è la feaconda potente di 3; il factum o prodotrodi 9, moltiplicato per 3, cioè 27, è la
nevo moltiplicato per 3, cioè 31, è la
nevo moltiplicato per 3, cioè 31, è la
quarta potente; co col via via in infinito.

—Per rifiguardo a ciò, il primo numero, 3, è chiamato la redice o la prima patente. Vedi Radoce.

La seconda potența è chiamata il quedrato: per risguardo a che, il ; è la radice quadrata. Vedi Quadrato.

La terza potența, 27, chiamali il ea-50: per rispetto a cui il 3 è la radice cuba. Vedi Cu Bo.

La quarta potența, 81, chiamafi il biquadrato, o quadrato quadratum; per rifpetto a cui, 3 è la radice biquadratica. Vedi Biquadratica.

Il numero che mostra quante volte la radice è molipicata in se stessa potenza; o quante volte la potenza s' ha da dividere per la sua radice, per ottener la radice, chiamas s' esponente della potenza. Ved Exponente della potenza. Ved Exponente della potenza. Ved Exponente della potenza.

I Moderni, dopo Descartes, contentansi di distingaere la maggior parto delle loro potente per via degli esponeati; come prima, seconda, terta, ec.

I nomi particolari delle diver le poten.
7e furono introdotti dagli Arabi; e cuòe,
guadrato, cubo, quadrato quadratum, o biguadrato, Jundfolido, giudrato del cubo,
ficondo furdefolido, quadrato quadrato-quadrotum, cubo del cubo, quadrato quadrato del furdifolido, tetro furat folido, ec.

I nomi dati da Diophanto, feguitato da Vieta, e da Oughtred, fono, il late o la radice, il quadrato, il cabo, quadratom, quadrato-cabus, cubo-cubus, quadrato quadrato-cabus, quadrato-cubus, cubo-cubus, cc.

I caratteri, co' quali le diverse poten: ze vengono dinotate, nella notazione

Arabica, e nella Carrefiana, fono i feguenti:

Quindi l'elevare una quantità ad una data pienta, a dignità, è l' iftefio che trovare il factum rifultante dall' effer egli molispicaro un dato numero di volte in fe ftefio, e.g. elevare a alla terza piența è l' iftefio che trovare il factum 8; i cui factores fono 2, 2, 2. Vedi QUABARO, CEDO, ec. (CEDO, ec.

Le potențe del medefimo grado fono l' una all'altra nella ragione delle radici totuplice, quante unitadi il loro esponente contiene; cosi, i quadrati fono in una ragione duplicata; i cubi în una ragione triplicata; i quadrato-quadrata, o le quarte petente, in una ragione quadrupla. V.

Le potențe delle quantitadi proporzionali sono altresi proporzionali l'una all'

altra. Vedi Paoron zionz.

Da una data potența finale a radice, o
il Isto, è l'iftelio che trovare un numero, e. gr. 2, che moltiplicato un quotche numero di voite, e. gr. due voite,
produce la data patența, e. gr. la 3.44 potenza, od 8. Vedi Radore, e Laro;
Maltiplicate o diridere una patența paun altra dell'offefaratice, l'. Per la moltiplicazione, aggiugnete gii esponenti
de fictores; la fomma è l'esponente del
fictores (la fomma è l'esponente del
fictore Così:

Factores 
$$\begin{cases} x_1 & y^n & y^n & a^n & x^n \\ x^4 & y^n & y^n & a^r & x^r \end{cases}$$
Prod. 
$$x^7 & y^7 & y^n + x^n + x^n + r + x^n + x^n + r + x^n +$$

2°. Per la divisione sottracte l'esponente della potenza del divisore, dall'

esponente del dividendo; il refiduo à l'esponente del quoziente. Così:

216, il cubo di 6, effendo diviso pet

6, non lascia residuo; ma il divisore 6,

è egli stesso la radice. In oltre, 343, il cubo di 7, essendo diviso per 6, lascia

1; che, aggiunto al divisore 6, fa 7 ch'

Divid. 
$$x^{2}$$
  $\left(\begin{array}{cccc} x^{3} & y^{n} + x \\ y^{n} & & a^{2} \end{array}\right) \left(\begin{array}{cccc} x^{n} & y^{n} & & a^{2} & x^{2} \\ & & & x^{2} \end{array}\right) \left(\begin{array}{cccc} x^{n} & & & x^{2} \\ & & & & x^{2} \end{array}\right)$ 

M. de la Hire ci dà una firana proprierà, la quale è comune a turt le patențe: M. Carre avveva offervato per riguardo al numero 6, che tutti i numeri cubici naturali §, 2, 7, 64, 175, 123dice de quali è minore che 6, effendo divis per 6, il residuo della divisione è la radice ifiessa: e le andiamo pià avanti Chemb. Tam. XF.

è la radice, ec.

M. de la Hire avendo ciò confiderato, ha trovato che tutti, i aumeri, eleg

POT

che l'accresce, si può chiamare potenzialmente catda. Vedi Calons.

POTENZIALE, nella Medicina, ec. I cauterii fono o artuali, come una botta di ferro rovente; o potentiali, come la calcina, ed altre droghe causiiche.V. CAUTERIO.

Calcinatione POTENZIALE. V. CAL.

Fuoco Potenziale. Vedi Fuoco.

Potenziale fi prende pur da Scolafici, per una cosa che ha la qualità di un genere. Vedi Genus.

Un tuto POTENTIALE è quello che ha le parti fott'ello, come un genere ha le fue spezie; per distinguerlo da un tutto attuate, che ha le sue parti in se stello; come un corpo composto di materia e sorma.

Grozio, con tal mira usa la frase, parti potenziali di uno Stato, in opposizionea parti subbiettive. V. Parte.

Per potrațiali egli intende quelle parti che hanu' in mano la forrana potenza; pet subbiertive, queite che vi sono soggette; che son, rispetto alla potenza sovrana, quelloche le diverse specie sono per rapporto al genere, di cui elleno so o le parti subtettive.

Gracio foficee, che quantunque la potenza fovrana fia una e indivifibile, può nondimeno avere diverfe parti patariti i imperocchè, ficcome nel Romano Impero vi fono fatti due capi patariti, i' unoche governava o comanao Impero vi fono fatti due capi patavitai, i' unoche governava o comanao Impero l'autorità Imperiale eta, a an tratto flello, femplice e indivifibi. Le così può fatti, che le patti fibbietti-ve convenendo fra effi di cedere la loro fovranità, non la diano intera, ma pe ziferrino una parte per certe emergenze.

Chamb. Tom. XV.

Nel qual caso la parte subietsiva diventa potentiale: e così vi sono due patti potentiali, ma tuttor la sovranità è una sola.

POTENZIALE, nella Gramatica, dà la denominazione a uno de modi de' ve.bi. Vedi Mopo.

Il modo patentiale è l'iftesso nella forma, che il subjuntivo; ma differisce da esso il possuma, o il voto, o il debeo; come o il possuma, o il voto, o il debeo; come roget, cioè regare potest. V.SUBJUNTIVO.

Alle volte egli è chiamato il mode permissivo; perché spesso inchiude la permissione o concessione di fare una cosa; come, Hobeat, voltest, vivat, eum illa. Terent.

POTERE. V. POTENZA.

POTERII Antihedicum. Vedi l'Ara

POTESTA', Vedi POTESTA.

§ POTOSI', Paosfam, cità mofte
ricca, molto popolata, e molto confiderablie del Però nella Provinti di LarCharcas, famofa per le ricche miniere
d' argento, che ritrovanti in un monte
vicino ad effa, il quale ha la figura d'
un pan di zucchero. In questa città l'argento è comune, quant' è il ferto nell'
Iralia e benchè dette miniere seno condicabilmente scenate, aulladimeno
gli Spagouoti ne ricavaco ancora in oggi
teòri indicibili. Paosia spapraiene alla
Spagna. long. 313, 10. latit. Meridiomalic. 20. 40.

POUND, voce Inglese. Vedi LIRA: e Parcus.

POUNDAGE, un fusfidio accordate al Re d' Inghilterra, sopra ogni forte de mercanzie, che entra od esce da quel Regno, da tutt' i mercanti, nativi, regoicoli, ed alieni. Vedi Dazio, ec.

Si chiama poundage, perche fillato &

\$6 0 20 volte in un ora. Philosof. Tranfar. No 104. V. Flusso, e Marea. Acqua di Pozzo. Vedi Acqua.

POZZOLANA, una spezie di terra rossiccia, usata in Italia per sabbia. V edi

SASBIA.

La migliore trovasi vicino a Pozzuo-

la mignore trovan vicino a rozzusii, a Bajæ, e a Cuma, nel Regno di Napoli, dal primo de' quai luoghi ella prende il suo nome.

La Possolana milla con la calcina, è di miglior cemento, o gerto del mondo. Ella s'indura e pettifica nell'acquaspenetra la eleci nete, e le imbianca. E' d'un fervigio particolare nel far de' moli ed altri edifici, ne' luoghi marittimi. Agricola crede ch' ella fia di una nautra alluminola e fulfutea. Vedi Virruvio, Plinio, de Lorme, ec. che ne fanno un agrandísimo cafio.

¶POZZUOLO , Putcoli , Città antica celebre d' Italia nella Terra di Lavoro , la quale ha Sede Episcopale sotto all' Arcivescovato di Napoli, con Castello, ed un porto sicuro. Questa Città, che faceva le delizie de' Romani, è al giorno d' oggi in poca confiderazione a paragone di ciò che fu per l'addietro. \* Le guerro, i tremuoti, gli affalti del mare, e finalmente il tempo, che turto rode, e confuma , l'hanno quasi intieramenre distructa. Quantità di superbi avanzi testificano ancora la sua antica magnificenza; e la dolcezza dell' aria, che vi fi respira , l' amena fituazione , l' abbondanza dell'acque le più eccellenti, e l'utilirà della campagna fanno vedete che non senza ragione i Romani facevano di questo luogo la loro delizia, e v' impiegavano una parce delle loro richezze negli edifizi, e ne' giardini di piacere. Per verità non fi può vedere co-

Chamb, Tem. XV.

la più maravigliofa, che la fituazione di questo luogo, e niente più bello che it fuo porto; ne può imaginarsi cosa più bella, che la collina che da Pozzuoli fi stende fino al lago di Averno lungo il mare, che ne batte, e bacia le radici. Quetta collina dovea effere affai più vaga in tempo che Cicerone, Nerone, Ortenfio, Pifone, Mario, Cefare, Pompeo, Servilio, e tanti altri, vi tenevano le loro case di villeggiatura. Il mare è sì tranquillo in queste Quartiere, che si vede una riviera. In fine tutto è prezioso, e ridente a tal fegno, che i Poeti hanno finto che Utille fi arrestò in questo luogo, le delizie del quale gli fecero scordare i ttavagli, e pericoli a'quali era stato esposto. IRomani durante qualche tempo mandavano un Prefetto al govetno di que. ·sta Città; ma poi ne secero una Colonia. Ella divenne perciò una piazza importante, sia per la sua grandezza, sia per la sua forza a cagion delle muraglie , e del fuo fito fopra una collina , o rocca nel mare, non effendovi che un folo paffaggio stretro con un ponte da potervi entrare. Il mare presentemente si ha ingojara la maggior parte di quella Citrà dove tuttavolta si ritrovano varj antichi monumenti, restati liberi dall'ingiuria dell'acque. Quafi vicino alla Chiefa di S. Giacomo fi veggono le ruine d' un Anfiteatro, edificato di pietre intagliare. Egli era nel mezzo dell' anrica città. La rradizione vuole che il Martire è Protettore del Regno San Gennaro con gli altri compagni quivi fosse stato espofto alla ferocia delle fiere net 290, le quali invece di divorarli, fi proftesere ai loro piedi , lambendoli con turco A rispetto; e dopo poco tempo fu loro recisala testa dal busto vicine la Solfatera e veramente nel convento de PP. Coppuccin il legge (spar l'altare maggiore:
Locar decollationis S. Jonuerii & ficciorum
ejus. Vicino all' Alione di Culoffeo, fivegzolani danno il nome di Culoffeo, fiveggono delle grandi ruine quafa cutte arterrate. La Cattedrale è cidificata nelle
ruine d' un Tempio di Giove, principalmente la facciata, dove fi legge un'
attica ificrizione, la quale prova, che
questo Tempio, il quale è dell' ordine
Corintio, cra flaro edificato da Celjurnio Cavaliere Romano in onore di Augosto.

Calphurnius L. F. Templum Augusto cum ornamentis D. D.

In un giardino ch' è al basso di quello di Toledo, e dietro pochi passi al Mopattero di S. Andrea de PP. Benedertini di Montevergine si vede un Tempio con delle Colonne, Bagni, ed are per far de' Sagrifizi. Vi fi fono trovati de' pezzi confiderabili; ma la maggior parte di essi sono stati trafugati, e venduti da' paesani: Al basso di l'ozzuoli sulla riva del mare, o piuttofto nel mare fi vede il resto del ponre, che Caligota fece fare per passare da questa Città a quella di Baja, che n' è Iontana quarrro miglia. Tra questi due luoghi vi è un grande profundo porto narurale. Tra la punta de' bagni, e le ruine che si veggono nella riviera a fior d'acqua, e fuori, vi à una spiaggia di sabbia, al rovescio della quale v'è un piccolo stagno, che si chiama il lago di Locrino. Nel mezzo di quello lago vi fono rre braccia d' acqua, e non ha veruna comunicazione col mage. Vi sono varie ruine, palfata Baja, fra

l'altre v'e la magnifica piscina, o sia confervatorio d'acqua, la più bella fabbrica e superbache possa idears. Nel lido della collina ch'é al N. di Pozzuoli vi si offervano de' Tempi quali intieri, e in uno di essivisi veggono degli stucchi così finamente lavorati, e rilevari, che paiono fatti a scalpello, cosa che incanta ogni viaggiarore, come la più rara, e lingolare del mondo. Tra la Città e il lago d' Averno v' è un piccolo piano fopra una collina della lunghezza quasi di soo paísi; ma la fua larghezza é minore , a cagione delle montagne che lo ciecondano. In quelto luogo Cicerone avea la fua cafa di campagna, nella quale compole i libri intitolari : Quaftiones Academice. Egli vi facea il luo loggiorno in tempo di pace; e più ordinariamente ne' tempi calamitofi della Repubblica. In un ptato vicino si trovano delle forgenri d'acqua calda in una caverna fotterra; e quest' acquariempiva i bagni detti di Cicerone. Al di sopra poi della Citià circa un miglio v'è una gran monragna che fumica continuamente, e che fi chiama la Zolfatara, per l'abbondanza del zolfo, che ivi si genera. Si tralascia. no minutamente rurte le altre antichirà. che vi fono , perchè non comporta il difegno di cotest' Opera di scriverno più a disteso. Ella è il teatro delle cose antiche, e un pieno fludio per la ricerca degli antiquari. E' discosta 8 mi. glia da Napoli. long. 31. 35. laritu. dine 40. 50.

PRE, una prepofizione Latina, che letteralmente fignifica ante, avanti; ufara nella composizione con diverse paro-le nel linguaggio Inglese, per dinorare la relazione di priorità.

Ultimamente gli Scrittori Inglefi (ge

Italiani l'han fatto, e lo fanno fempre) nelle parole Latine anglicizate, in luogo di prie , scrivono pre, confinando 1 ortografia Latina in quelle fole parole che fono ancor Lacine, o che si usano come tali.

PRÆCENTOR, V. PRECENTOR. PRÆSTATIO. Vedi PRESTATION.

PRAGA, Proga, Città grande bella , celebre, e una delle principali della Germania. Capitale del Regno di Boemia, e del Circolo di Praga. Ha Sede Arcivescovile, una famosa universicà fondata nel 1347, e quantità di pomposi Edifizi, fra gli altri il Palazzo Reale, e la Piazza Maggiore della Città nuova. ove vedesi il sontuoso Palazzo della Città. I due Castelli, che la guardano, si chiamano Wifferat, e Ratshin. E stata conquistata più volre, ma sempre è ritornata fotto il dominio Austriaco. Ella è memorabile a cagione del lungo, e del fanguinoso assedio, che vi sostennero i Francesi nel 1742 contro agli Austriaci, i quali dovettero ritirarfi. Ell' è parimente celebre per la battaglia, che vi fegui l' anno 1620. Praga è divifa in 3 Città, Città vecchia, Città nuova, e Città piccola. Le due prime fouo congiunte per mezzo d' un belliffimo Ponte sul fiume Muldaw. La Città vecchia è piantata fopra d' un monte : e la nuova, e la piccola sono ficuare nella pianura, in distanza 54 leghe al N. O. da Vienna. 30 al S. E. da Drefda , 61 al S. E. da Berlino, 70 al N. E. da Monaco, 46 al N. da Lintz. long. 32. 20. latitud. 50. 6. Praga ha dato i natali a Gasparo Neticher.

9 PRAGILAS, Cietà del Delfinato Superiore nel Brianzonese, ceduta al Re di Sardegna, per lo Trattato d'Utrecht. Chamb. Tom. XV.

PRA Giace su i confini del Piemonte, : leghe da Suía, 5 da Pignerolo.

PRAMMATICA \* , Pragmatica fangrone, nella legge civile, vien definita da Hottomano, un rescritto, ed una risposta del Sovrano, data coll' avviso del suo Configlio, a qualche Collegio, ordine, o corpo di gente, che l'ha confultato in qualche caso o circostanza della lor Comunità.

\* La voce è formata dal Greco πραγμία, negotium , affare. - Ella i chiamata alle volte affolutamente prammatica , to #> TYMATIKEY.

Una fimile risposta dara a qualche particolar persona, chiamasi semplicemente referetto, referiptum, V. RESCRITTO.

Il termine di prammatica fanzione è principalmente usato fra gli Scrittori moderni, per quella famosa ordinazione (ordonnance) di Carlo VII Re di Francia, pubblicata nel 1268, che contiene una regolazione della disciplina Ecclesiastica, conforme ai Canoni del Concilio di Basilea; e dappoi ridorra in uso dalla Chiesa Gallicana.

Lo scopo della prammatica fanzione fi fu, regolare la forma dell' elezioni fatte dal Clero; dichiarare, che le collazioni appartengono agli Ordinari, rifervara la fola prevenzione per fondare prebende; allegnare un terzo de' benefizi ai Graduati; abolire le rifervazioni . In annate, e fimili altri gravami.

Il Pontefice Pio Il ottenne un'abrogazione di quella fanzione da Luigi XI. Mail Parlamento s'oppose a questa abrogazione con gran vigore, e le negò il fuo confenso costantemente. Di maniera che, contro tutti gli sforzi di Roma. la Sanzione tuttor & mantenne in forzafino al Concordato tra Papa Leone K. ?

Francesco I. nel 1515, quando la prammatica fontione su abolita. Vedi Contondato.

Il Parlamento di Parigi di nuove s' oppofe all'innovazione, e nego di confermare il concordato : ne recoffia dar-lì il fuo confenfo, fe non dopo replicati ordini del Re; infrem con una rifoluzione fecreta, di fempre giudicare coerentemente al tenore della pranumatica fantione.

PRAMMATICO, PRAGMATICUS, un termine alle volte ufato nel fenfo istesso che pratico, meccanico, o proble-

Stevino, ne' fuoi Elementi l'drostatici chiama certo esperienze meccaniche o pratiche delle quali ei prende ad istruite il lettore, come vadan satte, col nome di esempi pranmatici; e nel medesimo senso è la parola alle volte adoprata da altri Naturalisti.

PRANDNITZ, Città d' Alemagna nella Boemia, fulle frontiere della Slefia, famofa per la battaglia guadagnatavi da' Pruffiania'30. di Dec. nel 1745.

PRANZO, o Definare, \*, è il petto grande, o quello che si prende verso la meià del giorno. Vedi REPAST.

meià del giorno. Vedi. NERAST.

\* La perolà Ingless, Dinner ( definate
in Italiano) I formate dal Frances (b)
force, che Du Cange dirvas dal Estino
barbara difinate. Arrigo Stefanola diriva dal Greco Dinne, v ortobbe che si
ferivesse Dinner. [Managio el adulce
dats! Italiano definane e; apulo del
Latino delinane e; dassetture il lavora.
Si foto dire che i Monaci prantono alle
usi dico di su volgar gente alle dodici,
e gli comini d'astari alle due dopo, mezdodi. Il Gran Tattro, [Imperador de/la

China, dopo che ha prantuto , fa pub-

blictre per mezzo de' suoi Araldi, ch' ei dà licenza a tutti gli altri Re e Potentati della terra, di andare a pranto, come se eglino aspettassero il suo assenso.

In generale, confenie ognano, che l ulo più falturevole, è fare una parca cena, e mangiare più albondantemente a pranțo; fopra tutto per le persone dilicate, e valetudinarie. Qualti è il sentimento deila Scoola Saletratana.

Ex magna cana stomacho sit maxima p.zna;

Ut fis node levis, fit tibi cana brevts.
Pure Bernardino Paterno, medico celebre Italiano, fostiene il contrario in
un fuo Trattato su questo foggetto. Vadi
Civo.

I Romani, per quanto appariamo da' loro Autori, non han mai penfato al pranto: ma differivano le lor guzzoviglie atla fera, e la cena era il loro gran pafto.

PRASSEANI, una Setta d'Eretici, così chiamati dal loro Autore, Praxeas.

Quell' Erefarca fu dell' Afia, e viffen al fectondo Secolo. Fe da prima un Difecpolo di Montano, ma poi lo abbundonò, e mife in piedi ana Serra fua propita i infegnando, che non vi era pluralità di perione nella Divinità; e che i il Padre fiello che pati folla Croce. Il qual fennimento fu pofcia adettato dal Monarchici, dai Sabelliani, e dai Patripaffani. Vedi, Sabellania, Patra-Passiani, e vol.

PRATICA, nel commercio, è una negoziazione o comunicazione di commercio, che un vafcello mercantile ortienene porti, dove artiva, e ne pagli ch' egli difcuopre.

Quindi ottener pratica, è ottenere liberià di frequentare un perto, di andare alia ipiaggia, o importare ec. di com-

PRA

prare, di vendere. Noi non potemmo aver mai pratica cogli abita: ori della Nuova Zembla.

PRATICA, Pretique, fi prende anco in particolare per una licenza di trafficare. accordata al Capitano del vascello nelle parti d' Italia, dato un attestato di sanità; cioè una certificazione o Fede in iscritto che il Iuogo donde egli è venuto, non è da alcuna malattia d'insezione attaccato.

PRATICA, O PRATTICA Aritmetica. Geometria, Matematica, Mufica, Filofofia. Vedi fotto li suoi rispettivi Articoli.

PRATICA, nell' Aritmetica. PRA-CTICA Italica, od ufi e regule Italiane di computate; cioè certi compendioli mecodi di maneggiare la regola di propor-

Il Prezzo di 14 th è 26 scel. Qual sarà il prezzo di 7 th? 7) 2 2)-

Facit 13 fcel.

2. Se il primo termine è 1. ed il secondo una parte aliquota d' una lira, d' un scellino . o soldo ; dividere il rerzo per la parte aliquota : il quoziente è la risposta. Notisi, per trovare la parte alizione, o regola d'oro, spezialmente dove il primo termine è 1, 0 l'unità. Vedi Regola d' ORO.

Elleno sono stare così chiamate, perchè con esse si compie spediramente un conto di pratica, o di negozio; o perchè furono prima introdorte da mercanti, e negozianti d'Italia. V. REGOLA.

Le più utili di queste pratiche sono le feguenti: - 1. Poiche l'uso della regola del tre fi è , trovare un quarto proporzionale a tre dati numeri, dividere il primo ed il fecondo, od il primo ed il terzo, per qualche numero comune. se ciò può farsi esattamente ; ed operate co' quozienti in lor vece : come nell' elempio leguente.

Facit 21 fcel.

quota; quei che nol sanno fare altramente, posson vederlo nella tavola delle parti aliquote di una lira fotto l' Arricolo ALIQUOTA.

3. Se il primo o terzo numero è 1; l' altro non eccedendo di molto; ed il mezzo termine è un composto, cioè, confifte di diverse denominazioni ; altorifi può operare lenza riduzione così,

Imperocché 4 fardini facesdo un foldo, 5 volte 3 fardini fanno 3 d., 3 q. o. 12 foldi facendo un feellino, ciaque volte otto foldi fanno 3 1., 4 d. che, con 3 d. dal luogo de fardini , fan 3 1. 7 4. Finalmente, cinque volte 3 feellini fanno 15 feellini e col 3 feellini dal luogo de foldi, 18 s. Il prezzo richieño adunque è 18 s. 7 d. 3 q.

4. Se il mezzo termine non è un' ali-

quota, ma una parte aliquanta, rifolve; te la parte aliquanta nelle fue parti aligaote; dividete il mezzo termine per le diverfe aliquote, la fomma de' quozienti è la rifpofta. Per trovare le parti aliquote contenute in un'aliquanta, Vedi la Tavola delle parti aliquante di una lira fotto l' Articolo Aliquanta, Per un efemplo di quefta regola:

Se un' alla costa 15 scell. Quanto costano 124 alle?

1/3 62

3 t

Facti 03 1.

5. Se il primo o secondo termine è 1; e se nel primo caso, il secondo o il terzo, nell'ultimo caso il primo è risolubile in factores, o moltiplicatori; l' in-

tera operazione si può compie re colla mente, senza metret giù alcune sigure; come nel seguente esempio.

Facit 48: 0 s. - 24 t.

6. Quand' uno de'dati numeri è 1, noi abbiam diverse pratiche compendiose per risparmiare la moltiplicazione e la divisione. E. gr. Se 9 ff. costano 20 scell. Che cosa costa una ff.?

Egli è chiaro, che la fomma cercata s'ottiene con aggiugnere alla decima patte di 2011. cioè 2 21. la nona patte di questa decima, cioè 3 d. \(\frac{1}{2}\), e \(\frac{1}{2}\) di un foldo, la risposta adunque è 2 1. 3 d. \(\frac{1}{2}\), e \(\frac{1}{2}\).

Di nuovo : Se 5 fb costano 64 scel. Che cosa costa una fb?

Poichè 5 e la metà di 10, il doppie della decima parte del dato prezzo, cioè 10 s. 9 d. 3 q. è la somma richiesta.

Di nuovo: Se 1 15 costa 18 d. Quanto costeranno 19 15?

Poiche 19 = 20 1; dal dato prezzo taddoppiato, ed accresciuto di un zero, sottraete il semplice 18; l'avanzo è 342 d = 28 s. 6 d. ch' e la somma cercata.

7. Se due rermini della stessa denominazione disseriscono di un' unità, abbiama una maniera particolare di compendio, che raccoglich da' seguenti esempi. E. gr. Se 5 fb costano 30 s. Quanto costeranno 4 th ?

Poiche il prezzo di 4 ff è una quinta parte di meno di quello di 5 tb, dividete il dato prezzo 30 per 5;11 quoziente 6 essendo sottratto dal dividendo, il refiduo,cioè 24 s. è la fomma richiefta.

Dinuovo: Se 8 th costano 24 s. Quanto coftan 9 th?

Se 100 th coltano 30 s. 4. d. 50)2 2

Di nuovo: 60 ff costano 4 s.

168 1.

9 PRATO, Protam, Città galante delia Toscana, nel Fiorentino, sul fiume Bisentin, discosta 5 leghe al N.O. da Firenze, e 4 all' E. da Pistoja. long. 29. 10. latit. 43. 34.

PRAYA, Città dell' Ifola di S. Jago, una delle Isole del Capo Verde, la quale è fituata sulla costa Orientale dell' Isola, sopra d'un' eminenza, atrorniata da' a fiumi. long. 355. 40. Jatit. 15.

PREADAMITA, Praadamita, una denominazione data agli abitatori della terra, che qualcheduno ha creduto, el fervi llati avanti Adamo-

Isacco de la Pereyra, nel 1655 pubblicò un libro per mostrare la realità de' Preadamiti ; e fi guadagno un numero confiderabile di legnaci della fua opimione; ma la risposta di Demareis, pro-

Poiche il prezzo di 9 fb eccede quello di otto di un' ottava parte: dividese il dato prezzo 24 per 8; ed aggiugnete il quoziente 3 al dividendo : la fomma 27 è la risposta.

8. Alle volte si può usare diversi di questi compendi o pratiche nella quiflione iftella. E. gr.

Quanto costa 50 fh?

Facit 15 s. 2 d.

Quanto costano 2520?

fessore di Teologia a Groninga, pubblicata l'anno seguente, mise remora al suo progresso; abbenchè Pereyra gli abbia farta una replica.

Il suo sistema era questo: Egli chiama Adamiti gli Ebrei , e suppone che fieno usciti da Adamo; e dà il titolo di Preadomiti ai Gentili, i quali ei suppone efsere stati lungo tempo avanti Adamo.

Ma essendo ciò espressamente contrario alle prime parole della Geneß, Pereyra ricorfe alle antichità favolofe degli Egizj e de' Caldei, e ad alcuni oziofi e fantastici Rabbini, i quali s' immaginarono che vi fosse stato un altro mondo avanti il descritto da Mosè.

Fu fermato dagl' Inquisitori di Fiandra, e molto aspramente trattato, ancorche fusse al servigio del Delfino. Ma egli appellò dalla loro fentenza a Romas -- dove portossi nel tempo d' Alessandro VII, e dove stampò una ritrattazione del suo libro de' Preadamiti.

PREAMBOLO, nella Legge, il principio di un Arto del Parlamento, ec, che serve quassi di chiave per aprire e svelare l'intenzione e lo scopo de' fabbricatori dell' Atto, e i mali che si ha in mira di rimovere, e Impedire, o rimediare con esso. Vedi Atto.

PREBENDA, PREBENDA, la porzione che un prebendario riceve per fuo mantenimento, dai beni di una Chiefa Cattedrale, o di una Collegiata. Vedi PREBENDARIO.

Il termine prebenda or dinariamente fi confonde con canonicato, o canonica; pure vi è una real differenza. Una prebenda è propriamente un diritto che un Ecclesiastico ha in una Cattedrale o Collegiata dov' egli uficia, di ricevere certe rendite Ecclesiastiche, e di godere cer. ti tributi o in denaro o in ispezie; ( così chiama:i a prebendo , q. d. concedutigli o accordatigli, non a prabendo auxilium, o confilium episcopo) laddove canonica è un mero titolo, o qualità spirituale, che una persona gode independentemente da qualunque prestazione o rendita temporale; cosi che la prebenda puo suffistere senza il Canonicato; ma il canonicato è inseparabile dalla prebenda.

Imperocchè non già alla pretenda il dictitto di voto, e da altri fipriruali didittit connessi sono, ma bensi al Canonicato; e quando la prebenda è unita al Canonicato, ella diventa spirituale in virtà
del Canonicato a cui è attaccata. Vedi
CANONICA.

Anticamente il Papa creava de' Canonici con un diritto d' aver luogo nel Cogo, con voce deliberativa nel Capito-

lo, e con un' afpectazione della prima pratonda che vacalle, ma ciò fu poi proibito dal Concilio di Trento: pure il Papa conferifee tuttavia il Canonicato fenza protenda, quando ha in animo di conferire una dignità in una Chiefa, per ottener la quale, fi ricerca che il Candidato fia Canonico.

Chiamasi questo un Canonicato ad 67 fatam, e alle volte jus ventosam; che non è altro che un titolo vuoto, conferito puramente perqualificare un uomo o dargli quella condizione che è necessaria per certa dignità ristretta alla capacità di un Canonico.

In alcune Chiese vi sono delle prebende doppie, ed in altre, delle semi-prebende.

Originalmente la práceda era folo una confegna, o porzione di cofe necefaticalla vita, che fi davano ogni giorno; in oggi le reedite ed i profiti del·la Chiefa fono divífe in porzioni fiffe, chiamate práceda, che fi godono indere pendentemente. La nomina alle práceda e al Re. In Francia e uno degli onora ridiritti del Re, nell'occasion della fua allegra accessione alla corona di nominare foggetti alle prime práceda va canti per morte nelle Chiefe Cattedrál e Collegiare.

Le prebende sono o femplici, o con dignità. — Le ultime sono quelle, alse quali oltre le prebende, è annessa qualche giurissizzione.

PRESSADA Teologale, è una prebenda appropriata a un Dottore in Teologia, in ciascună Chiesa Cattedrale e Colleggiata per tutta la Francia, per predicare le domeniche, e sare una pubblica lettura tre volte la settimana.

PREBENDA Precettoriale , è quelta prebenda le cui rendite fono destinate pos

lo fostentamento di un precettore o maestro, il quale è obbligato ad instruire la gioventà del luogo gratis.

Il Canonicato non è qui alla prebenda

necessario...

Panorm. offerva, che nella Chiesa Cattedrale di Chartres, vi sono delle prebende appropriate a' Laici, e per la suffitenza di alcune persone di buona nascita e diffitnee.

PREBENDARIO, Prebendarius, un ecclefiaftico il quale gode di una prebenda. Vedi Prebenda.

I prebendari ed i Canonici di Chiese Cattedrali, e Collegiate, hanno quello in comune, che ciascuno d'essi ha una porzione delle rendite della Chiefa per fuo mantenimento: gli uni fotto il 11tolo di prebenda; gli altri fotto quella di canonica, o canonicato, ed ban si gli uni come gli altri , luogo , e voce nel Capitolo: ma differiscono in questo che il prebendario riceve la fua porzione o prebenda in confiderazione della fua ufiziatura e del suo scavigio nella Chiesa: ma il Canonico lenza sleuna tale confiderazione, meramente per effer egli ricevato nella Cattedrale o nel Collegio, per affignatum fallum, in choro, & locum in Capitale. Vedi CANONICO, ec.

PRESENDARIO d'oro, d'Herfiret (Golden PRESENDARY of Hergord), chiamaso anche presendarius Epifcopi, è uno dei 28 presendari, minori, il quale ha, exoficio, il luogo del primo canonico chemanca.

Egli era apricamente confessore del Vescovo e della Cattedrale, ed avea le offerre dell'attare; per la qual cagione fu chiamato golden prehendary, il probendario d'ore.

PRECARIÆ, o Pasces, ne' noftri

libri di leggi antiche, eran chiamati le opere giornaliere, che gli affictajuoli (tenans) di certi fondi eran obligati a dare ai loro Signori, nel tempo della meffe.

In alcuni luoghi chiamanfi queste giornate corrottamente, bindays, dal Sassone biddan, pregare.

Magna PRECARIA era un giorno di raccolta grande, o generale.

Il Signore della Concea di Harrow in Middlefex avez, az. Ric. Il un divirco confuerudinazio, che per intimazione del fuo Baliffi in un giorno di raccolta generale, allora detto magna presaria, gli affictajuoli (reanns) facellero per lui il lavoro di 19 ggi giorni cgal affictajuo-lo il quale avesfe un camino, mandando un uomo.

PRECABIO, nel commescio, un' appellazione data ad una spezie di traffico tra due nazioni in guerra, per mezzo di un terzo il quale è in pace contutt'e due.

Cusi gl'Inglefi tengono un commercio pressrio colli Spagnuoli per mezzode Portoghefi ; quando le due primenazioni elfendo fra elfe in guerra, la terra prefia i fuoi vafcelli, le fue bandiere, ed il fuo.nome per continuare il lortraffico.

P. RECARIO, nella Giurifprudenza, s'applica ad un fundo, di cui la personanon ha piena proprietà, di cui non può disporre alfulutamente, e la di cui maggior parte è quasi in pressito.

PRECE Partium, nella legge, la continuazione di una lite per lo confenso d'ambedue le parti. Vedi Continua; Zione.

PRECEDENZA, un luogo d'onore, al qual una persona ha titolo o ragione.

La precedența è o di cortefia, o de jure. La prima è quella che è dovuta all' seià, ai beni, ec. ed è regolata dal co-

flume e dalla civiltà.

La fecoada è flabilita con autorità.ed

un infrazion della quale dà azione in

legge. Vedi Nobilta'.

Il punto della precedenza in Inghilterra viene così ordinato dagli Araldi: - Dopo il Reprendon posto i Principi del sangue, cioè i figliuoli, i nipoti, i fratelli del Re; appresso, i grandi ministri della Chiesa e della Corona, cioè l' Arcivescovo di Canterbury ; appresso il Lord Cancelliere . od il Lord Cuftode del gran Sigillo; appresso l'Arcivescovo di York, il gran Tesoriere ; il Lord presidente del Consiglio Secreto, il Lord del Sigilio privato, o fecreto: appresso i Duchi, pei i Marchesi, i figliuoli maggiori de' Duchi, i Conti, i figliuoli maggiori de' Marchefi, i figli Juniori de' Duchi, i Visconti, i figliuoli maggiori de Conti, i figliuoli maggiori de' Marchefi, i Vescovi, i Baroni, i i figliuoli maggiori de Visconii, i figliuoli juniori de' Conti, i figliuoli maggiori de' Basoni, i Configlieri privati, o fecreti, i giudici, i mastri nella Cancelleria, i figli giuniori de' Visconsi, i figli juniori de' Baroni, i Cavalieri bannereti, i batonetti, i Cavalieri del bagno, i Cavalieri bacellieri, i Colonelli, gli Avvocati, i Dottori, gli Efquires ( o fia gli armigeri ) i colonelli luogotenenti, i maggiori, i capitani, i bacellieri di Teologia, di Legge, ec. i mattri dell'arti, i genetemen ( noi diremmo persone ben nate , o civili ) i ycomen. o contadini ricchi e che han molto del PRE fuo, i trafficanti, gli artigiani, i mec-

Notate. Che i grandi ufiziali di Corte, di qualunque grado che sieno, prendon posto al di sopra di tutti gli altri dell' istesso grado od ordine di nobiltà; cioè, il mastro della Cavalleria, il Lord gran Ciamberlano d'Inghilterra, il Lord gran Contestabile d'Inghilterra, il Lord Marshal d'Inghilterra, il Lord Ammiraglio d' Inghilterra , il Lord fleword ( maggiordomo , o dispensiere ) , ed il Lord Ciamberlano della casa o del domestico di Sua Maestà. - Così i segretarj di Stato, se sono pari , piglian posto da tutti di catello grado, eccetto che dagli ufiziali sopra mentovati. I Duchi, i Marchesi, i Conti, i Baroni ec. che non hanno alcuni de' detti ufizi, e non difcendono dal fangue reale, prendono posto secondo l'anzianità della loro creazione. - Le Dame prenden posto, o precedenta fecondo il grado o la qualità de' loro mariti.

canici.

PRECENTOR \*, Precentor, un dignitario nelle Chiefe Cattedrali, popolarmente chiamato il Cantore, o mestro del Coro. Vedi CANTORE.

\* Il præcentor è così detto, dal Latino præ, e cano; perchi ei si suppone che meni il Coro, e canti innanzi agli altri.

PRECEPT, Praceptum, nella legge d'Inglitlerra, un comando in iferitto, mandato da un chief juffece, da un juffece of peace ( che sono certi Giudici così detti) o da altro simile ministro, perchè fi rechi davanti a lui una persona, un istrumento, od altra cosa.

PRECEPT, nella medefina legge, fi ufa anche per dinotare il comando, o il provocamento, con cui un uomo con-

PRE

oita e foigne un altro a commettere fellonia, futto ec. Braction parla di tre di versità di reacto in un omicidio; ciocò praceptie, fattia, confilira. Praceptie di l'infligazione ustas anticipazamente; fortia, l'assistenza nel fatto; confilem, l'avviso o prima o dopo. Vedi Oaser-Bio. ec.

PRECETTORIALE Prebenda. Vedi l'articolo Parmenda.

PRECES, Vedi l'artic. Percante.
PRECESSIONE, Practée, nell'Afronomia, un termine applicato agli
Equinozi, i quali per un leutifilmo inenfibili moto arabiano il loto laugo,
retrogradando verfu Occidente, cioè ria
marcedante, come fi fipicapa gli Aftronomi, o contro l'ordine de'legni. Vedi
EQUINOZIO.

Moftrafi nella unova Aftonomia, che il polo, i folitiri, gli equinori, e tutti gli altri punti dell'eclittica, hanno un moto retrogrado i e movonfi ognor da Orience a Ponence, o dal fegno di Arieto verfo i Pefei, ec. per lo qual mezzo i punti Equinossiali vengon via via portati indietro, fra i fegni precedenti del felle, a ragion di yo fetondi ogni amno zil qual moto retrogrado è chiamato la preceffone, la receffone o retroctifone delle canno;

Quindi, liccome le fielle fille reflano immobili, e gli Equisozi vanno indictro, avvenir dec che le Stelle fembreranno moverfi vierpiù verso Oriente, per rapporto a quelli; di quà, le longitudini delle Stelle, che si numerano dal primo punto d'Ariete, o dall' Exquinozio versale, van continuamente erescendo. Vedi Longitudini, e

Di qua è, che le costellazioni hanno-

tutte cambiato i luoghi aff grati loro dagli antichi Astronomi : nel tempo d' Hipparco, e degli Astronomi più rimoti, i punti Equinoziali eran' atfiffi alle prime Stelle d' Ariete e di Libra; ma i fegni non fono in ozgi più ne' punti me. delimi ; e le Stelle che erano allora in congiunzione col Sole, quand' egli era nell Equinozio, fono adello, un intero segno, o 30 gradi, al Levante di esso. Cosi la prima Stella d' Ariete è oggidì nella porzione dell' eclittica chiamata Taurus; e la prima Stella di Taurus sta oggi in Gemini; e Gemini è avanzato nel Cancro, ec. V. SEGNO, e Costel-LAZIONE.

Gii Equinori averanno fatta la loretriolazione verifo Ponente, e farano ritornazi all' Ariete di nuovo; ovveto le Cofiellazioni averanno fatto le loro verfo Oriente, e coincideranno di movo nel loro primi luoghi, per rapporto agli Equinori, in 2516 anni, fecondo Tychuse, in 2520, fecondo Riccioli, edin 2800. Fecondo Califini.

Gli artichi, ed asche alcuni fra' moderni, han feppolti gli Equino; immobini ; ed hanno attribuito quefto cambiamento di ditharea delle fielle daessi, ad un real' moto dell' Olbo delle Stello fisic, ch' eglino suppostro avere una lenta trobazione attrono de posi dell' cellitica; così, che tutte le stelle compisano i loro giri nell' eclittica, o ne' paralleli, nello spazio di 23 po anni, a capo de' quali debbano tutte ritornare ai loro primi laoghi.

Questo periodo su chiamato dagli antichi i' anno grande o Ptatonico; ed eglino credettero, che al suo compimento, ogni cosa ricominciar dovea come in prima 1, e tutte le cose correte e girate dis-

PRE

to, e lo fa precipitare, cioè cadere al fondo del vafe. Vedi Dissoluzione.

Così l' olio di tartaro, e lo fipirito volatile di fale armoniaco, sono precipisenti, in riguardo alla disfloluzione dell'
oro nell'acqua regalis; e l' acqua comune è un precipitante in riguardo alla disfoluzione della jalapan nello spritto di vino. Vedi l'arettetere.

PRECIPITANTE fi prende anco nella medicina, per un rimedio che separa e precipita qualche materia eterogenea contenuta nella maisa del sangue; e per questo mezzo modera e placa le irregolari fermentazioni, l'effetvoscenze, e simili sconcetti, che quella materia avea eccitati.

Fra il numero de' precipitanti, si noverano il corno di cervo, gli occhi di granchio, il bezoar, la scorza di quercia, e del gusjaco, il serro, la chinachina, la creta, ec.

PRECIPITATO, PRECIPITATOS, nella chimica, una fossanza, che essendo stata disciulta in un appropriato mestruo, di nuovo si separa dal suo dissolvente, e cade giù al fondo del vase, col versarvi qualche aktro liquore. Vedi Presestitatare.

I Chimici fan vari precipitati di Mereurio, i quali fono di vari colori, fecondo la varietà de' precipitanti; cioè bianco, rofo, giallo, verde, ec. V edi Mercurio.

11 Parcipitato Bioaco, che chiamafi anco dolce, fi prepara col mercurio dificiolto nello firitto di nitro, eprecipitato con acqua falfa, o collo fipirito di fale, in una polvere bianca.

Se, in luogo de detti precipitanti, fi verserà della urina sopra la dilluluzione, averemo un precipitato di color di rosa pallida.

Chamb. Tom. XV.

Per fare il Parcipitato nifo sorrafivo, prendono la difioluzione del mercurio fatta nello firito di nitro; (vaporano tutta l'umidità fopra un lene fuoco, finchèniente altro rimanga, che una bianca maffia i la quale, accrefeendo ii il coco, fi rubifica, e fi eleva a un color roffo-

Il Paecipitato Verde fi fa col mercurio, col rame, e con fipiriti acidi.— Il precipitato gialto col mercurio, e coll' olio di vitriuolo. Ma questi tre ultimi sono impropriamente chiamati precipitati, perchè non fi procacciano per via di precipitazione. Vedi Parcipitazione.

## SUPPLEMENTO.

PRECIPITATO.I differenti fali afforbenti, i quali vengono comunemente melsi in opera per le precipitazioni del metalli, dalle foluzioni di quelli nei menstrui acidi non producono effetto sopra quei meralli rifeuardo al colore del precipitato: ma allorchè la foluzione è chiasa , e limpida , e che la materia lasciata nello fvaporamento della medefima, fosfe stata bianca, in questo tal caso il precipitato foffeli fatto con qualunque fale effer si volesse, verrebbe di pari ad effet bianco. E quando questa soluzione ha alcun colore particolare, se questo fia quello del folo metallo, come appunto nelle foluzioni dell' oro; oppure ch' è fia un colore, il quale venga ad essere il risultato d'entrambi, vale a dire, del merallo, e del menstruo, siccome avvicne appunto nelle foluzioni del rame, e del ferro, allora il precipitato ortenuto e proccurato dalla foluzione verrà ad elfere fempre, e costantemente del colore del quale era la medefima foluzione, qualunque fi fosse il sale messo in opera d' un' indole, e natura particolare, e che ha una facoltà simigliante a quella degli altri fluidi, d' infinuarfi, cioè, pet entro le porofità degli altri corpi, ed ivi, non altramente, che i medelimi fluidi, manciene, e conferva le fue respettive proprietadi; e ficcome noi fappiamo fimigliantemente, e conoschiamo benisfino, che la mescolanza delle particelle di fuoco o femplicemente col mercurio, oppure collo spirito di nitro, somminifirano un color roffo sì all' uno, che all' altro ; così viene ad effere cofa naturaliffima il conchiudere, che l' argento vivo, allorchè è stato penetrato dall'acido dello spirito di nitro, e dopoi attutatovi fopra per mezzo della calcinazione, non venga a cangiarli dal bianco al giallo, e dal giallo per tutti i fuoi gradi, e cambiamenti, al roffo, per verun altro mezzo, che per le sole parcicelle del fuoco le quali s' infinuano, e s'introducono entro il precipitato, nel tempo, che cavan fuori le particelle acide. È questo viene a verificarli viemaggiormente, e con più chiarezza per mezzo della esperienza: che se a questo precipitato vengavi aggiunto dell' acido recente, allora divien rotfo in una fiffatra proporzione, che viene a novellamente spegliarlo delle sue fiere particelle , e stanzia le sue proprie nel luogo di quelle; ed in tal cafo, il tatte perde il fuo color roffo, e diviene o fenza alcun colore, o torna eziandio ad effer bianco, come era prima.

Il precipitato comune mello fecondo l'arre al fuoco lenro, viene così a perdere il suo color bianco, e procedendo per tutte le tinte, e gradazioni del giallo, alla perfine divien rosso, come nel primo descritto esempio; ma se in vece di questo calor lento , vengavi impiegato Chamb. Tem. XV.

ua fuoco più energico, e più attivo, e che questo suoco vengavi continuato pce si lungo tempo che alzi, e follevi in uti matracciochimico questo medefimo precipitato nella forma d' un sublimate, in questo caso conserva bravamente il suo color bianco, malgrado la forza, e violenza del fuoco, e la perdita altresì delle fue particelle acide, la quale in simigliante operazione non può effere se non se in estremo considerabile:ed in fatti quantunque la sublimazione medesima più e più fiate venga riperuta, nulladimeno la bianchezza della materia non verrà ad effere d'un menomissimo chè alteratas Può agevolmente effer veduto da una fimigliante offervazione, che allora quando nulla è aggiunto alla materia nel luogo delle particelle acide, che vengono ad elfer fatte sloggiare, non foffre cambiamento nel suo colore per la perdita di quelle : e che in quei casi, nei quali vengono mesi in opera fuochi più energici, e più attivi, e che per confeguerte le sommamente attive particelle vengono ad effere spinte pel corpo del precipitato, non vienvi per mezzo delle medesime fatto alcun cambiamento di colore; ma che per fare un fimigliante cambiamento di colore, è giuoco forza; che il fuoco sia lento, e che le parricelle vengano ad effere spinte entro il precipicaco medefimo con una forza, la quale non sia valevole a spignerle fuori di bel nuovo, e per conseguente è necessario, che esse particelle quivi entro rimanganfi. Egli è evidentissimo, che lo spogliamento, o privamento dei foli acidi, non cangia in rollo il precipitato bianco; concioffiache in questo caso, ove non vi ha cambiamento di colore, vi è però un manifestissimo privamento, o spogliamenta

T a

in luogo delle patticelle dell' acido, elige, che il calore, o la forza, e grado del fuoco vada diminuendofi, e scemando, altramente è giuoco forza, che venga ad elfere fvaporato.

Ultimamente noi veggiamo, come il mercurio crudo, affine d'effer ridotto in una polvete rossa per mezzo della calcinazione, ricerca, e vuole un tempo lunghissimo ; dove per lo contrario il mercurio fatollato, o caricato con gli acidi può benissimo esser cangiato in questa medefima polvere roffa in pochissime ore; ed il primo tollera, e fostiene un fuoco più che mezzanamente gagliardo, e l'altro per lo contrario non fostiene, che un grado di fuoco debolissimo.

Egli apparifce, come il mercurio caricato, o fatollato con gli acidi fomministra un' accesso più agevole alle particelle del suoco, del mercurio crudo. E ciò, che prova quello, e che mostra, e fa toccare evidentemente con mano, che gli acidi accelerano l'azione, od effetto del fuoco fopra questo corpo, fi è, che se il precipitato bianco comune venga esposto al medesimo mezzanissimo grado di calore, al quale viene esposto il mercurio crudo, ei divien rosso con molto maggiore speditezza, e siccome quivi la differenza è foltanto, che uno è puro, e mero mercurio, e l'altro è enercurio penetrato dagli acidi, così evidentemente non può avervi ragione, onde il secondo facciafi rotfo con maggior prontezza, salvo il suo esfere dagli acidi nella divifata guifa penetrato.

· Dopoi facendofi ad esaminare in questa maniera gli effetti del fuoco sopra le foluzioni del mercurio, questo prode Autore va innanzi, e si pone ad esamipare, ed a ponderare gli effetti dei vari

Chamb. Tom. XV.

fali fopra la foluzione fatta nell' acqua force; ed in fimiglianci inchiefle egli apparifice, come quei fali, dai quali vien dato al mercurio un color giallo, od un color rollo, producono foltanto questo effetto a proporzione, che erano stati. o per più lungo o per più corto tratto di tempo esposti ad una calcinazione. per mezzo della quale i loro acidi erano stati spinti, e cavati suori, e che in luogo loro erano state nel mercurio ricevute le particelle del fuoco, ed eranvisi trattenute, di modo tale che tutti questi riscaldano l'acqua, allorchè vengano posti a sciogliersi nella medesima a proporzione, che contengono, od una maggiore, od una minor porzione di patticelle di fuoco. Ora, ficcome egli è evidentissimo, che questi fali danno un calore all' acqua non per alcun altro mezzo, falvo che per le sole parcicelle del fuoco, che in sè contengono, così viene ad effere con fomma naturalezza suppofto, che questi sali somministrino, od. il color giallo, od il color rollo al mercurio sciolto, per quell'istesse istessismo mezzo, che noi conoschiamo, e sappiamo, quetti effere i colori, che il funco de a quello corpo. Quelli medelimi fali, prima della loro calcinazione. non produceno nè poco, nè punto ua cambiamento simigliante nel mercurio; ed apparifce, come effiagifcono nel medefimo foltanto alla foggia, e non altramente che gli alcalici, o dire li vogliamo quei corpi, che hanno fofferto una violentissima calcinazione: e che le particelle del fuoco, che essi contengono, fanno sì, che agifcano sopra il medefimo in quella guifa appunto, che farebbefi lo steilo fuoco ; e sopra tutto. che il fuoco, ed i corpi alcalici producono gli effetti a capello i medefimi fopra la foluzione del mercurio fatta nell' acqua forte.

Dall' altra parte quei tali fali, i quali non fono flati efposti all' azione del fuoco, ed i quali, anziche rifcaldar l'acqua, nella quale vengono disciolti, la zinfrescano; oppure quei tali sali, in esfendo stati calcinari non hanno ricevito dall' operazione, che una picciolissima porzione, per così esprimerci, d'indele e natura alcalica ; che è quanto dire, che hanno raccolto pochillime particelle di fuoco in luogo delle pochissime particelle acide, che hanno perduto : questi, io torno a dire, nulla finno al mercurio sciolto, salvo il condur via una porzione de' fuoi acidi, e la fua bianchezza non viene ad effere da effi di un menomo che alterara; e di fatto lo stessissimo sale di tartaro, che è un alcali potentissimo, se con esso trovinsi mescolari gli acidi per cacciar fuori le particelle di fuoco, che vi si contengono, e per occupare esse steffe il luogo loro, diviene intieramente, e perfettamente fimile, ed analogo ad uno di questi fali, e non produce ombra menomitlima di cambiamento nel colore del mercurio.

Finalmente i fali volatili, in evento però che fieno puri, fempre e coflantemente forminifitano un precipitato biacco dalla foluzione del mercurio; ma feccome ufualmente, e d'ordinario contengono questi fali una porzione abbondevole d'olio, questo viene generalmente a rimaner leparato dai medefini nell'operazione, e mefcolandus col precipitato, lo fa d'un color misto fra il fuo color proprio bianco naturale, e fin il color naturale dell'olio. Come questi poi fait fono passiti per an fuoco

fommamente energico, così fono d'ordinario abbrugiati, e quindi riescono naturalmente d'un color nero, o nericcio; e per conseguente il risultato della loro mescolanza col precipitato bianco. viene a formare un grigio fangolo, un grigio sucido. Dall'altra parte, allorchè vien mella in opera l'utina, ficcome la maieria oleofa, accompagnante i fuoi fali, non è stata abbrugiata, ed arsa dal fuoco, col divenire efaltata per mezzo del fuo fermentere colla foluzione, così viene ad acquistare un color rosso fanguigno carico; e la confeguenza fi è , che il precipitato viene a riuscite d' un colore di mezzo fra quelto color rollo fanguigno carico, e fra il suo color proprio bianco naturale, e comparifce di un color di rofa domafchina pallida.

Sono questi gli effetti dei sali afforbenti, allorché vengono aggiunti foli alla foluzione del mercurio. La cofa. che dopo di queste dee esfere investigata, si è, in quat maniera essi lali agiscano, allorchè vengono aggiunti, l' uno dopo l' altro alla quantità medefima della foluzione? Altorché noi abbiamo dato a questa soluzione un color giallo, per mezzo d'aggiungere il sale di tartaro, il quale, siccome un' alcali, produce simigliante effetto, se noi ci feremo pofcia a versarvi sopra lo spirito di sale ammoniaco, oppure un' altro fale volatile disciolto nella flemma, esollevato a forza di distillazione, il color giallognolo, o rofficcio incontanente dileguafi, ed il tutto diviene d' un color grigio sporco, il quale in progresso fassi nericcio. Ma in evento, che vengavi aggiunto l'olio di tartaro per deliquium, o qualfivoglia potentilimo aicali, non viene a diltrugger de nuovo questo medetimo colore , a

produce quello, che produtrebbe naturalmente, qualora venille femplicemente mescolato colla foluzione, ma dilata foltanto, e stende il colore ofcuro, e nericcio, che la materia mescolata aveva innanzi ricevuto dallo spirito di fale ammoniaco.

Se poi alla foluzione del Mercurio venga aggiunto il fale di tartaro,, o d' altro , qualunque fiafi, alcali fifato, che sia stato prima renduto, e satto bianco per mezzo d' una mescolanza col sal comune, e con qualtivoglia altro fale, che conrenga porzione picciolifima d'alcali. il liquore diviene in un batter d'occhio di color giallo ; e quelto colore rimanfi inalterabile, ed irremovibile con tutta la giunta, che altri facciavi di qualfivoglia altro fale. Adunque il fale di tartaro è in questo caso agli altri sali ciò, che lo spirito di sale ammoniaco è al sale di tartaro. Se alla loluzione del mercurio vengano alternativamente aggiunti l' olio di tartaro, e lo spirito di sale, la foluzione diviene alternativamente gialla . e bianca . secondo l' ultimo liquore, che è flaro aggiunto, di maniera tale che questi due opposti liquori polleggano una forza uguale, avvegnaché crafcheduno d'essi faccia, e renda la foluzione di quel dato colore, che naturalmente ei somministra, allorchè soverchia l' altro liquore, rifpetto alla quaneirà.

Quantonque però fieno stati mentovati due differenti liquori in questo caso, egli è però possibilissimo l'impiegarne di par altri parecchi nella guila, emaniera medessima, l'ano dopo l'altro, e per questo mezzo venire a produre più cambiament di colore nella medesima fotuzione, Tutto quello, di che al-

Chamb. Tom. XV.

tri dee prender fi curain filitta esperienza, si è, che il liquore, che vien messo ia opera da principio, sia più debole, avvegnachè in altra guisa non potra produrre alcun cambiamento: e ciò, che dee essere conchiuso da tutto questo si è:

1. Che il Mercurio allora quando è penetrato dagli spiriti acidi, è naturalmente d' un color giallo. 2. Che quando vien cangiato in un color rollo, o giallo, il fenomeno è unicamente, ed intieramente dovuto alle particelle del fuoco in ello introdotte. 3. Che non fa cambiamento del bianco al rosso, o dal rosso al bianco di bel nuovo in niuna altra maniera, fe non fe col ricevere, o dilungarsi dalle particelle del fuoco, che aveva prima ticevute. 4. Che allorchè la foluzione viene ad acquistare un colore, il Mercurio perde i fuoi Acidi. o porzione dei medelimi. 5. Che ciaschedona volta, ch' ei cangia il suo colore, o viene a perdere i fuoi acidi, o viene a guadagnare dei nuovi, e che quello perdere, ch' ei fa, o guadagnare i suoi acidi, è una condizione, fenza la quale non può il Mercurio ammettere, o didilungare da sè le particelle del fuoco. 6. Che quando un' afforbence non produce altro nella foluzione, falvo di toglierne via gli zcidi, fenza comunicare al mercurio alcuna cofa in luogo di quelli, viene a dar l'empre, e costantemente al precipitato un color bianco, o, per esprimerci con maggior proprietà, fa si, che il precipitato comparifca nel fuo proprio, e genuine colore. 7. Che fa che comparifea alcun' altro colore, allora quando in luego degli acidi, dei quali ha frogliato il Mercurio, viene a fomministrarli altre sostanze, che colorisconlo, secondo, ed a proporzione deila tota natura, e quantità. 8. Che in diverfi afforbenti calcolati per produrre varj colori, quello, il quale è l'alcali degli altri tutti il più potente, ed efficace, è fempre valevole a distruggere tutto il rimanente; ma che ivi non fegue necoffariamente un cambiamento di colore nel liquore, che viene ad effere alterato da una natura meno alcalica ad altra natura più validamente, ed energicamente alcalica. 9. Che un liquore d' una natura potentissimamente alcalica aggiunto alla foluzione dopo l'altro liquore, che era un'alcali più debole, non verrà a produrre cambiamento nel colore del tiquere, qualora non preduca altre effetto, falvo quello d'afforbire quantità maggiore degli acidi dal precipicaro, e che non viene a somministrarli altre particelle in luogo di quelle degli Acidi, che ha dal medefimo dilungate. E finalmente, che gli acidi deboli son valevoli a cangiare il precipitato del color rollo nel bianco; ma che i gagliardi, ed efficaci distruggono intieramente tutti i colori. Veggansi Memoires de l'Acad. Roy. des Scienc. de Paris, 200. 1714.

PRECIPITAZIONE, PRECIPITA-TIO, un'operazione nella Chimica, cioè una fipzie di feparazione, onde un corpo dificiolto e fospefo in qualche liquor mestruo, staccasi da esso, e cade già al fondo del vase. Vedi Operazione.

La Precipitazione è, o spontanea, o arsifiziale.

La PRECIPITAZIONE Spontanca è, quando le particelle del corpo disciolio si separano per se stesse dal dissolvente.

La PRECIPITAZIONE Artificiale è,

quando qualche altro corpo, chiamate un precipitante, s'aggiugne per proccurare questa separazione. Vedi Pareri-TANTE.

Vi è pure una precipitazione totale, nella quale le parti dificiolte sono tutte separate, e van al sondo; e una partiale, in cui alcune delle parti disciolte stanno tuttor sospete nel studo e non cascan giò.

Po fipugan l' operatione della Pasciritazione, offervifi, che un mentruo fiuido fi può far che foftenga un corpo fiperificamente più pefante di esfo mefruo, cot l'endere la resificara, provegenette dalla coesion delle parti del fluido, egusia all'eccessio della gravità specifica di coretti corpi sopra quella del mestruo. Ved Mess ran ver

Ovvero, coll' aggiugnersi del corpo pesante a qualche altro più leggiero; così che i due assieme facciano solamente untutto, eguale nel peso al fluido.

Nel primo cafo fappiamo che la refiflenza, è egnor proporzionale alla fuperfizie de corpufcoli, di modo che fendo diminuita la fuperfizie, è indebolita la refilenza; perciò la proporzione della tenseità del meftruo, colla gravità de' corpufcoli, effendo così totta, dee feguirne la precipitatione.

La precipirațione fi può dunque fare in due maniere, fuppefio quelo fondamento; cioè, coll' infondervi un liquore fpecificamente più leggiero, o fpecificamente più pefante. Nel primo cafo la gravità del mestruo, che è fempre proportionale alle gravità compotel d'ambedue, diverrà, per questa mislura, pui leggieras, così ellendo il meltruo di-luito, la forza di coefono s' indebolifee e reoden incuta a più follemera lungo.

icorpi; quindi gl' idrometri, che facilmente fono fostenuti nell'acqua, al verfatvi buona quantità di spiriti ardenti, calano al fondo del vetro.

E ciò s' accorda non folo colle leggi della meccanica, ma cogli esperimenti: così lo spirito di sale armoniaco copiosamente precipita le limature de' metallì, disciolte in mestrui acidi: abbenchè egli sia molto più leggiero che alcun d'ess.

La medesima cosa si sa più presto collo spirito di vino, la cui gravità sappiamo essere quasi la minima di qualunque liquore.

Per mezzo di questo spiritio altresì, tutti i fali che sono sospesi nell' acqua, vengono precipitati, e così unisconsi in ctistalli. Parimenti se gocciolerete dell' aceto diftillato nella scoria d'antimonio dissula nell' acqua, ella cade al fondo, e somminista il zosso d'oro.

Nell'ifelia maniera l'acqua, l'aceto, ec fanno una prorjatejane degli acidi, benchà più parca; anzi gli acidi (letta), verfati fopta altri acidi, più pefanti, pire cipiteranno tutto quel che nuota in efsi. Così lo fipirito di fale precipita il piombo, il rame, lo flagno, dicitolti nell'olio di vitriolo: tanto poco fa qui mefieri degli lacila, anocche il Chimici d'accordo abbian voluto che eglino fien afolutametre necessari.

Nel fecondo cafo, la prezipierjone fi rità coll' aggiunta di un liquore più pefante al mellrao. Impero chè le particelle di quello liquore, ran per il loro pefo, e tra per l'impeto che acquillano nella loro dii ca, portan giù e iffondano utti i corprefoi fiditi che incontrano nel loto pallaggio: di maniera che effendo coni corputoli gili tirati a forza, ed ivi tenuti da questo liquore avventizio non possono più ascendere nella lor ptima situazione.

Per provate la verità di questo raziocinio con esperimenti 1 non folo gli spiriti acidi, ma anche la puta acqua, si troverà, che precipitano tinure di vegesabili estratte collo spitito di vino ele medesime tinutre estratte con l'acqua o col vino, sono precipitare in buona copta dagli spiriti acidi che son più pesanti.

I metalli, quando fono difciolti nello fipirito di fale armoniaco , precipitanfi coll' olio di vitriolo , o con lo fipirito di nitro. Quando fono fofpefi nell'acqua fortis, eglino vengono precipitati coll' olio, vitriolo , o collo fipirito bezoartico di nitro.

Quanto ai corpi fospesi per mezzo della loro unione con altri più leggieri: questi è proprimente il casò de' metallà disciolti ed a questio si può ridurre l'altimo casò della precipitatione. Qui , le particelle di un metallo essenza. Qui , le particelle di un metallo essenza per mezo di un dissolvente, e refe iramente della considera della significa particelle della spiritio acido, che le mantien sospenzia di precipitati del agrande superficie che hanche la grande superficie che hanche la grande superficie che sanco, per la loro unione coggli acidi , spesso per la loro unione coggli acidi , spesso contributice a fare il medesimo effetto.

Ora, ficcome elleno fono in un equilibrio sforzato col fluido in cui nuotano, e le caufe per le quali fi foftengono, nou fono che accidentali; ne fegue naturalmente che vengano precipitate al fondo, qualor l'acido od il mestruo le abbandona; da qualunque cagione che ciò fi faccia; basta ancor qualche volus-chesla quantià del fluido, ic cui fono fuftenue, fia diminuico. Imperocchè allora diverfe delle particelle metalliche, tutturrechè fempre unitecol loro acido, venendo ad accozzafi ed unitfi, prendono una più piccola fuperfazie rifipetro alla loro mafia; coi, non effendo più fostemue dalla grandezza della loro superfizie, danno giù al fundo.

Quando il mestruo abbandona in un corpo dificiolto; le corelle corpo è più leggiero che il mestruo, (eguirà il contrario alla prespitationa, vale a dire il corpo fi fulleverà: cose la canfora essendi mischiata nell'olio d'olive, e tutto esfendo disciolto, la canfora s'alca alla prima, ecc.

Seaceade, che le particelle, dacché fon abbandonate dal diffolvente, fieno egualmente pefanti che il fluido che le foffiene, allora o è s'alteranon, nè caderanno; folo diverfe d' effe riunendori, formerano alcune picciole maffe, bafanti per diffraggere e guaffare la limpidezza e la trafparenza del fidolo; come è il cado della refina dificiolta nello finirio di vino, fe l'acqua fopra vi fi verfi: dove l'acqua unendofi firettamente collo fipirito di vino, fa ch' egli lafci andare la maggior parte delle particelle refinofe.

Fassi a questo modo una precipitazione impersetta, come la chiamano; e la quale in realtà altro non è, che una disposizione a precipitare.

Se in questo caso, le particelle acquee del fluido s'occultano, e quasi s'asso-biscono tra le grosse molecule della materia discioltar ciò forma quel che chiamano un congulo. Vedi Coagu Lazione.

Allo reale del inventi ferente di liverati di liverati ferente di liverati di liverati ferente di liverati di live

Alle volte quando i liquori fono verfati l' un fopra l' altro, i fali de' quali abbondano, fendo messi in moto, per la foro forta attrativa corrono mutuameate ad abbracciarfi l' un l' altro; e perchè non fi ritraggono o difigiongono dopo quelto combaciamento, fono a longo andare così uniti; che diventano come un folido, reflandovi puchifima flemma, ficcomeè offervabile parenemente nel tartaram virtiolarum.

In questi esperimenti succede un tal constituto ed una tale esservescenza, che quasi tutta quella umidirà frapora, che diusifice i fait. E qua si fonda tutta la ragione della congulazione Chimica, cosa di grandissma conseguenza nell'affat della presiputationa. Ver positamo fispere, come l'olio di tattaro precipiti i corpi disficolti negli acidi, d'altra guiss, che per la sprezie di coagulo ch'egli sa con questi corpucto i, onde diventa troppo pesante per rapporte al mestruo, ped eccede la di lui tenacità.

Tali sono i principj generali della precipitazione.

## SUPPLEMENTO.

PRECIPITAZIONE.Nell'Arte del Saggiare è la precipitazione il feparazione di qualfivoglic parte d'un corpo compolto, mentre fia fquagliandofi nel forco, oppure raffreddanteli dal lique-famento del rimanente della mulla in una fifiatta maneira, che viene ad affondarfi, a calare, od a precipitare al fondo, mentre urcu il rimanente continua a flarfi nella fommità, e viene a formare la fuperficie. La parte pefante per fif-fatto modo precipitata dal rimanente, è detta regolo, regulus, di quello tal dato corpo.

È questa un' operazione, la quale ricerca quasi sempre l'aggianta di ques

dati tali ingtedienti, i quali fervano a levar via, ed a togliere la vicendevole connessione, ed unione delle patti del corpo, che eiler debbono leparate; vale a dire, quei tali ingredienti, che posfeggano virtù, e qualità di menstruo, e che a un tempo stello conservino, e mantengano le altre parti in uno stato di scioglimento. A cagion d' esempio, la parte regolina dell'Antimonio, e lo Zolfo minerale sciolgonsi a vicenda l'uno l'altro, e vengono a costituire l'antimonio crudo: ne queste due sostanze posson' esset disgiunre, e separate l' una dall' altra per mezzo del folo fuoco fenza distruggere il regolo: ma se voi vi farete ad aggiungere il ferto, il rame l' argento, e fimiglianti, i quali vengono ad esfere più perfettamente penetrati dallo Zolfo, e che vengono così ad effet ridotti allo stato di miniera, allora il regolo dell'antimonio è libero del fuo Zolfo, e precipita al fondo, non altramenre che sosse più grave dei corpi aggiuntivi, allora quando è congiunto allo Zolfo.

Una simigliante precipitazione per mezzo di fouagliamento avviene appunto nelle vetrificazioni, nelle scorificazioni, e nelle prove delle coppelle, mentre una porzione del corpo cangiafi in fcorie, e l'altra parte metallica, se abbiavene alcuna, continuando a confetvare la sua forma metallica, viene a raccoglierfi, e restare unita nel sondo del vaso sferico. L' argento, el'oro perranto, che sono malagevolissimamente soggetti ad un perferto verrificamento, costantemente rimangonsi, e comparisco no nella loro propria forma ; e per ral motivo, quantunque fi rrovassero in una copella in quantità cusì pieciula, così nonoflante fempre, e coflantemente comparificon all'occhio chiarifilmane te, allorche le feorie vengono ad effere alforbite, dove per lo contratio un tegolo così picciolo degli altri metalli, farebbe rimafo, per così efprimerci, fepolto, e nafecolo fotto una quantità così abbondevole di frorie.

Nè è punto meno necessaria la precipitazione pet via di squagliamento per ottenere preflochè tutti gli altri metalli , che in questo tapporto addimandansi meno perfetti, qualora voi non vi faceste per avventura ad eccettuare una qualche picciolissima quantità di metallo nativo , il quale però nienredimeno a grandifimo stento può appellatsi metallo puro , volendo parlare con proprietà. Inoltre debbon' effer tutti avuti, od in forma di terra, oppure in forma d'una folida miniera, o terta minerale. Nel primo cafo voi potete far benissimo un vetto con un semplice, e nudo squagliamento : nel fecondo cafo, in evento, che lo Zolfo, e l' atfenico, i quali insieme colla porzione metallica, fieno quelli, che costituiscano una miniera , questi verranno ad effere diffipati, e dileguati nell' abbrugiamento. La miniera spogliata e privata del flogisto oleoso, in un fuoco puro diventa vetro, il qual vetro può effere mescolato colle pietre non metalliche, e colle terre; ma per mezzo d'aggiungere un flogisto, o sia un principio infiammabile alla medefima miniera, questo vetto metallico viene ad effete novellamente ridotto alla fua primiera forma metallica, e per tutto quel tempo, in cui viene confervato fotto questa stella forma, non può in conto alcuno effere unito col vetro delle altre spezie, ma cala, e precipita al fonde." del medefimo, a riferva fottante d' una piccolifilma quantrà di ello, che viene ad ell'ero rattenuta dalla vifcofità del vetro. Pertanto in quello cafo il corpo precipitante è veracemente, e realmente il flogitto, o fia principio infiammabile: qualifvoglia corpo, che tolga la conneffione, e congiungimento, pel dilungamento, e ficioglimento del quale viene a fafi la precipitazione, è propriamente appellato il corpo precipitante. Veg.

La precipitazione dei corpi folidi da menstrui siuidi, viene ad essere effertuato, o per mezzo d' estrarre, o di svaporare fopra un fuoco foave, e mezzanamente attivo il menstruo dissolvente fuori del corpo fissato disciolto, o per mezzo d'aggiungere un fiffatto corpo, che venga ad essere ingordamente difciolto, da questo menstruo : come , se un metallo disciolto per mezzo di un' acido è precipitato da un' altro metallo, oppure da un fale alcalico : A cagion d' esempso . l' argento disciolto nell' acqua forte viene ad esfere precipitato dal rame all rame dal ferro, il ferro dal peltro, e tutti i metalli non meno, che i semimetalli, od in parte, od in tutto dalle ceneri preparate pel sapone dai sali volatili e dai sali urinosi.

É fara simigliancemene una precipitazione col verfare fopra una folsarione quelle tali fostanze, le quali, o non postono foigliere il corpo fra mano, fe quello sia solo, od unito, e congiunto ad un dato mentituo, che concenga il detto corpo; oppure scioglierio in altra maniera; ovvero in una quantità minore di quello farebbeti fatto, sei il mentituo foile flatto mello in operapuro. Nel prizuo cato viene ad ellere effettutata una

totale precipitazione, ficcome puossi agevolmente toccar con mano nella precipitazione dell'argento fuori dell'acqua forte, per mezzo dello spirito di sale. Nel secondo caso vienvi a sassi un grandissimo sconvolgimento, e precipitazione, ma incontanente ne vien dietro una feconda foluzione, ficcome avviene allotchè il ferro è sciolto nell'acqua forte, allorché voi vi facciate ad aggiungervi in una maniera dicevole, ed adeguara un liquore perfettamente, ed intieramente libero, e spogliato del fale alcalico Essato. Ma allora rimanvi comunemente, e per lo più una certa parte, la quale non viene ad effere la seconda volta perfettamente disciolta. Nel terzo caso non vienvi effettuata, se non se una precipitazione parziale. Voi avrete un'esempio evidentiffimo di questo, se il Mercurio disciolto nell'acqua forte, ed il menftruo intierissimamente satollato del medefimo, venga ad effere precipitato, o dal fale comune, o dal fale ammoniaco, oppure finalmente dal loro spirito acido. E fatta fimigliantemente una precipitazione alcune fiate foltanto per mezzo d'aggiungere una quantità abbondevole d' acqua limpidissima per diluirla. Tale si è appunto quella fatta fopra il regolo d' antimonio disciolto nello spirito del fal comune, oppure nell'acqua forte, allorche venga versata una copiosa quantità d'acqua fredda fopra quella foluzione; avvegnaché fiffarti menstrui non isciolgano questo semimetallo, seppure non fia concentrato.

Tutte le divisate precipitazioni vengono ad essere grandemente promosse da un calore mezzanamente attivo, e soave, per mezzo del qual gentil grado di suoco il corpo precipitante penetra più agevolmente nel menftroo, ed in feguito è neceffaria un'ifai confiderabile quantità d' acqua per diluire, falvo nella precipitazione della prima spezie foptadeferita conciosiaché comunis. Si mamente gli scioglimenti, o disoluzioni più concentrate assummon la confideraz d'ona pasta immediatamente che viene aggiunto il corpo precipitane te alle medesime, il che viene ad impedire al medesimo di mescolari ugualmente colla soluzione. Veggasi Idem, ibid, pag. 1961.

Dal gran Buerhaave vengon fatte le apprefso ofservazioni fopra le maniere e fogge differenti, in cui viene ad effere effettuata da varj agenti la precipicazione.

Così 1. Dall' acqua versata sopra gli olj disciol: i nell' atcohol, ove il liquore cangiasi in lattiginoso.

2. Dall' acqua versata sopra le resine folide disciolte nell' alcohol, ove il liquore diviene simigliantemente lattiginoso.

3. Dall' acqua nella diffillazione degli spiriti oleosi, in evento, che vi scorra sopra alcuna porzione d'acqua, dopo che lo spirito è trattone suori.

4. Dagli acidi fopra gli acidi: Cosi l' argento, ed il mercurio vengono ad ef fere precipitati fuori dello fpirito di nitro, nel quale fieno i medefimi flati dificiolti per mezzo dell' aggiunta dello fpirito di fale.

5. Dai metalli con i metalli, e con altri corpi. Così a cagien d' efempio, diluirai un' oncia d' argente dificioto nello fpirito di nitro colla quantità dodici volte maggiore d' acqua piovana: portai delle lafte di rame ridotte a perfetto pulimento entro queflo liquore; e l' argento verrà ad effere precipitato, ed il rame disciolto. Allora porrai questa soluzione di rame in un' altro vaso di vetro, ed aggiungerai alla medefima delle piaftre di ferro ridotte a pulimento, il rame verrà allora ad effere precipitato, ed il cafo verrà a cadere fopra il ferro; alla perfine il rame cadraffi al fondo , ed il ferro rimarrà disciolto. Verserai questa soluzione di ferro in un nuovo vaso di verro, e v' andrai gocciolando sopra dell' olio di tarcaro per deliquium : il ferro disciolto incontanente, e sul fatto cadrà al fondo, e l'aicali andraffi ad unire coll' acido, e verrà a rigenerare un verace, e genuino nitro dopo numero così grande di cambiamenti.

Così questo sale andrà viaggiando, per così esprimerci, da un corpo all'altro pressochè inalterato, tuttochè venga ad effere attratto più dall' uno, che dall' altro , fino a tanto che viene a rimanerfi alla perfine in quello, che in questo risperto è il più gagliardo di tutti, e quiadi viene ad effer foltanto fatto slovgiase, allorché fopra il nitro nella divifata guifa riprodotto, e rigenerato vengavi versato l'olio di vetriolo. Da questi due principj dipende la precipitazione, ed è la verace , ed affaiffime fiate l'aftrufa cagione di maravigliofissime operazioni fenza numero, non meno dell' Arte, che della Natura.

Penderai un grano di precipitato, o bianco, o rollo; lo fropiccerai bene fopia una lafira di rame ridotta a perfettiffimo pulimento, e ben rificaldata, e 
per quallunque parte farà paffara la materia, il rame i mmediamente, e ful fazto comparià fimigliantiffimo all' argento; avvegnachè il rame attragga l'acido 
del nitro dalla facilien del merquio, e

PRE così viene fare in un batter d'occhio un' amalgamazione fopra la superficie del rame, ed in tal cafo viene ad acquistare un color argentino.

6. Gli alcali bene spesso precipitano fostanze disciolte dagli acidi. Questo avviene con affai frequenza, ma non già fempre, e con perfezione. L'alcali precipita Il rame sciolro da un' acido; ma il rame viene ad effere dopoi sciolto da un fale composto dei due.

7. Cli acidi, generamente parlando, precipitano sostanze sciolte a forza d' alcalici ; ma in questo caso hannovi simigliantemente alcune operazioni chimiche, che ci fomministrano, e fanno ve-

dere delle eccezioni.

8. I fali acuti, fenz' effere cangiati, e rimanentifi perfettamente occulti, producono degli effetti stranissimi, ed impensari per mezzo della precipitazione. Se un oncia di Luna Cornea, che è intieramente fenza odore, infipidiffima, e non attiva, e che non dà tampoco fegno d'acrimonia nel fuoco, venga macinara, e congiunta in gagliardo calore entro una storta di ve:ro con una mezz' oncia di regolo d'antimonio nulla affatto odorofe, ed intieramente infinido, in un' istante ne forgerà quindi un veleno estremamente possente, od un butirro d' antimonio in grado fommo corrolito, la fola efalazione del quale riefce mortifera. Noi veggiamo in questo un' esempio patentislimo del quanto pericolosa siasi l'arte di mescolare i corpi, e quanta effet debbala precauzione, ed oculatezza, colla quale dobbiamo procedere nelle composizioni dei corpi medesimi. Veg. Beerhaave, Chem. Pars 2. pag. 338.

PRECIPUT ., nella Giurispruden a za Francese, è un vantaggio che appartiene a qualcuno, in una cofada dividerfi : od una porzione detratta , e meffa a parte in suo favore, avanti che sia fatta la divisione.

\* La voce i formata dal Latino præcipuus , il capo , o principale.

Nella partizione fra nobili, il più vecchio ha sempre il feudo, o la signoria principale, per il fuo preciput. -Nel qual fenfo il preciput coincide col diritto di primogenitura. Vedi Primo-GENITURA.

PRECISIONE, PRÆCISIO, nelle Schole , l'istessa cosa che aftrazione. V. ASTRAZIONE.

PRECONIZZARE, o PRECONIZ-ZAZIONE, una proposta, o dichiarazione, che il Cardinal Protettore fa nel Confistoro in Roma, di un personaggio nominato da qualche Principe ad una prelatura , in virtù delle lettere, delle quali egli è il latore, alla quale confentendo il Papa dà la fua collazione. Vedi Co 1-LAZIONE.

La data delle Bolle fi spedisce sull' istesso giorno che la preconizzazione. Vedi BOLLA.

PRECONTRATTO , PRECON-TRACTUS, un contratto fatro prima di un altro: s' usa il termine in riguardo ai Matrimonj. Vedi Contratto.

PRECOPIA , Pracopios , città di Turchia . nella Servia , ful fiume Morava, 8 leghe distante da Nissa all' O.

long. 40. 6. latit. 43. 20.

PRECORDI, PRECORDIA, ec. le parti intorno al cuore, e. gr. il pericardio, il diaframma, gl'ipocondri, ed anche il cuore steffo, co' polmoni, colla milza, ec. Vedi Cuore.

La parola PRÆCORDIA è anco ufata d' ordinario per dinotare la parce dinanzi della region del torace. V. TORACE.

Plinio, ed alcuni altri Autori, l' ufano per tutte le viscere, o interiora: Pracordia vocamus uno nomine exta in homine.

Vedi VISCERA.

Una delle principali differenze tra gli uomini ed i brusi confifte in questo che vi ha una maggior corrispondenza e comunicazione tra la testa ed il cuore ne' primi, che ne' secondi: la quale corrispondenza fassi per mezzo d' un maggior numero di nervi, mandati dal cerebro al cuore ed ai precord; ; i bruti ricevendo folamente nervi at precordi per via de rami del par vagum; e l' uomo sicevendone anche dal pajo intercoftale.

Bene offerva il Dottor Willis , che la ragione di ciò si è, perché i bruti essendo privi di discernimento, e poco foggetti alle paffioni, non abbifugnano, come l' uomo, di un doppio passaggio per gli fpiriti, l'uno a servigio delle funzioni vitali, l'altro per l'impressione reciproca degli affetti. Vedi Neavo, Sei-RITO, CERVELLO, ec.

PRECURSORE, PRECURSOR, nella Teologia, una persona, la quale precorre o va innanzi ad uno, per annunziase la fua venuta.

Questo termine s' applica particolarmente a S. Giovanni Battifta, che è chiamato il Precurfore di Gesà Cristo. per quello che di lui scrive S. Luca, præibit antefaciem Domini parare vias ejus.

PREDA. Vedi. PRESA.

PREDECESSORE, una perfona, la. quale ha preceduto un'altra nel medefimo ufizio od impiego. V. Anziano.

PREDESTINAZIANI, quelli che aderifcono alla dottrina della predeftinazione affoluta. V. PREDESTINAZIONE. Il P. Sirmondo si sforza di dimostra.

re un'antica Setta di Predeffinationi, contemporanea a Sant' Agostino, la quale inforse e cominciò nell' Africa, nel Monastero d' Adrumetto, per aver male intefa la dettrina di Sant' Agostino. Aggiugnesi, che la stessa opinione di là siesi sparsa per le Gallie : dove uno di costoto, prete di condizione, e per nome Lucido, fu condannato da Fausto Vescovo di Reggio, la cui sentenza su confermata da due Concili.

La medelima dottrina fu di nuevo prodotta e spacciata nel IX. Secolo, da Godescalco Benedettino, il quale, come dice Incmaro in una lettera a Nicolò Pontefice, fostenea cogli antichi Predefinaziani ch' erano già stati anatematizzati, che Dio predeftinò alcuni alla vita eterna , ed altri all' eterna morte ; che Dio non ha voluto che tutti fi falvino : che Gesù Crifto non è mortoper succi, ma folo pegli elecci, o per quelli che fi falvano, ec. V. GRAZIA, ec.

Questa doccrina fu di nuovo condannata in un Sinodo tenuto a Mogonza; ma i Gianfenisti , particolarmente gliamici de'Sigg, di Porto Reale, e fra glialtri il Prelidente Mauguin hanno scritro contro il P. Sirmondo, e si sono studisti di mostrare, che l' eresia de' Predeflinațiani è una chimera; aggiungendoche San Fulgenzio, San Prospero, e gli altri discepoli di Sant' Agostino, non la confiderarono che come un' erefia immaginaria, inventata da nemici della. dorcrina di Sanc'Agostino, affine di screditarla.

In farti i principali argomenti e testimonj che il P. Sirmondo adduce in contrario , fono i Preti di Marfiglia , quello che la creatura fa od opera, è realmente fatto e operato \* originariamente \* per l'azione di Dio fopra la Creatura.

Si controverte gagliardamente, se una tal fifica predeterminazione fia o no, neceffaria all' azione delle caufe naturali? Gli Scotisti mantengono la negativa; instando, che tutte le cause naturali sono di lor natura determinare a certe azioni; onde non par che sia di mestieri chiamare in mezzo alcuna nuova predeterminazione di Dio, e. gr per il fuoco, acciocché fealdi la mano. Imperocché fe un oggetto, fecondo il corfo della divina providenza, è applicato al fuoco, qual bisogno c'è d'una seconda appli cazione del fuoco, per fare che egli fcaldi l' oggetto applicatovi ? Perocchè non si deono molciplicare gli enzi senza peceffità. Vedi Causa.

Ed un sale produsminațione da alcuii Filolofi fi tiene ancor men necelfaria per produrre gli aci della voloncă: almeno, dicono, alla mente uniană fi deaccordare l'ordinaria potenar, ed il comune privilegio di una casia fecondia: e però non fe le de-negare il titolo e la ragione a produr gli stri fisoi propri, non meno ch' agli altri agenti naturali. Vedi Vojonxi Vedi Vojonxi la

I Tomisli'al contrario strenuamente propugnano la sifuzayedateminazione un de l'aro principali argomenti si cava dalla subordinazione delle casse seconde alla prima. Dave sonovi diversi agenti subordinazi, dicono essi, gsi agenti inferiori non oprano, se non mossi in prima e determinazi all' opera dal primo; que-starente si si opera dal primo; que-starente si si opera dal primo; que-starente della subordinazione.

In oltre argomentano la stessa cosa dal Chemb. Tom. XV. dominio di Dio l'opra tutte le sue creature : egii è dell' silenza del Dominio, dicono, di applissera e, dirizzare le cofe soggette ad esso, alle sue operazionia cciò, se il dominio è solamente morale, maralmente: ma seè anon sisso, silenza guardo a Dio ed alle sue creature, non si può negare. Vedi Dio.

PREDIALI Decime, decime PRA-DIALES, fono decime pagare delle cose che vengono o fi producono dal fondo o terreno: come grano, fieno, fruiti, ec. Vedi DECIMA.

PREDICABILE, Przdicabile, nella Logica, è una qualità generale, che può essere predicara di diversi soggetti, o a diversi applicata.

Così animate è predicabite di un uomo e di una bestia: uomo è predicabite di Pietro, di Giacomo, ec. triangolo è predicabite di cento differenti spezie di figure; triangolo rettangolo, fecleno, isone che e e. Vedi Predicato.

Gli Scolaltici riducono i predicabili a cinque claffi, cioè al genere, alla frețte, al proprium, alla difficața, ed all'accidente; fotto uno, od altro de quali è inchiafo tutto quello che fi può predicare di un qualche foggetto. Vedi Grnere, Spezie, Proprio, co.

Il predicastile è anche chiamato univerfole logreum; come rifguardante altre cofe particolari, ed inferiori, o foggeste: cusì animale è un univerfale, per riguardo all' uomo ed al bruto.

È chiamato universati logice, pet difinguerlo dal metassico: che è un effere comune, considerato in se stello, e però denominato universate in estrado. Laddove il logico è folamente universale quante alla nostra concezione, ed alla nee, Vox una , & fimplex, rebus concinna locandis.

Le condizioni richiefte ex parte rei, o della cofa da disporfi in un predicamento, fono contenute in quest' altro verso:

Entia per fefe, finita , realia , tota. i. e. egli debb' effere un ente pofitivo, ad esclusione delle non-entitadi, delle negazioni, delle privazioni, e delle impossibilità, ec. ed un'ente per fe, escludendo così le cose accidentali, fattizie, ec. e finito, per escludere Iddio ed altri transcendentali: reale, perocchè egli è destinato all' uso di meglio epiù comodamente disporre le cose a' lor luoghi, acciocche più diffintamente fi conoscano e concepiscano; e tutto, intero, o completo, come quello che non è nella relazione di una parte componenre, nè come solamente accessorio a qualch' altro.

PREDICARE, nella Logica, è propriamente l'atto di affermare o negare aliquid de aliquo. - Come, L'uomo non è una pietra : il corpo è una foftanza. La cola così predicata, chiamali predicato. Vedi PREDICATO.

Nella dottrina degli Universali, o de' predicabili, predicare è dire o dichiarare una cofa veramente, direttamente, ed affermativamente. Così, uomo vien predicato di diversi , cioè veramente e directamente si afferma, che questi o quelli fon nomini ; come quando io dico; Secrate è nome, Platone è nomo, Ari-· fotele & uomo. Vedi PREDICABILE.

Le cose predicate d'altre, son riducibili a tre classi: a' generi , come animale, che fi predica dell' nomo, ec. alle forme, come la bianchezza, che fi predice di un cigno, ec. ed agli eguali, che predicafi delle cose di eguale ampiezza, Chamb, Tom, XV.

prium, ec. Gli Scolastici distinguono varie maniere di predicare; come, 1. In quod tantam, che è predicare effenzialmente, sì in quanto alla cofa, come alla maniera: come, la giuffizia è una virtà. 2. In quale tantum, che è predicare accidentalmente e quanto alla cofa e quanto alla maniera: come Pietro i dotto. E 3. In quale quid. o in quale poft quid, che è predicare effenzialmente infieme ed accidentalmentes

come , L' uomo è razionale. PREDICARE, ( PREACHING \*, nell' Inglese) si prende da' Teologi per la dichiarazione, e promulgazione della parola di Dio, in pubblico, fatta da una persona che n' ha l'autorità ; ed in un luogo che è per tal uopo affegnato. Vedi Sermone, Prete, Evangelio, ec.

. La voce preaching e derivata dull'. Ebreo paraich , exposuit.

Anticamenre a' Soli Vescovi era permesso il predicare; ora, non solo i Preri, ma i Diaconi il posson fare. Vedi Vascovo, e Diacono.

Wilehins hascritto sopra l'arte del predicare ; nel suo Trattato intitolato Ecclefioftes, ed il predicatore. Vedi Ec-CLESIASTES.

I Religiofi dell' Ordine di San Domes nico affumono la qualità di Frati predica. tori. Vedi Dominicani.

PREDICATO, PREDICATUM, nella Logica, è quella parte di una Propolizione, che afferma o nega qualche cofa del foggetto. Vedi PROPOSIZIONE.

Così, nella propofizione, Dio ha fatto il mondo; ha fatto il mondo è il predicato: Dis è il foggetto. Vedi Sog. GETTO.

Il predicare, dicono gli Scolastici , & V a

propriamente un nome predicate o detto di un altro, come suo suggetto: come uomo, nella proposizione, Pietro è un uomo.

Una decantata legge o regola de predicati fi é, che non fitmafí alcuna cofaaffoltamente detra o affermata di un' altra, fenon è affermata di elfa insifato modo, o con tale affermazione, che niente manchi o nel foggetto, o nel predicato, o nella copula, per renderla vera.

Un' altra chiara proprietà del predieato fi è, ch' egli contiene, in qualche misura, il suo proprio soggetto: così, metalla contien l'oro, il rame, il fetro, ec. de' quali esso metallo è predicato.

La voce predicato fi ufi alle volte indifferentemente per attribute, mai più accurati frittori vi fano una diffinzione. Ogni predicaco è per veiti un attribato, perciocchè chiunque è predicato di una cofa, s'attributica adellis come, gli fi attributice parimenti: una ogni attribuce, non è un predicato; coti, anima, dottrina, ec. (ono attribute all' uomo, ma son fi predicano di lui.

PREDIZIONE, PRÆDICTIO, è l' iftesso che divinazione, profezia, od il predire ciò che è sururo; o per rivelazion divina, o per arte ed invenzione mana, o per congettura: Vedi Divi-MAZIONE, RIVELAZIONE, ec.

I Teologi fan concordare le pridiçioni del Vecchio Testamento cogli eventi del Nuovo. Vedi Profezia.

Le predizioni degli oracoli eran tutte ofcure ed ambigue. Vedi Oracoro.

PREDOMINANTE, PREDOMINANS, quel che prevale, che signoreggia, che più apparisce, o che ba qualche superiorità od ascendenza sopra po' altra cosa. Così diciamo, l'amatezza e la qualità predominante fra i fapori, quella che più fi percepifce. Ell' è una tegola che il zucchero non ha mai da predominare nelle confezioni, nè il pepe ne' tagù.

PRE-EMPTION, PRÆEMPTIO, un privilegio anticamente accordato al proveditore del Re, di averegli la feelta, e poter il primo comprire grano ed altre provisioni per lacasa del Be; ma poi suppresso e la levato con lo stat. 19. Car. 2. Vedi Provostiones.

PRE-ESISTENZA, PRÆXISTENzia, lo flato di una cofa artualmente in elfere avanti di un altra. V. Esistenza.

Gliantichi Pittagorici, e Platonisti assersiono tutti la pressistente dell'anime umane, cioe ch'elleno eranin essete, avantiche si unissero ai nostri corpi. Vedi METEMPSYCHOSIS, e TRASMI-GRAZIONE.

Origene pure ha tenuta l'eterna preefficaça delle anime. Vedi Anima.

Gli Ortodossi credono, che Dio ha creato il mondo dal nulla, e non da una materia pressistente. Vedi Mondo, ec.

Alcuni Eretici hanno tenuto, che il genere mano fosse preesssa d'Adamo. Vedi Preadanta.

PREFAZIONE °, PREFAZIO, un avvertimento nel principio di un libro per informare il Lettore dello feopo, dell' ordine, del metodo ec. offervazi in effo libro: di quel che è necestario, acciocche ei riceva il fuo pieno effetto, e per aggevolatne l'intelligenza. Vedi LIBRO.

\* La parola è formata dal Latino præ, e fati, q. d. parlare innanți.

Non v'e parte di scrittura, o di componimento che richiegga più d'arte, od in cui men d'Autori riescano, che le prefazioni. Il fare prefazioni è infatti, una fipezie particolare di ferittura, ed ha il fue particolar di farittura, ed ha il fue particolar carattere e guilto, che la diffingue da tutte l'altre. Ella non è nè argomentazione, nè difeorio, nè narrazione, nè apologia, excusore, ne difeorita di contra di contra

PREFAZIONE, O PREFAZIO della Messachiamasi quella parte della Messache precede alla consecrazione, e si decrecitare in un particolar tuono. V. Messa.

L'info de' prefazii nella Chiefa si vuol che siaantichissimo; e si congettura da alcuni passidi San Gipriano ec. che sossezo in uso al tempo degli Appostoli.

Il prefațio della Messa ebbe un tempo, ed ha cutravia disferenti nomi. Nel rito Gotico o Gallicano, chiamas l'immolațione; nel rito Mozarabico illațione; anticamente appresso i Francesi chiamavasi conseptațione; nella sola Chiesa Romano, pratatio.

PREFETTO, PREFECTES, nell' entica Roma, fu uno de' principali Magistrati, il quale governav' in assenza do' Re, do' Consoli, e degt' Imperadori. Vedi Proprefetto.

Il suo potere su alquanto diverso in diversi tempi; ma su sempre grandisimo sotto gl' Imperadori. La sua cura principale era il governo e l' amminifrazione della Citrà di Roma.

Egli s' informava di tutti i delitti cemmefa nella Citrà o dentro la diflanza di 100 miglia da efs. Giudicava capiralmente, e con finale fentenza, non v' cifendo da lui appellazione; ed anche dalla Novella 62 fi raccoglie ch' ei prefiedeile nel Senato; e prendeffe luogo avantitutti i Parrizi, e Confolari, ec.

Egli avea la suprantendenza de viveri, della polizia, degli edifizi, e della mavigazione.

Chamb. Tom. XV.

Vi è tuttavia una frezieti di Roma modena, chi è una frezie di Governatore; e differifee poco dal Prafidus antico, falvochè la fua autorità folamente fi eflende a 40 miglia intorno della Città, laddove quella del Prafitte di Roma antica giugneva a 100 miglia intorno.

PREFETTO del Pretorio, PREFECTUS Prætorii, era il capo o Duce delle Cootti Pretorie, destinate per la guardia dell' Imperadore. V. PRETORIANI.

La Legione Pretoriana, secondo Disto costava di dieci mila uomini. Svetonio riferisce l'institucione del Pragedus Pratorii ad Augusto. Aggiugnesi, cho comunemente questi preadeasi d'infra i Cavalieri Romani.

Per lo favore degl' Imperadori, la di lui autorità crebbe confiderabilmente; a tal che ei diventò l'arbitro ed il fuipremo giudice di tutti gli affari.

Per modérare questà stravagante autorità, Costantino divis la Pressitura del Presorio in 4 Pressitura: ¡e ciassima la suddivise di nuovo in porzioni civili e militari; abbenché il nome di Prossetta sien riservato solamente a colui ch'era investito dell'autorità civili e e quelle di Coms tetti sien di vae a quegli che avea il comando delle Coorti. V. Corra.

Così l'uficio di prefetto del pretorio, che nella fua origine, e fin al tempo di Coftanino, i fin ufilitare, e fuccedette a queilo di Magafter Equirum, finalmente cominciò ad elfere una Magistratura paramente civilete e diventò in fine la prima dignità dell' Impero.

Gl' Împeradori che successero, seguit tando la divisione di Costantino, divisero l' Impero in quattro Prastedura Pratorii, come in quattro Diocesi; cioè le Gallie;

V a

310 PRE l'Illirico, l'Italia, e l'Oriente. Vedi DIOCESI.

Le Provincie delle quali eran composte queste Diocesi, avean i lor particolari Governatori; alla testa de' quali era il Prefetto . il quale ancorchè non avesse il comando dell'armata, decideva ultimatamente di tutte le cause, ed avea sutti i contraffegni, ed onori della fovraoità.

Giuftiniano creò un quinto Prefeito del Pretorio per lo governo dell' Egitto , ch' era Cato smembrato dalla Diocefi dell' Oriente per l' invasione de' Vandali nel tempo di questo Principe.

Sotto Augusto, l'ufiziale mandato a governare l'Egitto con autorità Procon-Solare, era chiamato Prafedus Augustalis.

PREGIUDIZIO, PREJUDICIUM, una falfa nozione od opinione di una qualche cofa, concepita fenza il debito previo esame. V. FALSITA', OFINIO-NE, cc.

Pregiudizio, q. d. Pra-judicium, non dinota un giudizio meramente come priore ad un altro per rifguardo al tempa, ma bensi per rifguardo alla cognizione, od una sufficiente attenzione alla cofa; la qual prepoficione præ esprimendo un' aoticipazione, non tanto di tempe, quanto di cognizione e di debita attenzione. Vedi ERRORE.

Quindi pregiudizio chiamafi anco dagli Scolastici anticipatio, & praventa cognitio , una preconcepita opinione , ec. Vedi GIUDIZIO, VERITA', FALLACIA, SENSO, ec.

PREGNEZZA, lo flato di una donna, quand' ella ha concepito, od è fatta gravida. Vedi Concezione.

Il medefimo stato, riferendosi al portare di un feto o d'una creatura nell'ute-

PRE to, chiamali geftatione. V. GESTAZIONE.

Quindi pure l'atto d' impregnare o far pregna. Vedi GENERAZIONE , FIORE, SEME, ec.

PRELATO\*, PRELATUS, un fuperiore Ecclesiastico elevato a qualche dignità emineare , e superiore della Chiefa, Vedi DIGNITARIO,

\* La parola è compofta dal Latino piz, avanti , e fero , io porto.

I Patriarchi, i Primati, gli Arcivevi, i Vescovi, i Generali d'Ordini Religiofi, certi Abbati con Pastorale e Mitra , ed anche Decani ed Arcidiaconi, fi. mercon nel numero de' Prelati.

BRELATO della giartiera, è il primoufiziale di questo nobil Ordine, ed antico quaoto l'istituzione istessa dell' Ordine. Vedi GIARTIERA.

Guglielmo de Edynton , allora Vefeovo di Winchester, fu il primo Prelato nell' erezione dell' Ordine, ed è ftara: la dignità continuata ognor depoi in quella Sede.

Questi è un officio di grande onore, ma non ha ne falario , ne tributi di fervigi o feudi ; folamente gli è accordato ed affegnato un alloggio competente nel Castello di Windsor, e sempre che il Prelatovi va (per comando del Sovrano) vi debbe avere Corte, e seguito per lui, e per li fuoi famigliari.

PRELIMINARE, cosa da esaminarfi, fpedirfi, o determinarfi avanti che un affare trartar fi polfa inticiamente , e con efito ficuro.

\* La parola i formata dal Latino præ, innange , e limen , foglia.

I preliminare di pace occupano e abbracciano la maggior parte de' trattati. Confistono nell' esaminare le podestà, le qualità de' Principi , i ranghi degli Ambasciatori, ec.

PRE

PRELUDIO, PRELUDION, nella Mufica, una finfonia che fi ufa per modo d' introduzione o preparazione a quello che fegue.

Un preludio fuol effere un'aria o un fuono irregolare, che il mufico canta o fuona innanzi tratto, per vedere se la fua voce, o il fuo ititumento è in tuono, e per disporti ad eseguir la composizione che ha da cantare, o suonare.

PREMESSE, PREMISSE, nella Logica, le due prime propofizioni di un fillogifmo. Vedi Sillogismo.

Quando un fillogismo è in forma, le due premisse essendo concesse, la conclusione non può essere negata. Vedi An-TECEDENTE, ec.

Le premesse, dice Calvino, sono propriamente le parti dell'antecedente di un argomento, quand'è complesso; e chiamansi pramissa, perchèsi premettono alla Conclusione. Vedi Anteca-DENTE, ec.

Cosìnell'argomento, ogni nomo è enimale, Pietro è uomo, dunque Pietro è animale: le proposizioni ogni nomo, ec. e Pietro, ec. sono le premesse. Vedi Paoposizione.

Lepranefic fono i principi de' nostri raziocini ; essendo chiare, evidenti , e dimostrative proposizioni, dalle relazioni delle quali l'una verso l'altra , noi caviamo o inferiamo nuove verità , proposizioni, ec. Vedi Raziocinio, Princifio, Assiona , ec.

Le prime se sono equali, quando niuna basta fola per tirare una conclutione, come nell'esempio addotro; o ineguati. l' una maggiore, dalla quale fola si tira la conclusione; l'altra minore, che fola serve per applicare l'antecedente al conseguente. Vedi Conseguente.

Chamb. Tom. XV.

Nella pratica comune delle Scuole però, ogni fillogifmo, od argomento formale, di qualunque (pezie che fiadicefi avere una maggiore ed una minore, per eguali che fieno le premeffe. V. Macciona: e Minora.

PREMESSE, Premifes, nella Legge Inglese, le terre, ec. mentovate nel preambolo, o principio di uno strumento di
contratto, afficto, cessione, o simili.

PREMIO PREMIUM, dinota letteralmente un guiderdone, od una ricompenfa.

Fra i Mercanti si piglia per quella somma di moneta cioè 8,0 10 per cento, che si dà all' afficuratore, per avere afficurato il salvo ritorno di un vascello, o di una mercanzia. Vedi Polizza di afficurationi.

PREMIUM, nel traffico o commercio di biglietti, e di denaro, fignifica quello che vien dato al di fopra del pari o dell'eguaglianza.

Così, ne' bullettini de' Lotti, ec.; fi dice che portan tanto, e. gr. 10, o 20 fc. di premium, quando fon venduti per tanto al di là del primo costo, a cui il Governo li ha rilaciati.

PREMONSTRATENSI, Pramisfratofi, un Ordine Religiofo di Canonici Regolari, inflituito nel 1120 da San Norberto; e quindi anco chiamato de Noshritai: Il primo Monaftero di quafi Ordine fu fabbricato da Norberno ell' Ifola di Francia, tre leghe a Poacette di Laon; e da lui chiamato Pramonfri, Pramonfratum, donde fu denominato i Podine fello; quatucuque intorno all' occafune di quefto nome gli Scrittori dell' Ordine fielo fuo divifi.

Fu l'Ordine approvato da Onorio II nel 1126, e di nuovo da diversi Papi che facedettero. Da principlo l'affinenza dalla carne fa rigurofazonen offervata. Nel 1445 Innocetaro IV fore l'amenti della trafeuranza con cui s' offervata un Capitolo Generale. Nel 1488 il loro Generale Guglielmo procurò la licenza da Papa Niccolò IV di mangiar cano per quelli dell'Ordine, ne' viaggi. Nel 1460 l'el II accordò loro una generale permittone di mangiarne, eccetto challa Settunggiona fin a Pa foque.

I Religiofi di quest Ocdine sono vefiti di bianco, con uno stanolare davanti alla sonica. Fuori del Convento portano una veste bianca, e un cappello pur bianco; dentro, un piccolo camaglio, ed in Chiefa una cotta, ec:

Ne primi Monafteri, fabbricari da S. Norberto, ve n' era uno pegali umini, e un altro per le donne, feparati folamente da un muro. Nel 1 v. 37 con un decreto di un Capitolo Generale, quello collume fu abolito, e le donne allontante, e fatte paffare in altri nuovi Monafteri, difcosti da quelli degli unmini.

PREMOZIONE, Premotio, nelle Scuole, l'azione di Dio che coopeta colle creature, e le determina all'arto. Vedi PREDETERMINAZIONE, ed AZIONE.

La prancione fifes, fecondo Alvaref, Lemos, e.e. bu complemento della pretenza attiva, per coi ella galfa dall' atto primo al fecondo, cioè da una com plera e profitta potenza, all'azione. Ell'è un influffe, od una parrecipazione della virtà della caufa prima, che fa attualmente attiva la caufa feconda. Vedi CA 1854.

PREMUNIENTES, nella Legge, fogo certi mandati spediti ad ogni Vefuovo, per chiamarli al Parlamento, avvifandoli di menar feco i Decani e gli Arcidiaconi, un Procuratore per ogni Capitolo, e due del Clero della lor Diocefi. Vedi Convocazione.

PREMUNIRE \* , Pramueire , un termine ulato in più sensi : cioè per dinotare un' ossesa, od ingiuria ; per un mandato accordato in conleguenza di essa; e per lo gastigo.

• Li parola è una corration del Latina piermonere, q. d. avvigine anticipatemente, o comandare al rec che pigli guardia, di che fi podi tram au rigione dalle parole dello Sosi. 27. Edw. 3. e dalla forma del mandato: Premuniere lecias prefettum pierpofitum & J. R. procuratoremo, ecquod tune fine corram mobis.

Tutti questi fenfi e ofi della parola, si intenderano da un folo a naticamente la Chiefa di Roma, per la fua Primazia, e per la diginità della Cartedridi S Pietro, fi allumea la disposizione di una gran parte del Veficovatt, Abbazie, e datrii Basefa Decelifaficii di como, per via di mandari, o di Bulle, chiamate grate spattative, e pransfona avanti che vacaliero. Vedi Paovisione, ed Espertativa.

Eduardo III non volendo ció tollerare, free diversi statuti contro quelli che titavano la gente del Re suori del Regno a render conto di ciò che propriamente apparteneva al Tribunale del Re; ed uno in patticolare, per ristrignere il privilegio del Papa.

Nulladimeno il Pontefice perfisse nelle sue pretensioni; ed il concorso de popoli da Inghilterra a Roma era ancor grande, quanto lo sosse situationi.

Ciò diè motivo a Riccardo II di fare

divessi statuti di egual contenuto a quelli d' Edoardo III. ed uno particolarmente, dove òrdinava che la pena agl'instattori solle questa: che estino pardoforo la pratecipan regra, plipo o imprigionata in vita; e perdesse o levo terre, i loro beni, e bestami; che poi su chiamata la pena di un premunite.

Arrigo IV fece nuovi Statuti contro altri fimili abufi, a' quali non era flato pienamente rimediato o meslo obice da' suoi predecessori; aggiungendo certi nuovi cafi, e imponendovi la medessma pena.

\* Dopo la totale separazione dalla Chiefa Romana \*, co' più recenti statuti , l'itteffa pena di premunire intimafi ad alcuni altri rei; e. gr col 1. di Elif. a quelli che negheranno il Primato ( o la Supremaçia ) del Re d' Inghilterra una seconda volta. - Col 13. della medefina Elif. a quelli che fosterranno l'autorità del Papa, o negheranno di giurare la Supremazia; a' fedizioli parlatori intorno all' eredità e fucceilione della Corona; ed a quelli che affermeranno, efscre il Re o la Regina, Eretici. - E collo # :t. 13. Car- 2. a quelli che afferiranoo, che il parlamento cominciato il Novembre del 1640 non è ancor disciolto; o che vi è dell' obbligazione nel giuramento, o patto, ec. di tentare il cambiamento di governo onella Chiefa o mello Stato; o che le Camere del Perlamento hanno un' autorità legislativa fenza del Re.

Parmusiar è în oggi un termine principalmente adoptato per dinotare il graftigo ordinato dagli frattuti fopra mentuvati. — Così quando fi dice che uno per un delitro od un' ingiuria incorrea fa un premusire; s' intende, ch' egli in-

correrà nella pena ordinata dallo flat. 16. Ric. 2. comunemente chiamato lo flatato di premunire.

PRÉNDERE, [PRENDER \*, nella Legge Inglese) una facoltà o diritto di prendere una cosa, prima ch' ella venga offerta. Vedi RENDERE.

\* La parola Inglese s' accorda cell' Italiana, e viene dal Francese prendre, pigliare.

Una tal cola fla in rendere, ma non ia prendere. Rep. di Coke part. 1. Il calo del Cavalier Giovanni Peter.

PRENDERE di mecito, Prender de Baron, è una eccesione per rendere una donna incapace di profeguire un'accuta d'omicitio contro I uccifore del di lei primo marito, di cui ella è stata privata dupo essenti maritata con un secondo. ¿ Vedi Accusa.

PRENOME, Pranomen, appresso a Romani, un nome proprio, od un nome pressis al nome generale della famiglia; come Cajus, Lucius, Marcus, ec. Vedi Nome.

liprenome corrisponde al nostro nome di battesimo, Pietro, Paolo, ec. Non fu introdotto fra i Romani, se non lungo tempo dopo il nomen. V. Nomen.

Il nome della fanciglia davafi dai Romani ai lor figliuoli il giorno dopo la lor naicita; ma il prinome non mai prima della vefte virile. Vedi Virile.

Varione conta 30 pranomina fra i Romani. Gli ufuali fi ponno ridurre a 18. I Greci non ebber prenomi; un solo

nome era appresso loro in uso.

PRENOZIONE, Pranotio, o Pracognitio, una notizia, od una cognizione che precede qualch'altra, per ordine

di tempo. Vedi Nozione.

Tale è la cognizione deil' anteredene

te, che des precedere quells della conclusione. Vedi Cognizione, Pregiupizio, ec.

9 PRENSLOX, Primislavia, città del Brandemburgo, distante 20 leghe al N. da Berlino.

PREPARANTI, PREPARANTIA Vofis, nella Notomia, i vasi spermaticis cioè, due arterie, e due vene de testicoli : così dette dagli antichi, per l'opinione che aveano che il seme cominciasse a prepararsi in esse. Vedi Vosi Sperma-Tici, 58ms, e Generazione.

PREPARARE le vivande. Vedi

PREPARATO Antimonio, Opio, ec. Vedi Antimonio, Opio, ec.

PREPARATORIA Tortura. Vedi

PREPARAZIONE, Praparatio, apparatus, nella matematica, fa una delle parti, o de'rami della dimostrazione. Vedi Dimostrazione.

Se dec dimostrassi una proposizione in Geometria, la preparazione consiste in certe linee da cirassi nella figura: se nell' Aritmetica, in qualche computazione da fassi, per giugnere più facilmone alla dimostrazione.

PREPARAZIONE nella Chimica e nella Farmacia, si applica alle diverse maniere di trattare e maneggiare la matetia medica, e di disporla a servire a varj fini ed usi.

Vi fono varie preparazioni di mercurio, d'antimonio, e d'altre dreghe, per purgarle, fublimarle, calcinarle, dolcificarle, ec.

L'antimonio crudo si adopera nelle decozioni sudorische: abbenché, quando egli ha sossera una certa preputatione, diventi un gagliardo vomitivo. Vedi Antimonio.

## SUPPLEMENTO.

PREPARAZIONE. Questo termine preparazione importa nell'Anatomia, a e viene ustato per tignificate l'arte di prefervare le parti dei corpi degli animali per gli usi, ed operazioni Anatomiche.

Viene di pari udato per figolicare le parti medefime coi prefervate. Il celebratifimo Medico, e Profesiore d' Edimburgo Monsieur Moorò ci ha fomministrato un Saggio forpa il metodo di preparate, e di preservate infeme le parti dei corpi degli animali per gli usi, ed operazioni Anatomiche. Veggani Saggi Medici d' Edimburgo, Vol. 3. Art. Vol. 3.

La maniera di preservare le Anatomiche preparazioni, od è per mezzo di persettamente seccarle all'aria, oppure per via di collocarle in un dicevole, ed adeguato liquore.

Nel far asciugare quelle pani, che fono farticce, allorchè corre stagione calda, fa onninamente di mestieri, che altri prendafi tutta la cura possibile per impedirne non meno la putrefazione, che per tenerne dilungati i mosconi, gli infetti, e fomiglianti. Questo viene ad ottenersi agevolissimamente per mezzo dell' uso della soluzione del Sublimato corrolivo fatta nello fpiriro di vino, nella proporzione di due dramme di Sublimato ad una libbra di spirito. La parte per tanto dovrassi ammolare, ed inumidire con questo liquore via via, ch' ella va feccandofi, e con questo merodo tutto l' intiero per un' intiera Estate eziandio. Le preparazioni secche sono acconce, e disposte sommamente a space esté, ed a muffare in confervandofi. Affine d'impedire diffatti inconvenienti vorrafii tutto al di fopra cuoprire la fupenfici delle medefime con una ben ficfi a vernice, e quefia dovrafii ripeete, e .zincovare, qualunque fata lo richieggia l'occione. Vegganti Seggi Med. Edimburgo, Comp. Vol. 2 pag. 8.

Quantunque varie parti del corpo preparate asciutte sieno utili ; nulladimeno fa onninamente di mestieri, che altre parti del corpo medefimo vengano per fiffatto modo maneggiate, che riescano sempremai slefsibili, e più vicine, she effer mai poffano allo stato loro nasurale. La difficoltà è stata nel rinvenire un' acconcio, ed adeguato liquere per un si rilevante effetto. Dice il valentifsimo Monfient Monro, che il migliore, che egli abbia conosciuto, si è uno spesito di vino senza colore egregiamente bene rettificato, al quale venga aggiunta una picciolissima quantità di spirito di nitro. Allorche queste sostanze provanti adeguatamente mescolare, non cangiano ne il loro colore, ne la confiftenza delle parri, falvo in quei cafi, ove nelle parti medefime trovinfi contenuti dei liquori, o ferofi, o muccofi. Ucervello, ben' anche di un picciolo bambolino, in questa divisara mistura prende una confiftenza sì valida, che giunge ad am mettere un dilicaro maneggio delle ma oi , non altramente che faccianfi di pari gli umori vitreo, e cristallino dell' occhio. Il liquore delle glandule febacce, e lo stesso seme vengono da questa mittura ad effere congulati ; ed effa rialza smigliantemente il color rosso dell' injezione dei vafi fanguiferi in guifa, che dopo che le parti fono state in essa miftura un picciolissimo tratto di tempo, comparificono, e fannosi vedere parecchi vasi, i quali erano prima invisibili. Se voi si farete a confrontate quedi effecti con quello, che ha detto del suo balsamo il Ruifchio, voi tocherete con mano, come il liquore della pur or deferitta mistura avvicinasi grandemente al medes (mo balsamo Ruichiano,

Fa di mestieri, che la proporzione dei due divifati spiriti venga murata, secondo, ed a norma della parte preparata, conciossiachè, non meno il cervello, che gli umori dell' occhio, ricerchino di necessità, che ad una libbra di rettificato spirito di vino voi aggiungiate due dramme di spirito di nitro. Nel prefervare altre parti, le quali sono più dure, verranno ad effere baftevoli trenta, o quaranta gecciole dell' acido : una quantità più abbondevole farà le offapieghevoli, ed eziandio arriverà a scioglietle. La parte in fimigliante guifa prefervata vorrebbe effere fempremai mantenuea coperta col divifato liquore; che perciò grandissima dovià effere la cura, che lo studioso si prenderà di chiudere la bocca del vaso di vetro conun turacciolo incerato, e fopr' effo devravvi cucire un pezzo di vefcica per impedire lo svaporamento dello spirito: ma ficcome, malgrado tutte queste ptecauzioni, a'cuna porzione d' esso spirito volerassene via , così farà di mestieri l' aggiungervene dell' altro via vià, che l'occasione lo richieggia. Allorche gli fpiriti cangianfi in un' ofeura tintura , lo che alcuna fiata fuol benifsimo accadete, vorrannosi versare, e levar via dal vaso, ed in luogo di essa fosca tintura vorrassi mettervi dello spirito recente, ma però con misor porzione dell' acido della prima voltaI vaii di verto, o di critallo, che contengono le natiomiche preparationi, vorrebbon' effere d' una freste fommamente fins, e ben massiccit avvegaché per fifiatr vai le parti polition effer vedute, ed offervate con fomma dilitazione, e di un celet vero, e genuino, e l'oggetto vertà ad effere per fifiatro modo ingrandito, che fuori d'effo vafo non potevano effere in conto alcuno veduti, e rilevati.

Siccome il vafo di criftal'o, allorche è pieno del liquore, ha un cerco dato foco. così viene a renderfi indifpenfabilmente necessario, il conservare, e mantenere la preparazione in esso contenura ad una dicevole, ed adeguata distanza dai lati del medesimo vaso, lo che viene ad otrenersi con somma agevolezza per mezzo di dicevoli fuscelletti, o bacchettine proporzionatamente, e per acconcio modo piantate, e disposte; oppure per mezzo di fospenderle con un filo entro il vaso stesso di cristallo in un acconcia, e propria situazione. L' Operatore vorrà usare somma cautela di non porre le sue dita entro questo liquore con maggior frequenza, di quello rendali meramente, e puramente necellario; avvegnaché ei venga per coral modo a produrre un torpore, el uno intirizzamento nella pelle della dita, che viene a rendere le dita medelime inabili, e dificconce per qualfivoglia dilicara, ed elatta, e diligente operazione. Il timedio migliore per impedire on fiffarto inconconveniente si è quello di lavarfe. 1- ben bene nell' acqua, nella quale fieno flate mescolate al juante poche gocciole d'olso di tartaro per deliquium. Veggafi Seggi Medici d' Edimb. Vol. 11 del Compend. pag. 9.

Il Celebre Dottore Cristiano Jacopo Trew preferifce alla fopramentovata mescolanza de due spiriti, lo Spirito rettificato di grano per preservare le preparazioni anatomiche, come anche lo antepone allo spirito di vino non solo, ma eziandio alle Compofizioni decantatissime d' Alcohol, d'Ambra, di Canfora, e fomiglianti ; avvegnaché tutte queste convertanst in trarto cortissimo di rempo in un liquore di color bruno: dove per lo contrario lo spirito proccurato dal malro per la birra, ec. conferva, e mantiene perperuamente la fua limpida, e chiara apparenza. Alloraquando alcuna parte di queste preparazioni dee essere conservata umida, dovrai ben bene and rla lavando coll'acque, fino a tanto che non abbia in sè parte menomissima di tintura. Ciò fatto l'acqua dovrà effere novellamente dilungata dalla parte medefima lavata con gli spiriti, ed allora la preparazione dovraffi collocare in nitidisfimo vafo di cristallos fra gli spiriti, e la bocca d'elso vaso dovrà effere ferrata con un capirello a vite, fimiglianremente di cristallo, e sopra questo capitello dovrannovisi cambagiare, aggiustare, e cucire un pezzo di vescica bagnata, ed una foglia di stagno. Vegrafi Commerc, Littera Norimberg, ann 1731. Semeftr. I Specim. 1X.

PREPARATIONE d'Infetti, nell' Anatomia. Veg. l'Art. Insettt.

PREPENSATO, (Prepenfed nell'Inglefe) gl' Italiani direbbono premeditate. Prepenfus, nella Legge Anglicana, dinota un penfere anticipato, una cofa persara innanzi.

Nel qual senso dicest prapensa malitia

ec. Se, quando un uomo viene uccifo per una improvifa querela, o contefa, v'era rrai due già per lo passato della malizia prepensa, Prapensa, ciò sa un omicidio, o come in alcuni statuti chiamasi prepensa di marder, omicidio pensato innanzi. V edi Onicipio.

PREPOSIZIONE, Praepositio, nella Gramatica, una delle parti dell'orazione e del discorso. Vedi FAVELLA, e ORAZIONE.

La prepositione è una particella indeelinabile, che non offante ferve a governare i numi che la feguono. Tali fono per, pro, propter, in, con, da, ec. V. Particella.

Sono chiamate prepolitioni, perché prepolita, poste avanti i nomi ch'elleno governano. Vedi Nome.

Il P. Buffer non accorda che la proproficiose sia una parce dell'orazione; ma bensi un modificativo di una parce dell' orazione, cioè del nome; e serve solo a modificatio o circostanziarlo. Vedi Mo-DIFICATIVO.

PRÆPOSITUS Villæ qualche volta fi prende per il principale ufiziale del Re in una picciola Città, in un Castello, in una Signoria, o in un Villaggio:

Nell' antiche memorie, il prepofitus villa non era altro che il bailivo del Lorddella Signoria, o del Feudo. Vedi Ballivo.

Præpositus villæ qualche volta, ne'scrittori piò recenti dinota il Contestabile di una Città, Vedi Contestabile.

PREPOSITUS Ecclesia. Vedi l'Artic. Curch Reve.

Quatuor homines Paærositi, in Crompton, ec. dinota quattro uomini di cadasn catello, o terra, che han da comparire davanti ai giudici della Foresta nel loro giro. PREPUZIO, PREPUTIUM, nell' Anatomia, è una prolungazione della cute del penis, che cuopre la glans o fia l'estremità della verga. — Vedi Tav. Anat. (Splanch.) fig. 10. lit. ec. Vedi

VOSTO.

anco Penis, e Glans.

Il Dottor Drake offerva, che la natura in niuna parie delle fue opere fembra effere più varia che nel prepato; per la di cui figura e proporzione non par che

vi sia alcuna cerra norma o misura. Di quà probabilmente è nata la neceilità della circoncisione, così generalmente praticata nelle regioni Orientali ; non già da per tutto per motivo o capo di religione, ma con la mira alla mondezza, ed a tener lontane alcune malattie, che il trattenimento del muco delle glandule subprepuziali generarebbe, in que caldi paesi. Imperocchè anche quì, aggiugne il medefimo Autore, si sa di parecchi, che avendo prepuzi grandi, e che perciò fon chiamati filbertprepuces , prepuzi di nocella, si sono spaventati alla comparsa di un muco fillante a causa di mera pienezza, d'infra il prepuçio e la glans: il che, ftimano alcuni probabile, che dal Legislatore degli Ebrei fiest avuto in mira, nella prima inflituzione della Circoncifinne; \* ma ciò non ne' fu l'oggetto\*. V. CIRCONCISIONE.

La pelle del prepario è doppia : nella cona pelle interna, coll'altra parte, vi fono diverfe glandule oval; re rotondette, fituate irregolarmente dove oli preffo, fi congiunge la glans ai corpi cavernofi, e fulla glans medefima:

Il loro use è di separare un liquore, per rendere faccile l'agitazione del prepusio fulla glans. Quando questo liquore divien rancido, come ne'vecchi, o a cagione di venereo contatto, egli escoria la glans ed il preputio; ed alle volte anco lo contrae , e ren le necessiria la divisione. per dare passaggio alla glans. Vedi Fi-MOST, e PARAPHIMOSIS.

PREROGATIVA, PREROGATIVA. un privilegio, od una preminenza, che una persona ha sopra di un' altra. Vedi PRIVILEGIO, ec.

La parola è presa dall' appellazione di una Centuria in Roma antica, la quale dava il primo voto, o fuffragio, ne' Comiti, o nell' affemblee per l'elezione de' Magistrati, quasi prærogati; perchè ell' era prima addimandata, od il voto d' essa centuria era il primo richiesto. V. CENTURIA, e SUFFRAGIO.

Il fuo voto era chiamato emen prærogotivum, perchè gli altri davano il voto per l' isteifo verso. Vedi OMEN.

PREROGATIVA del Re prærogativa Regis, è quel potere, quella preminenza, e quel privilegio, che il Re ha sopra non folamente altre persone, ma sopra l'ordinario corso della Legge comune, come diritto della fua corona.

Tali fono queste, che il Re può perdonare a una persona condannata alla morte: che la persona del Re non è soggetta a processo o lice di a'cuno: che le fue possessioni non se gli posson torre per violenza, con ingiuriolo spossessamento; che i suoi beni ea i suoi bestiami non sono foggetti a tributo, a taffa, o gabella, ec. Vedi Rs.

PREROGATIVE Court, è una Corte, e un Tribunale appartenente all' Arcivescovo di Canterburi, in cui tutti i testamenti vengono probati, e accordate entre le amministrazioni, che apparten-

goro all'Arcivescovo per sua prerogativa. Tutte le cirazioni e tutti i decreti di questa Corte corrono in nome dell' Arcivescovo. Vedi ARCIVESCOVO.

Questa Corte, per la provincia di Canterburi, fi tiene nella common hatt. o fala ordinaria del Collegio de' Giurisperiti il dopo pranzo, il giorno appresso che fi è tenuta la Corte , detta Arches.

Il Giudice è accompagnato e servito da un Cancelliere o registratore, il quale ttende o scrive i decreti e gli atti della Corte, e tiene o conserva le memorie ec.turti i testamenti originali delle parti morie con de' beni notabili , bona notabilia, cioè più di cinque lire fterl.

Il luogo fi fuol chiamare l'ufizio della prerogativa, ( prerogative office ) che ia oggi tienfi nella Dean's Court.

L' Arcivescovo di York ha pure una Corte simile , chiamata il suo Exchequer.

PRESA, o PREDA, in Ingl. prife, o prige, nella Navigazione, un naviglio tolto in mare a' nimici dello Stato, od a' Pirati, da un vascello di guerra, o da nave mercantile, che ha commissione dall' Ammiraglio.

I naviglj fi riguardano come prefa legittima, se combattono sott' altra bandiera che quella dello Staro, dal quale hanno la lor committione e se non hanno a bordo qualche carra di contrarto tra' mercanti e'l Capirano, o alcuna polizza di carico; fe fono carichi di effetti spettanti a' nimici del Re, o di merci di contrabbando.

Quelli de' sudditi del Re, ritornati o ricuperati di mano de' nimici , dopo d' effer reftati ventiquattr' ore in porere di questi sono giudicati presa legittima. Que' vascelli, che ricusano di abbas-

far le vele, dopo la chiamata fattane loso dalle navi del Re, possono essere coftretti a farlo : e fe fanno refistenza , e combattono, fono di legittima prefa,

PRESA . Prife , negli Statqui Inglefi. fi dice di cose tolte a' Sudditi da' Provveditori del Re. Vedi PROVVEDITORE.

Spelman descrive queste prese come grani od altre provvigioni tolte a contadini, a minor prezzo del folito, per lo mantenimento della Cafa del Re, del le Guernigioni, ec.

Ruggiero di Monse alto, che sposò la foreila di Ugone de Albeney , pretendeva i seguenti privilegi, ciot, il suo cafello di Refinge , cum prifis 40 dierum, con prese di 40 giorni : la qual frase dal fuddesto Autore s'insende della franchigia o libertà di prendere provvigioni pel mantenimento della guernigione del fuo Castello, pagandole nello spazio di 40 giorni. Vedi Stat. 1 2. Car. 11. cap. 34.

PRESAGIO . PRESAGIUM . un augurio, o fegno di cosa avvenire. Vedi AUGURIO.

I Romani giudicavano degli eventi futuri da certi fegni, che la loro fuperstizione o l'artifizio de' lor Sacerdoti, avea inventati. I loro più celebri presagi eran fondasi ful volo degli accelli, o full' interiora delle vittime : tutti gli uccelli notturni paffavan per uccelli di malo augurio, o prefagio. Vedi VITTIMA, ec.

È un error popolare che le comete prefagifcano dilgrazie. Vedi Cometa.

Il tempo ferraso,ed il vento meridio nale prefagifcono piuggia. V. Tempo, ec.

PRESA'ME, in Ingl. rannet, o renmet, un sugo acido, che si trova nello ftomaco de vitelli, i quali non fi fono alimentati d' altro che di latte, e fi uccidono prima che in loro fi perfezioni la digestione, Vedi LATTE.

PRE Quefte presame è quello che per lo più fi adopera a quagliare : l larse, e a ridurlo in cacio. V. QUAGLIARE, CACIO, ec.

Il fuo proprio luogo è l' obomofu. -Si dice , che una sal materia f trovi anche in capre, e lepri. V. Abomasus.

Quanto più a lungo si conserva il prefame, canto n'e egli il migliore .- Bench' egli prontamente coaguli il latte: pure fe ve lo metrono, quando è già coagulato, ei lo diffolve. Vedi Congulazio-ME e DISSOLUZIONE.

Se fi mette fale nel latte, prima di applicarvi il presame, ne impedisce la coagulazione. - Se vi si meste dentro il fale dopoi, egli indura il coagulo. Vedi SALE.

Aristotile presende, che il presume sia la propria sostanza del lacce ; ma egli sbaglia, quando dice, che fi trova in tutti gli animali, che danno il latte, fpezialmense in sust'i ruminansi, Vedi Ru-MINANTE.

¶ PRESBURGO, POSON, Posonium, città forse, e considerabile Capitale dell' Ungheria superiore e della Contea del medefimo nome, refidenza dell' Arcivescovo di Strigonia, e d' un Palacino d' Ungheria, la quale è guardata da una buona Circadella. Qui negli anni 1703, e 1704 leguirono parecchi fatti d'armi fra gl' Imperiali ed i malcontenti dell' Ungheria. Presso la Città ergeli un monte, sopra del quale vi è un un Gastello, ove Giuseppe Cefare fu coronato Re nel 1687, parimente Carlo VI Imperadore nel 1712. Presburgo giace ful Danubio, in paese ferrile, ed abbondevole di buon vino , e di beftiame, fu i confini Austriaci, ed è diftante all' E. 13 leghe da vienna, 29 al N. O. da Buda. long. 35. 14. lat. 48. 12.

220 · PRESBYTA, nosoforns, nell' Optica, un termine applicato a quelle persone, nelle quali la configurazion del cristallino dell' occhio è troppo piatta o schiacciata; così che veggono le cose distanti chiaramente ma le vicine confulamente. Tedi VISIONE.

La ragione è, che negli oggetti vicini, i raggi vifuali paffando la recina avanci che si uniscano, non vi può esfere diflinzione; perocchè la base distinta cade troppo rimotamente di là dalla retina. Vedi CRISTALLINO, e RETINA.

Questo differto s' ajura sol co' vetri ed occhiali convessi, che facciano convergere più presto i raggi;e se sono bene adattati, li faccian cader puntualmente fulla retina. Vedi Convesso, ed Oc-CHIALI.

La parola è formata dal Greco merfor, finer , perchè i vecchi fono naturalmen. te a questo diffetto foggetti; il tempe ed il fregamento delle palpehre, ec. a gradi a gradi logorando e schiacciando la pupilla.

I prestytæ fono opposti ai myopes, ne' quali il cristallino è troppo rotondo V. Myopre

Se la distanza tra la retina ed il cristallino è troppo picciola, la persona sarà pure un presbyta.

PRESBYTER, un Prete, od una personache hagli ordini presbiterali. Vedi PRETE.

Egliè così detto dal Greco moro Burepos. fenior, da monales, vecchio : perche anticamente non fi ordinava Prete, fe non chi era avanzato negli anni. Vedi VEC-CHIO , ETA', ec.

É celebre la gran controversia tra i Calvinisti, ed i Cartolici intorno alla differenza, o identità de'Presbyteri, e de'

Vescovi nel tempo degli Apostoli. Vedi VESCOVO, ed EPISCOPATO.

Il carattere presbyterale fi tiene per indelebile. Vedi CARATTERE.

PRESBYTERIANI, un nome affunto dai Calvinisti della Gran Bretagna. Vedi CALVINISMO.

I Presbyteriani , quanto alla dottrina, s' accordano colla Chiefa Anglicana; la loro principal differenza sta nel punco di disciplina, cioè chi abbia da ordinare o creare i Governatori e Rettori della Chiefa, e quale subordinazione vi debba effere fra effi ? Vedi GEBARCHIA.

I Presbyteriani non ammettono gerarchia, nè subordinazione nelle persone de' loro ministri ; eglino sostengono, che i Vescovi ed i Preri, a' tempi degli Apostoli , erano gli stessi ; e però quantunque concedano che l'Epi'copato com' è stabilito in oggi nella Chiesa d' Inghilrerra, sia antichissimo, non ostante negano ch' egli sia jure divino. Vedi VESCo-VO, ed EPISCOPATO.

In luogo di una ferie di ministri gli uni fopra gli altri, in qualità di Preti, Vefcovi, ed Arcivescovi, la loro polizia confifte in una ferie d'affemblee, o Sinodi : così ogni ministro ha da esfere ubbidiente alla classe sotto la quale ei vive; e questa classe ad un Sinodo, provinciale. classico, od ecumenico. Vedi CLASSE, SINODO, PRESBYTERIUM, ec.

La podestà dell'ordinazione appresso loro, rifiede in una classe; e non sono ammessi ad amministrare il Sacramento, fe non quelli che fono ordinati coll' impofizione delle mani d'attri ministri.

Eglino fann' uso di Diaconi, destinandoli ad aver cura de'poveri, e nel governo della Chiefa fanno entrare alcuni Laici , da lor chiamati lay-elders ; elder, the wind . Der Jement

Egnifica fenior , e coincide col Greco monderages, cha ha la steffa fignificazione. Questa è la disciplina che regna og-

gidì nella Chiefa di Scozia; ed era quel. 'la anco d' Inghilterra, al tempo dell' in-

terregno.

PRESBYTERIUM, PRESBYTERIO, weisternen, un' affemblea dell' ordine de' Preti, co' feniori Laici ( tay-etders) per l'efercizio della disciplina della Chiefa. Vedi PRESBYTERIANI.

La Chiefa di Scozia è divifa in 60 Presbyterii , ciascuno de' quali consta di un numero di Parrocchie, che non eccede 24 , ned è meno di 12,

I ministri di queste parrocchie, con un elder o seniore reggente scelto di mezz' anno in mezz' anno , costituiscono un presbyterium, che raccogliendofi nella loro principale Cirrà o terra, da cui il pressyterio è denominato, fcelgono un moderatore, o prolucutore ogni fei meli.

Eglino decidono in tutte l'appella-'ni dalle settioni della Chiesa, cioè dalle diverse assemblee parrocchiali : ma non gindicano mai di ciò, che in prima inftanza, fi dee determinare davanti a una settione particolare. V. KIRK Seffion.

Compongono tutte le differenze tra iministried il popolo; per lo qual fine tengono visite presbyteriali in ogni parrocchia, dove efaminano i registri delle Kirk-fellions ec.

S' informano e s' adoprano interno a' ristori delle Chiese; pongon cura che le terre parrocchiali non foffrano dilapidazioni ; affegnano scuole nelle parrocchie; e vedono che l'entrate non fien male impiegate.

Eglino soli possono escludere dalla comunione; licenziare ftudenti, fofpen-

Chamb. Tom. XV.

32 L dere , deporre , ed in fatti decidere di tutte le materie Ecclesiastiche, dentro il loro distretto. Dal Presbyterio v'è un appellazione in tutti i casi ai sinodi Provinciali.

PRESENTERIUM, PRESENTERIO. A prende acco alle volte per il Coro di una Chiefa, perchè anticamente era appropriato ai Preti. Vedi CHIESA, e CORO.

In opposizione a Nave, od al corpo della Chiefa, che occupavali dal popolo. Vedi NAVE , ec.

PRESCIENZA , nella Teologia. previfiene , o anticipata cognitione ; quella cioè che Dio ha delle cofe future.

La dottrina della predeffinazione 8 fondata fulla prescienza di Dio, e sulla supposizione che tutto il futuro a lui è prefente. Vedi PREDESTINAZIONE.

E' malagevole alla ragione umana\* fenza la fede \* conciliare la prefcienza di Diocolla libertà d'operare dell'uomo. Vedi LIBERTA', e NECESSITA'.

Quanto abbiam noi ammirare la profondità della prescienza e della sapienza di Dio; che, nel dare il primo movimento alla materia , previde tutte le posibili combinazioni, che questa prima impressione averebbe sostenute per fecoli infiniti! Malebr.

PRESCINDERE, Omettere nella Legge Inglese, Omittere. - Non omittas è un mandato, che ba luogo, quando avendo lo Sceriffo confegnato uno feritto o processo al Balivo di un luogo privilegiato (franchife) in cui la parte ha da effer fervita in abitazioni, e avendo il Balivo ricufato o negletto di fomministrare un tal servizio ; sul rapporto fatto dallo Sceriffo di aver egli confegnate il sudetto scritto al Balivo, questo secondo mandato farà diretto allo Secrifio con ordine di entrare in quel terreno, e di efeguirvi il comando del Re, da fe Resso, o per mezzo di qualche utiziale.

PRESCIUTTO, nel Commercio, ec. fi prende per la cofcia o la gamba del porco, feccata, flagionata con fale, epreparata, acciocché duri, e riceva an fapore piccante e grato.

. 1 profeiunt di Welfalia , cotanto in noga, fi preparano con fainitro, tenendoli fitetti in un torchio per otto o dieci giorni, macerandoli in acqua di ginepro, e feccandoli al fumo de' legni di ginepro.

PRESCRIZIONE, PRÆSCRIPTIO, mella Legge un diritto o titolo acquiafato coll' uso e col tempo.

La Preferițione è una forta di titolo introdotta per afsicurare la proprietà degli effecti in favor di coloro che li hanno poffeduti un certo tempo; e tener lungi chiunque voleffe flurbaril, o ricuperare la cola poffeduta, dopo il corfo di tempo fifiato dalle Leggi. Vedi Pos-

Tourreil chiama la Preferițione una pena imposta dalle leggi alla negligenza; ed aggiugne che i poliestorii quali non hanno altro titolo di vantare e provare che la Preferițione, non sono se non usurpatori legali.

In fatti però la legge di Proferițione au ponifecgià la flupidità de proprietari, ma folo interpreta il loro filenzio per un confenfo; prefumendo, che ua uomo il quale trafeura di afferire e vengicare il fuo diritto per una lunga ferie d'anni, lo cede.

Vi sono alcuni Giureconsulti i quali dubitano, se il tempo e la Preseritione ingiusta sia un mezzo legistimo di acquistare; Altri più savorabili, la chiamano l' Avvocata, o Protettrice dell' uman genere, come quella che è una prefunzion generale, forto cui la legge studia e vuole, che gli uomini vivano in pace.

Nella Legge comune, la Preferitione ordinariamente s' intende di un polificio di tempo inmemorabile, o che paf. fa la memoria di uomo; come, quando i miei antenati di ogli antenati di colui, dal quale io bo un bene, l'han goduto ed ufato tutto il tempo di cui ci refli qualche memoria.

Manella legge civile, ed anche nella noftra legge comune 'in Inghilterra, vi fono delle preferizioni di molto più corta data. La Preferitione di 40 anni esclude tutte le azioni di qualunque forte. Reform. Leg. Eccles.

Il costume di Parigi accorda una Pre-Pritione di foli anni dieci, fe Ie parti sono presenti; e di venti, se lonrane; in favor de pacifici possessori d'un' credità, se v' hanno qualche titolo, ancoschè controverso; e di trent' anni, in favor di quelli che possedono senza titolo veruno.

In Normandia, una Preferițione di 40 anni di pacifica possessione, equivale ad un titolo, per le cose stabili; e per le mobili, e per le azioni personali, basta una Preferițione di anni trenta.

Ne' paess l'oggetti al Pontrssee Romano, la Preferitione pou vale contro la Chiefa, se è minore di cent' anni. In Francia, la Preferitione di 20 anni è ammessa contro cutti i delitri, eccettuatone il duello, il quale si esclusio con una dichiarazione dell' anno 1679. In materie d'adulterio, cinque anni shave i. e purché visi fi stara in tutto il frastempo discontinuazione di causa o processo. Per li nostri statuti, un Giudice o Cancelliere, o Notajo convinti di falso registro di placiti, di sentenze, ec. posfono farsi foggiacere all' ammenda dentro il corso di due anni; ma, passati questi, eglino Preferivono contro la pena dello Statuto.

Il delitto di sospensione illegittima, o dicollusione in unacausa, ec. onde si commette spergiuro da un consesso di Giudici giurati, a Jury, si dee profeguire dentro il corse di sei giorni, altrimenti le patti prescrivono. Vedi Juny.

Non si preserve contro il Signore da un vassallo; non vale alcuna preseritione, per levar via qualche servità o qualche tenure, o sia possesso dipendente : ed è sempre qui necessario un tirolo.

L'Autore della Storia dell'Inquifizione ofserva che niun tempo di prefertione la vigore in materie d'erefia; la murre fletsa non assicura colui che n'è fospetto, dalle ricerche ed inquisizioni contro di etto.

PRESENTIONE, nella Medicina è l'a ato o l'arte d'afsegnare un idonco e adequato rimedio per una malartita dopo l'etame de' di lei fintomi, e con la cognizione delle virtù e degli effetti dell'amaceria m'dica. Vedi Kimedio, e MALATTIA.

Il methodus prasferibendi dà l' nltima marto e perfezionea ciò, ond' eliser debbe fornito il medico, e di equafi il rifultato di tutte l' altre sue parti e cognizioni; unito ad un pronto e presente pensamento e giud zio. Yedi Medici. Na, e Medico.

Per preservere con giudizio, con eleganza, ec una mediocre notizia della Farmacia, cioè delle surme e prepara-

Chamb Tom. XV.

zioni delle medicine richiedeli. Vedi

Il mecito di una ricerta o preferitore consiste nell' efer concisa, pertinente, efficace, e grata; nell'atrafecita de migliori e de più convenienti materiali; e questi, unit infieme colle più giudiziofe proporzioni, ridotti in comoda forma, e da aprilicati in giusta dose; ale debito riguardo dovendos pur avere alle cose non naturali; al metodo di vitto o diera, agli intervalli fra un'applicazione e l'altra ec. Sidenbam su eccellente nelle preferitioni. Vedi Doss, DIETA, ec.

La preferitione è officiante, o estemporanca ; la prima confiste nell'ordinare le medicine, tenute dagli Speziali bell' in pronto e preparate, secondo il luro Dispensazione. Vedi Officianale, e Dispensazione.

L'eftemporanca è quella che il medico forma e compone da se pro e nata, (e-condo le circoftanze e il bifogno del paziente, da unifi o manipolafi dallo Speziale giufta la ricetta, e ordinazione del medico. Vedi ESTEMPORANEO.

## SUPPLEMENTO.

PRSE. Gli Uficiali, ed i Marinari delle Navi, e dei Bafliment Reali non meno, ch' degli altti Vafeelli, e legni di Mare Britas nici, che hanno, comi fi s' elprimono, Lettere di marco, hanno titolo al folo interelle, e proprietà di tutti i baflimenti, e di tutte le merasitanzie, ed altri beni diai medefini prefi, e che legalmente vengono giudicati, e dichiarati profi, o bottini dal Tribanie le dell' Amiralità. Veg. Statuto XIII.
Giorgio II. Cap. IV. Sezione 1. e a.

tanto nel Tribupale alto dell' Ammiralità. Ibidem , Sezione XVII.

Questo Statuto impone parecchie penalità, amende, e confifcazioni a coloso, che prendono le prese per collusione. Per i Corfali viene conficata la presa mezza pel Re, e mezza pel Delatore; ed un Comandante di Navi da guerra dovrà in tal caso pagare mille lire sterline, da effere fimigliantemente divise fra il Re, ed il Delatore. Ibid. Sezione XIX.

PRESENTATO, nella Legge Canonica, un Chierico che un Patrono, cioè colui che ha il gius patronato, prefenta al Collatore. V. PRESENTAZIONE.

PRESENTAZIONE, PRESENTA-Tio, nella Legge Canonica, l'atto di un Patrono, che nomina ed offerisce il fuo Cherico al Vescovo o Collatore, per ellere instituito in un beneficio da da sè dispensato, il quale è vacante. Vedi PATRONO, COLLAZIONE, ec.

La presentazione debbe effer fatta al Vescovo dentro giorni cent'ottanta due dopo che il benefizio è vacante: altrimente il benefizio pella in disposizione del Vescovo; e f. 11 Tescovo dentro altro mezz'anno nol conferifce, palla all' Arcivescovo; e da lui al Superiore.

Per alcune consuetudini, un Patrono Laico ha folamente quattro mefi di tempo per fare la sua presentazione; e s' egli ha prefentata una persona incapace, può scambiarla, e fare una nuova presentazione dentro i quattro mesi. Vedi BENE-FIZIO.

La voce è formata dall' antica frase, præfentare ad Ecclefiam, che originalmente fignificava la missione ed il colloca-

Chamb. Tom. XV.

mento di una persona in una Chiela; e questa da repræsentare, che giusta l' offervazione di Seldeno, viene ufata nel Concilio di Laterano, ed altrove, per præfentare. Vedi PARRECO.

PRESENTAZIONE della Vergine, è una festa, chè si celebra a' 21. di Novembre, in memoria di esfere stata la Santa Vergine presentata da' suoi genitori nel Tempio, acciocche fosse ivi educata. Vedi VERGINE.

Si pretende, che alcune giovani donzelle veniffero offerte nel Tempie di Gerusalemme; e da alcuni ciò si prova. dal fecondo libro de' Maccabei , dove fi dice, Sed & virgines quæ conclufæ erant, procurrebant ad Onism; e quefti è il fentimento di Eutochio su quello palfo. E Lirano aggiugne, che altri più antichi Autori offervano, che delle giovanette erano educate nel Tempio finche fi maritavano; o almeno in alcune cale contigue al Tempio.

Emanuele Comueno, il quale principiò a regnare nel 1143, fa menzione di quelta Festa nella sua Costituzione. Alouni anche s' avvisano, ch'ella sia stata instituita nell' undecimo secolo fra i Greci, e pensano di trovarne prove evidenei in alcune Omilie di Giorgio di Nicomedia, il quale vivea nel tempo di Fozio : così che pare un abbaglio, quel di alcuni Critici moderni, i quai ne rapportano l'inflituzione a Gregorio XI nel 1372.

Alcuni credono che fia ftata înftituita in memoria del r to praticato fra gli Ebrei per le loro facciulte di fiesco nate. e che corrispondea alla Circoncisione che si facea de' maschi l' ottavo giotno. Vedi CIRCONCISIONE.

LaPRESENTAZIONE di Noftra Signera

PRE dà altresì il titolo a tre Ordini di Monache. Vedi Religiose.

Il primo, fu abbozzato nel 1618 da una Signora , per nome Giovanna Cameracenfe. L'abito delle fue Monache, fecundo la visione ch' ella avea avuta, doveva effere una tonica grigia di lana naturale, ec. ma il suo disegno non su mai adempito.

Il secondo fu sondato in Francia verfol' anno 1627 da Nic. Sanguin, Velcovo di Senlis. Fu approvato da Urbano VIII. Quest' Ordine non ha fatto

mai gran progressi.

Il terzo fu stabilito nel 1664. allorchè Fed. Borromeo, essendo visitatore Appoitolico nella Valtelina, fu supplicato da alcune donne divote a Morbegnobourg, che permettesse loro di vivere in comunità in un luogo ritirato; lo che egli accordò, e le eretie in una congregazione, fotto il titolo della Prefensazione di Noftra Signora. Vivono fotto la regola di S. Agostino.

PRESENTE, PRESENS, nella Gra. matica, è il primo tempo o la prima infiellione de' verbi, ch' esprime il tempo presente, o quello che è adesso. Vedi

TEMPO.

Ell' è una particolar finezza nell'elo quenza , il fervirfi del Prefente per un tempo palfato, affine d'esprimere un' azione passara con più di forza e di calore - e. gr. La Flotta appena è in alto mare, che il Cielo comincia a turbarfi, i venti stucano, l' onde s'incavalcano, mormora il tuono, e fiammeggiano i lampi da tutte le parti, i vascelli perdono i loro alberi, ed i loro timoni, e vengon impesuofamente spinti contro gli scogli.

, PRESENTI, PRESENTIA, doni, o regali; spezialmente quelli che si danno dal Clero , o dagli Stati di un Regne, ad un Re. Vedi BENEVOLENZA.

Sono cusì chiamati perchè fi danno nelle mani di una persona presente; conche si distinguono da munera, doni, i quai mandanfi, o danfi coll' intervento di una terza persona.

Cosi la XV III legge, de Verb. Signif. Absentibus res donari dicantur, munita au-

tam mitti, & præfentia offerri.

Non fi può alcuno accostare a' Principi Orientali, senza far loro de' bei prefenti. I Re sogliono fare de' ricchi prefinti agli Ambasciatori spediti alle loro

PRESENZA, PRESENTIA, un termine di relazione, usato in opposizion ad affenza, e fignifica l'efiftenza di una persona in un certo luogo; o lo stato di una persona considerata come coesistente con un'altra. Vedi Coesistenza.

In questo senso, si dice che un' obbligazione è stata contratta e stipulata in prefenza di un notajo, e di tellimoni. All' aprirfi o rompersi il si gillo di un minore, o di una persona assente, è necesferia la presenza di un sostituto.

Gli Scolastici tengono, che presenta, perlando de corpi, dinora non folamente una cocfittenza, ma una spezie

di contatto.

Eglino diffinguono due spezie di prefenta; l' una virtuale, nel qual fenfo uno Spirito fi dice effere prefente ad un corpo. quando agifce fopra que!'o ; l' altra corperale, che confide in un contatto fifico.

I tesorieri, ec. di Francia hanno quel che si chiama diritto di presenza, cioè una certa fomma dovuta loro per l'attuale affiftenza ne' loro ufizj; affine di obbligaili ad effere più affidui nella lorofunzione.

Una persona assente, nel servigio del Re, o di una Comunità, si reputa come presente.

I Cattolici credono la reale prefența di Gesù Cristo nell' Eucatistia, in corpo ed in anima. V. TRANSUSTANZIAZIONE.

PRESEPIO, PRASSERS, nell' Aftronomia, un nome dazo a tre flelle nebulofe nel petto del fegno del Cancro, due d'effe della fettima, e una della fefa magnitudine. — Le lor longitudini, Jatirudini, ec. vedanfi tra quelle dell' altre flelle di Cancro fotto l' Articolo CANCRO.

PRESERVATIVO, nella Medicina, un rimedio che fi piglia per modo di cautela, o per allicurarfi dall' attacco di qualche morbo che ne minaccia. Vedi RIMEDIO.

I principali proferrativi, secondo Boerhaave, sono l' allinenza, la quiece, il bere acqua calda; e dopo questa un lene e continuato moto sin che appaja il sudore: quindi un largo dormire, cul corpo ben coperto.

Percorai mezzi, gli umori crassi si dilusicono, i vassi si ritalfano, e la materia nociva s'eccerne. Egli aggiugne, che la miglior disela contro la forza del freddo esterno, è fecmare i vestimenti d' inverno tardi nella primavera, ed aggiugnere al vestimento di State, presto in autunno.

Nel tempo della pestilenza, i preferrativi sono molto necessari contro il contagio dell' aria, ec. Vedi Pesta, o Con-TAGIONE.

I vici generofi, i cordiali, ed i fudorifici fono pref.evativi.

Il Dottor Alprunus dice, d'avere fatte delle incifioni con una lancetta in inguine dextro & finifiro, e postivi de'

Chamb. Tom. XV.

fetacci, per lasciat iscorrere e passar fuosi il veleno; il che riusci un eccellente preferrativo contro la pesse che insierì a Praga nel 1680.

Il Dottor Wenceslao Dobr. Zenski de Nigso Ponte, ci dà un priferano universale contro l'infezione in tutte le malattie. Chiunque, dic'egli, nel conversire con infermi di qualifoqui fipezie, defidera priferarif dall'infezione, dece mentre fi trova dentro la sfera del toro effluvi, non inghiottir mai il fuo favio o la fun faliva; ma spuezra front: imperence le glis 'i immagina che lo sputo fia il primo ad imbevere l'infezione.' Vedi Satura.

PRESIDENTE, PRESES, un ufiziale creato, od eletto, per prefiedere fopra una compagnia, o adunanza; così detto, per contradifinzione dagli alti membri, che fi chiamano refidenti.

Lord Prefident, of the council, il Prefidente del Configlio, è il quarto grande utiziale della Corona; antico quanto il Re Giovanni, nel tempo del quale egli eta chiamato conciliarius copitalis. Vedi CONCILIO.

PRESIDIALE, un tribunale o banco di Giudici , fabilito nelle città confiderabili della Francia, per gjudicare in ulcimo ricerfo, tutte le caufe recate davanti a loro per via d'appellazione da Giudici fubalteni.

l Prefidiali sann'una compagnia cogli ufiziali de' balliaggi e senesciallati, dove son stabiliti.

L'editto del 1551 infituite Prefidiati fotto queste due condizioni; prima, che giudichino definitivamente, e fenza appellazione, sin alla somma di 250 lire; e in secondo luogo, sin alla somma di 1500 lire, per provisione.

PRE

Quando giudicano nel primo caso, sono obbligati a proferire la lor sentenza con queste parole, par jugement dernier, nel secondo, par jugement presidial.

Quando giudicano definitivamente dell'appellazione da Giudici inferiori, non possono pronunziare la fentenza a vuoto, ou secant: un hanno da pronunziare semplicemente, che esti è flata bene o mate giudicata. — Per giudicare preficiolmente e finaliter, debbono essere almeno fetto.

¶ PRESSIGNY, Prefiniacum, nome an luogo di Francia nel Poirou, nella giurifdizione di Politera, e di due borghi, uno in Anjou nella giurifdizione della Fliche, l'altro in Turena nella giurifdizione di Chinon, ful fiume Clare, con un caffello e un Capitolio.

PRESSIONE, nella Filosofia Cartessana, un moto impulsivo, o piuttosso uno sforzo di movere, impresso sopra un mezzo siuido, e propagato per esso. Vedi Mozo, Fiuido, e Cartessani.

In una tale prefione i Carteliani suppongono che consista la luce. V. Luce. E nelle varie modificazioni di questa prefione mediante le superfizie de corpi, onde cotesso è cusi premuto, suppongono consistere i vari colori, ec. Vedi Colore.

Ma il Cav. Neuron ha una migliodica, i gr. confilelle folamene in una prefinen propagata fenza moto attuale, ella non agirenbe ne feaderebbe que' corpi che la riflettono e la rifrangono, fircome attualmente troviamo ch' ella fi; e feconfilelle in un moto niflantaneo o in un moto propagato a tutte le ditanze in un iflante, come una la pref. fane fuppone, richiederebbefi una forza infinita per produtte il moto ogni me-

E se la luce consisteir o nella prijinea, o nel moro propagato in un mezzo suido, sia instantanzamente, o sia col tempo, ne dovria seguire, che ella s'insterterebbe ed amatera i imperocchi la profsone od il moro in un mezzo suido,
non poò propagari si inice rette di là
da ogni oslacolo, il quale impedisce qualche para del moro; ma sorza è, che si
pieghi e si dissondo per ogni verso in
quelle parti del mezzo quiescente, le
quali s'anno oltra il detto ossistato
quali s'anno oltra il detto ossistato
del mezzo quiescente, le

Così la forza della gravità tende verfo all'ingià, ma la pressione che nasceda cotesta forza di gravità, tende per ogni verso con forza equabile : e con pari facilità e forza si propaga in linee curve, come in rette. L'onde sa la fuperfizie dell' acqua, mentre sdrucciolàno lungo i làti di qualche grande ofecolo, s' inflettono, fi dilatano, e diffeadono a gradi a gradî mell' acqua quiefcente, che è di là dell' offacolo, L'onde, i battimenti, o le vibrazioni della: nostr' aria, nelle quali confestone i sueni, manifestamente s' infierrono- benchè non tanto come l'onde dell'acqua; imperocché il fuono di ane campana, o lo strepito di un cannone si può sentire di là da un colle, che intercerra l' oggetto fonoro dalla nottra vista ; ed i suoni e propaganfi con egual facilità per-tubi recurvi, che per tubi diritti.

Mh la lace unn s'offerva ma' che vada in linee curve, nè che s'infletta ad? umbrem. Imperocchè le fièlle fiès immediate sparirebiono- per l'interposizione di qualché pianeta, non men chealcune parti del corpo del Sole per l'interposizione della Liuna, di Veuere; sedi Mercurio. PRE

PRESSIONE dell' Aria. Vedi l'artic.

I più degli effetti, anticamente attribuiti alla fuga vocul, fi spiegano in oggi sol peso e colla pressiane dell' aria. Vedi Vacuum.

La pressone dell'aria sulla supersizie della nostra serra, è contrapesara da una colonna d'acqua dell'iffesi base, e circa 35 piedi alta; o da una di mercurio di circa 29 pullici. Vedi Torressellamo Espremento, e Basomera.

La pressione dell'aria sopra ogni polfice quadro della superfizie serrestro, computati essere circa quindici libbro. Vedi BAGNARS.

PRESSIONE de Fluidi. Vedi l'articolo

PREST ", una fomma di danaro, che ho Scriffo dee pagare fopra i fuoi conti nell' Exchequer del Re Britannico, per lo danaro, che s'è lasciato, od è restato lo sue mani;

\* La parola e Francese prest, o prér, e fignifica pronto:

Passt Monsy, è una forama di damaro, la quale obbliga coloro, che la ricevono, a stare pronti al comando, in tutt' i tempi destinari: e s'intende per lopit, nell'arrolare i foldari.

PREST-SAIL, o Vela prefia, nel linguaggio de' Marinari Inglefi, è quando un valcello porta tutte le vele, e in tutta la quantità possibile.

Questo si fa ralvolta nel dar la caccia, ec. ma è sperimento periodolo, potendos arrovesciare il vascello, o farne troppo piegare gli alberi sul sanco; nel qual ultimo caso la naveresta-facilmente-in preda al nemico.

Auditore del PREST. V. UDITORE. PRESTABILITA Armonia di Leibnicz. Vedi Armonia. PRESTATION Monar, presso gil Ingless, una somma di danaro, che si paga ogni anno dagli Arcidiaconi, ed altre persona di dignità, al loro Vescovo, pro exteriori jurificizione.

Prestation, Profissio, chiamavana anticamente esiandio altri pragamenti; Erquissi finde prafissione muzagii, Chart, Hen. 7. — E salvolta la fuddetta parola disonava anche pourreyance, cioè, provedimenti di grani, e fimili.

PRESTERE, PRESTER\*, una meteora, che confta di un' esalazione gittata dalle nuvole in giù con tanta violenza, che per la collisione metresi a suoco. Vedi METEORA.

\* La parola è Greca nyerrey, nome di na:
ferpane, chiamato anche diples, a cui
quella mettora i fappalla raffonigliare.
li prefere differifee dal fulmine, o dalla faetta, nel modo della fusinfammazione; e nel fiso abbruciare e spezzare
ogni cofach'ei tocca, con maggiore violeoza Vedi FULMINE.

PRESTER John, o Jean. Vedi PRE-

PRESTIMONI À Profitmatia, nella Legge Canonica, an termine , intorno al quale gli Autori for molto dividi fra loro. — Egli è dirivato a profitatose guodiane, e da dicual fi-debnico per una spezie di benefizio, servito da un fullo Sacerdote : nel qual senso; presimonice è la ftella cofe che una espetile presisterial. Vedi BEREFIZIO.

Altri vogliono che profitmonia fia l' ubiziatura o l'impiego di una cappella, fenza alcun titolo o collazione; come ve ne fono molti fime di tali ne Caffelli, ove fi dice mella, o fi fanno preghiere; ecche fun meri Oratori fenza dote. — Donde pure s'applica il ternino ogliaChiefa Romana a certi uffici perpetui, dati a' Canonici , a' Religiosi , od altri, per dir melle, quali in aumentazione de' lor benefizj.

PRESUNZIONE , PRESUMPTIO. nella Legge, una fospezione od una congettura fondata fopra verifimiglianze.

Altri ancora vogliono, che la preflimonia fia una concellione di un fondo Ecclesiastico, o di una rendita appartenente ad un Monastero, da godersi vita dutante.

La presunzione è di tre sorte. - 1. Violenta, che molte volte si ammette per prova piena : come se uno viene uccifo in una cafa, e vedefi un uomo uscire dalla cafa medefima con una spada infanguinata, ned altra perfona era in quel tempo nella stella cafa : questa, benchè folo una prefunzione, è una prova. - 2. Probabile, che ha poco effetto. - 2. Lieve, o temeraria, che non ha valore alcuno.

Du Moulin fa la preflimonia un benefizio profano, il quale però ha un titolo perpetuo, ed un ufizio Ecclefiaftico, con certe entrate annellevi, che il beneficiato può vendere, e che si possono possedere senza tonsura: come sono per avventura le guardianie Laiche della Chiefa di Nostre-Dame. Egli aggiugne. che propriamente, i Canonicati delle Cappelle sono benefizi di questa natura.

Ne' casi di patenti, d' istrumenti, o infeudamenti, se tutti i testimoni dell' atto fono morti ; la prefuntione violenta che serve di prova, dà un possesso quieto e continuo : Stabit præfumptio, dones probetur in contrarium. Coke fopra Lit.

In fomma, l'opinione la più ficura par che sia questa; che la prestimonia è un fondo od una rendita appropriata dal fondatore per la futfiftenza di un pre te, fenza effere eretta in titolo di benefizio, cappella, prebenda, o prioria; e che none fogge, ai ne al Papa, ne all' Ordinario; ma il patrono della quale, e quelli che hanno diritto da lui, fono i Collatori, e nominano e conferifcono pleno jure.

PRESURA, nel Commercio Inglefe , Seizure , un arrefto di qualche mercanzia, o mobile, o altra materia, in confeguenza di qualche legge, o di qualche ordine espresso del Sovrano.

9 PRESTON , Praffonium , Città grande e bella d' Inghilterra nella Provincia di Lancastro, la quale è poco popolata. Invia 2. Deputati al Parlamento ed è notabile per la rotta dell' Efercito del Pretendente, nel 1715. Giace ful fiume Ribble , 70. leghe da Londra al N. O. long. 14. 45. lat. 53. 44.

Gli effetti di contrabbando, e quegliche con frode si danno in nota, o s' introducono nel paese senza darne la minima nota, o si sbarcano in luogli indiretti, fono foggetti a prefura. Vedi Con-TRABANDO.

PRESUNTIVO Erede , il parente proslimo, o l'erede legittimo di qualche persona; da cui egli ha da ereditare ob inacfato; e che, presumesi, sarà l'erede:

In queste prefure, presto gl' Inglefi, una metà va al prenditore, o informatore, e l'altra metà al Re. - In francia, la merà de' panni lini dipinti, ec. prefi, folea condannarfi alle namme, e l'altra metà fi mandava fuori del paefe : ma nel 1715, per un decreto del Configlio, fi ordino che fi bruciaffe tutto.

PRETE, Sacerdas, una persona or-

dinata, feparata, ed allegauta per il compimento del Sacrificio, e per altri uffici, e ceremonie della Religione. Vedi Sa-CRIFIZIO, RELIGIONE, ec.

Così i falsi Dei e Dee de' Gentili, aveano i loro preti; i preti di Marce, di Bacco, di Ercole, d'Iside, ed alcuni avean anche delle Sacerdotesse. Vedi PONTEFICE, ec.

Gli Ebrei ebber due Ordini, cioè quello de' Preti, o Sacerdori, e quello de' Leviti, che servivano nel Tempio. Vedi LEVITA, ec.

I Maomettani hanno i loro preti, chiamati feheik e muphti, e gl' Indiani ed i Cineli hann'i loro bramini, e banţi. Vedi Mufti', Brachman, ec.

PRETE, PRESENTER, nella Chiefa Cristiana, è una persona vestra degli Ordini Sacri, in virtù di che ell'ha ilpotere di fare o amministrare i Sacramenti, ec. Vedi Ordini.

Per li Canoni, deve uno effere in età di 24 anni avanti che fia ammesso al Sacerdozio; anticamente trenta anni vi fi richiedeano. Vedi Ordinazione.

La S. Scrittura par che confonda il titolo di Pette, Prasbyter, con quello di Vestovo , Episepua; e pare in oltre che non dia alcuna superiorità all' uno sopra dell' altro: pure, l'assoluta e guaglianza tratutti i Pett nel Governo della Chiefa ha pochi ciempi, e questi anco son contrastat. Vedi Pressytyra.

Blondel, e Salmafio Calvinifti, fo ftengono, che nella Chiefa primitiva i Preti governavano con perfetta eguaglianza, e

(\*) I Padri, i Teologi della Chiefa, e il Concilio di Trento Sell. 23. cap. 4. fo Itagono colla feorta della Scrittura effere il Vescovizio d'ordinatione divina, e i Vescovi fueressiria degli Aposoli, destinti da Preti, fonza alcun' altra preminenza che quella dell' età; ciò non oftante, fe confultiamo i Padri, e la tradizione, la forma prestyteriana di governo difficilmente trovafi che fofse cognita agli antichi. V. Presentatiani.

In facti, gli Scrittori primitivi non parlano d'altro che dell' Epifeopato, e ne parlano fpefso in tali termini, come fe lo ttimafsero d'inftituzione apostolica (\*) Vedi Eriscorato, e Vescovo.

Come, nell' antica Chiefa, i Diaconi aveao' il maneggio e l' amministrazione delle rendite della Chiefa . la loro autorità presto crebbe, e si resero in breve tempo superiori ai Preti. S. Girolamo doverte adoperarsi con tutto lo ssorzo. per far vedere, che i Diaconi erano originalmente inferiori ai Prett; ed il: Concilio di Nicea fece de' decreti a savore di quelli. Vedi Diacono. - Egli è vero bensì, che essendo stato instituito un Ordine di Diaconi, fenza alcun' altra funzione loro annessa, che di assiftere il Sacerdote all' Altare, questi non ebbero difficoltà di riconoscere la superiorità de' Prett. Aggiugni, che l' Ordine di Diacono essendo oggimai divenrato necessario, per arrivare a quello di Prete, non rimane più adito a contesa di precedenza. Con tutto ciò i Diaconi, i quali avean ritenuta la loro funzione. ebber tattora il maneggio e la disposizione dell'entrate, come quelliche pagavano a' Preti le loro penfioni ; e per questa cagione mantennero la soperiorità, Per lo che, il festo Concilio in

e Superiori a' medefimi; pronunciando di più il fuddetto Tridentino, cit. Ioc. Can. 6. c 7. feomunicato chiunyue ofa affermare il contrario. primo, che è chiamato il prettiria sampape, altri lo chiamano il prettirio tadginito perchè esprime una cosa fatta indeterminatamente, come; pricriva sire; to feriffi jeri. Questi forfe corrisponde all' Aorilto de Greci; e nella distinzione di questo prettirio semplice dal composto una delle grandi delicatezze consiste, quanto alla pratica del linguaggio Francefe. L' istelso affatto si può dire del inaggio Italiano. Vedi Aona 1810.

Nella voce passiva, i Latini, i Francesi, ec. ricorrono a' participi ed agli aufiliari, come gl' Inglesi, per formare i lor tempi pretetiti; come I was loved, ama-

tus eram , j'etois aimé , ec.

PTETERITO, PRÆTERITUS, nella Giurifprudenza Romana. — Infan PRÆTERITUS é quello del quale il padre s' è foordato di fare menzione nel fuo tefamento; il che lo rende intieramente nullo. Vedi TESTAMENTO.

L'esederazione del proprio figlinolo è permessa in un padre, ma non mai la

preserizione.

PRETERIZIONE, o Pretermissione, nella Ressorica, una figura con la quale, quali volendo srascorrere una cosa senza toccarla, se ne sa una sommaria menzione. Vedi Paraperesso.

E:g. lo non dirò ch' egli fia valorofo, ch' egli fia dotto, ch' egli fia giufto, ec.

Le lodi le più arifiziofe fono quelle che a danno per modo di preterizione. Vedi RETICENZA.

PRETERNATURALI Pioggie. V. BArtic. Proggia.

PRETER Naturam, nella medicina, . ec. Vedi NATURA.

PRETESO Diritto, nella Legge, è: quando uno è in possesso di serre, o fondi ec. che un altro, il quale n' è fuoria,

ridomanda, e pretende. — Quì il dirieto pretejo è in colui che così domanda, ec.

PRETESTA, PRÆTEXTA, appresso i Romani, era una lunga e bianca vesta, o toga, la quale avea una lista di porpora nel fundo. Vedi Toga.

Portavali da' giovinetti di condizione, fin agli auni della puberrà; cioè fino ai diecifette, nel qual tempo affumeano latoga virile. Le donzelle la portavano fin al tempo del loro matrimonio. Vedi VI RILE.

Pigliò il suo nome pretexta, secondo Godwyn, quod ei purpura prætexta erat, perchè era orlata o guarnita attorno con-

drappo di porpora.

La pretefia, da principio, su una vestedi pompa, e di cerimonia, che i principali Magistrasi folean portare, ed anco i Sacerdoti; ned era lecito citare alila giustizia, o senzenziare coloro che la portavano, prima che l'avesser deposta;.

Nel decorso di tempo su permessa a' figliuoli de' nobili; ed alla fine, anco a' fanciulli Romani in generale.

PRETESTO, un colore, motivo, o causa, sia reale, od apparense. V. Colore.

PRETIUM fepulcri, ne' vecchi libri « legali ec. furon que' beni, che accenfecbans alla Chiefa, nella quale un corpo» era fepolio.

Ne' Casoni Irlandefi; 118. 19. 029. 6. foordins, che infeme con ogni crope il quale fi fepçellifee, vi vada lafua vacca, il fuo cavallo, il fuo fornimento, e quello del fuo letto; delle quali cofe non fii paò altramene difporre, che per pagarei debiti, come cofe familiari e domesfiche del morta. Vedi Hastor, Montavano.

PRETORE, PRETOR , un infigue:

PRE Magistrato, o quegli, che amministrava la giustizia, in Roma antica. V. Giu-DICE, e GIUSTIZIA.

Ne' primi secoli della Repubblica, entti i grandi Magistrati eran chiamati Pretori: poscia il titolo su dato a tutri gli ufiziali principali dell' efercito : ed in fine il titolo di Pretore si confinò a un Magistrato particolare.

Verso l'anno 388. il popolo, affin d' avere un de' Confoli , scelto d' insta'l lor numero, i Senarori glie l' accordaro no, a condizione che si erigesse un nuovo Magistrato, che solo i Patrici occupar potetiero: rale fi fu l'origine della Pretura, Pretura; a riempire il qual posto su il primo So. Furio : el'unzio della quale era attendere all'amministrazione della giustizia e dell' equità rra nomo e nomo.

Ma crescendo i negozi e l' Impiego, a mifura, che fu dilatato l' Impero. creoffi un fecondo Pretore, il quale avef. se da informarsi e giudicare degli affari de' forattieri che stavano in Roma; ed allora il primo fu distinto col tirolo di Prætor urbanus, o major; l'ultimo con quello di Prætor peregrinus, o minor.

Il numero de Pretori, ne' tempi che feguirono, su molto accresciuro: sotto il Regno d' Augusto, vi eran dodici Pretori, e in apprello dieciotto: due de' quali erano chiamati Pratores cereales, perchè incaricati di provedere formento e grano; ed altri due, Pratores fidei commifarii .- Nel Codice, l. 1 t. 39. trotroviamo una legge degl' Imperadori Valentiniano e Marciano, la quale riduce i Pretori a tre.

- L'ufizio del Pretore, o del Prator urbanus, era di rendere la giuftizia nella-Città: egli avea podestà d' interpretare

le leggi, di fupplice ad effe, e di riformarle; e anche di farne di nuove, quandoil ben pubblico lo richiedeva. Vedi Legge CIVILE.

Negl' Instituti, gli Editti de' Pretori eran chiamati ius honorarium; donde parrebbe, che questi editti avesfer solo là forza di leggi, per rispetro a quell' emi, nente magistrato; l'affar de' Pretori effendo più rosto vedere e procurare l' offervazione delle leggi vecchie, che farne di nuove. Vedi EDITTO.

Alcuni son di parere, che egli non avelle ius gladii; la cognizione delle materie criminali effendo la speziale Provincia del Presetto di Roma. Vedi Pre-FETTO.

Ma altri son di un parere diverso. Generalmente parlando, è d'fficiliffimo determinate precifamente fin dove il luo poter s' estendesse. Quando egliusciva. era preceduto da fei littori; e veftito colla trubea.

La sua autorità, come quella degli altri magistrati, fu molto indebolita, e ridotta a fini angusti sctro gli Imperadori Nel digesto e nel Codice vi è un ritolo de officio Pratoris.

Pretore fu anche un titolo fra i Romani, dato al Governatore di una Provincia, il quale avea già fornito in Roma l' ufficio di Presore. Vedi PROPRETORE.

Donde le Provincie governate da' Pretori , o riftrette a quelli che avean questo ufizio fornito, chiamavansi Provincie Pretorie, Vedi PROVINCIA.

PRETORIANE Cuardie, PRETORIE cehortes, erano i foldati della guardia deil' Imperadore : cosi chiamati, come penfano alcuni, dal loro posto, o stazione, nel Palarzo o nella Corte detta prate, rium. Vedi PTETORIO.

. L' ificuzione di tai Coorti si delibe a Scipione Africano , il quale primo flabili una compagnia de' più valurofi nomini nella sua armata, scelii perche sosfero la sua guardia, e non si staccassero mai dal suo sianco nella battaglia. Vedi GUARDIA. .

Il loro numero fu alla fine cresciuto. come narra Vione, fin a dieci mille. Erancomandati da un ufiziale creato da Augusto, e chiamato Prafedus Pretorii. Vedi PREFETTO.

PRETORIO, PRÆTORIUM, appref. foi Romani, il luogo, la fala, o corre, dove flavail Pretore di una Provincia, e dove questo Magistrato sedeaper amministrare la giustizia al popolo. Vedi PRETORE.

V'eran di questi Pretorii in tutte le Città dell'Imperio Romano. - La Scriteura fa menzione di quello di Gerusalemme fotto il nome di Sala del giudegio; e si vedono ruttavia gli avanzi di uno a Nimes in Linguadoca.

PRETORIO fu anco la tenda, o il padiglione del Generale dell'Efercito Romano; in cui si tenevano i Consigli di guerra, ec. V. TENDA, e PADIGLIONE.

Dal tempo d'Augusto, la tenda dell' Imperadore nel campo fu diftinta col titolo di pratorium Augustale.

PRETORIO fu anche un luogo in Roma dov' erano alloggiate le guardie Presotiane. Vedi PRETORIANO.

Alcuni vogliono che il Pretorio fosse propriamente il Tribunale del Prafidus prætorii ; o un auditorio destinato per rendere lagiustizia nel Palazzo dell'Imperadore. Vedi PREFET TO.

Ciè s' arguifce dall' Epistola di S. Paolo a' Filippesi ; e da tal suogo, chiamaio Pretorium, si vuol che le guardie

339 feto flate denominate Pretoriane, perche ivi fi radunavano per la ficurezza dell' Imperadore.

Aliri negano che il prætorium fosse un rribunale, o la fede ove si rendea giustizia; ma tengono che meramente fosse 1° alloggio delle guardie Imperiali.

Perizonio ha feitta una Differtazione, per provare che il Pratorium non era una Corte di giustizia al tempo di S. Paolo; ma bensi il campo od il leogo dove erano acquartierate le guardie Pretoriane. Egli aggiugne, che il nome Prætorium non diedefi ai luoghi dove era amministrata la giustizia, se non lungo tempo dopo, quando l' ufizio del Præfedus pratorii fu convertito in una funzione civile.

PREVARICATORE, PREVARI-CATOR, nella università di Cambridge. è un Dottore, o mastro dell' arti, che viene scelto ne' Comizj Academici, acciocchè faccia un'ingegnofa e fatirica Parlara, in cui tocchi la mala condorra de' membri principali dell' Università. Vedi TERRE Filius.

PREVARICAZIONE, PREVARI-CATIO, nella legge civile; è, quando l' accusaiore collude col reo, e si fa folo una profecuzione finta.

Sylvio, ne' fuoi Commenti fopra Cicerone, pro Cluentio, ci dà la differenza di tre termini, calumniari, prævaricari , e tergiverfari. Colui che nella fua accusa inventa colpe non mai commesse, è detto calumniari : quegli che assume la causa di uno, e o non aggiugne ragioni per il suo cliente, o non risponde alle obbiezioni del fuo avversario, quando può, è detto prævaricari: e quegli che desiste nella sua accosa, e laseia cadere la causa, dicesi urgiversari.

:216 PREVARICAZIONE, nella legge Inglefe, è, quando un uomo falfamente ed ingannevolmente pare che intraprenda una cofa , con intenzione di rovinarla: c. pr. quando un Caulidico agilce per collulione. ec.

PREVARICAZIONE, fignifica pure un eacito abulo, commeffo nell' efercizio di una carica pubblica, o di una commissione data da una privata persona.

PREVENZIONE . PREVENTIO. nella Legge Canonica, ec.è il diritto, che una persona superiore, od un ufiziale hadi apprendere, di tirare a sè, o tranfigere un affare, priormente ad un' altra inferiore, a cui per altro quell' affare più immediatamente appartiene.

La parola è sopra tutto usata, parlando del prevenire che fa il Pontefice Romane gli ordinari collocatori; e de' Giudici reggii, che prevengono i Gindici Subalterni. Vedi Collocazione, Giu-DICE . GIURISDIZIONE . ec.

I Canonisti Romani sostengono, che il Papa, il quale è il fonte d'ogni ginrisdizione, non l' ha trasmessa privativamente ai collatori ordinari ; ma ch' egli può tuttavia sempre non sol conferire, in concorlo con effi, ma anco prevenirli ; ufando della fua podestà originale, come capo della Chiefa. Vedi As-PETTATIVA, e PROVISIONE.

Queste preventioni in diversi paes non fi ricevono che con molte modificazioni e restrizioni ; e la podestà civile in Francia sempre giudica in favore de collatori ordinarj. Vedi PREMUNIRE.

Il papa non ha prevenzione, a pregiudizio de' patroni laici; macol concordaco egli s'è rifervate il diritto di confegire i benefizj electivi per prevenzione. ed anche le dignità Cattedrali , e Collegiate. Vedi CONCORDATO.

PRE

Se le provisioni del Papa, e le collazioni dell' Ordinario, portano la data dell' istesso giorno, i Canonisti Okramontani dan la preferenza al Papa; il Francesi all' Ordinario.

I Cardinali hanne un indulto particolate di non essere prevenuti dal Papa dentro lo spazio di sei mesi.

PREVESA (la) Nicopolis . Citch antica dell' Albania , fulle sponde Settentrionali del golfo di Larta , con Vescovato Suffraganeo di Lepanto, la quale fn espugnata dall'armi Venete nel 1684. e imantellata in virtù della Pace di Carlo Witz, nel 1699. Ell'è piantata fopra d' un monte, ed è discosta 28 leghe al N. O. da Lepanto, 41. all O. pel S. da Larizza. long. 38, 42. latit. 39. 16. Appartiene a' Veneziani.

PREVOSTO, Vedi Provosto.

PREZIOSA Pietra, chiamata ance gemma e gioia, è una pierra firagridina. riamente dura , trasparente , dure vole, e di un bel colore, o acqua. Vedi Pig-TRA . e GEMMA.

Di queste ne possiam distinguere tre Spezie:

1. Quelle che sono intieramente trasparenti, le quali di nuovo si ponno dividere in quelle o non colorate, come il diamante, o colorate, come lo Imeraldo : la qual divisione di gemme colorate fi può fuddividere in quelle di un colore, come il rubino; e quelle di diverfi; come l'ametifia.

2. Le Brillanti, e risplendenti, come il granato di Boemia.

3. Le Semi trasparenti, come l'opale. Vedi OPALO.

Il Vescovo Wilkins divide le pietre pretiofe in più , e meno trasparenti.

Le meno trasparenti egli le distingue

dai loro colori; in roffe, come la piera fardia, e la cornalina; pallide, color di carae, fimile all' unghia umana, come l' onice; cerulee o turchiniccie come la turchefe; porpora fmorra, come il calcedonio; e quelle di varii colori, come l' opalo e l' occhio di gatto.

Le più trafparent e i le dittingue in quelle che non hanne colore, come il diamane e il zafire bianco: e colorate, le quali fono o roffe, come il rubione carbonchio, e di granato; gialle, come il grifolito, e il topazio; verdi; come lo fineraldo, e il berillo, rutchiniccies, come il zafifo; e di propora, o violacee, come l' ameilia, e di ligiativia, e di ligiativia, e di ligiativia, e di ligiativia, e di ligiativia.

Il Dr. Woodward divide le pietre preziose alquanto più precisamente, ia opache, semi-opache, e trasparenti.

L'opache o sono di un colore, come la turchese, o di varj colori come il lazuli, e il diaspro.

Le femi opache o hanno i loro colori permanenti, come l'agata, il calcedonio, l'onice, il fardonyx, la cornalina, ed il berillo; od i lor colori variano secondo la posizione del lume, come l'oculus

cati, e l'opalo.

Le pietre trasparent sono o con colori, come il topazio e I giacinto, gialli, o del giallo partecipanti : il granato, il rabino, e l'ametista, rossi; il zassiro, e I squamarino, volettiri e lo smezaldo, od il grisolito, verdi, o del verde partecipanti:—ovvecto starq colori, come il cristallo, il diamante falso, il zassiro cristallo, il diamante falso, il zassiro

La floria naturale, i caratteri, le proprietà ec. di ciafeana pietra, vedi fotto ilfuo proprio Articolo, DIAMANZE, RU-BINO, ONICE, SMERALDO, ec. Quanto alle virtà medicinali delle pietre presiofe,

Chamb. Tom, XV.

bianco, e il diamante.

vedi fotto l'articolo Pietra. — Quanteall' arte d'integliare fulle pietre pretiofe, vedi Scolpiese. — L'arte di tegliare, vedi fotto Lapidaeia. — L'apera a Mofaico di pietre preziofe, vedi fotto l'artic. Mos Aico.

PREZZO, Pretium, il valore di una cosa. Vedi Valore.

PREZZO corrente, nel commercio, un computo o dettaglio ebdomadario del valore corrente di molto derrato, o merci.

PRIAPEIA, nella poessa, un nome dato a certi epigrammi osceni, ed altre composizioni libere, fatte sul Dio Priapo; delle quali abbiamo non pochi esempi ne Greci Ca:alecta. V. PRIAPO.

PRIAPISMO, Приянимо, nella medicina, una continua, e dolorofa erezione o tensione della verga. Vedi Errzione, e Penis.

Il termine è dirivato da Priapas, Dio de' Gentili, da' poeti e da' pittori rappresentato con una verga sempre tesa ed eresta. Vedi PRIAPO.

Siccome i fatiri vengon comunemente dipinti nella stessa maniera, così questo male vien anco chiamato satyriasis, o satyriasmus.

Alcuni nulladimeao distinguono tra la faitriosi ed il priopismo; in quanto che l'ultimo è senza essusione, e senza desiderio di coito; ma la satiriosi ha ambedue queste cose.

La cauía immediata del prieptimo à il calore, l'acutezza, e l'acrimonia del feme, accompagnati da una convulsione de' muícoli della parre, che comprimendo le vene ed i corpi cavernosi, ima pedicono il ritorno del fangue.

Le cause più rimote sono i cibi troppo calidi, acri , stimolanti ; trovasi anco

counted in Licingly

che le cantaridi fan l'ifteffo effetto, ma con molto più di violenza. Vi fono degli esempi di uomini, sopra turro di vecchi, i quali facendo uso delle cantaridi per abilitarfi a foddisfar meglio alle loro passioni, sono stati assaliri da un priapifmo, a cui fuffeguirono convultioni universali, ed anche la morre. Vedi Can-TARIDI.

PRIAPO , Priapus , m jeanst, un termine alle volte applicaro alle parti genisali degli uomini, cioè al penis, ed ai testicoli. Vedi GENITALI.

Il nome ha presa la saa origine da Priapo, deità favolosa, adorata parricolarmente a Lampfaco, luogo della fua nascita. Per la strana mole delle sue parti verende, egli era oltre modo riveriro e adorato dalle donne : a tal che la Scrittura par che ci dica, che il Re Aba buttò giù dal Trono sua madre Maacha. perchè ella avea confactaro un boschetto a Priano, e prefiedeva ne' fuoi facrifizi.

PRIGIONE. Vedi GAOL, e la sua etimologia.

PRIGIONIERE, nella legge, è co lui il quale è confinaro e stretto, si che son può far uso della sua libertà ; e ciò per qualche azione civile o criminale, o per supremo comandamento.

PRIGIONIERI. I Prigionieri, Caprivi , presso gli Antichi Romani diffe. rivano dal deditii ache noi diremmo acconciamente volontati, in questo, che i primi venivano prefi per forza, dove per lo conrrario questi secondi arrendevansi di buon grado, e per se medefimi.

PRI Veggali Aquin. Lexicon Milit. Tom. 1. pag. 167.

Ber la Legge Cornelia un Cittadino Romano fatto prigioniero, in caso, che fosse ritornato dalla carrività, veniva riputato non alrramente, che se non soffe stato fatto prigionero. In evento, che fosfe il medefimo morro nella cattività, veniva ripurato, e tenuto per morro nel tempo medefimo, in cui era rimafo prigionero. Nel primo caso veniva a ricovrare ogni, e qualfivoglia fuo dritto, ed eziandio il dominio fopra i propri figliuoli, nel fecondo caso il costui figliolo diveniva libero fin dal tempo della prigionia del padre fuo. Vegg. Jufiniaaus , Inftirot. Lib. 1. Tit. 12.5 5.

Formalmente i prigionieri , Captivi, nella guerra divenivano schiavi di coloro, che tali gli facevano; (a) e quantunque la schiavirà, tale appunto quale era in vigore, e sussisteva pressogli Antichi, fia di presenre abolira, nulladimeno alcuna ombra, per così esprimerci, della medefima continua tuttora a fustifiere in rapporto ai prigionieri di guerra, i quali vengono riputari vera, e reale proprietà di coloro, che gli hanno fatti tali, e non hanno alcun dristo alla libettà, se non se per concessione dei lure Cattori ( & ).

I Romani trattavano i loro Schiavi o prigionieri di guerra con una grandiffima severità: i loro colti erano esposti ai Soldari, perchè vi faltaffero fopra a lor piacimente; e dopoi le loro persone erano vendute al pubblico incanto. Veggafi Pitife. Lexicon Antiq. Tom. 1. pagg. 356. & feq.

Venivano i prigionieri di guerra allai frequenremente arfi ed abbrugiati nelle

(2) Veggafi Juftinianus , Laftitut. Tit.

3. S. 3. (b) Cale. Lexicon Juris pag. 1479

pire funerali degli Antichi Guetrieri, non altramente, che vittime, e fagrifizi agl' Iddii infernali. Veggasi l' Atticolo Sepuetura.

Quelli di Sangue Regio, e Principefco venivano ad esser tosati, ed i loro capelli erano spediti a Roma per servire come d' ornato alle pulzelle, o fanciulle , e per ufi somiglianti. Questi prigionieri Reali venivano condotti, e strascipati in Trionfo carichi di catene per turta la Cirrà di Roma nel feguito, e treno dei Romani Imperadori, o Generali vincitori, o per lo meno fino alle falde del Monte Capitolino, avvegnachè non fosse loro permesso il por piede, e l'ascendere sul monte sagro, ma giunti, che erano al piè di questo monte, venivano quindi strascinari alla prigione. Quelli della prima qualità, vale a dire i Re. e Monarchi venivano onorati con catene d' oro non meno alle loro mani, che ai loro piedi, e con collari d'oro al loro collo. Se folle venuro facto a questi infelici Monarchi di fuggirfi, o che fi foffero colle proprie mani data la morte per ischifare l'ignominia d'esser condotti in Trionfo, con affai frequenza vedevansi in vece d' essi condette in Trionfo le loro immagini, o Simulacri essi rappresentanti.

PRIMA Naturalis, nella Fifica, fono gli atomi, o le prime particelle, delle quali fon primariamente composti i corpi naturali; chiamate anco minima naturalia. Vedi Minima, Particella, Atomo, ec.

Tria PRIMA, nella Chimica, vedi l' articolo TRIA.

PRIMÆ Viæ, nella medicina, i pri-Chamb. Tom. XV. mi paffaggi del chilo; che inchiudono l'esofago, lo stomaco, gl'intestini, ele loro appendici. Vedi Скідо. Vedi anco Viæ.

PRIMAGGIO, PRIMAGE, una gabella il diritto, ordinato con uno flatuno d' Enrico VIII da pagarfi al Capitano, ed ai marinari del vafcello, da' mercanti, gli effetti de'quali ficaricano o dificaricano.

Pagafi al Capitano per l'uso e logos ramento delle sue corde, e gomene, nel movere le mercanzie; ed a' marinari per il loro servigio.

Il primaggio è differente in divera luoghi; in alcuni 12 d. per tonnellata; in altri un foldo per libbra; in altri fei foldi per balla, ec. Vedi GABRLLA, ec.

PRIMARIO Pianita, un pianeta il quale fi rivolge attorno del Sole come di un centro. Vedi Pianeta.

Tali fono Saturno, Giove, Marte, la Terra, Venere, e Mercurio; così chiamati, in oppofizione ai pianeti fecondari, o fatelliti. Ved' SATURNO, VENE-RE, ec.

Alcuni Autori ristringono i pianeti primari a quelli che sono superiori, cioè Saturno, Giove, e Marte, ma senza sagione.

PRIMARIE Affecioni. Vedi l'articolo Affezione.

PRIMARJ punti collaterati. Vedi l'art. Collaterale.

PRIMARJ Oriuoli a Sole. Vedi l'artic. OROLOGIO a Sole.

PRIMARIO. Moto, Luogo. Qualità. Vedi gli articoli Moro, ec.

PRIMATE, Primes, un Arcivescovo, investito di una giurisdizione sopra diversi Arcivescovi o Vescovi. Vedi Ancivescovo. "Il P. Sirmondo diriva l'origine de primati con: Elfendo flate le Provincie grandi divife e fuddivife dagl' Imperadori, le prime divisioni funono chiamate primi, le aluce fecondi, le alere terczi, ec. ed il titolo di primare fu dato al Metropolitano, cioè al Vescovo della Cirtà ch' era la capitale della provincia, avanti che la divisione folie fatta. V. METROPOLI, e METROPOLITANO.

Questo Primate Metropolitano avea qualche giurisdizione sopra de' Vescovi delle Provincie inferiori; ed era anco chiamato Patriarca, Vedi Patriarca.

Il termine di Primate è Latino, e fignifica il primo o prefidente di una Società: la parola Greca che gli corrisponde è quella di Egagge, Eserca. Vedi fi-BARCA.

Quelli che softengeno unazigorofacvera Gerarchia Ecclessitiea, vogliono che un Primate sia quegli il quale ha diversi Metropolitani fotro di sè; siccome un Pariarca ha diversi Primati. Gio non -ostante egli è manifelto dalla Scoria, che da principio litorono i Primati conssisti coi Patriarchi; così Socrate, novarando dieci Patriarchi, non sa di essi di sistiazione veruna da Primati.

In Africa, dopo che su fatta la didinzione, i Primasi non surono punto al Patriarca soggetti: così il Vescovo di Cartagine, ch' era Primate, non esercitava ubbidienza verso il Vescovo d'Alosfandria, ch' era Patriarca.

Ned era necessario, ester Primote, a sind d'avere de' Metropolitani per sustraga nei : ogni Propintia d'Africa, eccetuate quelle che compunean la Diocesi d' Alessandia, avea il suo Primate; dandosi tal qualità all'età.

In Francia, la suddivisseme delle Pro-

vincie diè metivo all'erezione de' Primati: così l' Aquitania e, gr. effendo divifa in due Provincie, J'. Arcivefcovo di Bourges diventò Primate dell' Acquiranie, perchè Bourges-era la Capitale della prima.

Così pure-la: diviñone d'Inghiltera io due Provincie, Canterbui', e York, el 115 a diede occasione all'introduzion delle Primație fra noi.; Canterbui' ch' era diazit la Metropoli, indi în poi avendo dato il titolo di Primate di tutta l'Inghiltera al lou Prelano, accorché l' Arcivescovo di York, tutavia pretenda quello di Primate l'Anghiltera a l'Anghiltera l'Anghilte

PRIMATICCIO. Vedi il termine Erancele Hastive, ulato dagi' Inglesi nell'istesso senso.

PRIMAVERA, Ver, nella Cofmografia, dinota una delle flagioni dell' anno; che comincia, nelle parri Settentrionali del mondo, il giorno, in cui il Sole entra nel primo grado d'Aricte, cioè verfo li 10. di Marzo; e termina, quando il Sole lafcia il fegno di Gemini. Vedi Stacions.

Overo più rigorofamente parlando e più generalmente, la Frameuro comincia nel giorno, in cui la diflunza dell'altitudine meridiana del Sole dal Zenith, elfondo fui crefecree, è in uno fluro grado di mezzo tra la più grande e la più picciola. Il fine della Primeura coincide col principio della State. V. STAYR.

PRIMICERIO, PRIMICERIUS, nell' astichità, la prima o principal persona in un uszio, o in una dignità. V.Caro. Paixcirale, ec. In questo senso la parola occorre spession nel Codice, ed anchenelle nostre antiche leggi Inglesi: benche ivi pure s'adoperi occasionalmente per dinotare un abbile; come Primiterius totius Anglie,

I Romani ebbero una gran varietà di Primietrii, și nella Chiefa, come nella Corte dell' Imperadore; un Primietrius dell' Imperative, Primietrius Augustiis, Primietrius de Bardariotx, Primietrii delle Legioni, della Cotte, della Camera, del Palatro, ecc.

Il Primicerius Ecctesinstico, secondo l' offervazione di Du Cange, era l'istesso che il Cantor appresso noi. V. Cantor.

Nella Chiefa di Metz, il Primicerius è il primo dignitario della Diocesi, e presiede nell'assemblee del Clero, a pregiudizio del Vescovo.

In Vinegia, il Decano della Chiefa di San Marco è chiamato Primicerlo: egli è indipendente dal Patriarca di Venezia. e gode de' privilegi Epifcopali.

PRIMIER Saifer, nella Legge Inglefe, Prima Saifera, ji primo polifeflo;
una partedella pretogativa del Re, mediante la quale egli ha il primo polifeflo;
di tutte le terre e podeti, che dipendono da loi in capo, (e il polifeflor delle
quali, di loi valiallo, è morto in poliffio del feudo): e per confeguenta, unche delle rendite e profitti delle medifime: finche l' reede, s' egli è in età,
no faccia l'omaggio: e, fe non è ancor
in età, fino a tareto ch' egli vi arrivi.

Ma turi' circiti, rifultanti da primite
Saife, fono fixi annullati per lo Stat.
12 Car. Il. Vedi Sixist.

PRIMIPILARII, o PRIMOPILARII, e PRIMOPILARES, nell' antichità eran propriamente coloro che avean già avuto il carico di *Primipilus*, o di primo Cea-

Chamb. Tom. XV.

turione di una Legione, a cui era confidata la custodia della bandiera o del vessilo. Vedi Coorte.

Alcuni credono che Primopilarii sia stata una denominazione data a' soldată della prima Coorte di una Legione.

I Primipilarii ebbero de' vantaggi confiderabili : uno de' principali era questo , che la maggior parte de' foldati i quai morivano nella campagna, li la-feiavano loro eredi.

PRIMIPILUS, o PRIMOPILUS, o PRIMOPILUS, o PRIMOPILI Centurio, nell'antichità; il Centurione della prima Coorte di unul Legione; a cui era raccomandata l'Aquilla Romana. V. Centurione, e Coorte:

PRIMITIVO, nella Gramatica, una nudice, ovvero una parola in un linguaggio, la quale ned è da alcun altro linguaggio dirivata, nè d'altre parele del medefimo linguaggio composta. V. RADIES, PAROLA, ec.

Così, Dio è un primitivo; Divino, un dirivato; Vice Dio, un composto.

Primitivo, nell' Aritmetica. Vede

PEIMO, e NUMERO.

PRIMIZIE, PRIMITIE, I primi frutti raccolti della terra, de' quali fi facean de' doni, o delle offerte, agl' Iddii. V. FRUTTI.

Nel Levitico, le primitie di tutti il frutti viencomandato, di offerirle a Dio-Vedi DECIMA.

Nella nostra Legge le primitie sono è prostri di un anno d'egni benesizio spirituale, dopo ch'egli è stato evacuaro; giusta il computo ed assegno fattone ne' libri del Re, V. PRIMI frutri.

PRIMI Frutti, Annote, o Primiție, i profitti di un benefizio, per il primo auno, dopo la fua evacuazione. V. Par; mizie, ec.

Υj

PRI

"I primi fruti furono originalmente sifervari per vantaggio del Para, e avantil la \* precefa \* Riformazione , a lui fi pagavano; ma il parlamento , fotro il Re Artigo VIII. li trasferi alla corona, 25. Hen. VIII. cap. 20. V. ANNATE.

La Regina Anna, nel terto anno del fuo Regno, accurdò, ed affegnò iutta la tendita de primi fratti, per flabilire un fondo, in aumentazione del fofteniamento del Clero povero.

Per l'aito 25 d' Arrrigo VIII. colui ch' entra in qualche benefizio, avanti di aver pagato o pattuito per li primi frutti, fe è convinto, perde il doppio del valote di ess.

Da principio, fi davano quattro ebblighi o feritti per li quattro diverit pagamenti; ma per lo flatuto a. e. 3. della Regina Anna, un obbligo folo è ordiaato di dirfi; e le fomme dell' annata di tutti benefiz, fecondo i libri Regii, fono dichiarate inalterabili.

PRIMO, PRIMUS, il primo in or. dine, grado o dignità fra diverse cose della stella, o simile spezie.

Così, diciamo, primo minifiro, primo motore, ec. V. Ministro, ec.

PRIMO, O Minuto Paixo, nella Geo-

metria, dinora la fessantefima parte di un grado, Vedi GRADO.

Paimo alle volte st prende per la decima parte di un' unità. V. DECIMALE. Ne' pesi si prende per la 24 parte di

un grano. Vedi GRANO.

Numero Primo, nell' Aritmetica, un numero il quale può fol effere mifurato dall'unità; o di cui 1. è la fola parte aliquota: tali fono 5, 7, 11, 13, ec. Vedi Numero.

Primi numeri inter se, sono quelli che non hanno comune milura olire l' unità; così 12. e 19. sono primi numeri inter se. Figura Paina nulla Geometria, è quel-

lache non li può dividere in altre figure più semplici di esta. Vedi Figura.

Tale è il triangolo fra i piani; e la piramide ne folidi. — Imperocchè tutti i piani fono fatti del primo, e tutti i corpi o folidi lono composit della seconda.

Verticale PRIMO, è il circolo verticale che palla per li poli del meridiano.V-VERTICALE.

Verticali Patmi, nella Gnomonica, od Orologi a Solt verticali Paimi, fona. quelli ditegnati ful piano del primo circolo verticale, o fovra piani paralleli ad effo. V. Onotogio a Solt.

Quetii fooo quelli che d'altra guifa chianima diretti, cretti, fettern(100ali o meridionali Orlologi. — Ma poiché ogit piano ha quel polo elevato, o depretio fopra di effo, che li fla el'poflo; perciò queflo piano [ le è ditetto meidionale) ha il polo meridionale elevato, e confeguentemente lo tilio [ la cui altecca debb' elfere il complemento della latitudine del luogo) guarderà verfo all' ingià. Il perchè per trovare la diffunda dell'ora dal meridiano va queflo piano, dell'ora dal meridiano va queflo piano, PROPOSIZIONE.

la proporzione è, come il raggio è al seno dell'altezza dello stilo, o co-latitudine ; così è la tangente dell' ora , od angolo al polo, alla tangente della diftanza delle diverse ore dal meridiano. Con questo canone, le ore richieste per il piano , come anco le mezz' ore, i quarti, ec. essendo calcolate e ordinate sopta una tavola, fi descrive l' orologio alla maniera di un orizzontale. Gli Orologi diretti, eretti, fettentrionali, non fono che il rovescio de meridionali, perocchè stanno nello stesso azimuth : laonde non occor che voltare l'. Orologio meridionale di fotto in su, e lasciar fuori le ore superflue era 5 e 7,e 4 ed 8,e l'Orologio settentrionale s' è fatto. Notate folo, che lo stilo debbe guardare in su al

PRIMO della Luna, è il novilunio alla sua prima apparenza, quasi tre giorni dopo il suo cambiamento. Vedi Nuova-LUNA

polo del Nord. Hatris.

PRIMA, ne' riti e negli ufizi della Chiefa, è l' ora Canonica, che fuccede alle Laudi. Vedi ORE, LAUDI, ec.

PR:MA, nella scherma, è la prima e principale delle guardie, cioè quella nella quale è il corpo immediate dopo aver dirizzata la spada; perocchè ell' è la più idonea a minacciare ed atterir l' inimico; a cagion che la punta della spada rienfi alta all' occhio, più che in altra delle guardie nella scherma. Vedi GUARDIA.

PRIMO beneficio ecclefiaftico habendo. nella Legge, un mandato indiritto dal Re al Lord Cancelliere , ordinandogli, che dia il beneficio che primo, scaderà ec. al di fopra o al di fotto del tal valo. re, a questo od a quel Cherico. Vedi BENEFIZIO.

Chamb. Tom. XV.

PRIMO poffeffo. V. PRIMIER. Seifin. PRIMOGENITURA, il diritto del primo nato, o del più vecchio de' figliuoli.

Pare che il diritto di primogenitura fia

una prerogativa ingiulta, e contraria al gius naturale: imperocchè essendo la sola nascita quella che dà a figliuoli titole alla paterna successione, il caso della primogenieura non dovrebbe mettere fra effi alcuna ineguaglianza.

Però, il diritto di primogenitura, che chiama alla corona il primo nato, con preferenza agli altri, non fu introdotto in Francia se non assai tardi: egli era ignoto alla prima razza de' Re; e lo fe anche alla seconda.

I quattro figliuoli di Clodoveo spartirono il regno egualmente fra effi : e Luigi il Mansueto sece la stessa cosa; nort fu fe non al tempo d'Ugo Capeto che la prerogativa della successione venne appropriata al primenato.

Per la consuerudine antica di gavelkind, che ancor ritienfi in alcune parti della nostra Isola, la primogenitora non è di alcun conto; i beni paterni dividendofi egualmente fra tutti i figliuoli. V. GAVEL KIND.

PRIMOPILUS. V. PRIMIPILUS.

PRIMUM Eas. Vedi l'Articolo Ess, PRIMUM Mobile , nell' Aftronomia Tolemaica, è la nona, o la più alta sfera de Cieli, il cui centro è quello del mondo, ed in comparazione di cui la terra non è che un punto. Vedi Mobile.

Si vuol, che questo contenga tutte l'altre sfére dentro di sè, e dia moto ad effe, girandofi, e girandole tutte intorno, in 24 ore. Vedi MosiLE-

yo nomi leggiamo, Brordanus patritius, Binnanus Princeps; e quindi fottoferivono i Duchi i nomi loro.

Ed in una del Re Edgaro, nel Men. Angl. Tom. 3, p. 301. Ego Edgarus rar rogatus ab Epifeopo meo Deomodife, b' l'inicipe mo Altirdo, e.c. Ed in Mat. Parif. pag. 155. Ego Helden Princeps regis provintus a flenfum prabio, b' ego Turktillus dux contedo.

PRINCIPE della gioventà. — Tra gli antichi Romani, vi fia il colume che l' Imperadore nominaise in fua vita, colui il quale avea da fuccedergli nell' Imperio, fotto il circlo di Princepa juventutis, & Cafr. Vedi CESARE.

Nel ludus Trojanus, il giovane, ch' era scelto capitano, era pur chiamato Princeps juventutis. V.TROJANUS.

PRINCIPE è anco un titolo dato a' figli de' Principi, od a quelli della real famiglia. V. Figliuolo, Figliuola.

Nel qual fenfo eglino fono chiamati, praticolarmente in Francia, Principi del Jasque, come quelli che partecipano del fangue acui è appropriata la fortanità e non per alcun d'isto ereditario, macome un patrimonio follituito a tutta la fitrpe reale. Vedi Sancue.

In Inghiltetta, i figli deļ Re fono chimati figli, e, figli el Inghiltetta, if maggiorovien creato Principe di Gilta. Vedi Partwers di Galta. I caderti di li giuniori, fono creati Duchi, o Conti, con qual titolo piace al Re. Non hanno pripanaggi, come in Francis: ms fulo quello che il beneplacito del Re accorda loro. Vedi di Arraya agrio.

I figliuoli fono rutti, per la loro nafeita Configlieri di Stato: le figlie fono chiamate Principeste; violate la maggior delle quali, non matitata, è in oggi decome chiamafi,

A turti i figlinoli del Re appartiene
il titolo di Real altetta: tutti i fudditi
fi devoro inginocchiare, quando fon ammelli al bacio della lor mano; ed a tavolas, fuor della prefenza del Re, vengono ferviti col ginocchio piegato.

Il primo Principe del fangue in Francia è chiamato alfolutamente Monfiert le. Prince:— La qualità di Principe del fangue dà un rango e precedenza, ma non inchiude alcuna giurisdizione. Eglino fono Principe d'ordine, ono d'ufizio.

Wicquefort offerva, che non ha cinquant' anni dacché i Principi del fangue di Francia davan luogo a tutti gli Ambafciatori, anche a quelli delle Repubbliche; e su a richiessa del Re, che venne poi loro accordata la precedenza.

Nel momento in cui un Papa è eletto; tutti i fuoi parenti diventano Principi. Vedi Papa, Nepotismo, ec.

PRINCIPE di Galles, PRINCE of Wales, il primo o più vecchio figliacio d' la-ghilterra. Vedi Figliuozo.

Egli nafce Duca di Cottwal; ed immed are acquifla ragione o titolo a tutti i dritti, vantaggi, rendite ec. che li appartengono; come quegli che fi confidera, nella legge, già in piena età fin dal primo giorno della fina nafcita.

Egli è poi creato Principe di Gilles; la cui investitura ficompie ecelebra, coll' imposizione di una folionne e maeslosi berretta, ed una picciola corona (a comanc) ura verga d'oto, e una nello. Egli ha questo principato per patente, accordara a lui ed a' suoi eredi, Re d'Inghilterra.

Il titolo ed il principato furono in prima dati dal Re Eduardo il primo al fue 346 PRI

maggior figliuolo : fin a quel tempo il maggior figliuolo d' Inghilterra venia chiamato Lord Prince. Finche la Normandia restò in possesso del Re d'Inghilterra, il maggior figlipolo era sempre chiamato Duca di Normandia; dopo l'unione , il fuo titolo è Magna Britanniæ Princeps.

Egli è siputato cella Legge, la stessa persona che'l Re: macchinar la sua morte, o violar la sua moglie, è delitro di high-treason, proditionis majoris. - Le fue rendite come Duca di Cornwall , fi computano 14000. 1. per anno. Le rendite del principato furono stimate, 300 anni fa , 4680. 1. per anno.

Metallo del PRINCIPE. O PRINCE'S Metal. Vedi l'artic. METALLO.

## SUPPLEMENTO.

PRINCIPE. Principe del Senato. Aweavi un Membro del Senato Romano perpetuamente distinto dal rimanente di quella venerabile Assemblea, col Tito-Io di Principe del Senato. Questo titolo veniva allegnato di confeulo comune a quella persona, il cui nome era il primo chiamaro nella lettura del Ruolo del Senato medefimo, qualunque volta veniva questo Ruolo ad esfere rinnovato dai Cenfori. Questi era semore, e coflantemente uno, che avuto avelle le Dignirà Confolare, e Cenforia.

Dopo l'inftituzione dei Cenfori, ella divenne una costumanza quella di conferire fimigliante Titolo di Principe del Senato el Senatore più vecchio di Dignità Cenforia attualmente vivente. Con tutro queffo però non aveznvi dritti particolari annessi al medesimo Titolo, nè il menomilimo altro vantaggio, falvo

quello di un' accrescimento d'autorità. che proveniva da una nozione, od idea, la quale naturalmente veniva ad imprimere nella gente un merito grandeggiante, e superiore in quel rale, che ne era decoraro. Veggali Middleton, del Senato di Roma, pag. 147. 149. Veg.di parl l' art. SENATO.

PRINCIPE de Metalli. Il rame, tuttoche sia uno dei meralli meno preziosi, nulladimeno è stato sperimentato d' uso così grande nei comuni affari, e faccende della vira, che a stento grandissimo avravvene alcun' altro fra effi , che fia stato sottoposto a numero così grande di cimenti, e d' ciperienze pel suo miglioramento, oppure per renderlo, o più bello, ed appariscente, o più acconcio, ed adartato per alcune imprefe.

Una delle prime scoperte in quelli tenrativi, e cimenti fi fu il convertirlo in bronzo per mezzo d'una giunta della pietra calaminare ; extutto che quella in quel tempo non folle conosciura come una pierra, la quale contenesse in sè alcun metallo, nulladimeno venne fempre e coftantemente trovato, che il bronzo pelava un terzo di più del rame, che era stato messo in opera nel cimento, od operazione.

Il color gialto di questo merallo se nascere in cuore a moitissime persone la speranza di far si, che il rame s'avvicinaife vie maggiormente all' oro; e fenza con feere, che il peltro era la parce metallica separata dalla pietra calaminare, i cimentatori incontanente rinventero per un fortunato accidente, o per un riperuto cafo, le mescolanze, le quali davano al rame un color giallo più fino eziandio, e più puro del narorale : ma yenne rinvenuto altresi, e toccato con mano . come quello metallo melcolato veniva ad effere grandemente più fragile del bronzo farto col metodo comune, Questo però non rattiene il mondo dal continuarlo a valutare per quelle tali opere, e lavori, che dobbon effer terminari per via di getto, e che non richieggiono il martello : e noi che fummo i primi ad averlo nella sua perfezione, lo addimandammo principe de' metalli, appunto dal Principe Ruperto, che da certuni vien supposto esfere stato l'inventore del medefimo : ma la maffima perfezione, alla quale venne ridotto questo metallo, è devuta a due nomini Franzesi, vale a dire, a Monsieur La Croix, ed a Monsieur Le Blanc. I costoro metodi di fare la composizione, tuttoché entrambi belliffimi, nulladimeno fono affatto differenti. La composizione di Monfieur le Blanc era brillantiffima, e d' un colore affai vago, ed appariscente: ma quella di Monfieur La Croix era infinitamente superiore all' altra per rapporto alla duttilità, ed alla morbidezza, di modo che questo merallo compofto era perfestamente, ed agevolmente martellabile.

Rineane Monflear La Croix una fecció di ventice, o lacca pel los metallo, la qualeveniva ad aggiungete una tinta alquanto più carica al medefimo, fiecome egli era naturalmente foverchio pallido; ed aveva di più queflo vatraggio, che menter innaneval nel metallo, confervavalo egregiamente bene dalla roggiune, o dal rimânere pregiudicato. É queflo un punto materia lifitimo in rapporto al metallo, del que li rame è la bafe, conclusirache quello fiafi fra gli altri meralli tratti il più fottopofie ad effre pregiudicaro, e dan-

neggiato dall' aria, od eziandio dal contatto dei liquidi , preffochè d'ogni , e qualfivoglia spezie. Il merallo di Mons. Le Blanc è d' un coler più carico, ma a un tempo medelimo egli è di pari risaltante, e vivace, ed affai considerabilmente rilucente, e brillante; e quello, che è infinitamente più valutabile, eglà si è d'una ral tempra, che è acconcisfimo, e nato fatto per effere lavorato. Turra l'istoria di questi meralli è certifsimamente, che essi sono composti dipelito, e di rame in differenti proporzioni dell' una all'altra di queste due sostanze; ma ella non è già cosa agevole fenza l'ajuro, e fiancheggio d'affai nu. merofe esperienze, il determinare, quale effer debba la propria, adeguata, e vera proporzione per l'una, e per l'altra delle foffanze medefime.

Dal microscopio però vien mostrata, e fatta chiariffimamente rilevare una manifestissima differenza, la quale può benissimo quidarci a rintracciare una fissata proporzione : concioffiaché venga rilevaro, come il merallo di Monfieur La Croix è composto di st. i : irrezolari meramente, e semplicemente, dove per lo contratio diftinguesi, effer composto di due letti delle medelime costantishmamente regulari, che vanno ad incontrarfi nel ceatro del pezzo del metallo; quindi è . che questo viene ad essere , ed a tiuscire perpetuamente fragile, e che non ammette un perfetto pulimento. La fabbrica di fiffatti metalli per lungo tratto di tempo venne confervata arcana, e non altramente che un fegrero; ma farebbe sempre venuto a scuoprirsi collo fquagliarle in un croginolo ad un fuoco sommamente atrivo, ed energico, mentre ei manda perpetuamente fuori nella, squagliamento, o spinge all' insà evidentissimi fiori di peltro, ed il metallo, che rimansi nel crociuolo, null'altro apparifce, se non se rame alterato dalla pierra calaminare : che è quanto dire il Bronzo comune. V eggansi Memoires de l' Acad. Roy. des Scienc. de Pasis, an-BO 1732.

PRINCIPIO, Principium, un termimine frequencemente nfato per la cagione, la sorgente, l'origine di una cosa. Vedi CAUSA, ec.

Nel qual fenso diciamo, il principio del penfare, del volere, ec.

- Nella Fisica, dobbiamo sempre riricorre a un primo principio, ch' è Dio. Vedi Causa.

I Manichei ammettono due pcincipi, l' uno del bene, l'altro del male; e li pongono come due contrarie Deità, che costantemente si oppongono e combattono l'una cell' altra. Vedi Manienei. Vedi anco BENE. e MALE.

Secondo la dotatina di Pelagio, le rostee volontà fono i principi delle nostre buone azioni , e noi stessi i principi de' nostri bueni voleri. V. PELAGIANI.

Il PRINCIPIO fi definisce, appresso i Filosofi Scolastici, quello da cui una cosa è , o fi fa , o fi conosce : unde aliqued eff , fit, aut cognoscitur, che è una molt' ampia fignificazione, e s'accomoda a sutse le spezie di principi.

Così le premetle fono principi, in riguardo alla conclusione; e sì il fuoco, ed ogni altro agente, fono i principi delle cofe, ch' eglin' producono. Vedi Azio-ME, ed AGENTE.

- I Tomitti definiscono il principio simigliantemente , id a quo aliquid procedit. gliquo mede,

PRI I Filefon fogliono diftinguere i anima cipj , in quelli d' effere , principia effendi; e quelli di conoscere, principia cognofcendi, o principia rei , e cognitionis.

De' primi e' fanno due spezie; cioè principi d' originatione, che son quella dai quali qualche cofa procede realmente la (tessa col principio; come nella processione del Figliuolo e dello Spirito dal Padre nella Trinità. - E principi di dipendenza ; nel qual fenfo ogni caufa è un principio, rispetto alla cosa causata; od un foggetto, per rifguardo agli accidenti inerenti in effa.

I fecondi fon quelli , da' quali noi prendiamo, o deriviamo la nostra cognizione di qualch' altra cola; ovvero quelli che fan che la cofa è conosciusa. -Tali sono gli assomi , le definizioni . le ipotesi; tali pur sono gli esempi, l'esplanazioni, ec. Vedi Cognizione.

PRINCIPI Innati. V. l'art. INNATI. PRINCIPIO, nella Fisica, o PRINCIPIO di un corpo naturale, è quella cofa che contribuilce all'ailenza di un cerpo, o quello di che un corpo narurale è primariamente costituito. Vedi Conro.

Atistotele definisce i principi, quelle cose, che non sono scambievolmente fatte o costituite di sè , ne di altre cose, ma tutte le cose di essi: Quæ non fiunt ex fe invicem , nec ex aliis , fed ex iis emnia.

Per dare un'idea de' principj naturali, confiderate un corpo in diverfi ftati; un carbone e. gr. che poc'anzi era un pezzo di legno : egli è evidente che v è non so che nel carbone, che prima etifteva nel legno : questo, checche egli sia, è un principio, ed è quello che chiamiamo materia. Vedi MATERIA.

In oure vi debb' effere qual che cofa

unita con questa materia, pet farla legno piuttofte che fuoco : quest' è un attro principio , cioè quello che fi denomina Forma. Vedi FORMA.

La materia, e la forma adunque fono principj universali de' corpi natutali. 1 Peripatetici aggiungono un terzo prineipio, cioè la privatione ; imperocchè quantunque, dicon essi, una cosa non fia fatta dal nulla , pur ella debbe effer fatta, dal suo non effer prima quella tal cofa. Ciò chiamasi da Aristotele privagione, e si ammette da lui questa per un terzo principio. Ma i moderni lo rigetsano : imperocchè se la privazione è un principio . lo è almeno in un senso diversifimo dalla materia e dalla forma. Vedi PRIVAZIONE.

Alcuni recenti Filosofi non ammettono altri principi che l'acido, e l'alkali. Vedi Acido, ed Alkali.

Aristotele distingue due sorce di principi naturali, in quanto concorrono nella generazione, o nella composizione de corpi,

PRINCIPJ di Generatione, o del corpo in ficri, sono quelli, senza de'quali una generazione naturale non può ned effere, nė concepirfi. - Tali fono i tre principi Sepramenrovati , meteria , forma , e privarions.

PRINCIPI di composizione, o di un corpo in fado effe, già fatto, fono quelli .de' quai realmente costano i corpi naturali. - Tali, secondo lui, sono la materia e la forma; a cui alcuni ne aggiungono un retzo , cioè l'unione , per connettere gli akri due. - Ma questo è sol necessario, in supposizione delle Forme Softanziali. V. Softantiale Fog. MA.

I principi comunemente vengon con-

PRI 349 fusi cogli elementi; pur vi ha una real differenza fra' due : elementi fono propriamente i primi e più semplici efferi. dirivanti dalla prima determinazione o adunazione de' principi. Eglino sono le più semplici cose, nelle quali la materia e la forma combinansi. Elementi, e principj adunque differiscono in questo, che un principio come la materia, è fol una incominciata, ma non completa natura; all' opposto, l' elemento è una natura perfetta e completa. Vedi ELEMENTO.

A questo capo si può anco rapportare quelli che chiamanfi principi meccanici de' corpi , che servono a spiegare il meccanismo, o l'artifiziale struttura delle cofe , e tutte le varierà e diffetenze de' corpi, dal moto, dalla figura, e da altre affezioni comuni. Vedi MECCANICO.

Questi principi sono differentemente softenuti da tre o quattro differenti Sette di Filosofi; dagli antichi Epicurei . o Corpulculari, a' quali fi può aggiugnere i moderni Gallendisti ; da' Cartesiani, e da' Newtoniani. Vedi Ericurei, Con-PUSCULARI. ec.

PRINCIPI, nella Chimica, fono le prime, e le più semplici parti, onde son composti i corpi naturali, e nelle quali fon rifolubili di nuovo, per mezzo del : fuoco. Vedi PARTE.

Questi sono più propriamente, e più comunemente, chiamati elementi. Vodi ELEMENTO.

I Chimici fan cinque principiatre de quali chiamansi principi attivi ; che fi suppone che operino da sò, e non abbilognino d' effere messi in moto da altrie tali fono il fale, il zolfo, o l'olio; edil . mercurio, o lo spirito. Vedi Arrivo.

Il sale repute da Chimici il fonda. mente di tutti i fapori ; Vedi Saca. Il 350

zelfo, di tutti gli odori. Vedi Zozpo: e lo spisito, od il mercutio, de' coloti. Vedi Spirito.

I due principi paffivi, che non hanno forta inerence in sè ed operan folo per effere uniti con alcuni degli altri, fono la flemma, ed il caput mortuum, che da Chimici fon pur detti principi elementeri. Vedi PASSIVO. E FLEMMA.

Paincipp, appreifo i Filofoh Hermetici: fecondo coftoro, i dee principi univerfait della natura fenfibile, fono il fortile, ed il folido, che fendo uniti in maggioreo minor grado, generano turta quella bella varietà d'elferi, che cofituuice il Universo.

I tre principi naturali fono il fale, il solfo, ed il mercurio. Quelli principi generano i quatro elementi : e fono, quafi, elementi fecondari, in quanto che fon contenuti in tutti i corpi mitti. Il solfo è il primo, e tiensi i laogo del mafebto; il mercurio, il fecondo, e fla in luogo della femmina; il fale, il terro, o copula gli altri afsieme. D'al. Humat.

PRINCIPIO, s' applica ancora ai fondamenti dell'arti e delle scienze. Vedi ARTE, e SCIENZA.

In questo senso diciamo, i principi non si han da provare; eglino sono nozioni comuni. Vedi Nozione, e Assiona.

Non v'è da disputare con un uomo, il quale nega i principj: il peggior raziocinio è quello che inchiude una principrincipii, cioè che suppone un principio il quale era da provarsi.

PRINCEIO, s'applica ancora per estenfione alle prime regole o massime di un' arte. Vedi RUDIMENTO.

In questo senso diciamo, il tale è ignorante de' principi della Geometria; intendendo, ch' egli non ha imparati gli elementi d'Euclide.—I principi della maggior parte dell' arti e delle scienze si trovano in questo Dizionatio, sotto i loro rispettivi capi.

## SUPPLEMENTO.

PRINCIPIO. Alcuni fra gli antichi Filofofanti facevano della diffinzione reale fra i principi, so, ya, «de elementi «syata, principi, elementi e fecondo i printi non erano compofiti, nel prudosti; ma gli elementi per lo contrario erano enti compleffi, o compofiti. Veggadi Plutaretà. apod. Eller. Nelle Memorie della Reale Accademia di Berlioo, ann. 1746.

Sarebbe un' imprendere una briga senza venirne mai a capo l' imprendere a noverare tutte le opinioni dei Filosofanci rifguardanci gli elementi dei corpi. Da un' Autore moderno ci è stata fomministrata una spezie di sommario di moltiffime di queste opinioni; ed egli ultimamente aggiugne del suo, che il suoco, e l'acqua fono le fole cofe, le quali propriamente meritanfi il nome d' elementi, o principi dei corpi naturali, effendo il fuoco il principio, od elemento attivo, od agente, e l'acqua il principio, od elemento pallivo, o paziente. Secondo il coftui opinare, l'acqua è convertibile in arial ed in terra per mezzo del fuoco. Quindi i quattro appellati volgarmente, e comunemente elementi, possono effere ridottia soli due. Questo Scienziato fi studia, e fi arrabatta di stabilire e di fiffare la fua dottrina fopra le esperienze del Boyle, di Hales, e del Muschembroeck. Veggafi Etter , nelle Mem. dell'Accad. di Berlino ann. 1747.

PRINCIPIO originale , Principium oria

sinale. É questa una denominazione data dal Tachenio, e da alcuni altri Autori eziandio, al fale, fenza farfi a confiderarlo, come acido, come alcali, o come d' alcun' altra spezie particelare di qualfivoglia altra modificazione d'efiftenza. Il sale delle legne, o de' vegetabili, non essendo alcali, se non se dopo l'abbrugiamento, e così del rimanente; ma il sale, che è la base di questi, essendo evidentissimamente nei corpi, ed in rapporto al legno, fembrando veramente, che venga a costituire il suo carattere. come tale; avvegnachè lo svaporamento del medelimo cagioni, che il legno perda tutta la sua forza, e si perda; concioffiache noi troviamo, e tocchiamo con mano, come nel legno marcito, ed infracidato non trovali menomissimo atomo d'alcali; ed i prodi Veneziani, i quali affondano il loro legname per la fabbrica delle navi entro l'acqua, mentre per anche esso legname è verde, vengono per fiffatto giudiziolistimo mezzo ad impedire lo svaporamento di quei sala, e fanno sì, che sopra simiglianti principj il Tachenio fassi a supporre, che il fale fia il vero, e genuino principio originale dei corpi. Ma parecchi altri Autori vogliono, che nna tale denoeminazione convenga alla fola acqua in presso che tutti i corpi naturali sia la parte la più abbondevole, la più attiva, e quella, che abbia fopr'essi la massima, e sovrana influenza. Ciò non ostante pero noi tileviamo, come quello stesso conviene, ed addicesi molto meglio con alcuni corpi, che con altri. La Scopa Britannica, ed il Sambuco allignano più volentieri, e' si pascono in un sorsile umido uliginolo; l'olmo, il pino, l'abeto, ed il cedre amane un liquore più

gagliardo. Nulladimeno quelli, e parecchi altri di vantaggio, i più manifestamente differenti , che effer possano l' uno dall' altro, veggionfi con grandiffima frequenza rittarre l' intiero loro foftentamento, e groffezza, fiali quella. od annua, o perenne, dal medefimo pezzo di terreno impregnato quanto mai effer possa giudicato della spezie medesima di sughi, e dall'ambiente dell' aria, e dalle guazze, e rugiade, quando, ficcome nei possiamo benissimo tilevare, e distinguere per mezzo della nostra più accurata diligenza, i liquori, ed i fali approfimantili firettifsimamente alle varie loro respettive radici ; e se ci faremo a toglier via, ed a cangiate tutto quel terteno, che trovasi intorno alle radici d' alberi, le cui cortecce, fucchio, e frutto, posseggono sali sommamente differenti infra sè, e che sono di tutt' altre spezie, e differentistime ; nulladimeno noi toccheremo con mano come ciaschedun di questi alberi rinscirà asfai meglio, e verrà su più prospero, e rigoglioso, per mezzo del cambiamento divifato del terreno, anzi che presto venga a timanere danneggiato, e progiudicato.

Quindi noi possimo a buona equità farci a sosperare, che le vere, e genne e sieste con e sieste con e sieste compositione del promo germogliamento del sem dispendaco, e comiciono, e siccome esse formansi grado per grado, e successivamente dai principi invisbili del loto se mi, e sono quantunque picciosi, ed impercettibili, i lambicchi naturali, estroquali l'acqua comune, e s'aria vengono ad esse cangiare nei differenti fugli, gomme, tesine, e somiglianti, non altamente che l'organizzazione satinale

nel corpo della vacca cangia i fughi di ciascheduna spezie d'erbe, e di vegetabili esculenti, in uno, ed in un medesimo latte.

Le piante marine, che allignano, e vengen su sopra i Testacei, o nicchi, o che attaccanfi eziandio a pietre di quelli affai più dure, non prendendo nutrimento da quella data fostanza, sopra la quale crescono, e vengon su, ma essendo, per così esprimerci, tutte radice, e prendendo tutto ciò, di che abbilognano dall' acqua ambiente, o che le circonda; nulladimeno quell' acqua fomministra alle spezie differenti d'esse marine piante, tuttochè essa stessa sia la medefima a tutte, e per tutte, ad alcune d'effe la varia teffitura delle piante erbacee, ad altre una testitura fista, e cornea : e ad alcune dà una teffitura affo-Intamente pietrofa; come a cagion d' esempio, ai coralli, molti dei quali sono stati riputati dall' universale degli Scrittori affolute pietre,

Alberi di varie spezie differenti sono trovati nell' America crescere e venir su dalla medefima asciuttissima, e durissima rupe, come anche le varie spezie di piante succulente, o sugose. Le piante velenose, e quelle a queste contrarie. o sieno i loro rimedi, come a cagion d' esempio, l' euforbio, e l' antieuforbio: le grandemente agre, e pungenti, e le fommamente molli, ed emollienti, veggionfi venir fuori dei medefimi nudi terreni dell' Arabia, nei quali niuno farebbesi promesso, che potesse allignarvi, cre. scere , e venir su nemmen per ombra alcuna spezie di pianta. Quindi egli è agevole l'apprendere, come i seminel loro tempo, e dopo essi le radici, i pedali , e le foglie degli alberi effer poffa-

no i propri, ed adeguati vagli, filtri, 6 feolatoj, per feparare, ed infeme per preparare i vari fucchi, e fughi, come anche per fermentare i liquori nei loro parechi refpettivi fali particolari. Vegganfi gli Articoli Vagaraziona.

PRINCIPIO nella Chimica.

Egli è impossibile lo scuoprire, ed il eintracciare le virtà di qualfivoglia corpo od il trovare, e rinvenire, quanti fieno i corpi mescolati di spezie differenti, che abbiano relazione al corpo umano, o pel preservamento delle intiere sue funzioni, oppure per ricovrarle, allorche fieno state, o perdute, od alterate, e progiudicate ; o finalmente pel totale diffruggimento delle medefime , fino a tanto che noi non arriveremo a conoscere i principj, dei quali questi corpi fieno composti , e simigliantemente la mescolanza, e la proporzione di tali principi nei corpi, ai quali i lore effecti sono principalmente dovuti. Avendo noi pertanto rilevato, e scoperto per mezzo di varie strade le parti, nelle quali una verace, ed adegnata analifi chimica rifolve i corpi, ci è giuoco forza il farci ad esaminare quelle tali parti femplici, nelle quali fono rifolvibili tutte le mescolanze, o parti mifte, e di quali fembri, che effe fieno composte, e che queste tali parri semplici noi ci facciamo a confiderarle, come loro principi veri, e genuini.

Avendo gli Antichi Chimici olservato, come in analizzando tutti i corpi, quali eĥi li foßero, ne venivano ad ottenere uno spirito, o mercurio, Zolfo, fale, acqua, e terra, si seceso quindi a conchiudere, i principi di tutti i corpi esser cinque di numero. Se il vino, a cap

gion d' esempio, venga distillato entro un dicevole, ed adeguato lambiceo, verrà alla prima a follevarsi un' acqua ardente, od abbrugiante, o sia spirito; e dopo di questo ascenderà in esso lambicco un' acqua infipida, cui essi addimandarono flemma, rimanendo nello stillatojo soltanto una filsa massa viscosa: Questa collocata entro un'altro vaso, oppure in una storta, ed esposta ad un calore più intenfo, e più violento, alla bella prima ne scaturirà fuori una picciola porzioncella di flemma, quindi forgerà un' aqua acida, che secondo i medefimi seguita ad effere spirito, o mercurio, e dopo di quelta gocciolerà fuori una fostanza grassa oleosa, appellata zolfo: ciò, che seguita a rimanersi nella storea, viensi poscia ad abbrugiare, ed a ridurre in ceneri in un fuoco aperto: queste ceneri vengon poste in un vafo diterra cotta con una ptoporzionata quantità d'acqua bollente, cui esse ceneri impregnano con i loro fali: quest' acqua venendo filtrata per carra a cartoccio, e dopoi essendo svaporara, lascia il fale nel fondo del vafo ; e l' altra parte delle ceneri, che non è stata dall'acqua afforbita, o che non ha prodotto alcun' effetto fopr' effa, viene denominata la terra della fostanza, oppure il suo Caput mortuum.

Di cinque dei divifati Principi, od Elementi, due sono stati dai Chimici riconosciuti passivi, o pazienti, vale a dire l'acqua, e la terra, e tre attivi, od agenti, vale a dire, lo spirito, lo zolfo, ed il sale; e sonosi satti ad immaginare, che in questi tre ultimi consistesse, e stanziasse tutta la virtù del corpo mescolato. In questa analisi noi possiamo osservare, avervi un doppio spirito, vale a

Chamb. Tom, XV.

dire, uno oleofo, ed infiammabile, it quale vien su nel lambicco alla bella prima per mezzo d'un calor foave, e mezzanamente attivo, e che addimandali spirito di vino, e l'altro acido, penetrante, somigliantissimo a quello dell' aceto. Oltre di questi chiamano i Chimici Spiriti eziandio altri liquori penetranti, volatili od urinofi, proccurati, ed ottenuti dalle parti degli animali: tali fono appunto, a cagion d' efempio, lo spirito d' urina, di corno di cervo, ed altrettali fimiglianti fostanze. Ma dai moderni Chimici questi spiriti sono stati bandisi dal numero dei loro Principi. od Elementi, come quelli, i quali in fostanza null' altro, sono salvo che od uno zolfo, od un fale difciolto nell'acqua. Così lo spitito di nitro, e gli altri succi di quella spezie, altro non sono. che foli fali acidi nell'acqua : lo spirito di corno di cervo, o d'orina, puri, a meri sali alcalici, e lo spirito di vino. o quello di trementina, un olio erereo affortigliato.

Alcuni fra i moderni fannofi fimigliantemente a negare, che lo zolfo, od il sale meritino i nomi di Principi, od Elementi, come quelli che non fono le semplicissime sostanze producibiti dalla Chimica. Concioffiache lo zolfo. allorché viene colla dovuta cura rifcal-. daro, può benissimo risolversi in sale. in acqua, ed in terra, ficcome rimane evidentistimo nel distillare gli oli feridi distillati più, e più fiate colla calcina viva, i quali per mezzo d' nn fiffartotrattamento vengono a fomministrare in abbondevolissime quantitadi un sale volatile, disciolto nella flemma, insieme con un caput mortuum, o sia terra. Gli olj eterei simigliantemente, altro in foRanza non fono , che femplici oli grafsi e fisi, fomigliantifsimi a quello delle elive, affortigliati dai fali, e disciolti in acqua, ficcome può effer provato, e dimoftrato da queste due Esperienze.Se I' olio d'ulive , od alcun altro di questa spezie, fia mescolato con un liquore fermentante, quale farebbe , a cagion d' efempio una foluzione di miele nell'acqua, il tutto effer può convertito, e cangiato in uno spirito infiammabile. E se un quartuccio di spitito di vino, diluto, ed innacquato con fei quartucci d' acqua comune, venga esposto in un luogo fresco all' aria aperta, i sali volatili se ne voleranno via, e lasceranno delle gocciole d' olio nuotante nella superficie, le quali gocciole fono in ogni, e ciafchedun zispetto le medesimissime, che l'olio d'ulive, o di mandorle, ec.

Il fale poi ha più dritto, di quello abbialo lo zolfo, di effer tenuto, ed appellato un principio od elemento; avvegnaché per mezze d' un' acconcio, e proprio manipolamento possa essere alla perfine ridotto a terra, e ad acqua. Così il nitro per via della distillazione può effere preffochè intieramente ridotto ad ano spirito acido : ma se questo nitro venga abbrugiato infierne, e di conferva col tartaro, o colla polvere di carbone, diverrà un fale alcalico, appellato nitro fiffato. Quefto in evento, che venga lasciato precipitare per deliquium e se dopoi venga filtrato per mezzo d' una carta a cartoccio, lascie: à dietro di sè una quantità abbondevolifima di tersa: e se il liquore medesimo venga distil. lato fino all'arfura, afcenderà, e verià fu an'acqua infipidiffima, ed il fale rimanentesi nel fondo della storta, toccheraffi con mano, aver perduto una gran

parte di fua quantità i ed la eveno, che l'operazione in bene (pefic) ripetura, null'altro alla perfine verrà a rimanere, fe non fe terra. Di più, il verrificamento dei falli aclici fiembra, che non fia altro in foflanza, che una coaverfione, o cambiameno dei fali medefimi in terra, avvegnacchè il vetro non poffegga quantitadi da quelle della terra differenti.

Ciò che noi abbiamo a forza d' esperirienze provato nello scioglimento, o risoluzione dei corpi , può essere anche di vantaggio confermato da altre rifguar. danti, ed aventi relazione alla formazione, ed alla composizione dei corpi medefimi ; e maffimamente dalla famofa esperienza del falcio satta da Van Elmonzio. Prele costui circa dugento libbre di terra feccata in un forno e collocella in un vafo coperto con un coperchio di ferro tutto foracchiato, o pieno di fori. In questa terra polevi questo Chimico un ramo di falcio, che pefava intorno a cinque libbre : questo ramo di falcio incontanente gittò le sue radici, e crebbe, ed aumentoth a fegno, che nel tratto di tempo, d' otto anni atrivò a pefare cento fessanta libbre. La terra poi, in cui era stato il salcio in tutto questo lungo tempo non arrivò a perdere più di pochissime once del primiero sao pefo; di modo che è giuoco forza, che tutto lo sterminato accrescimento dell' albero fosse dovero all'acqua piovana, con una infiniramente picciola por zione di terra ; ed è fimigliantemente giucco forza il dire, che i fali, e gli zolfi in esso contenuti, sossero composti di due foli principi, od elementi. Le esperienze di spezie somigliante fatte dal sempre illustre nostro Monsieur Boyle, fopra picciolissimi ramuscelli di menta, di

maggiorana, di balfamina, di puleggio, e somiglianti posti in picciole ampollerte ripiene soltanto di purissima aequa, sono eziandio da viemaggiormente confiderare. Quelli crebbero, e s' aumentarono in cortifimo tratto di tempo dal doppio del loro primiero pelo; ed ellendo dopoi distillati, vennero a somminiftrare i medelimi medelimitimi principi, che avrebbono somministrato, se avessero vegetato, e sossero venuti sù nel terreno il più appropriato del Mondo. Da tutto questo non può senonsè essere conceduto, che il sale e l'olio debbono la loro origine all'acqua, ed alla terra.

E vaglia il vero, l'acqua, e la terra, in un fenfo ftrettiffimo, e rigoroftilimo meritano, e son degni del nome di Principi, od Elementi: ma nella formazione dei corpi mescolati, forz'è, che di necellità concorra con elli due un terzo principio: concioliacchè, ficcome essi sono per se medefimi intieramente privi d'azione od affatto inattivi, così è giuoco forza, che alcuna cofa venga fupposta, la quale dia loro il loro moto, e la loro accività: senza di questa l'acqua cangerebbesi immediaramente in ghiaccio; e siccome pochi sono quei corpi in natura, fuori de'quali non polía cavarfi il fuoco; così egli è più che evidente, che forz' è, che abbiavi in tutt'effi alcun principio attivo, mobile, al quale dovuto sia non meno il moto, che le altre parti. Adunque, tuttochè un fiffatto principio non venga a cadere fotto i nostri fensi, come cadogo gli akri due principi, acqua, e terra, nulladimeno effer nnn vi può ragione per rivocare in dubbio la fua efistenza, avvegnacché faccia onninamente dimeftieri, che concerra

Chamb. Tom. XV.

nella composizione di tutti i corpi, i quali corpi le lotiero composti di sola terra, e di sola acqua, si rimarrebbono perpetuamente fenza virtà, e fenza energia. Quetta virtù, e questa energia sorz' è. che la ricevano da un' altro principio; e secondo le differenti combinazioni di tutti e tre, i corpi vengono ad essere formati con differenti proprietadi, e facultà. Noi conosciamo pertanto, ed accordiamo nei corpi tre semplici sostanze, le quali veracemente, e propriamente sono Elementi, o Principi, una cioè attiva, od agente che può dirfi a buona equità, fuoco, e due passive, o pazienti, e sono l'acqua, e la terra. Dalla sempliciffina unione, o connessione di queste tre sostanze, o principj, sorge, e ne rifalia il fale, il quale per confeguento dee effere confiderato, e stimato come il più semplice di tutti i corpi mescola. ti, Il più semplice dopo di questo . 6 è lo zolfo, o l'olio, fatto, e composto da un' unione di questi tre principi. e del fale. Veggasi Geofficy, Tract. pag. s.

La terra elementare è la medesima, che la terra dannata, oppure caput mortuum dei Chimici; eilendo quella una fostanza semplice, stritolabilistima, porosa, scevra e spogliata d'odore, e di sapore, composta di particelle non aventi figura regolare e totalmente inabile. e disadat:a al moto. La porosità della terra fembra che nasca appunto dalla figura trregolare delle sue particelle;e siccome queste modesime particelle ognie qualunque fiata vengono a toccarfi l'una l'altra, folianto st toccano per i loro angoli , così forz'è che tutra la maffa di necessità sia stritolabile, e la privazione, o mancanza dell'odore, e del sapore può

PRI effer dovuta alla inabilità delle particelle medefime della terra al moto.

In qualfivoglia analifi dei corpi, l'ultima cofa è sempre mai questo principio, od elemento terra; nella loro compofizione poi sembra, che questo serva non altramente che per una base, o sondamento alle altre parti della mescolanza o del corpo misto, e ad esso principio è in grandissima parte dovuta l'asciutezza non meno, che la folidità, e la durezza dei corpi, e tutt' esse queste cose ad effo principio effer debbono affoluramente attribuite. Veggali Geoffroy, Tract. pag. 11.

L'acqua elementare è una fostanza liquida femplice, fenza odore, infipidissima, pellocida: la sua fluidità è intieramente, ed unicamente dovuta all'azione del fuoco, ed allurchè questa azione medefima è grandiffima, le sue parti trovansi attualmente divise, ed il tutto viene a cangiarfi, e rifolverfi io vapori; ma allorche per lo contrario questa azione è picciolisima, queste parti unisconfi validiffimamente, e fi trasformano in ghiaccio. Alcuni fra i Chimici addimandano questo elemento fremma, e puossi concepire, che sia composto di picciolissime particelle lisce, e d'una bislunga figura ovale, e perfettissimamente tigide, ed inflessibili. A motivo della somma minutezza delle sue particelle penetra questo elemento con estrema agevolezza ipori dei corpi presso che turti. Una figura ellittica, od ovale sembra più appropriata, e più coerente alla fluidità delle acque, come anche di pari al moto loro, d'una figura sferica : e simigliantemente rispetto alla solidità, che noi offerviamo nel ghiaccio, i punti di contatto nei corpi sferici fono foverchio

difacconci per formere una sì gagliatda, e valida coefione. Se le due particelle fosfero angolari, e flessibili, verrebbero a riuscire soverchio deboli per penetrare e per isciogliere i sali ; e verrebbere ad esfere simigliantemente soverchio resistire, e contrastate: ma siccome la loro superficie è liscia, così elle possono agevolmente penetrare la softanza dei sali. e quindi separare colla medefima agevolezza e disgiugnere le loto parti, che è quanto dire, sciogliergli colla loro rigidezza e per mezzo della loro figura ovale.

Lamancanza poi del fapore non meno, che dell'odore nell'acqua, fembra, che dipenda unicamente dalla lifcezza, dalla ottufità, e dalla picciolezza delle fue stesse particelle, le quali perciò non postono vellicare le papille pervee della lingua, e delle narici.

La fluidità dell'acqua nasce dalla picciolezza, dalla liscezza, e dalla figura delle sue particelle, e dalla loro agevolezza al moto prodotto dal fuoco e contenuto nei loro interstizj. Senza l'azione del fuoco separante queste particelle , e confervante le medetime in un continuo moto, la loro fluidirà verrebbe incontanente, e ful fatto ad effer perduta,tuttochè la loro naturale figura possa quanto a voglia disporte alla medefima fluidirà, e per conseguente verrebbero a divenire una folida maffa. Per l'altra parte se l'azione del suoco sopra esse particelle fia grandiffima, queste vengono piurrofto a separarsi . e disgiugnersi l' una dall' altra, e volansene via e dileguansi in vapore, ed in fumo.

Ultimamente l'acqua è trasparente, perchè le sue porofità trovanti per liffatto modo disposte, che possono intieramente, e persettamente trasmettere i raggi della luce. Veggasi Geoffroy, Tra-

ctat. psg. 10.

Noi riconoschiamo, e tenghiamo il fuoco elementare pel principio primo dei corpi, come quello, dal quale gli altri principj od elementi tutti ricevono la loro attività : egli è questo un corpo semplicistimo , e fortilistimo, trovanteli in un continuo vivacissimo moro, riempiente, e con fomma agevolezza penetrante le porofità di tutti eli altri corpi. La fua immenta fotti eliezza è evidentifsima da questo, ch'ei giugne a penetrar la fostanza d'ogni, e qualunque corpo, fiafi quale effer fi voglia; e di pari il suo vivacissimo moto da quella rapidità, che è capace di comunicare ai corpi medefimi. La sua forza è in proporzione alla quantità di effo trovantefi in un luogo qualunque fiafi, unita, e raccolta. Nel Sole, il quale effer può abuona equirà confiderato, coene una valtifsima congerie di questa steffa fostanza, il suo moto è violentiffimo. Nei fuochi ordinari delle cucine la quantità, ed il moto della fostanza medetima non fono così grandi, ma fono però maggiori di quello lo fieno nei liquori spiritos, e volatili, nei quali è cofa malagevole, e dura il rilevarvela, falvo, allorche questi vengano posti sul fuoco. Non folamente ogni, e qualunque moro, ma eziandio il calere è dovuto al funco il quale ficcome efifte nei corpi, cos: di pari egli è nulla altro, che l' eccessivo moto delle loro parti. Egli è a fegno fottile, ed infieme attivo, che non può in verun conto effer raccolto puro nelle Analisi Chimiche: in qualunque luogo elso trovisi, trovasi fempre, e costantemente unito coll' acque. Chamb. Tom. XV.

e colla terra nei fali, e negli rolfi; e trorafi talvolta concentrato nei corpi ini quantità, e congerie così grandi, che erriva al aumentare in guif: confiderablie il toro prò; ficcome tocafi evidentifiimamente con mano nell'antimonio calcinato, nel quale vienvi fatta nell' operazione un' aggiunta prefso che d' una quinta parte. Veggafi Geoffroy, Tractar, pag. 9.

Quello , che dai Chimici vien chiamato olio, o zolfo, non è una fostanza femplice, mabensi un corpo compufto di terra, di fuoco, d'acqua, e di fale; ma siccome nelle Chimiche analisi viene comunemente ad elsere disgiunto e feparato intiero , così egli è stato comunemente tenuto, e riputato un principio: od elemento chimico dei corpi ; ed è, a vero dire, tutto che un composto reale. di siffarta indole , che non senza malagevolezza grandiilima viene ad effere ridotto a i suoi principj. Puosi con tutta acconcezza definire ellere un corpo fluido, viscolo infiammabile, trasparente, scevro di sapore non meno, che di odore (quantunque col variamente mescolarlo coi fali vengano in ello ad ellere prodotte queste differenti qualitadi)composto di suoco, di acqua, di terra, e di fale; e puossi a buona equità concepire, che sia composto di parecchi fiocchetti. ciafcheduno dei quali fia fimigliantemeate fatto, e composto d'estremamente piccioli filamenti fletfibili , formati dei quattro elementi o principi fuprammentoveti, per via di fermentazioni non fulamente nelle viscere della terra, ma eziandio nei corpi di vegerabili, e degli animali. Cosi una pianta aromatica vegnente su nell' acqua, per mezzo della diftillazione viene a sumministrare un elio nou farebbest giammai potuto ottemere in veruna maniera dall'acqua, entro la quale questa pianta trovavasi ; e gli olj tutti poston estere a forza d' arte disciolti in acqua, in terra, ed in sale : dalle varie concrezioni di questi medelimi filamenti nascono i fiocchetti già mentovati, i quali fono di differenti groffezze, e nelle porofità dei quali trovasi stanziato l' elemento del suoco, che simigliansemente precipita in picciole correnti per i loro interstizi. Da questi dipendono appunto la leggerezza specifica, infiammabilità, e la fluidità dell' olio; ma ficcome non oftante il moto intellino prodotto, e cagionato dall' elemento del fuoco, i fiocchetti continuano in qualche forma a rimanerli attaccati insieme: così forz' è, che questo fluido sia di necefsità più viscoso di quallivoglia altro.

Da ciò, che è stato detto in risguardo all' indole . e natura dei fali alcalici, ed alla figura, e struttura di questi fiocchetti oleofi . ella è cofa fommamente agevole a concepire, onde tutti gli alcatici disciolgano turti gli zolh : imperciocchè ficcome le particelle alcaliche sono sfesiche, e fpinofe, così elle non poffono penetrare gl'inte flizi di questi fiocchesti . fenza condur via alcuno dei medefimi dagli altri, o dal rimanente, e così grado per grado giungere a discioglier. gli. Ma le dense, rigide, e puntute, od acuminate molecule degli acidi infinuandoft entro questi medelimi interstizi, vengono ad accrescere la densità, e vengono a confolidare, e fortificare la tessisura degli stessi fiocchetti; e dalla diversità di queste punte, e degli aculei dell' acido mescolato con essi, nascono. e produconfi le varie spezie degli Zolfi. Gli zola formati nella terra, di fuoco , di fale acido , d'acqua , e d'una &nissima terra, vengono denominati semplici bitami ; e questi medelimi bitami disciolti in abbondevole quantità d' acqua, vengono a formare gli oli minerali , o fieno petroli , petroles : ma fe questi stessi vengano mescolati colla terra, e col fale, ne vengono ad effer prodotti i comuni bitumi folidi , differenti gli uni dagli altri in gradi di purezza, fecondo, ed a norma della quantirà non meno, che dalla groffezza della terra medelima, o dei differenti gradi di mistura. Così il carbon fossile, o sia carbone di miniera, l'jetto, l'ambra, ed i bitumi comuni, come anche le terre tutte bituminole, vengono ad effere prodotte. Se abbiavi foltanto una picciola porzioncella di rerra, e moltiffima parte di un sale acido, viene ad esserue formato lo Zolfo minerale comune, o sia Zolfo folido : fe il bitume originale minerale trovisi congiunto ad una terra. fquagliabile, capace di verrificamento, viene a comunicarle una forma merallica, che è quanto dire, il suono, la lucenrezza, la morbidezza, le duttilità, la marrellabilità, e rutte le altre qualità fensibili dei metalli.

nell' odore , che nella confiftenza; e ciò, che rimanfi nella ftorra, è dapprima un bitume morbido, e dopoi questo medefimo cangiafi in una malfa dura, di color nero agevolissimamente accendibile, od infiammabile, e spirante; mentre abbrugiasi, un'odore, che è a capello il medesime di quello che tramanda il carbon fossile. Ma in evento che la distillazione venga continuata, ne verrà in seguito ottenuto un liquor bianco acido, il quale col prolungarfi dell' operazione diviene una polvere grigia, la quale è veraciffimo e fommamente genuino Zolfo minerale comune ; una fostanza gialla d' indole, e natura fomigliantifsima, aderente di pari al collo della storta: e ciò, che vien lasciato indietro, è una softanza nera, lucida, leggiera disposta in fortilisimi strati, o lamelle difgregate, affomigliantefi ad alcuni dei talchi spogliati, ed in queste medesime lamelle o strati può esfere scoperto e rinvenuto il ferro coll'ajuto della calamita. In questa divifata guisa per tanto tutti questi birumi esser possono a forza d' arte prodotti ; e le fommamente efatte, ed accurate analifi dei bitumi ftessi naturali vengono a confermare la maniera di loro formazione.

Per fimigliante guifa hanno mostrato i Chimici, e fatto vedere, come i metalli null' altro in fostanza sono, salvo che fostanze bituminose, le quali hanno sofferto, e sono passate per una lunghisfima digestione; conciossiache, per mezzo di spogliargli dei loro Zotfi, posson' essere prima ridotti in ceneri, e dopoi in verre : questo viene con somma agevolezza veduto, e toccato con mano nei metalli imperfetti ; imperocchè se alcuno d'essi venga renuto esposto ad un lun-

Chamb. Tom. XV.

go calore , e massimamente ai raggi folari raccolti, ed uniti ad un specchio uflorio di buona grandezza, il principio fulfureo volafene via, e dileguafi, e vienvi foltanto lafciata indierro una spezie di calcina, o delle ceneri, le quali in un grado di fuoco più veemente ve a got o ful fatto, ed in un fubito a rimanere vetriscate; e per mezzo di ricoviare lo Zolfo questo verto esfer può novellamente ridotto a metallo.

Le sostanze infiammabili negli animali, enei vegetabili fono composte d' una differențe combinazione del principio dello Zolfo, e del fale acido; concioífiachè l' olio, o lo Zolfo in queste fostanze viene ad effere formato da una p'eciola porzione di terra congiunta al fueco elementare, all' acqua, ed al fale acido: quest' olio, allorche è congiunto ad un fale acido, produce le gomme : allorchè trovasi congiunto ad un acido finisfimo, ed ad una nuova accessione di particelle di fuoco viene a produrre gli oli ellenziali, e gli spiriti infiammabili; ma in evento, che gli acidi fieno più grossi a motivo d'una più abbondevole quantità di terra congiunta, ed unita ad essi, viene a formare le refine, ficcome noi venghiamo ad imparare appunto dalle artifiziali composizioni di tutte queste sostanze. Per mezzo di mescolare lo spirito di vipocollo spirito volatile d'urina noi venghiamo ad ottenere una concrezione mucilaginosa, od una gomma sottile: l'olio d'ulive, ed il sale di tartaro mescolati infieme formano una spezie di sapone, o gomma fissa; e se venga digeri o lo spirito di vino per lungo trarto di tempe con l' olio di verriolo, e pofcia distillaro viene ad ottener ene un olio infiammia bile, affomigliantefi nell' odorence meg no che nelle altre qualitadi, agli oli effenziali delle piante effendo lafciate indietro nella froita una verace, e genuina refina.

Negli animali questo medefimo Principio o leaginolo forma il graffo, e l'altre fostanze, glurinofe, o gelatinole; quest ultime ellerdo composte di un fale valuitle acido e di un olio, ficcome apparice manifestamente dalla loro amilifi, mai il graffo è composto del medefimo olio, e del fale acido; conciositache fe vengano mescolari insteme l' olio d' ulive, e lo spirito di nitro, e che vengano digeriti, ne farà formara e prodotta una fostanza assomigilantes si nogni ed in qualstroglia rispetto al graffo degli animali.

Le Gâanze fulfuree trovate nei corpi, o fono filter, o fono volaili. Gli
Zolfi filfari, o fono folidi, quali appunto fono il graffo, la efina, e di birami,
o fono fluidi, come gli oli, Gli Zolfi
volatili fono di fifiatta indole, che volanfene via, e fi dileguano con un piccioliffino grado di fuoco, e di hano un'
apparenza compofia di quella dell'ulio,
e dell'acqua. Tali fono appunto gli fpiriti infiammabili procurati, e di ottenui
di frutti non mono, che di Suri delle
pianee. Veg. Genfory. Tract. pag. 17.
Ouantingua il fale fafi tradmente un

corpo mefcolavo, nulladimeno nella analífi comune de corpi viene ad octena li fueireo, ed è perció pafíaro prefío di molti per un versce principio Chimico. Grandifima ferica brighe e di fletti di enceffaria per giungere a fcomporto, e per tidurto al fuoi principi naturali; ma colla dovuta accuratezza, e precauzione viene ad effere ridotto ad acqua, ed a gerra. Egil è il fale la fola ed unica ori-

gine del sapore, dell' odore, e di moi-, tiffime altre delle più ovvie, e patenti. qualità, e proprietà de' corpi, e può con fomma proprierà effere definito, un corpo mescolato, sormato dalla concrezione del fuoco, dell' acqua, e della terra, in una fostanza solida, rigida, sciolibile nell'acqua, e squagliabile nell' fuoco. Siccome può effere concepito, che le fue particelle rimangano infra sè unite, e congiunte folianio per mezzo di grandi superficie, così non può il sale essere ftritolabile come la terra, ma richiedefi una forza considerabile per separare, e disgiungere le sue parti, le quali volansene via l'una dall'altra con un rumore, o fgretolio fenfibilifimo non altramente, che quelle del verro. Ciò diviene la cagione dell'odore infieme, e del fapore, avvegnachè le sue particelle terminano in validifsi ne punte, le quali velicano le membrane nervole della lingua, e delle narici.

É il fale proprismente di tre spezie distine, acido cioè, agro, od alcaitoc, e neutro, o sia ciò, che gli Autori deneminano sat sitsus, cheè composto degli altri due. Veggati Geofroy, Tract. 198: 12.

Il Ide acido è una congerie di puri folide infue's biti, d'una figura bislanga, puncura, od acuminata ad ambedue le fue eftremità. Che le fue patricelle fie-ne de la companie de alla forza. colla quale diridono, e dificiolgono i. copi folidi ; e la lora acuminatezza, e facolà pungitiva fono evidentistime dall'efficto, che producono nella lingua, che è differente, e tutt'altro dalla corrofiene de fali agri, oda lacliti. Il fale activo viene ad effere aggevilifismamente dificiolto dall'acqua, e dopo d'una fiffatta falouzione, le fue partitivoratiu guali.

mente disperie per quel fluido, ed hanoi II moto medelimo, che il fluido fleffo. Quindi egli è parente, e manifello, che le particelle d'ambe-due quelle l'anne, flante, hanon ou n'dipresio la medelima fpecifica gravità e fimigliantemente che il moto delle parti aquee è grade tianto, quanto balli per foverchiare, e diffire la coefione delle parti del fale.

Rispetto poi alla maniera, nella quale le particelle del fale acido fono composte di suoco, d'acqua, e di serra, nulla puossi determinare con certezza. Può essere però congetturato, che le varie parti dell' acqua ellendo raccolte entro una picciola massa, vengano ad esfere cemeniace insieme, per così esprimerci, da alcune particelle di fuoco, e di terra flanzianti negli interstizi lasciaci fra esfe: e che tutte queste prese insieme sieno difposte in una forma ovale, od in quella di due coni congiunti, od uniti alle loro bali. Simigliante configurazione però non è la medesima in tutti i sali acidi: ma tutte le differenze possono bellamen. te affere ridotte a tre fole, vale a dire all' acido nitrofo, al muriarico, ed al vetriolico. Veg. Geoffroy, Tractat. pag. 13,

Il Sale Alcali Aikuli, prende la fua denominazione dalla voce Araba Kati, che è una pianta, dalle ceneri della quale veniva otteutto, e proccurato un fale proprio per fabbicarno il vetroi e quindi venne il termine ufato pre esprimere l'Illi filiti, che esvandi falle ceneri d' ogni, e qualivoglia pianta, e dopoi per tutti fali non meno, che per l'atte fo. flante, quali elle fi foliero, le quali fermentano con gil acidi.

Il fale agro, od alcalico poi fembra, che fia una congerie di particelle sferiche d'una fuperficieruvida, e pungente a motivo della loro grandissima disposizione al moto, e del loro sapore corrofivo, ed ardente. Le punte, od aculei delle loro superficie agiscono sopra le papille nervee della lingua non altramente che altrettante lime; dove per lo contrario il fale acido è foltanto pungente. Ma allora per mezzo di quelle punte viene ad eilere esposta all'azione del fuoco una superficie più grande, di quello che effere altramente potrebbe; e così le particelle d'alcuni sali alcalici, vengono ad effere fommamente volatili, op . pure vengono ad alzarfi, ed a folevarfi per mezzo d'un mezzanissimo grado di calore. L' origine di questo sale nasce probabilmente da una connessione della punte acide, e delle parricelle serrestri; conciossiache in moltissime operazioni nella Chimica, forgono fimiglianti fali. dalla mescolanza dei sali acidi, e della. terra, ficcome not veggiamo, e rileviamo particolarmente nella preparazione. del nitro fiffato, e nella fermentazione dell' prina.

Effendo distillato il miro, lascia die-tro di se un fale fillato composto della : fteffa fteffi fi na in tole, e natura del fal marino, fuori del quale, per via d' una più diligente distillazione, può esserne estratto un liquore acido, senza alcuna porzioncella di fale volatile, o fe ve ne ha, ella fi è una parte infinitamente. picciola, e tale da non efferar fatto conto; ma fe il medelimo fale fillato venga previamente fermentato, e dopoi distillato, in tal caso viene a somministrare una quantità abbondevole d'un fat volatile, ed una picciolifsima porzioncella di fale fillito, o sia sale acido: conciossiache per mezzo, o della fermentazione o della calcinazione, le particelle acide, c = terree vengono a rimanere intimamente mescolate, le picciole pente, od aculei acidi penerrando le porofità della terra, e così formando nuove molecole, le quali fon denfe, e ferrate verfo il centro, e pungenti, ed aguzze nella superficie, a motivo delle punte acide sporgenti in fuori. Tali fono le particelle degli alcali volatili, dei quali, se trovinsi in numero grande congiunti, ed uniti insieme, è giuoco forza, che s' attacchino, ed uniscansi renacissimamente per mezzo delle loro punte, e vengano a formare delle molecole di figure irregolari, nelle porofità delle quali posson' esfere benissimo ricevute, ed assorbite le particelle acquose, sulfuree, terree, oppure acide.

Quindi è appunto, che radissime volte, ed a stenio grandissimo questi fali fon puri ; e siccome trovansi i medesimi spessissime fiate ripieni di particelle di terra, così refistono, e fanno testa bravamente ad un grado violentissimo di fuoco, e verranno ad alzarfi, e follevarsi più presto, che ad esfere dal fuoco medefimo squagliari. Questa è la verace. e genuina natura del sale alcalico fissato. quale si è appunto il sale di tartaro . od i fali, che vengon fuori dalle ceneri delle piante appellati comunemente fali liffiviali. Se questi sieno impregnati di particelle sulfuree, continuano ad essere in grado fommo volarili, e vengono ad effere alzati, e follevati ad on mezzanisimo grado di fuoco, ficcome noi veggia. mo manifestamente nel sale dell'urina, del corno di cervo, e d'altri fali, che escono,e si cavano da parri degli animali.

I fali agri squaglians, e liquesannoss con somma agevolezza, allorche vengono esposti all' aria umida; imperciocchè le particelle dell'acqua contenute id un contenute id contenut

Il fale neutro è una spezie di sale composto di molecole acide, ed alcaliche unite, e congiunte insieme, e la figura delle sue partice!le è principalisimamente dovuta alla spezie dell' acido, che entra nella fua composizione. L' impressione, che queste particelle fanne topra la lingua, è più ottufa, e più languida di quella fatta dalle fole particelle acide, od agre; imperciocchè le molecole formate dall' unione, e congiungimento di queste sono maggiori in groffezza, od in mole, e per confeguente meno disposte pel moto; e perciò, quauturque abbiavi una quantità maggiore di punte, od aculei, in una di queste molecole, che in una delle prime; aulladimeno la loro mole , o groffezza le viene a rendere meno capaci di penerrare le porofità della pelle, e di vellicate le papille nervee, di quello far possano, allorche trovansi in uno stato dilgiunto. Il sapore di questi sali è appellato talino, e varia a norma, e secondo le differenze, non meno delle particelle, acide, che delle particelle alcaliche, le quali compongono i medefimi, fecondo la spesfezza, e fatticcezza degli aculei, o punte, fecondo il loro numero, e fecondo le altre parti , le quali possonsi trovare mescolate con essi. Che questa sia la genuina, e veracifsima origine di questi fali, o di questa particolare spezie di fali, è evidentissimo dalla composizione artifiziale d' un fiffatto fale dalle particelle acide . ed agre mescolate , incorporate, ed immedefimate infra effe , e dallo scieglimento di essi nelle medesime. Così per via di versare lo spirito di nitro, di sal marino, e di verriolo, sopra il sale di tartaro, vengono ad effer prodotti de' nuovi fali dell'apparenza a capelle, ed esattissimamente la medesima, del nitro, del fal marino, e del vetriolo : e per mezzo di ridurre forto l' analifi questi tre fali, effer possono ottenuti , e proccurati i fali effenziali delle piante, il fale ammoniaco, e gli altri dei fali neutri, un sale acido, ed un sale alcalico, in alcuni fiffato, in altri per lo contrario volatile. Veggali Geoffroy , Tract. p. 1 5.

PRINCIPIO. Vanno i Filosofi, ed i Matematici universalmente daccordo, nell'ammettere, che hannovi degli Affiomi , che è quanto dire, certe veritadi indimostrabili , le quali è giuoco forza, che vengano riconosciute fra i principi dell' umana cognizione nello ftrettifsimo fenfo, o fignificato. Sembra, che Hobbes metta innanzi e fostenga il contrario, allorché costui dice nella sua Logica, o dire la vogliamo la prima parte del suo Libro De corpore, che le definizioni, o le loro parti fono le fole propofizioni primarie ( propofitiones prima ) che è quanto dire in un fenfo stretto affoluto . Principj. Ma la costui dottrina non può effere in modo alcuno ammesta da chicchessia. Conciossiachè quantunque ella possa elser vera in se stella, ed in rapporto alla mente Divina, nulladimeno sembra certo, che la mente umana non è per ancora arrivata, nè peravventura arriverà giammai ad una perfetta analisi delle sue proprie nozioni in tutti i cafi. E qualunque volta cessi que sta analisi , cessano di pari con essa le definizioni ; ed ove cessino le definizioni. noi venghiamo ad effer forzati, qualora vogliamo dimostrare alcuna cosa del soggetto indefinito, a ricorrere agli Afsiomi, od a quelle indimostrabili veritadi. che fono dagli uomini tutti ammesse, suttoché fino a di nostri nemmeno da un folo d' essi uomini dimostrate. Questo comparirà evidentissimo a coloro, che farannosi ad attentamente considerare g'i Elementi d' Euclide. Egli è noto, come questo Sovrano Geometra non definisce strettamente parlando, una linea retta; perché egli non analizzò probabilmente la nozione di rettitudine: conciolsiache quella, che viene comunemente detta la sua definizione d'unalinea rerea ful bel principio de'fuoi Elementi non è definizione, nè vienvi eziandio applicata dopoi , siccome le definizioni d' un triangolo equilatero, d' un quadrato, e d'un circolo vengonvi bravamente applicate. Ma per supplire il luogo d'una definizione, ha quel fommouomo affunto gli afsiomi .- che due linee rette non puffono comprendere unospazio ; e == che le medesime non posfono avere un fegmento comune; e questi assiomi rendonsi più d'una fiata d'uso. in progretio. Non vi è stato finora testa d'uomo, che sia stato valevole a supplire con riuscita quello che Euclide he tralasciato di fare ; imperciocchè quantunque certuni non meno fra gli Antichi. che fra i moderni abbiano dimostrato parecchi pianissimi Assiomi . come

PRI quello, acagion d'elempio, = che il tutto è maggiore della fua parte; = nulladimeno niuno finora fi è fatto a dimostrare tutti i principj della grandezza estensiva assunti da Euclide, i quali Proclo, ed altri amarono meglio di di-Linguere col termine Poffulsta, pollula-

ti. Veggafi l' Artic. Postulato. - Il Signor Sapientone a mal tempo Monfieur Hobbes stiracebia questo stefsissimo esempio della dimottrazione, che il tutto è maggiore della sua parte, per provare, che le propolizioni univertalmente Altiomi appellate, non sono strettamente parlando, propolizioni primarie, ma foltanto fecondarie e realmente deducibili dalle definizioni. Se costui avelle impreso a tentare la dimostrazione di tutti gli Afsiomi, e di tutti i Poftulati d' Euclide, avrebbe incontanente toccato con mano, come aveva fatto una scempiara induzione; e ciò, che egli dà per una dimostrazione delle proprieradi dei paralleli, mostra evidentissimamente, e fa vedere quanto poco valevole ei fi foile a supplire, ciò, che da Euclide era stato tralasciato. Ciò, che qui da noi vien detto d' Hobbes, può effere fimigliantemente applicato ad altri, i quali fi fon melli in telta di voler migliorare, e raffinare il fovrano Geometra Euclide, e che hanno avuro la finania di condurre le analifi di loro dimo-Arazioni di là dalla veneranda tella di questo venerabilistimo Antico. Altro fatto non hanno tutti coftoro fe non fe metterci palpabilissima sotto gli occhi la dor impotenza, e poca abilità di dimostrare, senza prendere per garanti e fiancheggi e per conceduti alcuni assiomi, o Postulati: Eper vero dire, parcechi fra cultoro ammettono quelto esprellamente pretendendo foltanto, che i principi, cui essi assumono, sieno più evidenti di quelli dello stesso Euclide. Ma se questi sieno, o non sieno tali, non rileva gran fatto alla quiftione, che di prefente abbiamo alle mani, che è fe noi non siamo sorzati, od obbligati sovente a ricorrere agli Affiomi, vale a dire a cofe per se medetime evidenti o dire le vogliame verità indimoftrabili, in uno ftresgissimo, e rigoroldsimo fenfo; e fe quefte postano effere supplice per diduzione o raziocinio fillogiftico dalle fole definizioni. Noi non avremmo preso alcuna contezza di questa opinione, se non si fosse: ro nella niedefima imbarcati con foverchio impegno Hobbes non solamente, ma eziandio parecchi altri Metafifici, e Logici, che hanno della riputazione non mezzana nel Mondo.

Ma tuttoche noi venghiamo forzati ad allumere nella Geometria degli A fliomi, e dei postulati, nulladimeno vi può effere una quittione, vale a dire, le alcuna cola di spezie somigliante sia necessaria nell' Aritmetica, o fia la fcienza dei nomeri; e se le analisi delle nostre nozioni. non pollano ivi eller fatte afcendere alle novioni della unità, e dell' atto d'aggiunta, tanquam po fibilia prima; e fe Deravventura ella non foile alcuna confiderazione di sperie somigliante quella lascintaci da Aristorite, alforche affert. che l' Aritmetica era più accurata ( éxpt-Assign) della Géometria Egli fi è per lo meso indubitato, che l' Analih può effer condotta, quanturque ciò fia atlai di rado, più innanzi, e vie maggiormente inoltrata nella prima di quelte fcienie, di quello effer lo polla nella feconda. Conciolsiache gli Alsiomi comunemente assunti, e particolari all' Aritmetica, quali appunto fono le Tavele d'addizione, e di multiplicazione, non feno niente più, che aggregati di semplici segni . o dire gli vogliamo femplici notamenti di numeri ; e possono agevolistimamente effer dimostrati dalle definizioni dei semplici segni, dei quali vien fatto uso, come, a cagione d' esempio, quello di - 1 + 2 = 2: 2+1=3; 1+1=4, e fomiglianti.

Il famolo Vescovo Berkley (a) fassi

ad offervare con somma dirittura di giudizio, come i principi della scienza non fono oggetti ne di fenfo, ne d' immaginazione , ma bensì nozioni di relazione, che è quanto dire, atti della mente. Così lo spazio, il tempo, il numero (b) non fono oggetti di fenfo, o d' immaginazione, tuttoche le cole coestese collo spazio, e col tempo, o le cose numerate sieno oggetti di senso. Questo è infinizamente evidente nel numero, che è pianamente differente dalla percezione delle cose numerare. Ne può l' atto, per cui noi numeriamo, effere infegnato, ed esemplificato. A cagion d'esempio, quell' atto della mente, per cui noi concepiamo 1 + 1 = 2, non può effere spiegato, analizzato, od appianato in altri; e supponendo, che si poresse, ci è giuoco forza il fermarci in alcun luogo; e qualora. ed in qualunque modo ciò fosse, sarebbe una tal cofa, che lo scolare avrebbe appresa di per se, come dice lo stesso Ariftotile, perfe, non a Præceptore. Di modo the strettamente, e rigorosamente par-Jando, i Principi non sono insegnati. E colorò, i quali sostengono i medesimi Innati, non sono per aventura immersi

(a) Reflections on Tar-water, ciol Reflefioni interno all' Acque di Taro , o Cinell' affurdo, ficcome il noftro Monfieur Locke pretende.

Softiene Monfieur Leibnitz che i principj di cantradizione, e d'una ragione sufficiente, fieno i fondamenti di tutte le scienze; che i primi sieno bastevoli per la dimostrazione di tutte le verità necessarie; e gli altri per quella di tutte le verità contingenti. Ma quantunque fia vero, che il principio di contradizio. ne che è quanto dire la « Reductio ad absurdum « bene spesso occorra esptessamente, e con maggior frequenza implicata nella Geometria; nulladimeno apparisce da ciò, che è stato detto, che questo principio non è per se solo sufficiente per dimostrare tutti gli altri principi di quella scienza universalmente ri cevuti. Molto meno egli è vero, che noi venghiamo ad esfere abilitati dal principio d'una ragione sufficiente, la quale alla perfine , ed in fostanza rifondesi all' esclusione del puro caso suori dell' universo, per dimostrare tutte le verità Fifiche, e Morali; maè giuoco forza, che vengano assunti i principi addizionali, derivati dalla Esperienza.

PRIORATO, il ritolo di Prioria, e di dignità Ecclefiastica, o cavalleresca. PRIORE, o primo, in senso partico. lare s'usa per dinotare il Superiore di un Convento di Monaci, o la feconda persona dopo l' Abbate. Vedi Sure Rio-RE, e MONASTERIO.

I Priori fono o claufirali, o conventuali.

PRIORI Conventuali fono gli Ressi che gli Abbati; tutta la differenza tra effi

trame , Articola 264. (b) Idem ibidem, Art. 288.

Il termine è andato ora in difuso; e in vece di prifuge, dice Couet, questio azzio fi chiana volgarmente buttenge, perche il primo Canovaio, o Butter del-Re, è quello che Jo riceve. Vedi Bur-

, PRISCILLIANISTI, Prifeillianifie, Eretici antichi che forfero nella Spagna, o piattosto tolà furono dirivati dall' Egieto, verso il fine del IV secolo.

L'origine di quefta Erefia non è ben nota; ma appar ch' ella fia flata portata nella Spagna da un certo Marco di Memfi, il quale ebbe per fuo difcepolo il Retore Elpidio, fotto cui fu educato Prifellibano.

Quali fostero le loro particolari optioni, non è facile discoprire; ma eglino vengono accagionati da' loro avverfarj d'estre flati dediti a tutte le spezie
di secreta inmondezza, e d'aver fomentate focietadi e mescolamenti nosturni,
sotto pretesto di Religione. — Tra gli
altri loro dogmi ne vien decantato quello: Jara, perjara, sfertium prodere noli,
Vedi Exonalista:

Teneano, che le anime son dell'istessa natura e sostanza che Dio: ammetteano tutti i libri della Scrittuta, ma li allegorizzavano, tirandoli nel proptio lor corrotto senso. Forbus.

Prifeilliano, loro capo, fu un uome di nafcina illufre, di grandi fortuna calenti, e dottrina i fu condannato con alcuni Vefcovi fuoi aderenti, in un Concilio a Saragorza, ed in un altro a Bourdeaux; ma appello all'Imperador Mafimo, ed chbe un' udienza a Treveri, dove, convito di avere introducte novità, fu condannato alla morte con diverfi de' fuoi feguaci. Vedi Libratri, Illipria del Paristra, Vipia-

naw, gtah città della Turchia Europea fu i confini della Servia, della Macedonina, 'c dell' Albania faperiore ful fiume Drin, difeolla yo leghe al S.E. da Ragufa, 78 al N. da Belgrado, 13 al N. : È. da Albanopoli. longit. 38. 38. latitud. 42. 6.

PRISMA\*, nella Geometria, un corpo folido bislungo, contenuto fotto più di quattro piani, e le cui basi sono eguali, parallele, e smilmente stuate. Vedi Solido, ec.

 Egli è così chiamato dal Greco πρισμα, che fignifica una cofa fegata, ο troncata.

Il prifina è generato dal moto di una figura rettilineare, come A C B ( Tavi Geom. fig. 16.) discendente sempre parallelamente a se stessa, lungo la linea retta A E.

Se il describente è un triangolo, il corpo si dice essere un prisma triangolare; se quadrato, un prisma quadrangolare, ec. Dalla genesi del prisma, egli è ma-

Dalla gench del prifma, egli è manifesto, ch' egli ha due eguali ed opponifesto, ch' egli è terminato da tanti parallelogrammi, di quanti lati la base confiste; eche tutte le sezioni di un prifma parallele alla sua base sono eguali.

Ogni prifina triangolare fi può dividere in tre piramidi eguali. Vedi Piras MIDI.

Mifurant la fuperficie a la faithirá di un Parisma. — Trovate l'area della bafe, e. gr. A BC, (vedi Triancotto) e moltiplicatela per a i trovate l'area del piani o parallelogrammi, che l'inchiudono o circonferirono, ed aggiugnete la loro fomma al priese prodotto. La fomma è la intera fuperficie del prifinofomma è la intera fuperficie del prifino-

Moltiplicate poi la base B A C, per l'altitudine CD; il prodetto è la solide BARICO.

Tutti prijnti fono in una 'ragione composta delle loro basi ed altitudini: se danque le loro basi sono eguali, egiino sono l' uno all' altro come le loro altezze, evize vrifa. I prijnti pniti, ec. con in una ragione triplicata de' loro lati homologhi, come anco delle loro altitudini.

. Prisma nella Dioptrica, è un vetro in forma di un prifma triangolare, che fi usa negli esperimenti intorno alla natura della luce e de' colori. Vedi Luce, ec.

I fenomeni e l' uso del prisma nascono dal separar ch'egli sa i raggi della luce nel loro passaggio per esso. V.Raggio.

I più generali di questi fenomeni fono i feguenti : imperencche a noverarili cutti, non fi farebbe mai fine; ed anche questi per altro fono fusficienti per diimostrate, che i colori non consistono o nella contorsione del giobali della Inaccome immagio di Catresso, nell'obliquità delle pulfazioni della materia esrea, come pensò Hook; o nella costipazione della luce, e nella sua maggiore o minore concitazione, come coaggetrorò Barrow; ma ch'eglino sono proprietà originati, ed immutabili della stessi luce.

Finamani del Passim A.— i. I raggi del Sole trafinefii per un prifina ad un'oppofla muraglia, gittano e difegnaco un'
immagine fimile all' iride, o all' arcobaleno, di vari e vivi colori: principali
de' quali fono il roffo, il giallo, il verde, il turchino, e di l' violaceo. V'edi
Arcobaleno.

La ragione si è, perchè i varj raggi colorati, ch'erano prima assieme fra-

mischiati e consus, sono omai, in virtà delle loro differenti refrangibilità, separati per la rifrazione, nel passare per la prifma, e gittati ognuno da per sè. Ved di REFRANGIBILITA'.

Imperocché i raggi turchini, e. gr. rappresentati dalle linee punteggiate, ( Tay. Opt. fig. 50. ) cominciando a fepararfi dagli altri nel lato o banda ca, del prifma a b c . colla prima rifrazione in dd, fono di nuovo separati maggiormente nell' altra banda o faccia del prifma b c , con una seconda rifrazione per l'istesso verso in e e : laddove in un verso piano . od anche in un prifma di posizione differente, i raggi turchini feparati per la prima rifrazione nella prima superfizie, di nuovo si mischiano colla feconda nell'altra superfizie, la qual feconda rifrazione fi fa ad un verso contrario. Vedi RIFRAZIONE.

2. L' immagine così disegnata, non è rotonda; se non quando l'angolo del prisma è 60,065 gr. cinque volte in circa più lungo che largo.

Perchè alcuni de' raggi fono rifratti più che altri, e perciò efibiscono diverle immagini del sole distese in lunghezza, come se non sossero che una.

3. Que' raggi ch' esibiscono il color giallo, traviano più dal corso rettilineare, che quelli i quali esibiscono il rosso; ed i verdi più che i gialli; ed i violetti più di tutti.

4. Se il prifma, per cui fono trafeneffi raggi, fi volta attorno del fuo affe; di modo che i raggi roffi, i gialli, i verdi, ec. fien ricevuti ordinatamente fopra un' altro prifma dodici piedi in circa diftante dal primo, per un picciolo foro, e di il projetti più oltre, i raggi gialli, roffi, ec. quantunque cadano nelli ifella maniera ful fecondo prifina, pure non faranno gittati full'istesso luogo che i rofsi, ma saran deviati più in là a quel verso, ove è la rifrazione.

É fe, il luogo del fecondo prifina, eglino fi ricevianno fopra una lence un poco convella; i raggi gialli, verdi, cei raccoglierannofi, cialcuno nel fuo ordine, inun più vicino foco, che i roffi.

— Laragione de' quali due ultimi fe-moneni fi è, che i raggi gialli fi rifrangono piu che i roffi, i verdi più che i gialli, ed i visietti più di truste più fi custe più fi custe più fica più rigili, ed i visietti più di truste più fitto p

5. I colori de 'raggi colorati ben feparati, non poffono ned elfere diftratti, në in veruoa maniera alterati per via di ripetute rifrazioni per una molitudine di prifin; i në col pafare per uno spazio illuminato, në per le loro mutue decufazioni, në per la vicinanza dell' ombra, në per flere riflettuti da corpi naturali.

Perchè i lor colori non sono modificazioni, provegnenti dalla rifrazione, ma proprietà originali ed immutabili. Vedi Colore.

6. Tutti i raggi colorati raccolti alfeme in qualfivoglia maniera, o per via di diverfi pri/mi, o d'una lente convella, o d'uno specchio concavo, formano la bianchezza; ma ellendo di nuovo sepasati dopo la decussione, ciascuno esibisce il suo proprio colore. VediBi a MCHREZA.

Perché, ficcome il raggio era bianco avanti che le sue parti fossero sepera attifrazione; così cocelle parti elsendo rimischiate, egli ricupeta la sua bianchezza; ei raggi colorati, quando si uniscono, non si distruggono l'un l' altro, ma solamentes' inframmischiano

Quindi le polveri rosse, gialle, verdi, turchine violette ec. mischiate con serta proporzione, diventan grigie; o

Chamb. Tom. XV.

del colore provegnente dalla mistura del nero o del bianco; e sarebbero persettamente bianche, se non che alcuni de' raggi vengono allorbiti.

Cosi , le un circolo di casta venga unto di tutti questi colori difgiunti, o di per sè, esi giri velocemente attorno del fuo centro, così che le spezie de' diversi colori le consodano nell'occhio per la velocità del moto, i diversi colori sparianno, ed il tutto vedrassi d'un con l'orusiforme trai înero e il bianco.

 Se i raggi del Sole percuotono molt' obliquamente l' intiera superficie d'un prisma, i raggi ristettuti saran violetti, gli trasmelsi saran rossi.

8. Še vi faranno dae prifini , l' uno pieno di un liguor rofio, l' altro d' ua turchino cileftro ; li due congiunti ineme farann' opachi ; abbenche , fe ambedue fi riempiranno o di un color ceruleo o d' un colorroffo, faranno inficeme trafparenti : impreneche l' uno trafmer tendo folo raggi rurchini , e l' altro foi raggi rofic i, idue a sicieme non ne trafinecteranno di niune fatta. Vedi Tu recuisso.

9. Tutti i corpi naturali, spezialmente i bianchi, guardati per un prisma tenuto all'occhio, pajono simbriati, o da una banda di rosso e di giallo, e dall'altra di terchino e di violetto.

10. Se due prifmi'fi pongano di tal maniera, che il rollo dell' uno, ed il violaceo dell' altro, concorrano fopra una carta cerchiata da ofcutità, l' immagine farà fmorta; ma veduta per un terzo prifma tenuto all' occhio ad una debita diftanza, apparirà doppia, rofse, e vivelaces.

E se due sorte di polvere, l'una perfettamente rossa, l'altra turchina, si

Aa

michieranno, ed an picciolo corpo fi coprirà ben bene di quella millura, quefto efibità un' immagine doppia, l' una roisa, l'altra turchina, per un prifma applicato all' occhio.

11. Se i raggi trafmelsi per una lente convelsa fi riceveranno fopra una carta avanti che fi unifeano nel foco, il confine della luce e dell' ombra parerà tinto di un color robos : feal di il del foco, parerà tinto di un color turchino.

12: Se iraggi profimi a trafmetterfi per una parte della pupilla, verranno intercetti merce l'interpolizione di qualche corpo opaco, vicino all'occhio, gli efremi decorpi che flan di la da effi, pareranno tinti di colori, come fe fi vedeffeto per un prifma, abbenchè meno vivaci.

Perchè i raggi trafmeffi per il reflo della ppilla li feprano per tirazione in diversi colori; ed i raggi intercetti, che fi rinfrangerebbono per verso contrario, son impediti dal far di quelli una mescolanta, o confusione; donde pare avviene, che un corpo veduto con ambadue gli occhi per due piccoli fori fatti in una carta, nonof ti-nente apprar duppio, matinto eziandio di colori.

PRISMOIDE, PRISMOIDES, nella Geometria una figura fulida, terminata da diversi piani, le cui bassi sono parallebogrammi rettangoli, paralleli, e similmente situati. Vedi PRISMA.

. ¶ PRISTINA., gran Città della Turchia Europeanella Servia, nell'Herfegovina. Fu faccheggiara dall' Imperadore nel 1689. Giace futla Rufca, ed è diffante 23 leghe al S. O. da Niffa, 60 al S. E. da Belgrado, tong. 39.40.latit. 42.43.

PRIVATIVA , nella Gramatica una

particella, la quale prefissad una parela, la cangia in senso contrario. Vedi Particella.

Cosi era i Greci, l' a fi usa come privativa; come in a — tos, satisfia, aceptatus, ec. I Latini hanno la loro privativa in, come incorrigibilis, indeclinabilis, ec. Gl' Inglesi, i Francesi, ec. nell'uopo, s' accomodano delle privative Latine, e Greche.

PRIVATIVI modi. Vedi Mono

PRIVATIVA quantita, in algebra, dinota una quantità minore che nulla; chiamara anco una quantità negativa; ita opposizione alle quantitadi affermative o positive. Vedi QUANTITA', NEGA-TIVO, ec.

Le quantità privative si dinotano col carattere della sottrazione — che ad es-

fe prefigefi.

PRIVATO configlio (Priva courcit) cio d'Configlio Domestico e Secreto; egli èquello che si tiene dal Reco'uoi Configlieri per cose di pubblico vantaggio, per l'onore e per la faltute del Regno ec. Vedi Ponsiazio.

Il Caniglio privato è, o debb' effere, il primum mobile de lo Stato, e quello che di il moto e la direzione a tutte le parti inferiori. Egli è parimenti un tribunale di giultizia di grande antichità; il primitivo e ordinarie metodo di governo in Inghilterra effendo per mezzo del Re e del Confelio privato.

Egli s'è frequentemente pracietto da tutti i nosfri Re per decidere delle controversse di grande importanza: i giudici ordinarj hanno alle volte sospeso di darcii lor giudizio, prima che non avesfer consultato il Re, ed il suo domestico privato Conssigni; e di Il Parlamento aoch' ello vi ha motte volte rappore. tate le materie di gran momento; come ad un Configlio, che per la lunga efesperienza de' Consiglieri è il più idoneo a giudicarne, e per la lor secretezza e speditezza, a transigere e serminare alcuni affari di stato, di quel che lo fieno i Lordi ed il popolo, o sia la Camera alta, e la Camera bassa del parlamento.

In oggi, il Configlio privato prende cognizione di poche o di non altre materie, salvoché quelle, che non si possono ben decidere per via delle note leggi, e de' tribunali ordinari; quali fono le materie di lamento, o querela, ed i casi o bisogni improvvisi.

Il giuramento di un Configliere private è, di configliare il Re con quanto egli ha di forza e diferezione, con verità, e con giustizia, e di tenere secreti i configli del Re.

Anticamente il colpire o ferire nella casa d' un Configliere domestico o privato, oppure d'altra guifa in fua prefenza era gravemente punito: cospirare, o machinare la fua morte, è fellonia; e .I'effettuarla, tradimento (treafon).

Coll'avviso di questo Consiglio, il Re manda proclami che legano i sudditi; purche non fien contrarj alla legge. Vedi PROCLAMAZIONE.

Nelle dispute, l'inferiore dà primo la sua opinione ; l'ultimo a darla è il Re : e con ciò decide l'affare.

Un Configlio non fi tiene mai fenza · la presenza d'un Secretario di Stato. Vedi SECRETARIO.

I membri del Configlio privato nell' anno 1710 erano 57.iloro ministri,quattro clerks del configlio, tre ftraordinari. tre nell'ufficio del Configlio, un cuftode delle memorie, o degl' istrumenti, e

Chamb. Tom. XV.

Lord prefident, of the PRIVY counfil, il Lord Prefidente del Configlio private. Vedi PRESIDENTE.

PRIVATO figitto , PRIVY feat un

figillo, che il Readopera, previamente a quelle concessioni ec. che hanno poi da passare sotto il grande sigillo.

Pure il figillo privato alle volte fi ufa nelle materie di minore conseguenza. che non richiedono il gran figillo. Vedi SIGILLO.

Lord PRIVY feat, è il primo gran Ministro delia Corona, per le di cui mani paffano le carre patenti, e ie Concessioni del Re, e tutti i perdoni fottofcritti da lui, avanti che vengano al gran figillo, come anco le materie di minor momento, che non passane per il grande figillo, v. gr. per pagamenti od esborfi di denaro, ec.

Egli è un Lord per ufizio, ed un membro del Configlio privato, anticamente egli era giudice principale della Corte delle suppliche. Vedi PRIVATO Sigillo. e LORD.

Clerks del figillo PRIVATO. V. CLERK. Camera PRIVATA. Vedi CAMBRA.

PRIVATE carte. Vedi CARTA PRIVATO Spirito. Vedi SPIRITO.

PRIVAZIONE, PRIVATO, l'alsenza, la mancanza, e il difetto di cofa che fa di bisogno, o è necessaria.

Nella Legge Canonica, privazione fignifica un' interdizione, o fospensione.

I Theologi mistici nsano la frase privatione delle divine confolazioni, per quelle aridità che l'anima sperimenta, a cui Dio non si fa sentire.

La Teologia infegna, che i fanciulli morti senza Battesimo, vanno al Limbo. dove softono privazione della vista di Dio.

372

PRIVAZIONE DElla Fifica, è un prineipio negativo, il quale con la maieria e la forma, concorre a costituire i corpi naturali. Vedi MATERIA, e FORMA.

Privatione uon fignifica altro che l'af. fenza della forma futura, coni ogni co-fa, fecondo Artiflotele, é formata da que-flo, cioè dal non effere in prima quel-la tal cofa; .g. un publo nafea, appunto perch' egli non era un pollo, prima che foffe generato, e ciò fi chiama dal Filofo privatione. Vedi Pasticipio.

Arithvele le la prende acremente cogliantich ; pecché non ammercano la privatione come principio, e l'aficrive al. la loro ignoranza. Ma ell'è un ingiutizia il timpovarerali di un'ignoranza di ciò, che è imposibile ignorare; e de un, illatione meter fuori quelto mitero principio della privatione come un si grande e policine ercano, non effendovi alcuno, che non fupponga come così antilliuna, che una così avanti d'eller atono. Antirore Eurot, ec-

PRIVAZIONE. Vedi l'articolo DE-

PRIVILEGIO · PRIVILEGIUM, in genere, ogni diritto, prerogativa, od avantaggio, annesso ad una certa persona, condizione, od impiego, esclusine gli altri.

\*La parola è formata dal Latino privata lex.

Paivillesio, nella legge, è un diritto particolare concello ad una periona, ad un luogo, a una Comunità ec. con cui s'elentano dal rigore delle leggi camuni.

Il privilegio è o perfonate, o reale.
Parvilegio Perfonate è quello che fi
accorda ad una perfona, contro o al di
là dell' ordine della legge comune.

Tale e. gr. è quello d'un membro del parlamento, che non può effere arreltato, ne alcuno de fuoi fervi, finché durano le fessioni del parlamento, e per un certo tempo prima e dopo. Vedi PAR-LAMENTO

PRIVILEGIO reale è una franchigia accordata ad un luogo. V. FRANCHIGIA.

Tal è quella, che viene concessa alle nostre Università, in vigor di cui, niuno membro di esse desse esse de la conalla Corte o al Palazzo di Westmisser per qualunque contratto fatto dentro il gito o ricinto di esse.

Cosi pure, una persona che appartiene alla Corte della Cancelleria non può effere citata o tirata in lite in altra corte, o tribunale, eccettuati certi casi; e se viene citata, ce. può scansarsene col mandato di privilegio.

Egli è un antico privilegio che ogna.
no sa ceste dagli arresti dentro il giro, o consini della Corte; cioè nel Palazzo o vicino al Palazzo dove ristede il
Re: perchè, in tai cass, succedono spesso
delle contese; ed ivi si-deve rigorosamente mantenere la pace. Vedi Pax.

Nelle leggi d'Arrigo I. è espresso, che la pace dev'essere mantenura religiosamente e riverentemente dentro il giro di quattro miglia dalle porte del Re verso i quattro cantoni. Vedi Pace.

Parvilegio, nel Commercio, è una permifiune data da un Principe o da un Magiffrato, per fare vendere una certa mecanzia, o por impegnarfi e ingerirfi in un certo commercio, o efclativamente da altri, o in concorfo con effi.

Il primo è chiamato un privilegio efelafivo, il secondo femplicemente privilegio.

l privilegi efelafivi ii deon concedere di rato, a cagione dell' impedimenta che apportano al traffico, pure alle volte fono giulti e ragionevoli, per modo di premio verso chi ha inventate macchine, fabbriche, manifatture ec. utili al pubblico.

I privilej ificlujoi per il commercio glesses d'ordinario faccordano colle esoditioni feguenni: — Che le merci fien recate da paefi lostani, dove non fi ava fenza grandi rifchi: che il privilegio fia folo per un rempo limitato: che le persone privilegiote non possibilitare, cioè alzate ed abbaffare il prezzo delle loro merci a talento; ma che la vendita ed il prezzo fien fempre proprionati alla festa, agli interesfi, ec. e che i privilegioti affithano lo fiato, nel bisgono, di prare del loro guadagni.

Panviescio per la fampa de l'litir, è propriamente esclusivo, cioè una permiffione che un autore, olibrigio ottiene fortoi il figillo d'un principe, per aver egli folo l'imprefione d'un libro; con divieto a tutti gli altri, di flampare, vendere, o distribuire il medessimo, dentro un certo corfo d'anni, per lo più 14. fotto le clausale e pene in esfociopressi.

Questi privitegi furono ignori sin al principio del 16 Secolo, quado furono introdorti si Francia: 1 si più Antico dicesi che abbia la data dell'anno 1507, e gli abbian dato motivo alcuni stampatori, che contrafaceano o falsiscavano le opere d'altri, subino ch'erano appar se-

Ma erasi ancora in libertà di prenderli, o lasciarli a piacere, sinche gl' interessi della religione, e dello stato, diero occasione di ristrignere questa libertà.

Nel 1563. Carlo IX, pubblicò una celebre ordinazione, che proibiva a chicchessia, sotto pena di consiscazione del

Chamb. Tom. XV.

corpo e de' beni , di stampare alcuna Lettera , diceria, ec. senza permissione.

Il fimile s' è dipoi fatto in Inghilterra; benchè al prefente, i priviligi non folamente non fien richiesti, ma, per l'atto recente, con cui s'afficurano le proprietà de' libri, pajono anche superstui.

PRIVILEGI del Clero. Vedi CLERO.

Debito PRIVILEGIATO. Vedi l'articolo DEBITO.

PRIVY, cioè privato, o particolare, nella Legge Inglese, dicess di una persona, ch' è partecipe, od ha interesse in un'azione, o cosa.

In questo senso dices, privies in blood, privati di fangue: ogni erede in tail i priyy aricuparare la terra sostituita o intailed.

Ne' vecchi libri legali, la parola merchants privy fi trova opposta a merchants strangers, mercanti stranieri.

Coke sa menzione di quattro forte di printis, o privati. — Privizi di riprofi, cai in steod, di fangue, come l'erede verso suo padre i privisti di rapprofinanzione, in reprinsation, come esceutori e amministratori della persona defunta, privisti se spate, nel tenti, come quegli che ha la rimmenza, e quegli che ha la rimmenza, e remainder; il donanzio e il donanzio; l'allogatore, e'l fittuario; e sinalmente privy in teure, nel titolo di possibile, come il Lord, o Signore, per chénat, ciol quando la retra ricode si mano del Lord per manenza di eredi;

PRIVY Council. V. Privato Configlio. PROBABILE opinione, un termine che da lungo tempo è in controversia tra i Casuisti; eche si suol definire, un opinione fondata fopra un grave motivo, o sopra un sondamento apparentemense buone; e la quale ha abbastanza d'autorità dal suo lato per persuadere ad abbracciarla un' uomo savio e spassionato. Vedi Propassilita'.

Altri definifcono l'opinione probabite, quella che effendo comparata coll'opinione contraria, diventa problematica, meret d'una perferta egualità delle ragioni dall'una petre e dall'altra; cosi che non v'è niente in ragione o in natura, che determini un uomo più tofto a questa pare che a quella.

Ma i Gefuit vann' ancora più oltre, e follengono, che per rendere un' opinione proissilit balla, che sia sundata sopra una ragione di qualche conseguenza ce full'aucorit di qualche grave dottores. Con queste condizioni, secondo esti permesso con queste condizioni, secondo esti permesso della prassibilità. Questa dottoria è qui sia il veleno della prassibilità. Questa dottoria è atractata con sinsisto vigore, ed ingego dal Sig. Paschal nelle Letture Provinciali.

\* Castro palao, afferisce che un giudice, ia una quistione di dritto può dare la sentenza secondo un' opinione probabile, contro una più probbile: e ciò, contro il giudizio, e la persuasono dell' animo suo ci uno cantra propriam opiniomem. Escobat. 1t. 6. ex. 6. n. 45.

Così Vasquez sostiene, che è lecito seguitare la men probabile e la men sicura opinione, disapprovando la più probabile e la più sicura.

Lefsio ed Efcobar tratando la quiflico, fe uso può ammazzare un' altro che gli ha dato une fchiaffo; decidono ch' ell' è un' opinione probabile, e fpeculativamente vera ch'ei lo possa abbenchè ci fieno per avventura alcun' inconvenienti nella pratica, per li quali non farebbeli così facilmente da ammettersi.

In praxi tutam & probabilem judicarunt.—
fed non facile admittendam. Lett: Provinc.

BROWN A DEL STATEMENT.

PROBABILISTI, una\* fouola \* fra
i Cattolici Romani, la quale adertice
alla dottrina delle opinioni probabili, cobbligato a prendere il partito il più probabile, ma può appigliafi ai men probabile, Vedi Probabiles.

I Gefuiti fono streaui probabilisti. Vedi Gesurri, ec. Quelli che si oppongono a questa dottrina, ed afferiscono, che siamo obbligati, sotro pena di peccato, di prendere sempre il partito il più probabile, sono chiamati probabilioristi.

PROBABILITA'\*, nel ragionare, o argomentare, è l'istesso, che verisimiglianço; o sia apparenza di verisà. Vedi Verita'.

Per definirla filofoficamente, laprostatilità è l'apparenza di congruità, o di difconvenienza di due cofe per lo mezzo di prove, la connefsione delle quali non è fifin do immustile e, o non fi conofce bene che lo fia; ma è, o d appare, per lo più, effer rale; di maniera che battano per indurre l'animo a giudicare, la propofizione effer vera o falfa, più todo che la contratia. Vedi Evunezia.

Quella proposizione adunque è prosebite, per la quale vi sono degli argomenti e delle prove che la san passare, od esser ricevuta per vera. V. Panbabile.

Quell'approvazione che la mente dà aquella forte di proporzioni, è chiamata eredenza, affenso, od opinione. V. Fede.

Avendo dunque la probabilità da supplire al difetto della nostra cognizione, versa sempre intorno alle proposizioni, delle quali non abbiamo certezza, ma folamente alcuni motivi a riceverle per vere. V. Opinions.

Secondo Arithorele una propofizione è probabile le appar vera a tutti od alla maggior parte degli uomini, e questi più faggi ed i più gravi: ma quando dice, che appare, egli intende, che appaja vera dopo un attenta e studiosa ricerca.

Vi (noo vari gradi di probebilità, dai confini della certezza della dimofitazione, vaenado giú per l'improbabilià, e per l'invertifimiginaza ai confini dell' amposibilità; e vi (no pure de' gradi d' affenfo dalla cognizion cersa, e dalla piena ficurezza e confidenza, fini alla congettura, al dubbio, alla diffidenza, e al dificedere.

I fondamenti della probabilità fono, in breve, quelli due feguenti; cioè la conformità d'una coft colla noftra propria cognirione, efperienza, od offervazione, chiamata probabilità interna; e la tellimoniane d'atri, che afferifono a lo tono filervazione o la loro offervazione o la loro o la loro o la loro o la loro o la

Probabilita', nella poessa, dinota l'apparenza di verisà nella favola o nell'azione di un poema. Vedi Azione, e Favola.

Vi sono quattro spezie d'azioni; imperocchè una cosa può essere o solamente vera, o solamente probabile; o vera e probabile a un tratto; o nè l'un nè l' altro, V. Azione.

Queste quattro spezie d'azioni son ripartite fra quattro arti; l'istoria che s'appigliaalla prima, e sempre s'attiene alla verità, senza riguardo alla prosabilità. Vedi Istoria.

La poesía Epica, e la Drammatica han la seconda, e tuttavia preferiscono Chamb. Tom. XV. la probabilità, benchè falfa, a una improbabilità, benchè vera; così la morte di Didone, che si uccise per essere abbandonata da Enca, abbenchè falfa in se stella, è un soggetto più idoneo per un poema, che l'azione di Sansone, o della Donzella d'Orleans.

La Filosofia morale s'appiglia alla terza; ed i Favoleggiatori, come Esopo, Fedro, ec. alla quarta. V. Favola.

Bofsh aggiugne, che l'epopeia, per la fiun natura ed effenza, ufa la probabilità, e la vericà non men che la morale; pur nella fua certezza e nelle fue espressioni, fi prende una libertà fimile a quella d' Esopo: n' abbiam degli esempi nell' Eneide.

La probabilità poetica può effer tale per riguardo o alle regole della teologia, o a quelle della ragione, della natura, dell' efperienza, o dell' opinione.

Quanto alla teologia, appena r' elatcuna cofa che non fia probabile, per rifipetro fio : perché niuna cofa è impoffibile a Dio. A quell' elpediente i poest fpello ricorrono, affine di recare le cofe finte, contro l' ordine della naura, dentro i confini della prassittita. Vedi ciò confiderato fotto l' Articolo Maccunna.

Quanto alla morate, abbiamo offervaro, ch' ella richiede e la verità, e la verifimiglianza: un antico poeta fu condannato ful teatro per aver peccato contro il vecto probabile morale; cioè per aver fatto dite a una persona ch' ei rappresentava per un uomo onesto, i e misi lingua ha giurato, ma s' enimo nò.

Seneca accusa Virgilio di aver'ossessa la probabilità naturate, nel dire, che i venti stavan appiattati e sospesi in caverne; imperocchè, dice questo Filosofo,

Aa 4

che la verità di tali relazioni fosse dai dotti creduta in que' tempi.

In fatti, ognuno trova quì il fuo conto e la sua ragione; il popolo pensa di scorgere il vero; e i dotti veggono realmente le verità , e verità più folide aucora, che quelle nelle quali s'affisa il popolo; e più certe che quetle della ftoria, le quali il poeta trascura. Più intelligenti che sono, tanto meno ricercano queste verità storiche in un poema, il quale è indiretto ad altri e più profondi fini. Le verità ch'e' ricercano, fone verità morali ed allegoriche. L' Eneide non fuscritta per farci sapere la storia di Didone, ma per mostrare, sotto questo nome, il genio e la condotta della repubblica da lei fondata, e l'origine, la ferie de' fuoi contrasti con Roma. Noi vediam ciò con piacere ; e queste verità fono più dilettevoli, più certe, e notorie, che qualunque altre che il poeta potesse prendere da una storia, così peco nota al suo tempo.

A queste spezie di probabilità se n'aggiunga un'altra che chiamafi accidentale; ella confifte non nel mettere in opera diverfi casi e accidenti, ciascuno probabile da per sè ; manel disporti così , che stieno assieme probabilmente.

Un uomo e. gr. può morire probabilmente d'apoplesia; ma è sommamente improbabile che ciò accada giusto appuntino, quando il poeta n' ha bifugno per uno fvituppo, o sciog limento.

Contro questa sotte di probabilità si pecca, producendo un ineidente ex abrupro, e fenza alcuna preparazione, il quale non offante n' avea bisogno. Virgilio è mirabilmente esatto in questo puntos Giunone prepara la tempesta, suscirara ael primo libro ; Venere nello fleffo 12. bro prepara gli amori del quarto. La morte di Didone nel fine del quarto, è preparata nel primo giorno del maritaggio; Ellena nel terzo dispone tutta la materia del festo; e nel festo, la Sibilla predice tutte le guerre che seguono.

## SUPPLEMENTO.

PROBABILITA'. Nella dottrina delta probabilità può effere fatta un' ofservazione di sommo peso o momento. vale a dire, che se sia probabile una sola premessa dell'argomento, la conclusione è di necessità simigliantemente probabile; ma se sieno prebabili due, o più premesse, la conclusione non verrà ad essere necessariamente probabile. Così, a cagion d' esempio, supponendo la probabilità di ciascheduna premessa espresfa per - la probabilità della conclusione non vetrà ad effere, senonsè 42, lo che mostrala effere improbabile. Conciossiachè noi possiamo appellare qualsivoglia cosa imprebabile se la misura del suo cambiamento, od accidente pel suo accadere fia minore di 1. Se fienovi state tre premesse, e che la probabilità di ciascheduna d' esse sia uguale a -2, la probabilità della conclusione verebbe ad esfere -141. lo che è affai confiderabilmente improbabile. Di vantaggio facendoci a supporre, che la probabilità della verità di ciaschedona premessa venga ad effere 2. a 1., oppure efpreffa per 3, la probabilità della conclusione nel caso delle due premelle verrebbe ad effere ; ed in caso di quattro premesse la probabilità della conclusione verrebbe ad effere foltanto : , che è meno d' di maniera tale, che uno con vantaggio potrebbe por giù 4. a 1. contro la verità 4 De Moivre , Doctrine of Chence, etoè Dottrina del Caso , pagg. 231. 243.

PROBANDA Proprietate. Vedi PRO.

PROBATICA Pifcina. V. PISCINA.
PROBATOR, nella Legge Inglee,
un accafatore, o approver, uno che intraprende di provare il delitto, di cui an
altro è accufato: propriamente, un complicenel delitto, che accufa altri. Vedi
APPROVER, e PROVATORE.

PROBATUM eff., cioè, fi i provato; un termine, che sovenie soggiugness ad una ricetta, per la cora di qualche male. Vedi RICETTA.

PROBAZIONE, in fenso monastico, dinota il tempo d' una prova, o l' anno del noviziato, che un religioso ha da passare in un Convento, per dar saggio della sua virtà e della sua vocazione, e per vedere se egli potrà reggere alla severità della regola. V. Noviziato.

L' anno della probazione comincia dal giorno in cui i novizi prendono l'abito. Probazione, nelle Università, dino-

tal'esame e la prova d'uno studente, che ha da prendere il Dottorato. V. GRADO. PROBAZIONISTA, nell' Inglese

PROBAZIONISTA, nui ingigie PROBATIONER, fecondo la difeipina de Presbiteriani, è una persona licenziata da un presbiterio, per predicare; il che d'ordinazio si faun anno avanti la sua ordinazione. Vedi PRESETTERIO.

Uno studente in Teologia non è ammeslo probationer sinchè non è passaro per divesti esperimenti od esami; il primo è privato, davanti un presbiterio, il secondo, pubblico, davanti auna congregazione, essendo il presbiterio presente.

Gli esperimenti privati sono un' omi-

lia, ed una exegefi; cioè dassi un argomento Teologico in tesi davanti al presbiterio, ed il Candidato risponde alle obbiezioni, che vengono satte.

Gli esperimenti pubblici sono un sermone popolare, ed un esercizio, e la sua giunta; cioè si maneggia un testo per mezz' ora, logicamente e criticamente; e per un' altra mezz' ora, praricamente.

S' egli fi diporta nell'azione in modo, che ne resti soddisfatto il presbiterio, el fottoscrive la Consessione di Fede, riconosce il governo presbiteriano, ec. Dopo ciò riceve una facoltà o licenza di predicare.

PROBLEMA\*, nella Logica, una questione dubbiofa; od una proposizione, che nè appare alfolutamente vera, nè falfa; ma che è probabile da ambedue le parti, esi può asserire o nella negativa, o nell'affermativa, con eguale eridenza.

 La porola è originalmente Greca προφ βλημα, e figaifica la flessa cosa ch'abi biamo detto.

Così, che la luna ed i pianeti fieno abitati da animali, per qualche conto fimili anoi, egli è un problema: che le flelle fife fieno tutte Soli, e cisfcuna fia il centro d'un feparato fiftema di pianeti e di comete, è un problema. V.Pianeti e Alexandria.

PROBLEMA è anco una proposizione esprimente qualche effetto naturale proposto a fine di scoprire la sua apparente o verissimil cagione. — Tali sono i problemi d' Aristotele.

Un problema logico, o dialettico, dicono gli Scolafici, costa di due parti; del foggetto, e della subietta materia interno a cui si sveglia il dubbio; e d' nn predicato o attributo, che è la cosa diE stato poi sciolto ditettamente e geometricamente in più maniere, da diversi autori; particolarmente dal Cav. Neuton, dal Dr. Keill, ec. Vedi Pianera, Luoco, ec.

PROBLEMA Determinato, Limitato, Limeare, Loosle, Piano, Solido, Surfolido, Illimitato, ec. Vedi ciascuno sotto i suoi rispectivi articoli.

PROBLEMA Deliaco, nella Geometria, è la duplicazione d'un Cubo. V. Cu Bo.

Quelto problema fu così detto da popoi di Delos, i quali avendo intertogato l'oracolo, per avere un rimedio contro la pette che gl' infestava, ebbero in sisposta, che la pette cessere despetto quando fosse duplicato l'altare d' Apolloch'era in forma d'un Cubo. Vedi DUPLICA-ELOSE.

Questo problema coincide con quello, di ttovare due medie proporzionali tra due date linee; donde anche questo è chiamato il problema Deliaco. Vedi Proportiona LE.

### SUPPLEMFHTO.

PROBLEMA. Problems del Keptera Riperca alla foluzione, o ficioglimento di quefto Problema il non ha guari de funto Suvrano Mattematico Monficur Machin faffi ad offervare, come funo fiatti factti moltilimi tentarivi, in tempi difi ferienti, ma zon mai fino al fuo tempo con una riuficia tollerabile verfo lo ficio glimento del Problema medefimo dal fa mofio Keptero propofto. Dividere l'area d'un fenicircolo in parti dase per mez zo d'una linea ritata da un daco punto del diametro, a fifine di trovare una re gola universale pel moto, o movimento d'un scropi o nuo 'orbita ellitica. Coacioffiache fta i varj metodi, che fono flati prefentati alcuni fono foltanto veti in ispeculazione, ma in fatto, e realmente non fono d' alcun servigio. Altri non fono differenti dal suo proprio, cui egli stesso giudica, e tiene per improprio. Quanto poi agli altri , fono tutt' effi o per uno , o per altro verso per fiffatte modo limitati, e confinati a condizioni. ed a circostanze particolari, che continuano a lasciare il Problema intatto . e qual era appunto per innanzi generalmente parlando. Per venir più al parricolare, egli è evidente, che tutte le co-Rruzioni fatte per via di curve meccaniche, fono foltanto in apparenza foluzioni; ma in fatto, ed in realtà fono inapplicabili : che le radici di serie infinite fono, a motivo delle loro note limitazio ni in tutti i rispetti, e rappotti cosi lonrane dal fomministrarci un apparenza di effere regole sufficienti, che effer non possono le medesime bene ed adeguaramente supposte come presentate per alcuna cofa, che fia superiore a mere elercitazioni in un metodo di calcolate. E poitispetto al metodo universale, che procede da una continuata correzione degli errori d' una polizione falfa, egli non è, quando venga a dovere confiderato, in fe stesso in conro vernno un metodo di scioglimento; imperciocche, se non abbiavi una , od. alcuna regola , od iporefiantecedente per principiare l'operazione ( come a cagion d' esempio supponi quella d'un moto uniforme intorno il foco superiore per l'orbita d' un pianeta; oppure d'un moto in una Parabola per petielio, parțe dell' orbita di una Comera; o d' alcun altro fomigliante) farebheei impossibile il fare un semplice pallo innanzi. Ma ficcome fino a quefta .. nostra età, non e stata perancora messa già , e presentata una regola generale. per fiancheggiare, ed affiftere questo metodo in guita, che lo venga a far fempre operare, così viene in fatto, ed in realtà a riuscire la cosa stessa, che non vi fosfe merodo alcuno. E coerentemente nella Esperienza vien trevato, e toccato con mano, che non avvi di presente regola, che sussiste, se non se ciò, che è affolutemente inutile nelle orbite ellittiche delle Comere : imperciocche in cafi fimiglianti non abbiavi altra via di procedere, se non se quella che venne battuta dal Keplero. Il computare una tavola per alcuna parte dell' orbita, ed in essa farsi ad esaminare, se il tempo, al quale il luogo vien affegnato, o ricercato, verrà a cader fuori, per ogni e qualunque verso in quella parte. Dimodo che egli apparisce sopratutto evidentisfimo, che questo Problema (contrario all' opinione ricevuta, ed accettata) non ha guadagnato un attome con tutti gli affaccendamenti de'SignoriMattematici, nè fi è mosso d'un pelo verso il suo scioglimento. Veggafi Machin , nelle nostre Transazioni Filosofiche, sotto il numero 497. e Compend. Martyn , Vol. 8. pag. 73.

Procede dopoi il valorolissimo Monfigur Machin a dire il fuo propriofcioglimento di quelto medefimo Problema che è particolarmente necessario nelle orbite d' una grande eccentricità; e questo valentuomo illustra il suo metodo proprio con gli esempli, per le orbite di Mercurio, di Venere, della Cometa vedutafi l' anno 1682, e della grandiffima Comera comparfa l' anno 1680, i quali esempi tutti mostrano, e fanno vedese l' universalità di questo suo metodo. Vegganfi le Transazioni Filosofiche 447.

PROBLEMATICA Rifoluzione, nell' algebra, è un metodo di sciorre questioni difficili per via di certe regole. chiamate Canoni. Vedi Soluzione . e PANONE-

PROBOSCIDE, Protofcis \*, nella Storia naturale, è la tromba, od il grugno di un elefante, e di alcuni altri animali. Vedi TROMBA.

\* La parola è Greca mostorne, ed ha nel Greco la fleffa .fignificatione.

La proboscide è un membro, che esce fuora, o sporge dal mezzo della fronte. e serve in luogo di una mano; ed ha una picciola appendice attaccata alla fua estremità, in forma di un dito. - Cella probofcide l'elefantessa fuccia il lacre da sè medefima; e colla stessa proboscide lo trasmette, e dà ai suoi figliuoletti.

Il Sig. Derham offerva, che la protofcide è un membro così maravigliofamente fatto, con sì raro artifizio lavorato, e che con tanta agilità questo pigro animale l'applica e l' ufa, ch'ei puè passarle per un esempio ed un argomento della infinita fapienza e cognizione del Creatore, ec.

PROCATARTICA \* caufa, è una, originale, primitiva, o preefiftente cagione od occasione di un effetto.

\* La voce è Greca \*pexaraprix@-; formata dal verbo spraragge, che fignifica , io preefifio.

Tal è v. gr. una malattia, che coopera con qualche altra malattia fuffeguente. - Così fe la collera, od il calore del Clima porta feco una tal disposizione di fughi, che vi cagioni la febbre: la prava disposizione è la cagione immediata; ed il calore del Clima, o la collera è la

eagione procatartica.

PROCEDENDO, nella Legge, è un mandato, in vigor del quale un placito, o una causa chiamata prima da una corre inferiore alla cancelleria, al banco del Re, o al banco comune (commonpleas ) per mezzo del privilegio habeas corpus, o certiorari, viene timelfa all'altra corre per procedervi; apparendo che il reo non abbia causa di privilegio, o che non sia ben provata la materia compresa nell'allegazione della parce.

PROCEDENDO, nella Legge Inglefe. Non PROCEDENDO ad Afifam Rege inconsulto, un mandato per arrestare il processo o decisione d'una causa spettante ad uno, cli'è in servizio del Re, ec. finchè fi fappia l'ulterior volonià

del Re.

PROCEDERE (proceedings) in legge fignifica il corfo di vari atti, spedizioni, ed istruzioni di una lice, o processo. Vedi Processo.

Si procede o civilmente, o criminalmente, - Civilmente, quando fi riguardano folamente i beniscriminalmente o straordinariamente allorchè si procede contro la persona.

FROCEDUTO (procede ) tra i mercanti fignifica ciò che procede, o deriva da una cofa - nel qual fenfo effi dicono il netto proceduto. Vedi NETTO.

PROCELEUSMATICO \* POZEARUTHE \* rix@. nella poesia antica, è un piede composto di quattro sillabe brevi, come arietst. Vedi PIEDE.

PROCESSIONE, Processio, in Teologia, è un termine usato per esprimere il modo con cui si concepisce che lo Spirito Satta deriva o procede dal Pa-

PRO dre, e dal Figliuolo nel Mistero della Trinità. Vedi SPIRITO , TRINITA', PERSONA, ec.

I Greci Scismatici coi Latini non sono d'accordo intorno alla Processione dello Spirito Santo. Vedi GRECO.

PROCESSIONE fignifica altresì nella Chiesa Romana una Cerimonia, che confifte in uno stuolo formale del Clero in costa o sopravvesta Ecclesiastica, e nel popolo che gli va dierro porgendo preghiere a Dio, cantando Inni ec. e in tal guifa visitando qualche Chiesa, o altto luogo facro.

Vi sono processioni generali di tutto il popolo ne Giubilei, e nelle pubbliche calamitadi. Vedi Giubileo. - Le processioni del Santislimo Sacramento sono molto solenni. Vi sono parimente delle processioni spesse volte d'intorno alla Chiefa, alle salutazioni ec. nella Messa,

Anticamente tra noi ogni i fertimana dell' Ascensione in ogni parrocchia erano in costume certe processioni del Parroco, e del Protettore della Chiefa. coll'infegna principale, o bandiera fanta, col seguito degli altri Parrocchiani, per far un giro d' intorno a i confini della Parrocchia, e fare orazioni per la benedizione de i frutti della Terra. - Del qual costume vi resta tuttavia un'ombra in quella annuale camminata, che ancora fi chiama andar in procesfone (processioning); benche fiafi quali perduto l'ordine e la divozione delle processioni antiche.

PROCESSO, proceffus, nella legge, dinota tutte le scritture fatte in qualuaque causa od azione, reale o personale, civile, o criminale, dal principio al fine. Vedi AZIONE.

la Francia fi continua un processo for:

male contro la memoria delle persone uccise in duello, o che s'uccidono da per se.

I corfari quando fieno colti ful fatto, some altresi i ladri talvolta vengono impiccati fenz' alcun procello.

Processo in un fenso più ristretto è quello, per cui uno viene prima chiamato in qualsivoglia corre temporale; essendo quest' il principio, o parte principale, in vigor della quale si dirige il restlo dell' affare.

Il divario tra il pracefo, e di I pracetto ordine della giultizia fi è ; che il precetto ovvero l'ordine atrefta folumente o cita la persona, prima di alcun indidment, o convinzione, e fi può fateo in nome del Re, o della Giultizia, ma il pracefio fi fa fempre in nome del Re, e per ordinatio dopo un indidment, o accusa. Vedi Pracestra.

Processo per convinzione ( by attainder) spezie d'accusa. Vedi Convinzione, Attainder.

PROCESSO Della Chimica, è il corso intiero d'una operazione, od esperimento. Vedi Operazione, ed Esperamento.

PROCESSO nell' Anatomia, è un termine, il quale fignifica lo stesso che apophysis, prominento, protuberanta, o produzione. Vedi Apopisi ec.

Processo fi applica parcicolarmente a certe eminenze dell'ossa, e d'altre parti; fi diftingue con nomi peculiari esprimenti il loro sito, forma, o cosa simile. Vedi Osso.

Tali fono i processus peritonei, praeessus vermisormes, processus papillares, cidiares ec. Vedi Vernivormes, Papillares, Cillares, Peritoneum, con-

PROCESSO Aliforne. Vedi ALIFORMIS processus. PROCESSO Corniculare. Vedi CORNEJ

PROCESSO Pirenoide. Vedi Pyrg-

PROCIDENTIA Uteri, la discesa dell Utero cagionata da una rilassazione dei ligamenti che devono tenerio nel suo sito. Vedi Utero.

Se l'utero cade nella vagina, talmente che il fuo orifizio o fi possi rilevare col diro dentre le labbra della vulva, o coll' occhio al di fuori; si chiama difegia dell'utero. — Se cade intieramente, ficchè silia sospeso e pendulo fuor delle labbra, ma non appaja del di dentroche l'orifizio, appellas pratagha, o procidentia. — E se cadendo a basso in tal modo, il di dentro è rovesciato, ed è pendente come un facco carnoso con una ruvida ed inegual supersicie nominasi allora gerardio tutri.

Questi mali ponno procedere da moti violenti, da fluor bianco. Sono più frequenti nelle donne gravide, a cagione del peso che preme sopra l'atero; ma specialmente se il feto è morto, se giace in una falsa positura, o venga estratto con violenza.

Dopo la ripofizione della parte, vi fi adoperano degli aftringenti e internamente, e per iniezione; come fi pratica nelle diarree, nell'emorroidi, nella gonorrea femplice, ec.

PROCIDENTIA, O PROLAPSUS uvulæ, la discesa o rilassazione dell' uvola, o delle tonsille. Vedi Uvola.

PROCESSUM continuando, è una feriteura, per la continuazione d'un processio dopo la morte del justice principale (chief justice) ed altri justici, nella commissione dell'oyer and terminaré, Reg. Orig. 128. PRO

PROCIDENTIA, o PROLAFSUS Ani, oella medicina è, quando dopo uno fearico di ventre, l'intefino retto esce in tal guisa, che non si possa ritirarlo entro il corpo; oppur quando ritirarlo che
sia, cade di bel nuovo. Vedi Rectum,
o Retro.

Ell'è talvolra una malattia cronica, fpecialmente quando deriva da una pasalifia: le cagioni che la producono fono ma rilaffazione delle fibre dell'inteffino retto, o del mufcolo (phincher; dopo una fitichezza di ventre, una diarrea, diffenteria, o tenefino.

La guarigione è molto difficile, quando il male è accompagnato dall'emorroidi. La cura principale è cogli aftriagenti. — E necessario altresi l'ajuto osterno per riporte l'intestino usciro tuori: il quale se presto non si ripone, è facile a gonfarti, e da mortificarsi, pel contatto dell'aria.

Egli è facile a ricadere dopo la riduzione ne' fanciulli, particolarmente dopo un violento gridare, ed è malagevole tenerlo su, nel caso d'una diarrea.

PROCIONE prospon nell' Aftronomia è una Srella filia della feconda magnizudine nel canis minor, o cane piecio. V. Canis Minon, e Canto Lane. 3 PROCITA, Prochyta, Ifola d'Italia, nel golfo di Napoli, vicina aquella d'Ichia. Ha jelgeh in circa di giro, ed è molto fertile, e popolata. Procita n'è acapitale. Quelfacità è mediocremen. et bella, ed alquanto forificata. Giace fopra una punta di terra alta, e molto feofech dalla parte del Mare. long. 31. 3, lat. 40. 33, lat. 41.

PROCLAMAZIONE of a fine (spezie di convenzione), è una notizia, che apertamente e solennemente si dà di essa apertamente e solennemente si dà di essa

Chamb. Tom. XV.

alla Corre of common pleas, dove è feguita, ed a sutre le Affit, o Corti tenute nella Contea o provincia, dentro un anno, dopo ch' è registrata. Vedi Fins.

Coteste proclamazioni alle Assie, si fanno mediante una copia della convenzione, che viene trasmessa dai giudici (justices) della Corte comune, a quelli dell'Assis e della Pace.

PROCLAMAZIONE \* PROCLAMAZIO, and infrumenco, o fericura pubblicata dal Re, coll'\* episione del fico private configlio, per mezzo della quale fi fa fispere al popolo qualche così, che fisa maefià crede opportuno di fargli nota; ecolla quale taivolta il popolo viene incaricato di fare, o di non fare certe cofe. Vedi Ra, e Prayato Constilio.

\* la parola è di origine latina, formata da proclamare, palam & valde clamare.

Le Proclamazioni o proclami hanno vigor di leggi, ma allora che fi fuppone che fieno ellenzialmente confaceati alle leggi già Itabilite; altrimenti fono ttelafciate. Vedi Lugge.

PROCLAMAZIONE si usa parimente per una solenne dichiarazione di guerra, o di pace, Vedi Guerra, ec.

PROCLAMAZIONE dinota altresì l'acto di notificare al popolo l'accessione di un Principe alla Corona. Vedi Accessione.

La Proclamazione non investe il principe dell'autorità reale: si suppone ch' egli ne sia già investito, e solamente serve a darne la notizia al popolo.

PROCLAMAZIONE in un fenfo monaflico, è l'accufa di un frate contro un altre frate in capitolo aperto, ed alla presenza del superiore e della comunità,

PRO per qualch' esterna trasgressione, che gli ha veduto commettere.

PROCONBENTI foglie, nella Botanica, sono certe foglie di piante, che fi stendono o strisciano per terra. Vedi POGLIA.

PROCONDILO PROCONDILUS #70-\*\*\* Pulse, è un nome dato alla prima punted' ogni dito. V. Condveus, e Dito.

PRO CONCESSO, nella Legge -Quando dopo una scrittura (bill) elibita in cancelleria, il reo comparifce, ed è in contumacia per non rispondere, ed in arresto : in vigore d' un habeas corpus ( che viene concesso per ordine ) per condurlo alla barra (bar), la corre gli affegna un giorno per rispondere, spirato il qual tempo, e non data la risposta, viene concesso un secondo habeas corpus, ed affegnato un altro giorno, nel quale fe non risponde, il bill, ad ogni istanza dell' attore, farà prefo pro confesso, quando però non venga adotra dal reo una causa legittima di non esser comparso in quel giorno, che per ordinario la Corre concede. In diferto di tal causa mostrata, ad ogni istanza, il contenuto del bill dell' attore viene decreato come se fosse fato confessato dalla risposta del reo: o pure dopo una quarta risposta insufficiense fatta al bill , ovvero quando non fi abbia soddisfatto alla materia di fatto. farà prelo pro confesso.

PROCONSOLE PROCONSUL, era un Magistrato Romano, spedito a governare una Provincia con autorità confolare. Vedi Console, e PROVINCIA.

I PROCONSOLI erano estrarri dal corpo del Senato; e per ordinario, quando spirava l' anno del consolaro di alcuno, era egli mandato Proconfole in qual-· che Provincia.

I Proconfoli aveano gl' iftelli onori ec. che i consoli ; a riferva che aveano solamente dinanzi a loro sei lirtori, e fasci. Vedi Fasci.

1 Proconfuli ordinariamente non udivano rè terminavano processi in persona, ma faceasi questo ufficio dai loro assessori, od altri giudici, stabiliti o delegati da loro.

Siccome i Proconfoli aveano la direzione della giustizia, della guerra, e delle rendite : così aveano vari luogotenenti di tutta la capacità, che fi nominavano Legati, ed erano comunemente nominati dal Senato. Vedi LEGATUS.

La funzione Proconfolare durava folamente un anno; le spese del lor viaggio avanti e indietro erano pagate dal pubblico, e fi chiamavano Viaticum, Vedi VIATICUM.

Dopo la divisione delle provincie tra Augusto ed il popolo quelli che presedevano alle provincie del popolo erano chiamari specialmente Proconfoli. Procenfole ne i nostri antichi libri le-

gali fiufa talvolta per un juffice in eyre o fia justice errante. Vedi Justice. PROCREAZIONE, Procreatio, l'azione di generare figliucli. Vedi GENE-

R AZIONE. PROCTOR, Vedi PROCURATORE. PROCURA (prexy) tra i giurisconfulti dinota parimente una commissione data ad un Procuratore (proctor) da un clienre, per trattare, o maneggiare una causa, in luogo suo. V. PROCTOR,

PROCURA ( letter of attorney ) una ferittura, che autorizza un Procuratore ( an attorney ) a fare degli atti legali in vece d' un alrro. v. g. a sequestrare delle terre, a ricever debiti, a citar in giudizio una terza persona, ec.

PROCURA (warrant of Attorney) è quella, in vigor della quale uno destina un altro per sar qualche cosa in nome suo, ed afficura la sua azione. Vedi Procura ra cura ra

Pare che tal procurs fa differente da una lettera di procurs (letter of attorney), la quale paffa figillata e firmata da quello, che la fa, dinarri a tellimo pi degni di fede: la dove la procursa ( warrar, cof attorney) in alcune azioni reali perfonali, e mille, indiffendibilmente in fa col mezzo de procuratori fattornies), dell' attore, o del reo.

Benchè una tal procuta, acciò vaglia a permettere una comune ricupera dal tenant, o dalla perfuna citata in grudizio, dev' effere riconofciuta dinanzi a quelle perfone, che hanno la commiffone di ciò fare.

Nella Corte of common-pleas v'è un clert of the warronts che registra tutte le procure (warrants of attorney) che appartengono tanto all'attore che al reo. Vedi CLERK.

Procura(prozuracy) è un atto, ovvero un istrumento, in vigor del quale uno ha l'autorità di trattare, terminase, ricevere ec. a nome d' un altro, come se egli stesso delle attualmente prefente. Vedi Procuratorra.

Quando uno tratta per un altro, la prima cofa è, d'efaminare la fua procura. Tale procura ufafi poco in questo senfo, eccettuatone il caso d'una persona, che raccoglie i frutti d'un benesizio per

un altro.

PROCURA, nella Legge canonica, si usa per il passo o trattamento che si dava anticamente a i ministri di Chiesa ( churchossicers), od ordinari, che andavano a vistrare le Chiese, o i Mona-

Chamb. Tom. XV.

fterj, o sia che fossero Vescovi, o Arcidiaconi, o Visstatori, V. VISITAZIONE.

La Procura era dovuta ai Legati del Papa, ed anche a i Papi stessi, quando andavano in Francia; e le spese erano comprese nelle bolle allora permesse.

Ma dopo che furono fatte varie lamentazioni al Papa intorno alle spese gravissime delle procure de' Vescovi, ed Arcidiaconi, surono proibite da diversi Concilj, e Bolle.

La bolla di Clemente IV. mentovaz ta el monalitico, è molto chiara dove codefto Papa dice, chè è flata fatta una querela, che l' Arcidiacono di Rich, mond, vifitando la Diocefi, viaggiava con cento e tre cavalli, venti cani, e tre falconi; e in tal guifa aveva aggravato un Convento con quel vafto equipaggio, che fu cagione, che i Monaci banno fpessi un un'ora quello, che gli avrebbe per longo tempo mantenuti.

Procuratora fi ufa per una fomma di fuldo pagato annualmente da i Parrochi al Vefcovo, o all' Arcidiacono in vece di quel trattamento, per fupplire allo fuela della loro vifita. Vedi Viste TAZIONE.

PROCURATORE è uno che ha un incarico od uffizio a lui commesso di agire per conto di un altro. Vedi Procura.

Così i deputati (proxies) dei i Lordi
o Signori nel parlamento, ne' nostri libri di legge, si chiamano Procuratori.
Vedi Procuratori proxy).

Si usa pure codesta parola per significare un vicario, o luogotenente. — Così in Pietro Blesense leggiamo di un Procurator regni.

Quelli che trattano cause nella Corte nominata Dodor commons nominansi pa: 388 PRO
se Procuratori, o Prodori. Vedi Procu-

Qualche volta i Vescovi diconsi Prosuratores Ecclessarum, ed i rappresentanti mandati dal Ciero alla convocazione sono chiamati Procuratores Cleri. Vedi Convocazione.

Ne' noîtri îtarui, uno che coglie i fratti d' un benefazio per un altro, fi chiama particolarmente Procurstor; e l' instrumento che gli dà la commissione di ciceverlo, fi nomina (procuracy) procura.

PROCURATORE è altresì una spezie di Magistrato in varie Città d'Italia, che ha cura de' pubblici interessi. Vi sono Procuratori di S. Marco, Procuratori in Venezia, ed in Genova, ec.

Da principio in Venezia v' era un folo Procuratore di S. Marco : Nel 1442. il numero era cresciuto sino a nove, quando il Senato fece un decreso, che per l'avvenire non fi dovesse ammettere alcuno alla dignità suddetta, se non dopo la morte di qualcheduno de i nove.Ma nell'indigenze della Reppublica il numero crebbe fino a quaranta; benchè di quelli ve ne sono solamente nove, che portano il titolo di Procuratori, ed il luogo de' quali viene regolarmente riempiuto. Eglino sono amministratori della Chiefa di S. Marco, e delle rendice appartenentivi, li Protectori degli orfani, e gli esecutori de'testamenti.

Quest' uffizio riceve più lustro dal loro meriro, che dalla autorità della carica. — Vanno vestiti in toga di color mero, o pavonazzo, con Maniche Ducali.

PROCURATOR Monsferii anticamente era l' Avvocato d' un Convento, ch' era destinato a follecitare gl' interessi, trattare le cause della società. Vedi Avvocato.

PROCURATORES Ecclesar Parrochialis sono li Church Wardens, quasi Custodi di Chiesa, il cui ustizio è di agire come Procuratori, e persone che rappresentano la Chiesa. Vedi Church Warden

PROCUEATORE (Attoracy\*) Atturnsus, od Atturnsus, nella Legge, è una persona deftinata da un'altra a fare qualche cosa in vece sus; particolarmente a sollecitare, e profeguire un processo. Vedi AGENTS, DERUTATO. Vedi pure PROCESSO, ALIONE, ec.

\* La parola è composta del Latino ad, a del francese tourner, girare, cio commettere ad un altro un affare. — L'antico nome Latino, secondo Bracton, è responsalis. Vedi Responsalis.

Eglino nella Legge comune fono la flessacosa, che Procuratori Prodorj, o Sindici nella Legge Civile. Vedi Precuratora (prodor).

Anticamente quelli ch' erano anorovoli nelle Corti, aveano la prefità di 
permettere o non permettere, che alcuoi comparifiero, o littigafiero per un 
altro; come appare da Fitt de Nat. Brr., nella Scrittura detimus potgàtem de entermaso ficiendo; dovre fi vedo che v'era
l' obbligo di procuratri delle lestrere o 
patenti del Re, per fiabilire un Presunttore in fua vece; una poi s'è ipproveduto 
da parlamento, che foifecosi elegitirina, 
fecondo la Legge, di fisfi un Presuntsere fecoz aci leienzisione; come appare 
da vari Statuti, 20 Hz., 3, Cep. 10.—
6. Edu., 1. cap. 8, ec.

V' è una grande varietà di Scritture nella tavola del registro, dove il Re co. manda che i Giudici ammettano dei Pracuratori; per lo che vennero tanti Procuratori inesperti, e ne derivaronotanti danni, che per raffrenati fu dee eretato 4. Hen. cap. 18. che i Giudici gli dovellero elaminare, ed elcludere gl'inesperti; e di nuovo 33. Hen. 6. cap. 7. che ve ne sosse solonente un certo numero in Norfolk., e Suffolk.

Un tal Procuratore o è Generale , o particolare.

PROCURATORE Generale è quegli, ch' è destinato per maneggiare gli afari, o le licit duna comunità; o pure piè toflo è quegli, ch' è deputato a dirigere tutte leliti in generale, o sia d'una comunità, ovvero d'una persona particulare.

Tal'è il Procurator generale del Re, il qual è lo stesso che Procurator Carsaria nell'Imperio Romano. Vedi Procu-

A lui giungono gli ordini di far patenti, perdoni ec.

Egli è alla tella del maneggio di tutti i legali interessi della Corona, o sia nelle cose criminali, o altrimenti; ed in spezie nelle materie di tradimento, sedizione ec. In stute le Corri egli tratta la sua lite dentro la bura (bar) pia quando è un consigliere di stato, non può litigare in qualssifia Corte, saorche degli afiari del Re, senza ottenere un sigillo privaso a quest' effetto.

PROCURATORE particolare è quegli ch' è impiegato in una o più cause speciscate particolarmente.

I Procuratori si distinguono parimente rispetto alle Corti, in Attorneys targe, ed Attorneys special, appartenendo a questa, o aquella Corte unicamente,

PROCURATORR della corte del Ducato di Lancasser ( attorney of the dat.hy court of Lancasser), Attarnatus curiae ducatus Lancasseriae, è il secondo ufficiale in quella corte, e vi è messo, per la sua peri-

Chamb. Tom. XV.

zia nella legge, come affeffore del cancelliere della Corre. Vedi Corre, Ducato, ed Assessore. Vedi ancora Cancelliere.

PROCURATORE (Proctor) Procurator, è quegli che ha commissione di agire come delegato, per conto di un'altro. Vedi PROCURATORE.

Procuratore (proctor) nella legge civile, è un uffiziale destinato a compatire nella Cotte, ed a maneggiare le cause di quelli, che si serviranno della sua procura. Vedi Lucon Civille.

An icamente ognuno era obbligato di comparire in persona; e se accadeva che l'affare solle molto procrastinato, era allora permeilo di creare un Procuratore nella sua causa.

Ma questo su un favore concesso folamente per un certo tempo, sino verso la metà del Secolo decimo sesso, nel qual tempo si decretò che ogn' istrumento di procura valer dovesse sino che sosse rivocato.

PADCUBATORI de comuni (produst of the commons) (non períone rutile nelle leggi civili, e criminali, che prefentano le loro procure (prazies), e s'interelfano per i loro clienti, ad efitarre atti e feritture, a produrte tellimonj, a preparar ragioni per le fentenze, e ad informare gli Avvocati delle Seritture. Vedi Collegio.

Sono effi trenta quattro di numero; vengono ammelli in vigore d'un far dell' Arcivescovo; e portano una toga nera, ed una spezie di capuccio soderato d'una pelliccia bianca.

PROCURATORI del Clero, sono certi deputati, o rappresentanti scelti del Clero d' ogni Diocesi, due per cadauna; e dalle Chiese Cattedrale e Collegiata uno per ciascheduna; per adunarsi nella camera bassa di convocazione. Vedi Convocazione.

PROCURATORI nell' università (proctors in the university) sono due uniciali scelti tra gli sludenti, per vedere i buoni ordini, ed ciercizi che vi si sano giornalmente. Vedi Università.

PROCURATORE ( Proxy ) Procurator è un deputato, ovvero una persona che uffizia in vece di un altro. Vedi Procuratore.

I Principi comunemente si marirano per mezzo di Procuratori, o rappresentanti.

PROCURATORE, è propriamente quegli, che tratta e disende le cause, e i negozi altrui.

PROCURAZIONE. V. PROCURA. PROYON. Vedi Procione,

PRODITTATORE tra i Romani era un Magistrato, che avea la facolrà, e facea l'usfizio di un dittatore. Vedi DITTATORE.

1 Romani talvolta creavano un prodittatore, nel caso di non poter aver un dittatore. Fabio Massimo su predittatore.

PRODOTTO nell'aritmetica e geo metria, è il fastum di due numeri; o fia la quantità che usfee, o che rifulta dalla moltiplicazione di due o più numeri, lince ec. l'una per l'altra. Vedi FACTUM.

Cosi se fi moltiplica 6 per 8, il prodotto è 48. Vedi MOLTIPLICAZIONE.

Nelle linee sempre (e tavolta ne' numeri) dicesi il rettangolo di due linee moltiplicate l'una per l'altra. V. Rat-TANGOLO:

PRODROMO 12089942 letteralmente dinota un precurfore, un furiero-Quindi Prodromus morbus tra i Medici, ufali per una malattia che precorre o, precede una maggiore. Così una strettezza del petto è un

Prodromo d'una confunzione ec. una vertigine è talera un prodromo d'una apoplessa. Vedi PHATYSIS, APOPLESSIA, Vertigine ec.

PRODURRE, in geometria, dinota il continuare una linea retra, o prolungarla ulteriormente, fino che abbia una lunghazza affegnata. Vedi Linea.

PRODUZIONE nell' Anatomia è una continuazione, o processo. Vedi Processo.

#### SUPPLEMENTO.

PRODUZIONE o prodotto. Ptoduzioni, o prodotti Marini. Per investigare l' indole, e natura dei prodotti, o produzioni marine il tanto benemerito di queste cose il dotto Cavalier Franzese Conte Matfigli, fecefi ad ammollare nell' acqua marina alcune rame di corallo, di fresco trattene fuori, o pescate, e trovò, come i tubercoletti così frequenti nei ramuscelli del corallo medefimo dopo un picciolifimo tratto di temno andarono aprendoli in fiori regolariffimi, ciascheduno dei quali veniva terminato da otto punte. Questi fiorellini erano bianchi, e venivano ad effer. forretti . e fostentati da una coppa , o calice diviso nel medesimo numero di fegmenti; e nel cavar fuoti dell' acqua di bel nuovo i medesimi ramuscelli di corallo, egli ebbe con sua sorpresa a toccar con mano, come questi forellini immediaramente, e sul fatto ferravanfi di bel nuovo, e venivano a formare, ed a comparire foltanto piccioli tubercoletti irregolari : ed i rami più nutriti, e più vigoroù del corallo medefimo ritennero quella proprierà d' aprice, e di ferrare i loro Bori per fette, od orto giorni, dopo effere flati pefeati, e tratti fuori del mare. I tubercoletti divifati, allorchè venivano feriti, mandavan fuori an fugo lattiginofo, nel que le non vi è ombra menoma di dubbio, che (lanzi, e contengafi il feme del corallo.

Poiche questo curioso, e prode Naturalista ebbe trovato, e toccato con mano, che il corallo era una vera, e genuina pianta nelle sue respettive organizzazioni, gliriusci una cosa sommamente, ed in estremo defiderabile, l'investigare se ella venisse a somministrare dei principi vegetabili, o quelli di un' altra spezie, in un'analisi Chimica. Questa esperienza cimentolla il valentuomo diligentissimamente non solamente sopra il corallo, ma esiandio sopra varie altre piante della spezie pietrosa, ed ebbe a rilevare, come tutt' elle venivano a somministrare de' principi od elementi i medelimi medetimilsimi, che quelli dei vegetabili. Turt' esse per tanto fomministrarono in questo commendabilissimo cimento, una flemma, uno spirito volatile urinoso, avente costantissimamente più, o meno un' odore d' acqua marina, ed un fisso olio fetido nero tendente al rofsiccio, ed effendo flate calcinato il refiduo rimafo nella ftorta, ebbe a somministrare perperuamente un sale alcalico fissato somigliantissimo a quello delle piante.

Tutte le produzioni marine ebbero a fomministrare, più, o meno, di ciascheduno dei divisati principi, od elementi; ma quei marini prodetti medesmi, che erano stati da molto tempo innanzi cava-

Chamb. Tom. XV.

ti del mare, ebbero sempre, e costantemente a somministrare quantità minore di materia fluida, di quelli, che ne erano stati pescati di fresco. Era il dottiffimo" Monfieur Geoffroy in estremo bramoso di tener dietro al prode Conte Marfigli in queste medefime inchieftes e secome non gli si presentò l'occasione di proccurar dal mare alcun corallo di fresco pescaro; così egli st risolse di porce in una storca una libbra del comune corallo rotto comprato dai Droghieri, che è appunto quel corallo, al quale manca l'incamiciatura, o superficie esteriore, e che d'ordinario è grandissimo tempo, che è stato pescato dal mare. Questo percanto gli ebbe a somministrare la quantità di due dramme, e sei grani d'uno spirito urinoso volatile rossiccio. e due, o tre grani di un olio fetido; ed il refiduo rimafo nella ftorta, per mezzo del manipolamento, o trattamento chimico comune, venne dopoi a fommistrare a un di presso due dramme d'un' fale lifsiviale d'un fapore falino, e la materia rimafa dopo la divifata rannata comparve una spezie di calcina.

Lo spirito comparve a Monsieur Geoffroy ellier iniciramente, e prefetamente il medesimo, che quello, che il Conte Marsigli ilterio avea spredio alla Reale Accadamia fotro il titolo di spirito di corallo vecchiò, e, questo fembrò a grandissimo stento disterente d'un menomo che da quello del corno di cervo. Fece venir d'una tinta verde la sistroppo di viole mammole, e produsse un coagulamento bianco colla foluzione di subtimato corrosivo. Quantunque questo soffe pressio che il medesimo, che lo spirito del Conte Marsigli ; i fali però estratue dal captu mortunu furono differea-

B b 4

PRO ti . e tutt' altri ; conciossiache quello proceurato da Mr. Geoffrey formalle un coagulamento bianco infieme colla foluzione di sublimato corrolivo, e quello del Conre Marfigli non venisse a produrre un' effetto fomigliante : si l' uno però, che l'altro di questi sali, sacevano venir verde lo sciroppo di viole mammole; e Monsieur Geoifroy fecesia giudicare, che la differenza nell' altra esperienza dipendelle foltanto dall' ellere stato il sale del Conte Marsigli fatto con minore accuratezza, e che contenelle in sè alcuna porzione di terra, la quale veniva ad indebolire la sua sua forza, e facoltà, ed impediva, che il sale medelimo producelle quelto stello effetto. Da tutto questo ne seguita, che i coralli, e tutte le altre produzioni marine di quella classe sono veracemente, propriamente, e realmente piante, tuttochè elleno sieno della durezza della pietra: e nell' nfo interno del corallo ella può essere dicevolissima cosa il farsi a considerare il medesimo non già come un puro, e semplice afforbente, ma bensì come una fostanza, la quale contiene eziandio un sal volatile, ed un'olio, i quali puossi a buona equità supporre, che contengano delle virtù fuperiori a quelle delle mere terre afforbenti; e di più che havvi differenza grandissima fra le virtà di quel tal dato corallo, che è stato da lungo tempo pescato dal mare, e tenuto conservato fuori del medelimo, e quel tal dato corallo, che è stato di fresco pescato dal mare. Il prode Conte Marfigli, dopo d'avere analizzato il

corallo in questa maniera, cimentò le esperienze medesime sopra parecchie

parti degli scogli, sopra i quali il coral-

lo vien fu , e crefce; ma quetto valen-

tuomo ebbe a toccar con mano, come quefle non fomminiflravano neppur 'uoo degli attivi principi, de detmenti divi-fati; di maniera tale che, quantunque la durezza dei coralli, e delle pietre fenbralle la medelima medelimitima a capello, nulladimeno vi ha una differenza grandifima rie effe foliane, fe friguardino i loro principi, la loro natura, ed i loro effetti.

Rimanvi-tuttavia una questione da essere onninamente determinata per rapporto a questo punto, la quale é: Quale fia la natura, e l'indole di quel fugo lattiginolo, contenuto, siccome divisammo, nei tubercoletti dei fiori del carallo, e per avventura nelle altre parsi. del coralio medefimo. Il Conte Marfigli non ci ha fatto tampoco parola intorno alle qualità del medefimo fugo. Ma Boccone ci ailerifce, che questo sugo è calorofo, acre, e quali caustico: quindi egli è per avventura il succhio parurale della pianta, ed è aualogo a quel sugo lattiginoso degli spurghi d' alcune altre pizote. Dovrebbe effere offervato come quello liquore potrebbesi benissimo sperimentare con gli acidi , e con gli alcali , ed eziandio con gli altri metodi noti, e dovrebbe effere conosciura la sua analisi : Questo nuovo cimento verrebbe per avventura a darci una perfettifima, ed inriera cognizione della natura di questo petroso vegetabile. Vegganfi Memoires de l' Acade Roy, des Scienc, de Paris, ann. 1708.

PROEDRUS apridage, nell' antichi-

PROEMIO è un termine che usavasa anticamente in vece di prefazione. V & di Prefazione.

PROEMPTOSIS, nell'Adronomía, è ciò che fa apparire il novilunio un giorno più tardi, per mezzo dell'equazione lunare, di quello che farebbe fi fenza tal equazione. Vedi Luna, ed Equazione.

PROFANAZIONE, in materia di religione, si è il fare qualche cosa senza rispetto alle cose Sante, o Sacre. Vedi Profano.

PROFANO è un termine afato in opposizione alle voci Santo, Sacro. Vedi Sacro ec.

Eccettuate le Chiefe, ed i Cimiteri, ogni altro luogo fi reputa profano. — Per la Legge canonica un calice facro, o coppa facra diviene profana, col darle un colpo col martello.

PROBANO si applica parimente in generale a tutte le persone, che non hanno il carattere facto, ed a tutte le cose, che non appar:engono al servigio di religione.

In tal fenfo Senofonte, Seneca ec. fono Autori profani.

I Sacerdoti Pagani Pontefici ec. paffano pure per profani tra di noi.

PROFESSIONE, in un fenfo monafico è l'entrare in un ordine religiolo; ovvero è un'azione, in vigor della quale una persona si offerisce a Dio con un voto di osservare tre cose, cioè obbedienza, castirà, e poverrà: e prometre di mantenerle inviolabilmente. Vedi Voro. O RDINE, ce.

Ciò chiamansi Santæ religionis professio, e la persona si chiama religioso, o religiosa professa. Vedi Religioso-Non vien ammesso alcuno per sar pro-

fessione, se non se dopo un anno di prova. Vedi Probazione, Noviziato.

PROFESSIO viduitatis. V. VIDUL-

PROFESSO Monaco, o Monaca, é quegli, che avendo fatto il Voto è ammello in un ordine religioso. Vedi Voto, Monaco, e Religioso.

In tal senso codesta parola usasi in opposizione al Novigio. Vedi Novizio,

e PROBAZIONE.

PROFESSORE nelle universitadi à una persona che insegna, o legge pubblicamente qualche arte, o scienza in una cattedra slabilita per tal effetto. Vedi CATTEDRA.

I PROFESSORI nell'altre univerfità infegnano l'arti, ed anno le sue classi d'allievi; nelle nostre universitadi fanno le pubbliche lezioni ne' giornicuriali, Vedi TERMINE.

Noi abbiamo un gran numero di Prafifori, alcani denomiasi dall'aric cheprofetifano, come profetiore cafifa, di lingua Esnica, di Fifica, di Tralegia ec. Altri denomianti da quelli che fono fini i fondatori della profetione, od hanno alleganata mi entrata, o rendita pelmantenimento del profetiore: ficcome i Profesio Savillicai d'Altronomia e Geometria, il Profesio Lucefano di Matematica, il Profesio Lucefano di Matematica, il Profesiore Margaret di Teologia ec.

PROFESSORE Regio. Vedi l' Artico.

PROFETA\*, nongeres, è una persona infpirata da Dio nella cognizione degli eventi futuri; e deslinata a dichiarare le fue leggi, la sua volontà ec. almondo V. Professia, e Divinazione.

 La parola è derivata dal Greco προ, e φατος detto; da φεμι, dico; donde anche i latini derivano il loro fades . detto.

Tra i libri canonici vi fono quelli de : i fedici Profeti; quattro de' quali fono-

Jeremiah, Ezekiel, e Daniel; così chiamati per la lunghezza, o estensione de i loro scritti, ch' eccedevano quelli degli altri, cioè Hosea, Joel, Ames, Obadiah, Jonas, Micha, Nahum, Habakkuk, Haggai, Zechariah, e Malachi; i quali sono chiamati Profeti minori per la brevità de' loro scritri.

Gli Ebrei riconoscono solo tre Profeei maggiori ; escludone Daniello e pretendono che non se gli convenga il rango tra i Profeti più, che a Davide, non perchè si l'uno che l'altro non abbiano predette molte cose importanti; ma perchè la loro maniera di vivere era differente da quella degli altri Profeti, esfendo David un Re, e Daniel un Nobile. Nella Chiefa greca i Profeti minori sono posti in ordine avanti i maggiori; forse perchè molti de minori Profeti sono più antichi de' Profeti maggiori.

Tra i Greci parimente, Daniel è pofto nel rango de' Profeti minori. - Nel Capitolo 48 dell' Ecclesiastico, Isaiah particolarmente si chiama il gran Profeta; sì in riguardo alle gran cofe, ch'egli ha predetre, come alla forma magnifica, con cui le prediceva.

Spinola dice che diversi Profeti profetizzavano secondo i loro rispettivi umori : v. gr. Jeremish melancolico, ed afflitto dalle miferie della vita non proferizzava se non se disgrazie. Si veggano le confutazioni.

Dacier offerva, che tra gli antichi fi dà il nome di Poeta ralvolta a i Profeti; come altre volre il nome di Profeta a i Poeti. Vedi Poeta:

PROFETICO Tipo. Vedi Tiro. PROFEZIA mountera, è una predidizione fatte per inspirazione divina.

Vedi PROFETA ed INSPIRAZIONE.

Un Autore de' nostri tempi offerva che i Christiani hanno ciò di comune co' Gentili, che stabiliscono egnalmenmente la loro Religione su la Profezia. e divinazione. Vedi Divinazione, ed Augunio, Ma le Profezie de' Genrili Cone favole.

Egli aggiunge, chela divinazione era un arre infegnata dai Romani nelle Scuole, o fotto la disciplina ; come facevano gli Ebrei proferizzando nelle Scuole, e ne' collegi de' Profeti.

In coteste Scuole, siccome offerva l'erudito Dodwell, i Candidati nella Profetia imparavano le regole della divinazione praticata da i Gentili; i quali possedevano l'arte molto prima di loro. Si aggiunge, che il dono della Profezia non era una cosa accidentale, ma una materia costante di fatto; e talun pensa, ch' eglino abbiano scoperro lo stabilimento d'un ordine di Proferi nel testamento vecchio analogo ai Teologi Pagani. \* Ma ciò farebbe fuper Rizione, non Profezia ..

Egli è certo, per molri passi della Scrittura, che v' era un gran numero di falli Profeti tra quelli, che non folo impiegavano il loro ralento nelle materie di governo, e di religione, ma eziandio nella scoperta de' beni perduti . e nel dire l'avventure.

Una delle massime difficoltadi nel Cristianesimo concerne l'adempimento delle Profezie della Scrittura : pe' Profeti del testamento vecchio vi sono frequenti predizioni del Messia ; ciò che gli Scrittori del testamento nuovo frequentemente rimproverano agli Ebroi, ed ai Gentili, come effettuato in Gesà Cristo: e su tale principio provano la verirà della sua missione : ma codesti resti del testamento vecchio così citati nel testamento nuovo, non si trovano talvolta nel vecchio : ed altre volte non fi trovano cirari nel nuovo nel fenfo lerrerale ed ovvio, che pare ch'abbiano nel vecchio; onde molti de' commentatori Cri-Riani, Teologi, e cricici, anrichi e mo derni giadicano che debbasi applicarli in un senso secondario, tipico, allego. rico, o miflico. Vedi Allegorico A. DEMPIMENTO , ec.

Così e. g. S. Matteo dopo un racconto della concezione della Vergine, e della nascira di Gesù, dice : « Turto questo acciò si potesse adempire quanto » fa predetto dal Profeta dicendo: Ecce 30 vergo concipiet, & pariet filium, & vo-

a cabitur nomer ejus Emmanuel.

Ma le parole, come sono in Isaia,donde supponfi che fieno prese, nel loro fento ovvio e letterale fi riferifcono ad una giovane donna che stava per parto rire un figlio ne' tempi d' Ahaz ; come appare dal contesto, e come viene confessato da Grotius, Huetius, Castalio, Curcellæus, Episcopius, Hammond, Simon, le Clerc, Lamy ec-

Questa Profezia allora non esfendosi adempita in Gesù, nel senso ptimatio, ovvio, o letterale delle parole, si suppone che come l'altre Profezie citare dagli Appostoli, si dovesse adempire in un senso secondario, tipico od allegorico; cioè questa Profezia che prima su adempita letteralmente per la nafcita di un figlio del Proseta al rempo di Ahaz, si verificò di nuovo per la nascita di Gesù, come un evento della stessa spezie, e doveva esfere significato o dal Profeta, o da Dio che dirigeva il discorso del Profeta.

Grotius offerva effervi que îto calo nella maggior parre, se non in tutte le Profezie e citazioni allegate dal vecchio

nel nuovo testamento; e Dodwell . infieme col Cavalier Giovanni Marsham, riserisce anche la più famosa Prosezia in Daniello intorno alle fettanta fettimane al tempo d' Antiochus Epiphanes; mostrando che l'espressioni prese di là da Cristo, ed avanzate da esso lui per predire la distruzione di Jerusalem per i Romani, riguardano codesta distruzione solamente in un senso secondario.

E parimente la famola Profezia nel Penrateuco , « Prophetam tibi ficut me n fuscitabit Dominus Deus tuus : ipsum » sudies » che viene riserita da S. Luca come se sosse stata detta da Gesà Criflo, vien interpretata da Simone, da Grotio, da Stillingfleer, che fignifichi nel fuo fenfo immediato una promessa d'una successione di Profeti. Sentono in oppolito i Teologi Cristiani, \* e dannodel loro fentire ragione. Vedi Graveson. Tract. de Script. fac. par. 1. 6. 3.

Per opinione di alcuni, gli Appostoli applicavano le Profezie che citavano dal testamento vecchio, in un fenso tipico; ma sfortunatamente fi sono perdute le regole con cui le citavano. Il Dutter Stanhop compiange la perdita dell' Ebraiche tradizioni, o regole per interpretar la scrittura , ricevute tra i Rabini, e seguitare degli Appostoli. Ma: Surenhusio professore delle lettere Ebraiche in Amsterdam pensa di aver riparata tal perdita dal Talmud Ebraico. e dagli Antichi commentari Ebraici: e perciò ha pubblicate al Mondo le regole, con cui gli Appostoli citavano il testamento vecchio.

Ma la verità è, che tali regole fono. troppo precarie, stiracchiate, e non naturali per acquistarsi gran credito, Vedi le note all'articolo Citazione.

M. Whilon condanna ogni ipiegazione allegorica delle Profesie del teflamento vecchio citate nel nuavo, come
debole , entudifica ec. Ed aggiunge,
che se si concede, che tutte le Profesie
abbiano un doppio senso, e non vi sa
altro metodo di mostrare il loro adempimento, se non se coll'applicarle secondariamente, e tipicamente al nostro
Signore, dopo di essere state nella lor
primaria incensione già da lungo tempo
adempite ne' tempi del testamento vecchio, noi perdaimo tutti i reali vantaggi delle Profesie antiche, quanto alle
prove del Cristianessimo.

Egli per tanto in oppofizione a ciò erige un nuovo fichem a concede , che prendendo per vero e genuino il tedlo prefente dei tellamento vecchio, è impoffibile di fpiegare le citazioni degli Appofidi delle Proferie del tellamento vecchio , con verun altro fondamento the concedita de la concedita generale di discolori, agli e conferetto a ricorrere ad una fuppoficione contraria al fenfo di tutti gli Scrittori Critfiani che l' hanno preceduto ; cio che il teflo del telfamento vecchio è flato molto guaffo e corrotto dogli Ebrel dopo il tempo degli Appoficii. Vedi Tasvo.

La fua Ipotefi è, che gli Appofioli ricasaffero le loro citazioni del teflamento vecchio legittimamente, e finceramento dalla versione dei settama, la quale in quel tempo era in ulto di rutti, ed estatamente coincideva coll'originale Ebreo; e che, secomees fila cevano ciate citazioni, così arguivano giuslamente elogicamente dal seno ovvio e lettera-le delle dette citazioni, come allora siavono nel tesimento vecchio: mache dopo que' temp gli esemplari Ebrei a

dei feetanta del teflamento vecchio fonse. flati tanto corrotti, e vi fono flati introdotti tanti difurdini e confuloni, che hanno dato motivo a motte noubbil diferenze, ed incongruenze tra il suuvo, ed il vecchi o teflamento in riguardo alle parole, ed al fenfo di cotefleciazio-

ni. Vedi Settanta, ec. Quanto alla maniera, con cui surono introdotte coteste corruzioni, dic'egli, che gli Ebrei nel fecondo Secolo guastarono, ed alterarono grandemente sì l' Ebraico che li fettanta, spezialmente nelle Profezie citate dagli Appostoli. per far comparire inconcludente il loro ragionamento; che nel Secolo terzo hanno posto nelle mani d'Origene uno di cotesti esemplari corrotti dei settanta, il quale preso da Origene per vero e genuino, fu inserito da esso lui nel suo Hexapla, e cosi fu introdotto nella Chiesa un corrotto esemplare dei settanta; e che nel fine del quarto Secolo, gli E brei hanno mello nelle mani de' Cristiani, che fin allora erano flati quafi univerfalmente ignoranti nella lingua Ebrea, un esemplare corrotto dell' Ebraico teftamento vecchio.

La diferepara poi tra il teflamente vecchio ed il nuovo in riguardo alle deteccizationi, egli pretende che non abbia luogo nel teflo gennino del teflamento vecchio (ora non efilente in verun luogo) ma foltanto nel teflo prefente corrotto del teflamento vecchio, e nuovo. E però per giudificare i detti degli Appotoli, el propone di reflamente il teflo del reflamento vecchio, come flava avanti il tempo d'Origeno, trimetterio nello flato, in cui era nel tempo degli Appotoli: dal qual reflo tata giuli reflicuito, ggli dece cha fees-

- Tomain Cing

PRO

za dubbio fi vedrà, che gli Appostoli citavano esattamente, ed arguivano giustamente e logicamente dal testamento vecchio.

Ma cotesto schema di adempire le Profezie è foggetto a difficoltà almeno così grandi, quanto lo schema allegorico. Il fuo fondamento è incredibile, e ciò che vi è costruito sopra dal principio sine al fine, è precarlo. In fatti non è concepibile che il restamento vecchio dovess' effere così corrotto: e ciò ancora può rendersi manifesto, poichè l' Ebraico ed i fettanta erano discrepanti nel tempo degli Appostoli. Aggiungete a ciò, che il modo, con cui egli propone di rimettere il testo vero, non corrisponderà mai ad un tal fine : ne egli stesso con tutti i mezzi, de' quali era in possesso, è stato capace di restaurare una citazione Proferica in guisa tale, che paja applicato letteralmente quello, che prima fembrava di efferto allegoricamente. Vedi PENTATEUCO ec. Cosi Whiston . come Grozio, e loro feguaci, sono stati for-.temente confutati.

#### SUPPLEMENTO.

PROFEZIA. Le Profezie nell'antico Teffamento, mulimamente quelle aventi relazione al Divino Meffia, viene accordato, e conceduto da tutti i Crifianti efferi adempiute, e compiete in Gasu Cassro; mala difputa fiè inzorno al fendo, od alla maniera, colla quale effe hanno ricevuto il loro compimento, ed avveramento.

Rispetto a questo capo sono stati fabbricati dei sistemi opposti. Il Grozio, il Vitringa, il Le Clerc, Mons. Whiston, Collins, Ohandler, e fomiglianti, fra i quali alcuni hanno tenuto, che le Profezie fono fate adempinte in un fenfo, alcuni in un altro, ed altri finalmente in tutt' e due i fenfi. L'opinione di Monf. W hifton viene efpolta di fopra.

Un moderno dottiffimo Avvocato per la Cristianità mostra, e sa vedere, come ell' era costumanza degli Scrittori Giudaici quella di dire, che una cosa era adempiuta, e compiuta, quando essi facevano delle allusioni alla medesima, più o meno remote; che però hannovi alcune Profezie formali, le quali letteralmente hanno relazione foltanto al Messia : altre Profezie tipiche, le quali debbon effere simigliantemente in un senso letterale applicate al Messia; e che altre sono soltanto citate come compiute, od adempite allegoricamente per via d'argomento ad hominem, come dicono le Scuole, a quei Giudei foltanto, che ammettono quella maniera di raziocinare. Veggali Chandler, Difesa del Cristianesimo. Bibbia Inglese, tom- 12. par. 458. 459. & feq.

Il metodo del Grozio dee effer prefo, e considerato per un compimento. od adempimento negli affari Giudaici intorno al tempo, in cui i Profeti scriffero; oppure negli affari delle Nazioni : confinanti, e circonvicine, colle quali esti Ebrei ebbero delle guerre. Questo metodo disapprovato, ed impugnato dal . Vitringa non meno, che da parecchi altri , viene difese da Messieurs le Clerc. Maffon , l' Enfant , ed altri tali, i quali . anche lo inokrano di vantaggie, giungendo perfino a fostentare, non avervi nel Vecchio Testameneo Profezia. la : quale non abbia un compimento letterale, e che se abbigvene alcuna ,in cui.

398 non venga ciò riconosciuto, ciò si è pet mancamento, e difetto d' Istoria. Veg. Hift. Critic. Rep. Litter. tom.6. art. 2. pag. 43.44. & feq.

Concede il Grozio, che le Profezie al Divino Metha applicate nel Nuovo Testamento, quantunque per innanzi avessero un compimento letterale, ebbero poscia in Cristo Signore un altro compimento, e adempimento più sublime, e particolare. Questo, che ora afferiamo, apparisce man festamente dalle sue Annotazioni a San Matteo, e ad Isaia, ove quel sommo Uo no dice espressamente, che ciò, cui egli interpetra letteralmente di Geremia, con viene, e s' accorda in una maniera più fublime a GESU' CRISTO Signor Noftro. Vegganfi di pari le fue Annotazioni fopra il Salmo XXII. I., ed eziandio il fuo Trattato intitolato. « De Veritate Religionis Christianz. ,, Lib. 5. cap. 14. 5. 17.

Questa opinione risguardante il doppio fenso delle Profezie non è nuova. I massimi allegoristi, ed eziandio quelli fra i Giudei, che fanno ulo di questa foggia d' interpretare, hanno conceduto un doppio fenfo, siccome vien dimostrato da Monsieur Surenhuysius : nè lo rigettò il medesimo Vitringa nel Libro Conciliat. Vengafi Biblioteque Chottie. Tom. 25. pag. 411.

La disputa adunque fra il Grozio, ed i suoi avversari, non è s' e' vi sieno due fensi nelle Profezie, ma se varie Profezie del Vecchio Testamento, le quali hanno relazione a CRISLO SIGNORE, a. veffero un compimento, o adempimento letterale, mene fublime, e mene perfecto, prima che venissero ad avvesarfi , ed adempierfi in Caisto SignoRE medefimo. Il Grozio fostiene fa parte affermativa , i suoi avversari telle citati stanno per la negativa. Veg.-Le Clere , Biblioteq. Choifie , tom. 27. p. 391. & feq.

Rispetto poi al compimento, o adempimento delle Profezie particolari noi troviamo delle dispute senza confine fra i Critici, e fra gl' Interpreti, rifguardanti quelle del concepimento di una Vergine, del seme d' una Donna, de la partenza dello Scettro da Giuda. della Radice di Jelle : Fuori dell'Egieto io ho chiamato il mio Figlipolo, ed egli farà appellato Nazareno; delle fettanta fettimane di Daniello, della Cattività Bibbilonese, della dispersione, e del ricovramento del Giudei. Veggafi Matth. xx11. 23. Surenhuyfius , Liber Conciliat. Biblioteque Choifie, to.25. pag. 414 Jaquelot, Differtation fur le Meffie, Ocuvres des Scavaers, Dec.ann. 1698 pag. 538. Marshal, Tab. Chronic. Journal. des Scavants, Tom. 56. pag. 325. Souren. Ditfert. 41. Obfervat. Halenf. Tom. 2. Observ. 1 2. 5. 7. pag. 304. Whithy , Comment. ad locum. Works of Learned , cioè Opere di Lesterat. Tom. 5. pag. 342. Memoires de Trev. ann. 1719. pag. 1243. Match. cap. 2. verf. 23. Otear. ubi fupra p. 343. Wief. Melet, Leidens. Memoires de Trevoux , ann. 1911. pag. 1895. Ayrol. Liber 70. Hebdom. refign. Gior. nale de' Letterati d'Italia, Tom. 19. pag. 200. L'Enfant Reflexions fur Disput. de Martianay, Nouvelle Requb. Letter. Tom. 47. pag. 492. Limborch. » De Veritate Religionis Christiana «. Biblioteque Univers. Tom. 7. p. 304. Manafs Ben. Ifrael, Sect. 29. pag. 36. Pochi fone i moderni eventi d'alcua momento confiderabile, i quali, od uno od altro Interprete non trovi effere il compimento d'alcuna Profezia della Scrittura. L'ultima guerra, e morte del Re di Francia, ed altre numerofifime vien prerefo trovarsi nella Divina Scrittura.

· Le visioni nel Nuovo, e nel Vecchio Testamento fono state poste ad una tortura maggiore in rappotto ai loro avveramenti, di quello sienolo state le medesime Profezie. Tale si è appunto il caso del Tempio del Proseta Ezechiello, come anche il Regno temporale di Ctifto Signore sopra la Terra, la distruzione di Anticristo, lo scioglimento del gran Dragone, la frazione, od aprimento de' Sigilli , ed altre parecchie. Vegganfi. L' Enfant, e Beaufobre, Vetfion du Nouveau Testament , Journal des Sçavants, Tom. 65. Edit. Amstelodam. pag 350. Vintring. Anacrif. Apocalypf. Iournal Liter. Tom. 10. Par. 2. p.474. Meyer. Differt. Theol. " De Profetica Visione Ezechielis a. Journal des Scavants, Tom. 11. pag. 3. 4. & feq. Nouvelle Republique Letter. Tom. 42. pagin. 269. Wiff. Exercitat. Academ. Ouvrages des Scavants, ann. 1695. p. 17. Whifton , Vindicia Apostol. Constitut. pag. 45. de Revelat. Nouvelle Republ. Letrer. Tom. 29. pag. 586. Ouvrages de Sçav. Mart. ann. 1689. pag. 227. Harmonie, & accomplissement des Propheties fur la durée de l' Antichrift, & les souffrances de l' Eglise, cioè Atmonia, e verificamento delle Profesie ri-Iguardanti la darata dell' Anticristo, e le vessacioni della Chiesa, p. 5. a avec

(\*) Rispecto al senso era le suddette diversi, en cui si deono enterpretare rispetti vamente le Prosetie, e gli altre pasi della » un Journal pour l'accompliffement » de ces Profeties pour les quatte derniers mois de l'année 1687. & ler
» deux premiers de l'année 1687. & ler
ode, con un giornale pel verificamento
di queste Profezie per i quattro ultimi
meti dell'anno 1687. e per i due primi dell'anno 1688. Biblioteq. Univerfelle t., p.
pag., 354. 352. & seq. Ubite, de Chiinii Ecclefex continuata fuccessore un sibilioteque Univerfelle, Tom. 9, pagin. 13, Hammaie & temptifiement, dove
forra pagg. 356. & seq. L'Esfant, &
Braugher, loco citato (\*).

PROFFERTA », in legge, è il tempo affegnato pei conti de 'Sheriffe da ltri uffiziali da effere prodotti all'Exchequet ; lo che dev' effere due volte l' anau fecondo lo Stat. 31. Henr. 3. Vedi SMERIFF ed EXCHEQUER.

\* La parola è formata dal Francese ptoferet produrre.

PROFFERTA usas altres per un' offerta, o tentativo di procedere in un' azione, e tal profferta si sa dalla persona. che n' ha interesse.

» Il termine detto dilla Triaità comincierà il Lunedi feguente alla Domenica della Trinità, in qualunque » tempo venga a cafcare, per l'e effervazione degli essona, profferte, ritori-» oi, ed altre citimonie, che per lo-» avanti fi usavano. » Stat. ann. 32. Han. o.

PROFILO, nell' Architettura, è lafigura, o la pianta d'un edifizio, for-

Scrittura. Veggof specialmente PROPEZIE, e le note agli articoli TIPO, CITAT-ZIORE, zificazione, o cola fimile, in cui fono espresse le varie altezze, larghezze, e grossezze, così che pare che l'edifizio sia tagliato giù perpendizolarmente dal tetto sino al fondamento.

. Quindi il Proffico fi chiama eziandio sezione, talvolta sezione ortogresica; e da Vitruvio ancora sciagresia. Vedi Sezione ed Ortografia.

PROFFILO in cotesto senso significa lo stesso ch' elevatione; ed è opposto al piano, o all' Ienografia. Vedi Piano ed Icnografia.

PROFFILO Si usa altresi per dinotare il contorno o circonferenza d'una figura, edifizio o membro d' Architettura, o simile; come d'una base, d'una cornice, ec.

Quindi ridure in Profilo si usa alcune volte in vece di disegnare, o descrivere quel tal membro colla riga, col compasso ec.

PROPFILO nella Scultura, e pittora. Una refla, un vitratto ec. diesf effere in profilo, quando fia rapprefentato obbliquamente, o in fianco. Siccome, quando in un ritratto vi e folamente una parte della faccia, un occhio, una guancia, e niente dell'altra. — Quafi in tutte le medaglie, le faccie fono rapprefentate in Profilo. V. MEDACIA.

PROFICISCENDUM. Capias con-

ductos ad proficifeendum. V. CAPIAS.
PROFILATICA προφυλακτικα, quella parte della Medicina, che dirige a

preservare, e prevenire le malattie. V. MEDICINA, PRESERVATIVO, ec. PROFLUVIO in Medicina, si è ogni forte di flusso, od evacuazione liquida.

force di flusso, od evacuazione liquida. Vedi Flusso. Quindi PROFLUVIUN ventris, flusso di

recure, dinota una diarrea. V. Dia RREA,

PROFONDITA', ( deple ) in Geo-

metria ec. Vedi ALTITUDINE, ec., Gl' Ingless chiamano depht of a squadron, or battasion la prosondità d'un squadrone, o d'un battaglione, o sa il oumero degli uomini su ma ssil a : il qual numero in uno squadrone è di tre, e ia un battaglione generalmente è di sei. V. SQUADRONE, FILA ec.

Si dice, the battalion was drawn up fix deep the eutmies horse were drawn up five deep, cook il battaglione era schierato di sei in fila; la Cavalleria nemica era schierata di cioque in fila.

PROFONDO profundus nell' Anaromia è un muscolo detto anche persorans. Vedi Parforans.

PROFUMO, un odor grato artifiziale, checolpifce il fenfo, o l' organo dell'odorato. Vedi Oporg.

Generalmente i profumi sono facti, o composti di muschio, ambracane, zibetto, rose, e legai di cedro, siori d'arancio, gelsomini, giunchiglie, tubero-se, ed altri sori odoriferi.

V'entra pure lo storace, l'incenso, il belgivino, i garofani, il mace, ed altre simili droghe comunemente chiamate aromati. Vedi Anomatreo. — Alcusal profuni sono altresi composti d'erbe o foglie aromatiche, come nardo, majorana, salvia, timo, sispo ec.

I PROFUMI anticamente molto fi ufavano; particolarmente quelli, in cut entra il muchio, l'ambracane, ed il ziberto: ora universalmente sono in diuso, dopo che le persone sono diventate sensibili del male, che sanno al capo. — In lipagna, ed in Italia essi sono antora alta moda.

PROFUMI, fuffitus, nella Farmacia ec. sono medicine topiche od esterne, composte di certe polveri, e gomme, le quali essendo mescolate insieme,e gettare sopra il carbone acceso, producono un vapore, o sumo salutare in parecchie malattie. Vedi Suffitus.

Gli affetti della matrice fi curano col profumo, o fumo delle piume di pernice, cuojo vecchio ec. il mercurio bruciato talvolta fi applica per via di profumo, chiamato fumo di cinabro.

Vi sono dei prosumi secchi in trocisci, pillole ec. fatti d'olibano, mastice, aloè, ec. ed alcuni altri prosumi umidi viscosi di sughi d'erbe ec.

PROGETTILE. V. PROJETTILE.
PROGRAMMA anticamente dinotava una lettera figillata col figillo del
Re. Vedi Sigillo.

PROGRAMMA è parimente un termine del collegio, che fignifica uno ferito, o avvertimento che fi dà in mano, o fi promette ad un'orazione, o altra cerimonia del collegio, e che contiene l'argomento, o ciò chi e necessirio per inenderlo. — Si mandano dei programmi per invitare il popolo ad ellere presente alle declamazioni, all'opere drammatiche ec.

PROGRESSIONE, progressio, è un avanzamento con ordine, o sia andar avanti nella medesima maniera, cammino, tenore ec.

PROGRESSIONE, nelle Matematiche, è o Aritmetica, o Geometrica.

PROGRESSION B Aritmetica è una ferie di quantità equidiffanti l'una dall'altra; ciuè o crefcenti, o decrefcenti collo flesso comune intervallo, o differenza. V. Series.

Cosi ; , 6, 9, 12, 15, 18 ec. formano una Progreffione Aritmetica; imperocchè crefcono o differiscono egual-

Chamb. Tom. XV.

mente del 3. Così pure 25, 20,15, 10, e 5, sono nella Progressione Aritmetica decrescente per una comune differenza, 5.

In ogni Progriffione Assimatica o crefeente, o decrefeente, i a fomma del primo ed ultimo termine è eguale alla fomma di ogni due termini intermedj equidifianti dagli eftreni; come pure, fe il numero dei termini è ineguale, al doppio del termine medio. — Per efempio.

24, 24, 24, 24

Quindi 1º troviamo la fomma di ogni Progressione Aritmetica col moltiplicare la fomma del primo ed ultimo termine per la metà del numero dei termini.

a. Avendo per tanto il primo termine, e data la diferenza edi inameto dei termini; fi ha la fomma della Progrefio me moltiplicando il primo termine col numero dei termini, ed al prodotto aggiungendo il prodotto, che nafce dalla diferenza moltiplicata nella femidiferenza nella este diferenza moltiplicata nella femidiferenza del numero dei termini, dal quadrato di quello fefilo numero.

Così supposto il primo termine 3, il numero dei termini 7, e la differenza 3; il prodotto di 3, e7, = 21 elfendo aggiunto al prodotto 6;, della differeaza 3 molriplicata nella semidifferenza del numero dei termini 7, dal suo quadrato 49 = 21, darà 84, ch' è la suomano del progressione.

3. Il nomero dei termini meno uno fe fi moltiplica per la differenza comune, e fi aggiunge il primo termine al prodotto, la fomma è l'ultimo termine. Così in ana Progreffione di 52 figure,

C

PRO dove la differenza è 3 , ed il primo termine ; moltiplicandoli ; per 2 . il

prodotto è 153, cui aggiungendo 5, la fomma 1 58,è l'ultimo termine ricercato. 4. Se la Progressione comincia dal o,

la fomma di tutti i termini è eguale a mezzo il prodotto dell' ultimo termine moltiplicato per il numero dei termini.

Donde ne segue che la somma d' una Progressione, che principia dal o , è suddupla della fomma di altrettanti termini, turri eguali al massimo.

5. In una Progreffione Acitmetica, come la differenza della fomma del primo ed ultimo termine dalla doppia fomma della Progressione , sta alla differenza del primo termine dall' ultimo ; così sta la fomma del primo ed ultimo termine alla differenza del la Progressione.

PROGRESSIONE Geometrica è una ferie di quantità che crescono,o diminuiscono nella stessa ragione, o proporzione; o pure è una serie di quantità, che sono conrinuamente proporzionali. V. PRO-PORZIONE, e GEOMETRICO.

Così 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ec. formano una Progressione Geometrica, o pure 729, 243, 81, 27, 9, 3, 1.

1º. In ogni Progressione Geometrica, il prodotto degli estremi è eguale al prodotto dei due rermini intermedi equidiffanti dagli estremi, come pure al quadrato del termine medio, se il numero de' termini è dispari. - Per esempio.

2. Se la differenza del primo ed ultimo termine d' una Progressione Geometri-

es divideft per un numero minore del denominaror della ragione, cioè minore del quoziente d'un termine maggiore diviso per un minore ; il quoziente sarà la forama di tutti i termini eccettuatone il massimo: quindi coll' aggiungere il termine mailimo, noi abbiamo la fomma. di tutta la Progessione.

Cost in una Progressione di 5 termini, che principiano dal 3, essendo il denominatore stmilmente 3 , il massimo termine faià 243.

Se poi la differenza del primo, ed ultimo termine 240 fi divida per 2, numero che è minore del denominatore di 1; il quozienre 120 aggiunto al 243, darà 363 , la somma della Progressione.

Quindi 3. il primo o minimo termine d'una Progressione sta alla somma della Progressione, come il denominatore meno uno, sta alla sua potestà, similmente, meno uno; l' esponente della qual potestà è eguale al numero dei termini. Così supponendo il primo termine 1.

il denominator 2, ed il numero dei termini 8: la fomma farà 255.

4. Quindi pure la differenza rra l'ultimo rermine, e la fomma, sta alla differenza tra il primo rermine, e la fomma, come sta l' unità al denominatore: e però, se la differenza tra il primo rermine, e la fomma, si divide per la differenza tra la fomma, e l' ultimo termine, il quoziente è il denominatore.

Arco di Progressione Vedi A aco.

# SUPPLEMENTO

PROGRESSIONE. Siccome una linea retta, od una figura può crescere, ed aumentarsi continuamente, e tuttavia non pervenire ad una data linea, od

PRO area; così vi fono delle progreffioni di frazioni, le quali effer possono continuate a placimento, e che ciò non oftante la fomma de termini venga ad effere fempre minore di un numero dato. Se la differenza, che paffa fra la loro fomma e questo numero diminuisca, e scemi in una fiffatta maniera, che per via di continuare la progressione, possa divenir minore di qualfivoglia frazione per quanto

picciola ella possa mai essere, la quale possa esfere assegnata; questo numero è il limite della fomma della progressione medefima, ed è ciò, che viene ad effere inteso pel valore della progressione, alloraquando vien supposto, che questa sia continuata all' infinito. Questi limiti sono analoghi ai limiti di figure, ed elsi alsistonsi, e fiancheggiansi vicendevolmente l' uno l' altro. Le aree delle figure possono in parecchi casi esfere non altramente espresse che per simiglianti progressioni; e quando i limiti del le figure sono conosciuti, o noti, i medefimi effer poffono alcune volte applicati vantaggiofamente per l'approfsimamento alle fomme di certe progreffioni.

Così, a cagion d'esempio, poni che i termini di qualfivoglia progressione vengano ad effer rappresentati dalle perpendicolari AF, BE, CK, HZ, ec. ec. stantisi in una dara distanza sopra la base AD; e poni simigliantemente, che PN fia qualfivoglia Ordinata della Curva, FN e passando sopra le estremità delle divifate perpendicolari. Fatri a supporre, che sia prodotta AP; Allora fecondo che l' area AP NF ha un limite, al quale ella può approfsimarfi continuamente, ma non mai trascenderlo, oppure può effere prodotto fino a tanto Chamb. Tom. XV.

403 che vie ne a trascendere qualfivoglia dato spazio; così avvravi simigliantemente un limit e della fomma della progressione oppure ella potrà effere continuata fino a tanto c he ella venga a trascendere qualfivoglia dato numero. Conciossiachè supponendo i rettangoli BF, EC, KH, LI, ec. ec. compiuti, l' Area APNE



verrà ad effere sempre, e costantemente minore della fomma di que' rettangoli. ma verra ad effer maggiore della loro fomma dopo il primo. Pertanto l' Area AP NF, e la fomma di questi rettangoli, ed entrambi hanno limiti, ovvero entrambi non ne hanno alcuno. La cofa medefima dee effer detta della fomma delle Ordinate AF, BE, CK, HI, ec. ec. e della fomma dei termini della progressione da esfe , o per esfe rappresentata. Se la Curva FN e, a cagion d' esempio, sia la comune Iperbola s sia il suo centro , & P fia l' Afintote; ed AB effendo uguale a &A , in evento che AF rappresenti Unità, la scrie delle Ordinate verrà a rappresentare la progressione 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, ec. ec. la quale può perciò ellere continuara fino a tanto che ella venga a trascendere qualfivoglia dato numero, come l' area iperbolica può effere prodotta fino a tanto che ella vengliante maniera posson' esser trovate le progressioni a piacimento, e queste posson'esser continuate senza confine, e che hanno dato numeri per i limiti delle loro somme.

A cagion d'esempio, poni, che la prima ferie fia 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , ec. ec. le successive differenze dei termini delle quali fono 1, 1, 1, 1, 1, , ec. ec. ed il limite della fomma di questa progresfione verrà perciò ad essere 1. Se noi ci facciamo a moltiplicare ciaschedun termine di quest' ultima serie per 2, e che il primo termine può esfere unità, noi verremo ad avere : + , + , - , i cui denominatori fono i numeri triangolari, essendo l'unità il numeratore comune, ed il limire della fomma di questa progressione è 2. Le differenze successive dei termini di quest' ultima serie essendo ciaschedun d'essi moltiplicato per 1, e che il termine della nuova ferie può effere unità, viene a dare : , 4 - 1 ec. ec. che hanno per loro successivi denominatori numeri piramidali ; ed il limite della fomma di questa progressione è 1. Nella maniera medefima il limite della fomma delle frazioni avendo esfe l'unità per loro denominatore comune, ed i numeri figuraci di qualfivoglia ordine dinotati da m, per loro successivi denominatori, è trovato essere m - 1.

La ferie medefina.— 1, \(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{

Chamb. Tom. XV.

prendiamo le differenze del primo termine, e che il cui luogo fiati m, il condo termine, e che il cui luogo fiati
m+1, ec. il numeratore comune di quelle differenze verià ad effere m—1; ed
i loro denominatori fuccessivi i prodotti
di 1 × m, 2 × m+1, 3 × m+1; ed il
limite della fomma di questa progressione è la fomma d'altrettanti termini 1 +
+ + + + + c. e. ficcome vi fono unità
in m—1. Ora se ciaschedun termino
della anova progressione venga divine
della naova progressione venga divine
per m—1, la quale unità può effere il
numeratore comune, i termini n
+ + m

veranoa a rilevarifi,

veranoa a rilevarifi,

alia fomma delle frazioni , , +, +, +, +,

ec. ec. (continuate fino a tano che il

vifo per m — 1. In gui'a finigliante per

mezzo d'affumere altro alternativo, op
pare quali effer five vigliano termini equi
valenti della ferie 1, +, +, + + ec. noi pol
famo formare delle nuove progressioni,

il valore delle quali paù eflere rinvena
cocosi fe noi prendiamo i termini 1, +,

-, +, +, ec. ec. palfanti fopra tre termini, o

ci facciamo a dividere le differenze fac
cestive di quelli termini pergó, noi ver-

remo ad avere le ferie 5.24, 5.9 24, 5.1

13. 24, 13.17.34, cc. ec. che viene ad elfere equivalente alla Serie C. fomminilitaria da Monfierri di Monmort, nelle nofite Transfazioni Filofofche fotto il numero 353, pag. 651. vale a dire

PRO Sabbato fino al levar del Sole del Lunedi.

PROIBIZIONE , prohibitio de vafto dire-An parti è un mandato giudiziale dicetto a quello che tiene qualche possessione, in vigor del quale gli viene proibito di lassiare andare in rovinala terra ch' è in controversia, durante la lite. - Talvolta ancora cotesta proibizione viene indirizzata al Sheriffo.

PROIBIZIONE è altresì l'aito di proibire qualche cofa.

La Proibizione della legge è quella, che fa il peccato: un testatore frequentemensa lascia nel testamento delle cose con una Proibitione di non alianatle.

PROIBIZIONE, nella legge comune, dinota uno scritto emanato dalla Cancel-Ieria, dal banco regio, o dalla Corte delle cause comuni ( of Common Pleas) per inibire a qualche altra Corte o Spiri:uate, o Secolare di procedere in una caufa che colà pende full' infinuazione che non appartenga a corefta Corte la cognizione di tal caufa.

Ora comunemente si prende per proibitione quel mandato, che milità per uno che fa lue nella Corre Cristiana , per una caula spettante alla giurisdizione temporale, o alla cognizione che debbe fare la Corte Regia, in vigor di qual ma dato tanto alla parte intereffata, ed al fuo Avvocato, come allo stesso giudice, e all' attuario viene proibito di procedere ulteriormente in cotesta caufa. Vedi CORTE, LEGGE CIVILE, ec.

PROJETTILE, o PROJETTO, nella Meccanica, è un corpo grave, il quale effendo posto in un moto violento da un' esterra forza impressegli, vien posto in libertà dall'agente, che lo lascia proseguire il suo corso. V. Moto,

Tal è v g, una pietra scagliata colla Chama, Tom. AV.

mano, o colla frombola, una freccia cirata coll' arco, una palla d'un Cannone ec. V. PROJEZIONE.

La caufa della continuazione del moto de Projeitili, o sia ciò, che li determina a perseverare nel mo:o, dopo che la prima cagione cessa d'agire , ha imbarazzati i Filosofi. V. Moto, e Comunicazione.

I peripatetici ricorrono all'aria . la qual effendo violentemente agitata dal moto della causa projettante v. g. della mano e della frombola, ed essendo sforzata a seguitare il projettile, dopo averso messo in liberià , lo comprime , e spigne avanti, per impedire il vacuo. Vedi

I moderni per ispiegare il moto dei projettili ricorrono ad un principio affai più ragionevole e facile ; essendo in fatti una confeguenza naturale d'una delle gran leggi della natura ; cioè che tutti i corpi , effendo indifferenti al moto o alla quiete, manterranno necessariamente lo stato, in cui sono posti, eccettone allora, quando fieno impediti, e sforzati a cangiarlo per qualche nuova cagione. Vedi NATURA.

Cosi un prejetto mello in moto continuerebbe a muoversi eternamente nella stella retta linea, e colla medefima velocità, se non incontrasse la resistenza del mezzo ( medium ), e non avelle alcupa forza di gravità, che lo stornasse. La dottrina del moto dei projettili è

il fondamento di tutta l'arte de' cantionieri. Vedi ARTE BEL CANNONIERE.

Jeggi del moto dei Projettili - 1. Se un corpo grave è projentito perpendicolarmente egli continuerà ad alcendere , o difcendere perpendicularmente; imperocché tanto la forza della projezione, quanto quella della gravità

Cc 4

fico, come A M, Am, le quali fono fottese da spazi eguali dell' orizzonte A T, T e; cioè in tempi eguali egli percorre spazi orizzontali eguali.

5. La quantità, od ampiezza del viaggio A B, cioè il giro del projettile fignica del Diametro A S, come il feno dell'angolo di elevazione R A B alla fua fecante.

Quindi 1, il Semiparametro sta all' ampiezza del viaggio A B, come il feno totale sta al seno del doppio angolo di elevazione.- 2. Se poi la celerità di due projettili è la stessa, sarà lo stesso anche il parametro; dunque, giacche il femiparametro del viaggio, in un cafo, sta all' ampiezza, come il seno totale al feno del doppio angolo di elevazione; e nell'altro caso il semiparametro del viaggio sta all'ampiezza, come il seno totale al feno del doppio angolo di elevazione: noi potiam dire ancora, come l'ampiezza sta al seno dell'angolo della doppia elevazione in un cafo, così l'ampiezza sta al seno dell' angolo della doppia elevazione nell'altre cafo.

Dunque l'ampiezze, o magnitudint dei viaggi fono, come i feni dei doppi angoli di elevazione; rimanendo la medefima velocità del projettile.

6. Elfendo la stella celerità del projetite, l'ampiezza A. B. è la massima cioè il giro del projettile è il massimo ad un angolo di elevazione di 45°,, e le ampiezze, o girì, ad angoli di elevazione egualmente distanti da 45°, sono eguali.

egoaniente dittari a 45%, ione egoani.
Crò fi trova coll'esperienza; e parimenre è dimostrabile în ral gusfa: priche la ragione del seno del doppio angoo di elevazione all'ampiezza ésempre la stella, sempre che la celerirà del
projentis resti la medessima; siccome cre-

fee il feeo del doppio angolo di elevatione, crefeerà pure l'ampiezza. Dunque poichè il feno del doppio angolo di elevazione di 45 gradi è il raggio, o fini il feno maggiore ; così il "ampiezza, o giro in cocefta elevazione dev' ellerla matima. lottre, poichè i feni degli angoli cquidiflanti dagli angoli retti v, gr. di 80 e 100 fono i medefini; e gli angoli doppi devono effer equidiflanti da an angolo retto, se gli angoli deplici lo fono: le ampiezze o giri adelevazioni equidiflanti da 45 gradi dovranno elfer uguali.

Quindi, poliché come il seno totale. fla al seno del doppio angolo di elevazione; così si ai il semiparametro all'ampiesza; ed il seno totale è eguale aldoppio seno dell' angolo di elevazione, s'egli è di 45 gradi: sotto l'angolo dielevazione 45, l'ampiesza è eguale alsemiparametro.

7. Data la mafima ampitțta o giro, determinare l'ampicțta o giro fatto agalaltre date angole de elevațione, rimanedala fleffa etterită. Direte coss: come îl feno totale è al feno del doppio angolodi qualivoglia altra elevazione; cosi è la maŝima ampiezza, all'ampiezza ricercata.

Cost supposto il massimo giro d'an u mottajo a 45 gradi essere 6000 passi, e ricercara la lunghezza del giro a 30 gradi; si troverà essere 5196 passi.

8. Data la velorità d' un projectile, trovare la fua mojima ampiaça o giro: poiché è data la celesità del projettit nella fipazio che dovrà percortere in vigore della fuzza imprella, v. gr., in un fecondo, non v'è da cercar altro-fe-non fe trovare il parametro del fentiero o riege, gio (pel card. a. dalla tetza legge), imp.

( a = - ab - c : cosi sta il seno totale alla tangente dell' angolo d' elevazione ricercato R A B.

Il Dr. Halley ne dà la feguent facile, e compendios geometrica colfrazione del problema; ch' egli pure deduce da un'investigazione analitica. Avendo l'angolo repro L D A, fg. e3), fi faccia D A, D F il massimo giro, DG la distanza orizzontale, e DB, DC l'al tezza perpendicolare dell' oggetto; e t'atri G B, e' faccia DE eguale a GB. Pofeia col raggio A C, e col centro E, deferiva un arco, il quale, e fai posi fibile, interfechi la linea A D in H: e la linea D H eflendo testa di quà ed ià da F, darà i punti K ed L; si quali si trirno le linee G L, G K.

Quvi gli angoli LGD, KGD
fono l'elevazioni riccreane per colpire
l'oggetto B.— Ma notifi, che se Bé
fotor l'orizzone, lassa discle DC ==
DB dovià risust da A, per avere AC
= AD + DC Notifi altresi, che se
nella disceta, DHè maggiore di FD,
e coii K cade sorto D: l'angolo KGD
stà la depressione sotto l'orizzone. Si
piò qui olsevaze, che s' elevazione richiesta cossistemente taglia in due patti gguati l'angolo tra la perpendicolare,
el orgetto.

Di ciò l'Autore non s'è accorro, quando diede la prima foluzione del problema; ma dopo averlo feopetro offero; che niuna cola poreva elfere più compendiola, e più bella, per la perfezione dell'Arte de canonieri; poiché con ciò è facile tirare con un morta) ad oggi oggetto in qualanque fituazione, come a gili foffe a livella: non riercenadofi altro, che accomodare il pezzo talmente, che palla folla linea di mezzo tra il Zenit, e l'oggetto, e dargli il dovuto carico. Vedi Montajo.

14. I tempi delle projezioni o tiri fotto differenti angoli d'elevazione, rimanendo la stelfa velocità, sono come i seni degli angoli d'elevazione.

15. Data le velocità d'un projettile infieme coll' angolo d' elevatione R A B, (fig. 47.) trovar il giro od ampiezza AB, e l'altezza del giro tm, e descrivere la strada o sentiero A m B. Sopra la linea orizzontale A B, erigete una perpendicolare AD, che dev'effere l'alterra, donde il projettile cadendo acquisterebbe la data velocità : sopra A D descrivere un semicircolo A Q D che tagli la linea di direzione A R in Q: per Q tirate C m parallela ad A B. e fate CQ = Q m. Dal punto m lasciate cadere una perpendicolare m rad AB: finalmente per il vertice M descrivete la Parahola A m B.

Quivi A m B e il fentiero cercato, 4. C Q la sua ampiezza o giro, e m l'altezza del giro, e 4 C D il parametro.

Quindi 1. data la velocità d'un projettele , fi danno nel tempo ftello l' ampiezze ed alrezze di tutti i giri poffibili. Perche tirando E A. noi abbiamo fotto l'angolo d'elevazione E A B, l' alterra A I, e l'ampiezza 4 I E : forto l'angolo d'elevazione F A B, l'altezza A H. e l'ampiezza 4 H F. 2. Poiche A B è perpendiculare ad A D, ella è una tangente al circolo in A. Quindi l' angolo A D Q è eguale all' angolo dielevazione R A B ; per confeguenza A I M è il doppio angolo d'elevazione, e perciò C Q ; la quarta parte dell'ampiezza, è is seno retto ; A C, l'altezza del giro, il seno-verso del doppio angolo d'elevazione.

16. Data l'altezza e m di un tiro, ovvero la fua ampiezza AB, infieme coll' angolo d'elevazione RAB; trovare la velocità con cui il projettile prima mosso, cioè l'altezza A D, nel cadere di là acquisterebbe una simile velocità. Poiche A C = em è il seno verso, CO = ! A B , il seno retto del doppio angolo d' elevazione ALQ ; al seno verso del doppio angolo d'elevazione, trovate il feno totale, e l'altezza del tiro. Ovvero al feno retto del doppio angolo d' elevazione, al feno totale, ed alla quarta parte dell'ampiezza, trovate una quarta proporzionale. Questa sarà il raggio I Q, ovvero LA, il doppio del quale A D, è l'altegza ricercata.

## SUPPLEMENTO.

PROJETTILE. La Teoria dei Projettili, ficcome viene esposta fotto questo medetimo capo, od articolo di fopra; e da presso che tutti quelli Scrittori , che hanno trattato delle esplosioni delle palle de' Cannoni, e forniglianti dal fovrano inflauratore della buona Filosofia Galileo Galilei Fiorentino in qua, procede fopra la supposizione, che il volo delle palle de' cannoni, e delle bombe sia a un di presso nella Curva di una Parabola. Il Galileo veramente ha mostrato, come indipendente mente dalla resistenza dell' aria tutti i Projettili dovrebboao nel loro volo descrivere una Parabola; e propofe alcuni mezzi d'efaminare, quali disuguaglianze tarebbero per nascere da questa medefima resiftenza. Di modo che potrebbe altri farfi a promettere, che coloro, i quali venaero dopo di quest' uomo fommo, ed originale, fi fossero fatti a sperimentare quanto lungi i movimenti reali dei projettili deviassero da un tratto parabolico. affine d'aver deciso, e definito, quanto la refistenza dell' aria avesfe in ciò che fare , e quello fosse per produrre selle determinazioni dell' Arte della Cannoneria. Ma in vece di procedere , e d'a. vanzarsi con questa medesima precauzione, gli scrittori venuti dopo il Galileo si fecero baldansezamente ad afferire, come non poteva nascare alcun variamento confiderabile dalla refidenza dell' aria nel volo delle palle dei cannoni, e delle bombe; ed è di presente divenuto un affiorna, fopra del quale vengonfi quafi univerfalmente gli Scrittori ad acquietare, ed appagare, che il volo di questi corpi projetti è a un di presso nella Curva d' una Parabola.

Questa Iposen venne fiancheggiata da Monfieur Anderson nel suo Traitato intitolato « Of the genuine ufe, and effects of the gun a cioe, del genuino ufo, e degli effetti del Cannone, pubblicato l'anno 1674 ; come anche fimigliantemente dallo Scrittore Francefe Monfieur Blondel nella fua Art de jetter les Bombes , l' Arte di gettare le Bombe : ed il foggetto medefimo venendo preso per mano, e trattato di pari dal celebre Dr Halley nelle nostre Filosofiche Transazioni forro il numero 216. questo veramente dotto Valentuomo ebbe a rompere questo ghiaccio, e fecefi a fignoreggiare fopra gli altri tutti nel farti a confiderare la fomma fproporzione, che patfava fra la denfità delle palle, e dell'aria, e fecesi a pensare, effer cofa ragionevolissima il credere, che la refistenza dell' aria ad una grossa palla di mecallo è a stento discernibile, tutto che in una palla d' un pezzo di artiglieria acceso ei conosca ed accordi, che dec effere confiderata. Ma tutto che fimigliance Ipotesi fosse intieramente ammessa da coloro, i quali appagar sugliono se stessi della sola, ed unica speculazione , nulladimeno il medelimo Anderson la trovò tale, che riusciva impossibile il conciliarla coll'esperienza fenza alcuna modificazione. Questo farto lo iuduste a supporre, che una palla nella sua prima scarica, volasse per una certa data distanza in una linea retta, dal termine della qual linea retta foltanto ella cominciasse a piegarsi in una Parabola. Per fiffatto mezzo egli si fece a sostentare e difendere, com' ei penfava, l' Ipotesi d' un moto parabolico. Ma una supposizione si scempiata, e sì ftrana, quale siè quella della sospensione dell'azione di gravità nel projettile, non merita tampoco, nè ha bisogno d'essere confutata. Il povero Monsieur Anderson venne ad ellere ingannato dal suo non conoscere, quanto grandemente la velocità primitiva della pelantissima palla viene ad effere scemara, e diminuita nel corpo del suo volo dalla refistenza dell' aria.

I Cannonieri pratici convengono ed accordano di pari unanimamente, che ciafeheduna pallavola per una certa dia difanza di Inpezo d'artiglieria in una linea retta, la qual diflanza immanignaria addimandania coftoro l'eftenfione del punto diritto della palla. Quefo volo in una linea retta, a vero dire, dipponendolo fatto, e reale, non folamente verrebbe ad effere una sonfuta sione della l'potef Parabolita; ma esiandio un' ineftrigabilitima difficoltà fagis medero, come quello, che vere, la fatto que con con con la fatto della dia fatto della con controlla di fatto di fatto della con con con quello, che vere, potenti della controlla di fatto di f

rebbe ad implicare una sospensione dell' azione della gravità. Ma la grande velocità della palla del cannone affegnata da Monsieur Robins , sembra, che venga intieramente a dar lume, e ad appianare, e dilucidare questa faccenda. Noi non abhifogniamo d'altro, che di farci a supporre, che dentro la distanza nella divifata guifa determinata dai Cannonieri pratici il deviamento della traccia, o fentiére dalla palla medefima non è esattamente distinguibile, o discernibile nel loro metodo d'affegnarli. Ora; ficcome una palla di ventiquattro libbre infuocata con due terzi del suo peso nella polvere, verrà nella distanza di cinquecento braccia dal pezzo d'artiglieria, a rimanere separata dalla, linea della sua direzione originale, per mezzo di un angolo di poco più d' un mezzo grado ; coloro, che non fanno, e non conofcono i non accurati metodi fpeffiffime fiate praticati nella direzione d'un cannone farannosi con tutta la maggior facilità del mondo a concedere, che un deviamento così picciolo, quale 6 è questo. può dall' universale dei pratici effere a buona equità avuto in noncale, e trafourato, e per confeguente la traccia, o fentiere della palla può effere riputato noa linea retta, massimamente siccome interverranno affaillime fiate altre cagioni dell' errore molto maggiore di quello, che nasce dall' incuryamento di questa linea prodotto dalla gravità. V. eg. il Trattato intitolato « New Principles al Gunnery « cioè Nuovi principi di Cannoneria p. 82.

PRO

Quanto strana, scempiata, ed erronea sa l'opinione della non considerabile resistenza dell'aria, comparirà agevosissimamente da ciò, che viene ad essere-

stabilito da questo ingegnosissimo , e fommamente dotto Autore, il quale ha mostrato, e fatto toccar con mano, come questa refistenza ad una palla d'un cannone monta oltre venti volte più del peso della medesma palla. Quali errori pertanto non dovrem noi prometterci da una Ipotefi, la quale non confidera, e trascura questa forza, come non confiderabile? In fatti non avravvi ombra di difficoltà a far vedere, che la traccia descritta dal volo di una palla di cannone, e di bomba, non è, nè una Parabola. nè a un di presso, o presso che una Parabola. Concioffiache dalle esperienze di questo Autore apparisca, come una palla di moschette del diametro di tre quarti di un dito infuocata colla metà del suo peso di polvere da un moschetto o canna della lunghezza di quarantaeinque dita, fi muove colla velocità a un dipresso di mille settecento piedi in un minuto secondo. Ora per la comune Teoria Parabolica, se queita palla volasse nella Curva d' nna Parabola, la sua corfa orizzontale in 45. verrebbe trovato, effere intorno a diciassette miglia. Ma dagli Scrittori Pratici, quali appunte sono un Diego, un' Ufano, ed un Merfennus, apparisce manifestissimamente, che questa corfa non è più lunga d' un mezzo miglio; di maniera tale che una palla di moschetto nell'elevazione di 45. con ana ragionevole, ed adegusta carica di polvere, non vola !- parte della distanza, che ella avrebbe dovuto fare, qualora fi fosse mossa in una parabola.

Ne dee già farci in questo maraviglia questa grandissima diminuzione della corsa orizzontale, allorche viene ad efsere considerato, come la resistenza dell' aria a questa palla, allorchè ella sa se sua prima uscita, o sbocco del pezzo d'artiglieria, soverchi di cento venta volte la sua gravità.

Di vantaggio, se il volo della pefantifima palla nell' nfo comune pel fervigio di terra, quando vengano efaminace palle di ferro di ventiquattro libbre di pelo , apparirà, e toccheraffi con mano, che un tal tiro fatto con una piena carica di polvere, ha una velocità di mille seicento cinquanta piedi in un minnto fecondo. E la corfa orizzontale in 45. di questa palla verrebbe ad effere. fecondo l' Ipotesi Parabolica, intotno a sedici miglia: ma dalle Esperienze di Saint Remy egli apparisce, che realmente la corfa non eccede, pè è più lunga delle tre fole miglia, che non viene ad effere tampoco un quinto della diftanza, alla quale dovrebbe volare, fe venisse a descrivere la curva d' una Parabola.

E questo deviamento dalla Parabola avviene non folamente in queste grandi velocità ; ma eziandio in tali , le quali fono di gran lunga minori. Così nelle velocità di circa quattrocento piedi in un minuto fecondo , per più , e più esperienze egli apparisce, che la corfa d' ana palla di piombo del diametro di tre quarti di un dito, infuocata in elevazioni differenti con questa velocità, non viene, ne poco, ne panto a corrispondere a questa teoria, oppore la supposizione della non considerabile resistenza dell'aria ai projettili , è falsa. E di vero la falfità di quelta Ipoteli apparifce presto che al primo colpo d'occhio, eziandio nei projettili, che volino bastantemente, ed a segno, che i lore moti possano esfere seguitati dall' occhio; pochi ve ne hanno, che non difeendano per una curva manifestamente più corra, e più inclinata all' Orizzonte, di quella, in cui effi medefimi projettili ascesero, ed il punto altissimo di loro volaca, o fia il vertice della curva trovafi. molto più vicino al luogo, ove essi caddero fopra il terreno, di quello si trovaffero da quello, onde vennero da principio scaricati. Cose simiglianti neppure un folo momento posson esfere rivocate in dubbio da chicchessia, il quale in una fituazione propria, ed adeguata pongafi ad offervare le volate dei faffi, delle frecce, o delle bombe scagliate a qualfivoglia diftanza confiderabile. Veg. Nuovi Principj di Cannoneria, Par. 2. Proposizione 6.

Ciò, che in questo luogo vien da noi afferito, viene a rimaner confermato dalla costantissima osservazione di tutti coloro, i quali fon pratici, e trovanfi frequentemente agli spari, che fannosi delle bombe , vale a dire , che le corfe ( ranges ) nelle elevazioni fotto il 45. trascendono costantissimamente le corse nelle elevazioni fopra il 45., che trovansi respettivamente in una distanza nguale dal 45. Così la corfa delle bombe nel 15. l'avanzerà più oltre di una nel 60, e cosi una corfa nel 20, trascende una nel 65. e così in feguito : ma ella fi è cofa occimamente pora, che nella Ipotefi Parabolica queste esser dovrebbono uguali , e perciò questa Iporesi è manifestamente falfa.

Avvi un fenomeno caffo, o dispari nel moto dei corpi projetti con forza confiderabile, che mostra, e sa vedere la grandissima complicazione, e difficoltà di questo Soggetro. Il senomeno è, che le palle nel loro volo non sono sola-

PRO mente depresse ed abbassate sotto la loro direzione originale dall' azione della gravità, ma sono simigliaatemente con grandifima frequenza spinte, e tirate alla diritta, od alla finistra di quella medesima direzione dall'azione di alcuna altra forza.

S'e' fosse vero , che le palle variafsero la loro direzione dall'azione di gravità solamente, in tal caso dovrebbe avvenire, che gli errori alla diritta, od alla finistra del segno, al quale vennero dirette, o mirate, verrebbero a crescere, ed aumentarsi nella proporzione della distanza del segno soltanto dal pezzo d' artiglieria. Questo però si oppone, ed è contrario ad ogni e qualfivoglia esperienza: il pezzo medefimo d'artiglieria. che condurrà la sua palla dentro un dito del segno destinato, o mirato, nella diflanza di dieci braccia, non può effere tilevato a dieci dita in cento braccia, e molto meno a trenta dita in trecento braccia.

Ora questa disuguaglianza può soltanto nascere dalla traccia della palla trovanteli incurvata da un lato di pari, che all' ingiù; conciossiachè per mezzo fimigliante la distanza fra la linea incurvata, e fra la linea di direzione, crescerà, . ed aumenterassi in una ragione molto. maggiore di quella della distanza; esfendo queste linee coincidenti nella bocca del pezzo d'artiglieria, e dopoi separantifi nella maniera d'una curva dalla fua tangente, se la bocca del pezzo di artiglieria venga confiderata come il punte di contatto.

PROJETTIVA gnomonica, è una maniera di tirare con un metodo di

PRO PROJEZIONE della sfera in plano è una sappresentazione dei varj punri, o siti della superficie della sfera, e dei circoli descritti in essa, ovvero di alcune parti ivi assegnate, come appunto appariscono all' occhio collocato in una data distanza fopra un piano trasparente posto tra l' occhio e la sfera. V. SFERA, e PIANO.

Circa le leggi di cotesta projetione. V. PERSPETTIVA; effendo la projezione della sfera folamente un caso particolare

della perspettiva.

L'uso principale della projezione della sfera è nella costruzione dei Planisseri, e particolarmente delle mappe e carre, che diconsi effere di questa o di quella projezione, secondo le varie fituazioni dell' occhio, ed il piano perspettivo rispetto ai meridiani, ai paralleli, ed altri punti e luoghi, che si devono rappresentare. Vedi PLANISFERIO ec.

La più comune Projezione delle mappe del mondo è quella ful piano del meridiano, ch' efibifce una sfera retta; effendo il primo meridiano l'orizzonte: la seconda è quella sul piano dell'equatore, dove il pelo è nel centro, ed i meridiani fono i raggi d'un circolo ec. essa sappresenta una sfera parallela. Vedi L' Applicatione della Dottrina della projetione , della sfera, nella coffruțione delle varie fpetie di mappe nell' Articolo MAPPA.

La projezione della sfera comunemente fi divide in Ortografica , e Stereografica, alle quali si può aggiugnere la gno-

La Projezione Ortografica è quella, in cui la superficie della sfera è tira;a fopra un piano, che la taglia nel mezzo; essendo situato l'occhio ad una infinita distanza verticalmente ad uno degli emisferi. Vedi ORTOGRAFICO.

Chamb. Tom. XV.

Leggi della projetione Ortografica. -1. i raggi, pe'quali l'occhio ad una infinita diftanza vede qualunque oggetto, fono paralleli.

2. Una linea retta perpendicolare al piano della projegione vien projettata in un punto, dove quella linea retta raglia

il piano della projetione.

3. Una linea retta come AB, o CD (Tav. Perspett. Fig. 17. ) non perpendicolare, mao paratlela, od obbliqua al piano della projetione , viene projettata In una linea retta, come EF. oGH. ed è sempre compresa tra le perpendie colari estreme A F , e B E.

4. La projezione della linea retta AB, è la mailima, quasdo AB è parallela al

piano della projezione.

5. Quiadi è evidence, che una linea parallela al piano della projegione, vien projettata in una linea retta eguale a fe stessa; ma se ella è obbliqua al piano della projegione , ella è projettata in una linea, ch' è in minore.

 Una superficie piana come ABCD. (Fig. 18.) ad angoli retti al piano della projegione, si projetta in quella linea retta; e. g. A B, in cui essa taglia il piano della projezione.

Quindi è evidente, che il circolo BC A D stando ad angoli retti al piano della projetione, che palla per il suo centro, viene projettaro in quel Diametro A B. in cui taglia il piano della projezione-

Egli è altres: evidente, che qualfivoglia arco come e e vien projettaro inos eguale a Ca, Cb, ch'è il seno retto di quell'arco; e l' arco del complemento c A fi projetta in o A, che è il senoverso dello stesso arco ce.

7. Un circolo parallelo al piano della projegione, fi projetta in un circolo egas, le a se stesso; ed un circolo obbliquo al piano della projecione, si projetta in una elisse.

PROJEZIONE Stereografica è quella, in eui la superficie ed i circoli della sfeta tiransi sopra il piano d'un grancircolo, stando l'occhio nel polo di quel circolo. Vedi STEREOGRAFICO.

## \_

PROPAGAZIONE. Propagațione deilte Piante. Il numero dei vegerabili, che può effere propagato da un individuo, è fommamente confiderabile, maffimamente nelle piante grandemente minnte.

Egli è slato ricordato, ed avvertito, come in una pianta così grossa, come lo è la malva comune, il prodotto annuo di un feme non è niente minore di 200. coo; ma egli è stato più recentemente provato, e dimostrato, per mezzo d'una zig orofiisima difamina fatta nelle parti più minute del Mondo, e Regno vegetabile, come una pianta tanto poco curata, quanto lo si è il muschio comune delle muraglie, viene a produrre un numero grandemente maggiore di discendenti. In una delle picciole testoline di questa pianterella sonovi stati noverati 13824 femi. Ora venendo noi ad assegnare, ed a concedere ad una radice di questa pianterella orto ramisicazioni, ed a ciascheduna ramificazione fei testoline, che veramente apparisce effere un fommamente moderato calcolo, il prodotto d'un seme viene ad effere - 6 x 1 3824 = 82944, e 8x82944, viene a date 663552 Semi, come l' anno prodotto d'un folo feme, e questo

feme cod minuro, e coti picciolo, che 13824 d'efii femi vengone ad effere contenuti in una capfula, o coflodietta, la cui lunghezza non trafcende la nona parce d'un dico, il fuo diamero non è maggiore d'una ventitreefima parce di un dito, ed il fuo pefo non eccede la trentefima parce di un grano. Vegganfi le noftre Tranfazioni Filosof. n. 478. Sezione 12.

## PROPRIETADI della Projezione Stereografica. —

- In quelta projectione un circolo retto fi projetta in una linea di mezze tangenti.
  - 2. La rappresentazione d'un circoloretto perpendicolarmente opposto all' occhio, sarà un circolo nel piano della prajetione.
  - 3. La rappresentazione d'un circolo fituato obbliquamente all'occhio, sarà un circolo nel piano della prejezione.
  - 4. Se un circolo grande viene ad effere projectato fupra il piano di un atrogran circolo, il fuo centro fasà nella; linea delle mifure, diffante dal centrodel primitivo per la tangence della fua elevazione fopra il piano del primitivo.
  - 5. Se un circolo minore i cui poli fononel piano della projetora, dovelle ellereprojettato i il centro della fua rapprefentaziono firebbe nella linea delle miture, diflante della diltanza dei circoli minora dal fuo polo, e di fino diametro oraggio farebbe eguale alla tangence di quella: diflanza.
  - 6. Se dovesse esser projettato un circolo minore, i cui poli non sieno nel piano della projetione, il seo diametro.

nella projețione, se cade di qua ed il à del polo del primicivo, sarà eguale alla somma di mezze le rangenti della sua mafsima, e della più vicina distanza dal polo del primitivo posto di quà e di là dal centro del primitivo nella linea delle misure.

7. Se il circolo minore da projettară, cade intieramente da una patre del polo della proirțione, e non lo circonds; allo-rail luo diamerto fară eguate alla differenza delle mezze tangenti della fua mălima e della più profitma diffanza dal polo del primitivo, prefo dal centro del primitivo; e lo flesso nella linea delle missire; e lo flesso nella linea delle missire;

 Nella Projețione fi:reografica , gli angoli fatti dai circoli della fuperfizie della sfera fono eguali agli angoli fatti dai loro rapprefentativi nel piano della loro projețione.

PROJEZIONE Gnomonica della sfera, Vedi GNOMONICA Projegione.

PROJEZIONE o Carta di Mercatore. V. l' Articolo Carta di Mercatore.

PROJEZIONE di Globi ec. Vedi l' Articolo Globo, ec.

PROJEZIONE polare. Vedi POLARE. PROJEZIONE dell'Ombra. V. OMBRA.

PROJEZIONE nell' Alchimia, si è il gettare una certa polvere immaginaria, chiamata polvere di projetione, si nu ncregiuolo, o altro vaso, ripieno di metallo preparato, o di altra materia, che deve subito tramutarsi in oro. V. Polvere di PROJEZIONE.

Folvere di Projezione, o Pietra Filossata, è una polvere, che si suppone, che abbia la virtà di cangiare qualche quantità di un metallo impersetto, come il rame o piombo, in un metallo più persetto, come l'oro o l'argento,

Chamb. Tom. XV.

per la mistura di una piccola quantità della polvere stessa. V.T. RAMUTAZIONE.

Lo Scopo, a cui gli Alchimisti dirigono tutte le loro fatiche, è di trovare la polvere di projegione. V. ALCHIMIA.

Circa i caratteri, proprietà, virtudi &c. di cotesta polvere. Vedi Pier RA Filosofia.

le, o fia Laris Philosophorum.
PROJEZIONE negli edifizj. V. PRO-

JETTURA.

PROINDIVISO nella legge, è on possies o, ever ou occupazione di terre, o possessimi che appartengono a due o più persone, nessant delle quali può dire qual sia le sua divers porzione, avendo cadauno il tutto ec. come i coeredi avanti la divisione. Vedi PounPartis, CORREDE, e PARTIJONE.

PROLABIA, un termine in anatomia di quella parte della labbra, che sporgono in suori. Vedi LABBRA.

PROLAPSUS ani. V. PROCIDENTIA.

epiteto applicato ad una sferoide prodotta dalla rivoluzione di una femi eliffe artorno il fuo diametro maggiore. Vedi Speroide.

Se il folido è formato dalla rivoluzione di una femi-elife attorno il Iuo diametro minore, fi chiama una stroideostata di della qual figura fi è la cerra, che noi abitiamo, e forfe tutti i pianeti ancora; avendo il loro diametro equinoziale più lungo del polare V. Oblata.

PROLAZIONE, nella Musica è l' atto di rrillare, o di fare varie inflessoni della voce sulla medesima sillaba.

PROLEGOMENO \*, nella Filologia, fignifica le offervazioni preparatorie, o difcorfi prefifii ad un libro ec. contenenti qualche cofa necessaria al Lettore, per renderlo più capace d'intende;

Dda

re il libro, e di entrar più profondamente in una feienza ec.

in una leienza ec.

\* La voce è Greca npoheyomstoo, formata

da προλιγω , i. e. Io parlo prima. Tutte le arri , e le scienze ricercan

qualche previa instruzione, o qualche protegomeno. Vedi PRELIMINARE.

PROLEPSI, προλυφίες, una figura nella rettorica, colla quale noi anricipiamo, o preveniamo quello, che può effere obietraro dall'avverfario. V. Figura.

Così: fi può forfe obiettare, ec. - Voi dimanderete, ec.

PROLEPTICO MADARTINAS, dinota una malatria periodica, che anticipa, oppure il cui paroffismo ritorna più e più presto ogni volta; come accade spesse fe fiase nelle rerzane, ec.

PROLIFICO, nella medicina, disora qualche cosa, che ha le qualirà nesessarie per generare. V. FECONDITA'.

Alcuni Medici prerendono di distinguere, se il seme sia protifico, o no. V. Seme.

PROLISSITA', nel discorso, è il diserso di entrare in un rroppo minuto ragguaglio, e di effere troppo lungo, presiso, e circonstanziato sino al grado di diventare tediso. Vedi STILE.

La Prolifità è un vizio oppolto alla neverià concili, ed al laconcismo. Vedi Lacons suo. — La Prolifità è un diferio comunemente attributo al Guicciardini, a Gallenda, ec. Le arringhe formali alla tetla di un' armata, e le delliberazioni d'una rediola prolifità, che da principio erano ai frequenti, ora fono in difafo in cutte le migliori liforire.

PROLOCUTORE della convocațione, è quello, che parla in quell' affemblea. Medi. Convocazione.

L' Arcivescovo di Canterburi, per il.

fuo uffizio, è prefidente della camera facperiore o alta della convocazione. Il Protocutore della camera inferiore o baffa è un uffiziale fcelto dai membri, il primo di della loro affemblea, e che dev effere approvaro dalla camera fuperiore.

Il Protocatore è quegli, che tratta i laro affari, oc. che li deve dirigere, e le di cui rifoluzioni, ambafciate, ec. vengono deliberate alla camera fuperiore: turre le cofe proposte da lui fono lette alla camera, i voti raccolti ec.

PROLOGO \*, PROLOGUS, nella poelia drammatica, è un discorso indirizzato all' udienza avanti il dramma, o sia un principio della comedia. Vedi DRAMMA.

\* La parola è formata dal Greco προλογες præloquium, derivata da προ, ε λογες Sermo.

L'Intenzione originale del protogo, fu per avvertire l'udienza del foggetto. della comedia, e per preparar il ponolo ad entraro più agevolmente nell'azione, e talvolta per far un'apologia al poeta.

Quest'ultimo Articolo pare che abbia quasi esclusi i due, primi ne' dramoni-Inglesi.

Nel teatro antico il prologo era propriamente l'attoro, che recitava il prologo: il prologo filmavafi uno dei perfonaggi drammatici, e non comparivanella comedia in verun altro carattetes. talmente, che i dotti fi ttupifcono di trovare Mercurio nell' Amphiltyo di Plauto, che dice il prologo, e che altresi sa una parte considerabile dopo nella comedia.

Il prologo dunque tra loro era una parte della comedia, non però una parte esfenziale, ma accessoria. - Tra di noi il prologo non è parte alcuna, ma una cosa interamente distinta e separata : tra loro il dramma si apriva al comparire del prologo; tra noi non si apre, se non se dopo che il prologo si ricira : tra noi dunque la corrina,o la tenda fi tien chiufa fino dopo il prologo; tra loro doveva effere riciraca prima.

Quindi deriva una differenza ancor più confiderabile nella pratica del prologo: Imperocchè tra noi il protego parla nel fuo carattere reale, o personale; parla M. Booth, o M. Offield, non Catone od Andromacho: tra loro il prologo parlava nel suo carattere drammatico, non come Turpio o Attilio, ma come

prologo.

Tra noi egli dirige il suo discosso all' udienza, confiderata come in un teatro: al perterra, al palchetto, ed alla loggia: tra loro propriamente egli doveva parlare quali ad un coro di affanti, o persone prefenti all' azione reale : ma effendo ciò molto incongruo col disegno del prologo; le loro persone parlavano nella loro capacità drammatica all' uditorio nella sua capacità personale : lo che era una irregolarità, dalla quale o la buona fortuna, o il buon senso dei moderni, ci ha liberaci.

Essi avevano tre spezie di prologhi, il primo enterizes, in cui il poeta friegava l'argomento della comedia; il secondo gusarixes, in cui il poeta raccomandava

Chamb. Tom. XV.

se stesso, o la sua opera al popolo; il terzo arapinizis , in cui erano rifolti gli obbietti ec.

PROLUNGATA faccia. Vedi FAC CIA.

PROLUSIONE , PROLUSIO , nella letteratura, è un termine applicate a certe opere, o composizioni, fatte previamente ad ogni altra cola, in via di preludio, od efercizio.

Diomede chiama il Culex di Virgilio e gli altri fuei opusculi , prolusioni; perché scritti avanti l'opera grande.

Le prolufioni dello strada sono pezzi molto ingegnosi : il famoso M. Huec Vescevo di Avranche aveva a memoria tuste le prolufioni dello Strada.

PROMESSA, nella legge, è quando dopo una considerazione pesata, uno fi obbliga sopra la soa parola, di fare, o formare un tale atto, come è d'accorde con un altro. Vedi Contratto . Par-

TO, CONVENZIONE, ec.

PROMETEO , nell'astronomia agtica, erail nome di una costellazione dell'emisfero settentrionale, ora chiamato Hercoles , o Engonofis. Vedi HER-CULES.

PROMONTORIO, nella geografia, è an punto eminente della terra, o pure uno feogho, che founta fuori nel mare, l' estremità del quale in alto mare comunemente si chiama capo. V. Caro.

PROMOTORI, PROMOTORES, nella legge, fono quelle persone, che nelle azioni popolari e penali, fanno profeguire i delinquenti in loro come e in nome del Re.

Questi tra i Romani fi chiamavano quadruptatores o delatores; in Inglese pute informers.

Il Signor Tho. Smith offerva , che & Dd 2

promotori appartengono principalmente all'erario regio, ed al banco del Re. Milord Coke li chiama, turbidum Homihum genus, 3. Inft.

PROMOZIONE (Inflatioment\*,) e

dignità.

• La parola in fallement è diriveta dal Latino, in e stallum, termine usato per dinotare una sedia nella Chiesa, nel Coro, od un banco in un tribunale ec. avvegnache Vossia ereda ahe questa voce sa d'origine germanica.

PROMOZIONE, infallement, propriamente fu sia per dinorare l'introduzione di un decano di un preberdario, o di altro dignitario Ecclefialtico, al possififo del fuo fallo, o sia della propria fede sella Chiefa Cattedrale, a cui appartiene. — Chiamafi questo rito dagl' Inglesi infallement, mellatojene.

PROMOZIONE, si usa parimente per dinotare la cerimonia, colla quale i Cavalieri della Giarettiera vengono collocati nel loro rango, a Windsor.

PROMULGATO, PROMULGATUS, dinota una cofa pubblicara, o proclamara.

In tal fenfonoi diciamo, la legge Ebraica fu promalgara da Mosè: la promulgoțione della nuova legge, fu propriamente effettuata dagli Appostoli, e dai Discepoli.

PRONAOS, mperaes, nell' Architettura antica, è un portico d'una Chiefa, d'un palazzo, o d'altro spazioso edifizio. Vedi Portico.

PRONAZIONE, tra gli Anatomici. Il Radius del braccio ha due forte di moti, l'uno chiamato prenazione, l' altro supinazione. Vedi Radius.

PRONAZIONE \*, è quando la palmadella mano è voltata in giù. Supinațiomano.
\* La parola i formata dal Latino Pronus,

quegli che ripofa fulla parte anteriore, o colla faccia in giù.

Vi sono alcuni muscoli peculiari, coi quali si effettua la pronatione, nominati pronatori. — Il Radius ha due altri muscoli chiamati sipinatori, che fanno un effetto contratio. Vedi Supin Atorg.

PRONATORI, PRONATORES, nell' Anatomia, sone due muscoli del radius, che servono a voltar in giù la palma della mano. Vedi Pronaziones.

Eglino si distinguono col nome di rotondo e quadrato.

PRONATOR, radii quadratus o brevis , nasce ampio , e carnoso dalla inferiore, ed interior parte dell' ulna; epassando trasversalmente sopra il ligamente, che congiunge il radius all' ulna, s' inserisce nella parte superiore ed esterna del radius : cui ajuta ad alzarfi interiormente infieme col Pronator radii rotundus o teres, muscolo che nasce carnofo dalla estuberanza interna dell' osfodell' omero, dove codetti fi levano piegando il carpo, e le dira, e fodamente aderendo al flexor carpi radicalis, discende obbliquamente in giù alla sua carnofa inferzione un poco fopra il radius, nel mezzo esteriormente : il suo uso si è di muovere il radius, e la palma al di dentro, Vedi Tav. Anat. (Miolog.) fig. 1. n. 27. fig. 2. n. 15.

PRONOMEN, nella gramatica, è una parte dell'orazione ufata in luogo di un nome. Vedi Nome:

Donde la denominazione da pro e.

Siccome farebbe stato improprio ripeter sempre lo stello nome, perciò seno flate in tutte le lingue inventate delle parole, chiamate pronomi per falvare le loro necessità, e per essere in luogo dei nomi; come io, tu, egli ec.

Siccome i noui iono i fegni delle cofe, così i pronomi fono i fegni dei nomi— Il P. Buffier non oftante dimoftra,
che i pronomi fono nomi reali; e che tutta la differenza tra ciò che i grammazici
chiamano nomi, e pronomi, fi è, che il
primo è un termine più particolare, e
l'altro è fiù generale.

Ellí (no chiamati panomi, perche ufati in luogo di nomi particolari : in fatti talvolta ellí ono riempiono il luogo dei nomi interamente, ma abbiloganou di altre parole in ajuto per elprimere l'oggetto, di cui fi parla : tali v. g. fono quande qualque e, ecc. che non elprimono un oggetto determinato, di cui venga affermara una cofà, fe non quande a accompaganat da un altra parola specialmente da un verbo: come , egni fatica mente da un verbo: come , egni fatica merita prenio.

11 P. Buffier li chiama pronomi incompleti per diflinguerli da quelli, ch' espritriono un' oggetto completamente; come, io, tu, egli ec.

I Grammaici per ordinario diftingiuno i pronomi i quattro classi, relativamente alla loto disterente formazione, al loto significato, ec. cioè in pronomi prifonati, relativi, possissivi, a dimostrativi, ai quali si ponono aggiungere i praaomi inacceminati.

1 PRONOMI personali sono quelli, che usansi in vece dei nomi delle persone particolari: tali sono io, ta, egli, noi, voi, eglino. Vedi PERSONA, e PERSO-MALE.

PRONOMI relativi, che il P. Buffier

chiama modificativi, o determinativi, fono

Chamb. Tom. XV.

quelli cellocati dopo i nomi, co' quali elli hanno una tale affinità, che senza di loro niente fignificano; tal è qui, il quale ec. Vedi KELATIVO.

PRONOMI postessivi sono quelli, i quali esprimono ciò, che ciascheduno pouede o che gli appartiene: come mio, uo, suo, ec. Vedi RELATIVO.

Cocetti fono puri aggettivi, e folamente differifono dagli altri per la relazione che hanno coi pronomi, dunde funo detivati, e per alcune particolari infiellioni, che efii hanno in alcuni lunguaggi. Vedi Aggettivo.

PRONOMI dimofirativi sono quelli, che servono per indicare, o mostrare il soggetto di cui si parla: come questi, quelli ec. Vedi Dinostrativo.

Pronomi Indefiniti fone quelli, ch' esprimono il loro foggetto indetermi natamente: come qualunque, alcuno, eccotesti contidono con quelli, che il Padre Buffier chiama pronomi incompleti.

I Pronont ii dividuno patimente in fostantivi, ed aggettivi: ai ptimi appartengono, io, tu, egli: ai secondi, mio, il quale, che, ec.

I Pronomi fi ponno ancola confiderare in due stati; il primo o sia stato precedente, come io, noi; il secondo o sia stato susseguente, come mi, noi.

PRONOSTICO, Omen \*, è un fegno ovvero indizio di qualche cofa futura, prefo dalla bocca di una perfona che difcore. Vedi Augunio, Dava-NAZIONE.

\* Fefto deriva la parola omen da oremen, quod fit ore, esfendo un prefagio vocale. Vedi PRESAGIO.

PROGNOSTICO, omen prerogativam, eta i Romani era il voto della prima Tribb, o centuria rei loro comitia, quando ve-

Dd &

Scrittore non ha spesse volte un termine con cui dare al Lettore un'idea del suono ch' egli vorrebbe esprimere, e perciò per mancanza di un termine proprio egli spesse volte ne sostituice un altro vizioso, o precario.

Così i Grammatici Francesi frequentemente ci dicono, che le vocalia, e, i, si pronunziano in Francese nello stesso modo, come in latino; non considerando, che non vi ha alcuna nota e determinata pronunziazione del Latino; ma che ogni nazione presentemente pronunzia i caratteri Romani in Latino nel modo stesso, come pronunzierebbe i medefimi caratteri nella fua propria lingua: Così il Latino cacus si pronunzia dagl' Ingles ficus, come se foile scritto in Inglefe fekus ; e dagl' Italiani fi pronunzia, come gl' Inglesi leggerebbero tehekous, ec. Quindi appare, che la relazione tra i fuoni, ed i caratteri, non meno che tra le cose, e le parole, è puramente arbitraria, e propria della nazione.

Platone reramente pare, d'opinione contraria, e vuole che v' abbia una relazione naturale tra le parole e le cofe che elleno esprimono, come vi è una natural relazione tra i legni fatti dai muti, e le cofe ch'essi vogliono accennare. Talmente che, secondo Platone, in ogni diversa parola vi dev'esser un diversa moto della bocca relativo all'azione espresta dalla carola.

Se una tal cofa vi foffe, o nò, nella primittiva lingua non ofiamo di ditto; ma egli è certo, che una tal relazione ricercherebbe una facilità di contorcimenti nella bocca, che, ci riufcirebbono frani.

Per dare una giusta e precisa idea della pronuntiazione di una lingua, sembra necessario di fissare quanto mai fia posfibile, tutti i diversi suoni impiegati nella pronunziazione di cotesso linguaggio,

Ciò fecero Mr. Lodwick nel fuo faggio intorno ad un alfabeto univeralladov' egli annoveta quaranta tre diverfi fuoni femplici, (alcuni in fatti fitanicti alla lingua luglec') e di l'Aude Buffier, il quale alfigna trentarte diverfi fuoi nella lingua Francefe, ventinove nell' Italiano, trenta nel Tedefo, ventidue nello Spagnuolo, e ventiquattro nell' Inglefe. Vedi ALFABETO.

La lingua Francele è imbarazzata da una difficoltà nella pronunțioțione, dalla quale parecchie altre vanno efeniț; e confistein questo che molte parole Francefi, hanno due pronunțiaționi differenti; l'una nella profa comune, l'altrain versfi.

Nella profa e. g. omercono la pronunziazione della finale s nel plurale de' nomi, e della e nella terza persona del plurale de' verbi, e di varie altre finali consonanti e ma in verso pronunziano tutto.

Cost, nel pronunziare a quoi bon reveiller mes messe entermies? It pronunția la finales delie muses. Ed în mitle & mille douceurs y simblent attachés, la e di semblent dev'elsere pronunziata.

Aggiungais aciò, che in profa i Francefi addolciteno il fuono di un gran numero di parole, pronuntando eraire in vece di eraire; ma in poesia ritiensi la genuina pronunzia. V. Inglese, Francese ec.

PRONUNZIAZIONE, fi usa altresi per dicare la quinta ed ultima parte della Rettorica, la quale confise nel regolare e variare la voce, ed il gesto secondo la materia, e secondo le parole; per persuadere pià essenza e per netrare nell'animo degli uditori. Vedi RETTORICA.

La Pronunțiațione è di tal importantanza, che Demostene la chiamò la prima, la seconda, e la terza parte dell' esoquenza. Vedi Azione.

Quintiliano diffinifee la pronunțințione, vocis, & vultus, & carporis moderatio cum venuffite, maniera decente, aggradevole di maneggiar la voce, il gesto, e azione di tutto il corpo.

Cicerone in qualche luogo la chiama quadam corporis sloquentia, una certa eloquenza del corpo; e io un altro luogo fermo corporis, linguaggio, o discorso del corpo.

La pranuticatione è la stessa cosa, con il atrimenti chiamiamo aționa. Vedi Aziona. Alcuni Scrittori, particolarmente Mr. Henley, la confondono coll'iccuciana, ch' una cola faila differente. Coresto Autore, quando si nomina ri-astrate distinices steaturea, incende dell'antica pronunțiațione. Vedi E LOU ZION B. VI sono tre cole, che lono comprene el termine di presunțiațione; la memoria, la voce, ed il gesto. Vedi ogni cosa fotto il suo proprio articolo.

Augufto per evitare di effere difonorato dalla fua memoria, e nel tempo flefo per rifparmiare il diflurbo d'imparate a mente, aveva il costume di arringare con uno ferritro; fiecome ci afficurano Dione, e Svetonio

PROPAGAZIONE, PROPAGATIO, è l'atto di moltiplicare la spezie, o di produrre il simile in via di generazione maturale. Vedi GENERAZIONE.

Alcune piante solamente si propagano col seminare, come il grano, i papaveri ec. La ragione si è, che lo stelo di coteste piante si secca, e muore, e per confeguenza è incapace di effere piantato:er perquello che concerne la radice, sunta la forza e virtù di effa paffa nella fpaga, la quale effendo la parte più utile della pianta efautifice ogni cofa. Vedi PIANTA, SEMEMZA, e SEMINAZIONE.

Talvolta le piante si propagano per le radici, come gli anemoni, ec. nel qual caso vi è un considerabile tronco di virtù seminale o spermatica rifervata sempre nella radice, talmente che è in caso di germogliate nuove sibre in ogni favorevole occasione. Vedi Radice.

Talvolta un ramo firalciaro, e posfio in erra pulloterà una nuova pianta; come vediamo nella vigna, nel pioppo, ec. estavolta un trotoco farlo fesfio. In questo caso, estendo la pianta di una testitura assai protosa, s'imbeve prestamente del nutrimento, e prende radice.

— Questo metodo di propagargione è particolarmente nonablie nella vigna, ogni porzione della quale posta dovunque in tetra, divenera una pianta. I piecoli perzetti dell'Olmo diconi fiare lo stesso.

Quando un ramo, o braccio d' una vigna pullula o crefce troppo lungo, o fi (ecca verfo!) estremità, o cresce troppo poco per nutrire i suo grappoli, sussi tagliare i tami, e metterli in terra, e così presamente crescono, e riescono piante felici.

Ora, per allevare talvolta le pianes novelle, e falle crefeere, e da vansare più prefto, fpezialmenre i limoni, gli aranci, e di cedri, patiano un ramo o rampolio di un abro vecebio, fenza tagliario, per un'apereura di un vafo ripeno di buona terra; (opra la qualei por i aprendofi per l' amidità e per il calore, fubtio Roppiano le radici, le quaff

avendo un buon alimento dalla terra, e dalla pianta madre, crefcono grandemente, e ben preflo giungono alla condizione di effere feparate dalla madre e di ingegnarfi di vivere da fe fleffe. Vedi TRONCO, NANO, ec. finalmente, talvolta ancora fi prapagano per i bulbi. Vedi BULNO.

PROPAGINE, Leyre, nell'agricoltura, e negli Ortaggi, dinora un novello tenero rampollo, o ramicello di una piana aona diffante dalla terra, il quale è piegato in giù, e diverfi nodi d' elfo fi feppellicono tre o quatt' oncie fotto terra : rimanendo l'altra parce fempre unita all'albero genitore; inn a tano che avendo battras a terra la radice, fi taglia e fi fepara dal rimanente, e produce una movo a piana.

PROPIZIATORIO, tra gli Ebrei era il coperchio dell' asca del tellamento, ch'era coperto si di dentro che di fuori da lamine d'oro; in guifa tale che non vi fi pote a l'ilevare coll' occhio alcuna porzione di legno. Vedi A Rea.

Alcuni parimente penfano ch' egli foffe un pezzo d' oro mailiceio. I Cherubini fpiegavano l' ale fopra cutelto propitiatorio. Quello che S. Paolo chiamò propitiatorio ordinato ab xterno, fu il tipo o la figura di Crifto.

PROPIZIAZIONE, nella religione, èun ficrifizio offerto a Dio per calmare il fuosdegno, e renderlo propizio, Vedi Sacrifizio, Espiazione, Lus-TRAZIONE.

Tra gli Ebrei fi offerivano in via di ringraziamento facrinzi ordinari e pubblici, come olocaufi ec e parimente fi offerivano dei facrifici firsondinari da perfore particolari colpevoli di qualche delitto in via di propriatione. Se il peccato era d'ignoranza, essi offerivano un'agnello o un capretto; se con disegno descrivano una peccora; e la propitiatione del povero consisteva in un pajo di tortore.

La Chiefa Romana crede, che la Meffa fia un facrifizio di propitiatione pei vivi, e pei morti. Le Chiefe riformate non ammettono altra propitiatione, fe non fe quella offerta da Gesù Crifto fulla Croce.

PROFIZIAZIONE, altrest è un nome, che fi dà ad una festa solenne tragli Ebrei, celebrata li dieci del mese Tisri, ch' è il loro settimo mese e corrisponde al nostro Settembre.

Ella fu inflituita per confervare la memeria del perdono pubblicato ai loro Padri da Mosé per parte di Dio, il quale perciò ha rimeifo il dovuto cafligo per la loro adorazione del vitella d'oro.

PROPLASMA, κορπλασμα, fi usa talvolta per dinorare una forma, in cui fi getta qualche metallo, o materia tenera, la quale poscia diventa dura. Vedi Forma, e Plasma.

POPLASTICE, \*\*ponnassan, è l'arte di far forme per gittavi dentro alcune cole. Vedi Plastice, Forma, Fonderia, ec.

Ell'è una materia friabile da alcuni flimata affai nelle malattie dei nervi. Ufafi parimente per aprire gli abfeeffi: ed ellendo rifealdata fopra il fuoco, il riceve il fuo vapore per le tofsi inveterate-

## SUPPLEMENT .

PROPOLIDE. Questo home Propolide, Praegrist, viene affiganos dagli Autori ad una foslanza più glutinos, e più tenace della medefima cera, colla qual foslanza le api chiudono, e ferrano tutti i fori, e tutti gli ferepolio fipaccature, che trovani nei latti, o fancare dei loro alveari. Oltre la cera, ed il miele, che le api raccolgono nei loro giornalieri viaggi alle volte hanno bifogno di questa terza fosfanza; e ciù divien loro massimamente necessirio, allora quando elle trovansi allogate entroun nuovo alveare.

Conoscono questi amabilissimi insetti egregiamente bene, come rendesi necessario al loro ben esfere, il conservarsi perfettamente calde entro il loro alveste e validiffimamente difese contro le ingiurie della stagione. Per mantener fuori de' loro alveari medelimi, non meno il vento, che la pioggia, fannosi elleno a chiudere, intafare, e riempire ogni piccioliffimo ferepolo, o fessaretta trovanteli nelle fiancare, o lari delle loro maravigliofe abitazioni con questa materia, Nè è questa la sola ragione perciò; ma elleno hanno di pari altri nemici della tribà degli infetti, i quali in certe date occasioni cercano erernamente, e fanno ogni tentativo per farfi ftrada, ed aprirfi il varco entro le divifate loro abitazioni. Alcuni di questi insetti divoransi il loro miele, altri pasconsi della lor cera, ed altri finalmenre trangugianfi i loto figlioletti. Affine di trovarfi difese, ed a coperto di affatti infidiatori, e nemici, le giudiziolistime api chiudono, ed intalano più validamente, che è loro possibile, rutti i fori, e crepature accidentali, che pollandi rovare nell'alvere, e guardano cullodifono il pertura, la quale fa l'usizio di porta della loro Città con un ectro numero di effe, che fanno, percosì i ciprimerci, le fentinelle piantate perpetuamente intorno intorno all'apertura, o varco medelmo, di modo che nion nemico per una fiffatta firada non puosii colà entro intanare. Veggafi Reoumar, Historia la fector. Vol. 10, pag. 76.

Questi prudensissimi, e sommamente circospertianimalucci non solamente intafano, e ferrano nella maniera divifara i fori, e gli screpoli, che posson trovare. ma fannos di vantaggio a diligentissimamente esaminare tutti i luoghi deboli dell'alveare, e co' loro dentolini taglian via le parri, od infracidire, o soverchio deboli , e l'apertura fatta, o mancanza di quel dato pezzo di muraglia rifannolo da nuovo conquesta fostanza appellara propolide. Un farto di tal patura venne grazioliffimamente rilevato, e /edussin uno degli Alveari di Craftallo del valentifimo Monfieur Reaumur, il quale era fabbricato, od intelajaro di legno, ed aveva delle lastrone di cristallo ai propri luoghi incastrate. Oveste lastrone quadrate di cristallo trovavansi ivi combagiare con dei pezzi di carra impaftata. Le api cocofcendo, o riputando questa parce la più dilegine, e debole di qualtivoglia altra dell' Alveare, e capace d'effer corrola dai loro nemici, in brevissimo tratto di tempo rosero tutti i pezzi della divisata carta, e la pasta steffa, e dieronfia cuoprire queste parti col propolide, in luogo della divifata materia.

Sembrerebbe , che le api dovessero far uso della cera in fissatta occasione;

magneffa non verrebbe ad effere ad effe una difesa centro quei fra i loro insidiatori, e nemici, i quali divoranti, e pasconsi della cera; e la sempremai provida Natura ha provveduto queste amabili bestioline contro questa razza di nemici col somministrare alle medelime una materia, la quale spandeli con maggiore agevolezza, che è d'una più valida tenacità, e presa, e che si fissa molto più gagliardamente nelle piccioliffime spaccature, di quello fatti la steffa cera. E flato conosciuto fino da remotiffimi tempi, che le Api fanno afo di questa fostanza. Plinio ne fa parola , e ci dice. come gli Autori del suo tempo distinguevano tre spezie di questa fostanza; che la prima addimandavanla metys, la feconda pifoceron, e la terza propolis. Di queste tre denominazioni venne soltanto ritenuta l'ultima fra gli Scrittori posteriori, e sembra che questo nome presso gli Antichi venisse ad importare la pura fottanza, differendo le altre spezie da essa soltanto per trovarsi più , o mes o mescolate colla cera.

Lo stesso propolide è una sostanza intieramente , e perfettamente diverfa, e tutt'altra dalla cera. Noi sperimentiamo, come ella è scioglibile nello spirito di vine, oppure nell'olio di trementina; e quando viene distesa dalle api, ella è foffice, e morbida; ma poi s' indurifce: tuttavia ella può eziandlo nel fuo più duro stato effere ammorbidita a forza di salore. Da tutte le divifate offervazioni egli apparisce evidentifimamente, che il propolide fi è una genuina veracifima refina vegetabile della natura, ed indole di moltiflime altre, che fono in ufocomunemente fra noi. Quegli Autori. che banno trattato di questa foffanza,

hannola descritta con somma varietà . e differenza. Giorgio Pittorio, il quale a scritto delle api, dice, che il propolide è d'un color giallo, e d'un ocore foave. somigliantifsimo a quelle della ftorace. e che spandes, allorchè viene per accoacio modo rifcaldato. Plinio, e gli Autori antichi descrivonio come d'un odore rancido, e potente, e come quello, che venille mello in opera non altramente che un succedaneo del galbano; e noi a di nostri lo troviamo, e sperimentiamo usualissimamente d'un grosso odore aromatico a fegno, che da certuni viene perfino annoverato, e voluto fra la ferie dei profumi. Gli speziali, ed i Droghieri in alcuni luoghi le confervano non altra mente che un medicamento nelle lorobotteghe: ma dee effere offervato, come egli è il propolide infinitamente vario nella fua indole, e natura conciossiacchè fecondo le descrizioni degli Autori, egli è alcune volte dulce, e loave, alcun altra volta per lo contrario naufcofo,e fetente. La verità si è , che le api , le quali lo raccolgono per una fostanza da esfer mella in opera come un cemento, e non già per cibo: non fono gran fatto studiose da quali piante debbano raccoglierlo, e quindi il propolide in varj alveari vientrovato di colori fommamente differenti. e di confistenze varie. Generalmente parlando è il propolide d'un colore roffo bruniccio nella superficie, alcune volte predominando il color rofso, alcune altre per le contrario il color l'runo; ma quando vien rotto, egli è giallognolo, od approfesmentefi al colore della cera Scroglieh intieramente,e perfettifsimamente nello spirito di vino, o nell' olio di trementina, e quella foluzione è d'un color d'ore finitimo, e riulcirà ettremamente . - saveBarn formal

bene come una vernice per colorir inargentate le cornici dei quadri, e fomiglianti altri lavori d' intaglio, ec. mell' apparenza del color d' oro. Ella dà simigliantemente un' ugual color d' oro a qualfivoglia metallo bianco, che abbia una superficie levigata, e ridotta a perfetto pulimento: tutto quello, ond'ella è priva, fi è un poco più di brillante, ma questo viene a darfele con grandifsima agevolezza mefcolandovi semplicemente una picciola porzioncella di massice, oppure di sandaraca nella medefima foluzione. Veggafi Reaumur, Historia Infectorum, Vol. 10. pag. 77.

Avendo le api occasioni molto meno frequenti per servirsi di questa sostanza di quello abbianle per la cera, radissime volte incontranti cariche della medesima; esse, oltre di ciè, non ne conducono giammai a casa, salvo che quando trovansi fissate, e stabilice in un nuovo alveare, oppure allorchè facciasi alcuno ferepolo od aperinra in un' alveare vecchio. La mattina è il tempo del loro raccogliere la materia, della quale este formano la loro cera; ma per lo contrario la fola fera è il tempo, in cui portanfi a raccogliere il propolide. Allerchè presentati loro l' occasione per questa sostanza nell'alveare, le api sarranno trnvaie tornarsi la sera a casa cariche della medefima in picciole maffe piantare fopra la terza giuntura delle loro zampoline deretane nell' istessa istessislima guifa, colla quale si caricano, e portano a casa la loro cera. Questa differisce grandemente dalla cera ruvida. o groffolana, che effe couducono, ficsome quella, che è composta di piccio-Infimi granclliai rotondi, o d' una fi-

gura evale, e questa per lo contratio & una softanza unisorme della natura, ed iadole d' una forfice refina, o gomma. Questa softanza non dee effer prima dal. le api mangiata in quella guifa, che fegue della loto cera, ruvida, o groffolana, affinchè ella venga ad effer rendura buona, ed acconeia per ufo, ma ella è per lo contrario di un' immediata acconcezza pel fervigio delle api medefime. Egli è uno de più brigofi, ed intrigati ufizi delle api quello di pottarfi il propolide all' alveare, e d'applicarlo ove fa di mestieri. Ella si e questa una fostanza a segno ruvida, e viscosa, che il povero amabilissimo insetto non senza steato, e difficolià grandissima puossela accomodare fopra le fue zampoline; ma il traraela via dalle medefime zampoline di nuovo è un' incombenza lasciasa ad altre api. Immediatamente che uno di questi sciami d' api carsche di questa materia entra nell'alveare, parecchie altre api fannosi loro intorno, e ne levan via picciolifimi pezzettini per volta d'una minutezza veramente effrema dalle maffe, delle quali queste loro compagne son cariche. Questo è per le api un lavoro d' un diffnebo, e d'una difficoltà grandiffina : concioffiaché i loro dentoliai vengono per fillatto modo invischiati . ed atraccati dalla renacità della materia, che stentano estremamente, e costa loro pena grandissima il por già quella picciolissima porzioncella, che hanno afferraio, e staccato nella divilata maniera dalla malfa. Questo pezzelino nel gittarlo via, tira fuori, o manda fuori un lungo filo, o diviene un lungo filo, in quella guifa appunto, che fanno tutte le gomme, e refine della spezie morbida. Allai fiate la materia è così tenace, che l'ape, che afferrano la massa per distaccarne una proporzioncella, non è valevole ad effertuare questa faccenda, ma rimansi sospesa, e come appiccata e penzolante per i suoi dentolini dalle zampoline dell'altra ape carica della materia medefima. Bene spesso trovansi sa tal lavoro impiegace, ed affaccendate due api in una volta, una cioè, nella maffa del propolide accaccara ad una zampolina dell' ape, che l' ha condorta a cafa . e l'altra all'altra zan polina. Tofto che alcuna d'esse ne ha diffaccata una porzioncina, tuttochè fempre sia così picciola, i mmediaramente volasene a quel dato luogo ove trovasi lo screpolo, o spaccatura, che dee effere riempiuto, e terrato; e tofto che questa ha facto Il suo unzio, altre volansene alla maifa a continuare il medefimo lavorio; di modo che ambedue le zampoline dell' spe, che è venuta carica del propolide, vengono ad effere perfettifsimamente l'arricate, e pette affatto di qualfivoglia porzioneelta della maffa, allorche tutta e flata impiegata, e mella in opera nell'accentato lavoro. La briga, disturbo, e ilento granditimo nel feparare, e nel lavorare quella mate ria, e la picciolulima porzioncella, che un'ape è capace di portare a cala in una volta, sembrerebbe, che venillero a provare, che farabbe per esfere un lavoro fenza termine quello di chiudere, e ferrare colla materia medelima quei larghi fori, che alcune volte trovanli negli alveari : ma il gra. dilsimo numero d'api impiegate in quetto lavoro nel tempo, ed azione medetima, è quello, che lo fa avanzare toller bilniente bene, jutto che cialcheduna d'elle api abbia un pefo durilsimo, ed in estremo malagevole

lavoro medefimo. Ella si è l'opinione genera'e li coloro i quali fi fon forci a studiare le api. che il falcio, ed il pioppo fieno gli alberi, i quali mafsimamente fomministrino alle api quetta spezie di resina, la quale posché e patlara per i loro mani. poiamenti, noi addimandiamo propolide, propolis. Egli e certifsimo però, che quelti non fono i toli alberi, che la fomministrino: conciossiache venga toccatocon mano, come le api non trovansi. fenza questo medefimo materiale per effettuare il divifato loro lavoro in quei dati luoghi, ove non allignano, e non trovansi alberi di questa spezie, vale adire, pioppi, e falci, od ove trovansi

i loro alveari. Veggali Reaumur , Hift ...

Infector. Vol. 10 pag. 80.

Era il diligentifsimo Monfieur Reamur in ettremo volonterofo di vedere. la maniera, colla quale le «pi raccolgo» no questa tenacifsima, e viscosissima materra; ma indarno il povero valentuomo feceti a tener loro dietro pe' campi , o sopra gli alberi. Malgrado questo peròun accidente ebbe a fomministrarli P opportunità di offervarle affacendate in quello medefimo lavoro. Aveva egli per certa particolare occasione levate via il! coperchio ad uno de' fuoi alveari di criflatlo; e ficcome nei contorni del medefimo copercchio trovavafi attaccara una buona quantità di propolide, del quale eranfi tervi e le api per chiuderne le filure, allorché trovavafi accomodato full' alveare, così le apidi un alveare, che trovavali in vicinanza di questo, immediatamente avvifaronfi, come ivi trovavali in pronto quella materia in copia grande unita infieme, che appunto faceva loro approposito, e che avevanla in guifa ad effe agevolistima, ed in vicinanza del loro bisogno. Una buona partita d'esse persanto incontanente staccossi dal proprio alveare, e diessi a levarnela via dal divifato coperchio; ed in confeguenza di questo fatto divenne cofa agevolissima l'offervare ciascheduna di queste api durante il corso del suo lavoro. La maniera di separare il propolide dalla fostanza, sopra la quale trevavali diftefo, fi era il diftaccarne picciolissimi pezzolini per volta con i densi: questi, allorchè con grandissimo stento. e briga erano rimafi sciolti, e distaccati dal restante, venivano dals' ape consegnati al piede d'una delle zampoline dinanzi: quivi stesso venivano formati in una massa condeggiante, e dopo una picciola manufastura venivano confegnati al piede d'una seconda zampolina, ed ultimamente, da questa al pezzo piatto triangolare, che viene a formare la terza giuntura delle gambe di dierro, che è appunto la parse destinata nelle comu ni loro fabriche, e lavori a ricevere le masse della cera grezza. Quivi questa materia viene pigiata in giù con alcuna violenza, e poi vien fillara nel suo luogo da tre , o quattro colpi dal piede me. defimo : e ciò fatto altra porzioncella viene ad effere separara dai densi nella guifa, e maniera medefima, e col medefimo metodo condotta allo stesso luogo, ed aggiunta alla prima porzioncella , o pezzolino fopradditato : e cosi l'ape fegue a continuare il medefimo lavorio, fino a tanto che tutta l'opera è compiuta. Le api, che rinvennero quefto refero, se ne caricarono in un grado immenfo, giugnendo a portarfene via ana maffa della groffezza maggiore di

quella d'un pifello in ciasfehedusa zampolina, ed il tempo, che impiegarone
in prenderne queste groffe porzioni fi
su na mezz' ora per lo meno: dopo che
'ape aveva portato questa forma all'alveare, e che ne era stata sollevata dalle
unite fatiche, e lavori di parecchie altiche di raccogliere le divisare masse,
adava ad unisti ad un mucchio d'altre
in alcuna parte quieta del medesmo alveare, e stava in ripolo pel rimanente
di tutta quella giornata.

Non è però il propolide meffo foitanto in opera da questi amabilissimi infesti per chiudere, intafare, e ferrare, i fori , e gli screpoli , che trovansi nei loro alveari, o nelle fiancate, o lati dei loro alveari, ma con affai frequenza cuoprono col medefimo altresì quei pezzi incrocicchiari, che sostengono i fiali; ed allorchè le api pollono trovare di questa sostanza medesima in abbondanza grande, ed a talento, fannosi simigliantemente a cuoprirne, e ad inverniciarne sutta l'interior superficie dell'alveate medeĥmo, affine di difenderlo per fiffatte modo dall' ingresso di nemici di qualfivoglia spezie, i quali pereffero co' denti aprirli un varco pel guício medeamo dell' alveare. Gli Antichi, che fi fecero ad offervare questo inverniciamento interno degli alveari, fuppofero, che leapi fi serviffero del propolide per attaccare i foro fiali all'alveare medefimo. non altramente che d'una colla: ma le più accurare, e veramente inappuntabili offervazioni moderne ci hanno evidentifeimamente fatto toccar con mano. come i buoni Antichi erano in errore rilpetro a ciò; avvegnacche i fali trovinfi fempre, e costaniemente artaccati con maffe di fola cera.

Oltre gli uli del propolide già espo-Ai, avvene di pari un'altro sommamente fingolare, il quale fa onninamente di mestieri, che pet noi non si passi in filenzio. Quetto fi è l' imbalfamare . ed il conservare per mezzo d' esso propolide certi corpi, de' quali esse non fanno, come altramente disporre. Malgrado la fomma cura, che le api si prendono per diffendere gl' ingressi o varchi de' loro alveari, nulladimeno nemici d'una, o d' altta spezie trovansi per entro i medesimi, ed appronfi la strada non di rado: Questi però l'incontrano d' ordinario. e trovansene molto male ; conciossiache il pungiglione dell' ape sia un' arme valevolitsima a punire ed a fat coftar cara una fiffatta intrusione; e lo sciame di queste bestioline è cosi numeroso, che non è cosi agevole a quel nemico, che cotà si è intruso, ed intanato lo schivare ripetute ferite. Allorché nella divifata guifa vi fi è intrufa una creatura di una picciola mole, o groffezza, e che di pari è stata nell'additara guifa messa a morte. le api con diligenza grandissima, e con istenti non mezzani conduconla suot dell' alveare ; avvegnache l' ape sia un' inferto d' indole così netra, e di natura cosi dilicata, e pulita, che non comporta, che nell' alveare medefimo trovisi alcuna spezie di mondiglia, o lordura. Avviene però alcuna fiata, che sdruccioli per l'apertura dell' alveare entro il medelimo alcuna maligna lumaca, maffimamente della spezie grossa, di quelle fenza guício, e nude: in questo caso quefla bestiaccia non cessa, fino a tanto che colà entro vive, di rampicarfi, e strasciparfi qua e là fopra i fisli. Ella non è maraviglia pertanto, che un infetto così actto, ed estremamente delicato, e puli-Chamb. Tom. XV.

to come font le amabilissime api, trovisi inviperito ed in ira somma per vedersi presente un così lordo, e schife ofpice : quindi è che le api pongonfegli intorno, circondandolo per ogni dove, e tanto fanno fino a che attivano ad ucciderlo co' loro pungiglioni : ma ficcome in proporzione delle amabilissime api quella lumaça è una bestiaccia, che non può essere dalle medesime, come foma foverchio pefante, strascinato, e condocto fuori dell'alveate, così con industria veramente maravigliosa, prima che il cadavere della beffiaccia corrompañ, cuopronlo tutto al difopra, e lo inverniciano ben bene con questo propolide, formandovi una ben fatticcia incamicatura di questa fostanza, la quale conservalo egregiamente bene, e fa testa alla putrefazione di quel cadavete. Veggafi Reaumur, Istoria Infectorum, Vol. X.p. 84.

Alcuna fiata avviene eziandio, che venga per la medefima apertura dell'alveare a vifitare questi industriofisimi. e nitidiffimi animalucci alcuna lumaca. o chiocciola ortense di quelle col guscio. Ora contto a liffatta creatura le api afficuranti in una guifa totalmente diverfa, e questa con impiegarvi una picciolisima porzione di propolide. Ma prefentofsi al fempre maravigliofo inveftigatere della natura Monfieur Reaumur un'occasione d'offervare il metodo tenuto dalle api per distruggerequesto loro nemico in una guifa fommamente accurata, ed agevole : lo che potetre quel valentuome con ogni evidenza, ed agevolezza maggiore offetvare in uno de fuoi alveari di cristallo. La chiocciola erasi intanata entro l'alveare una mattina affai per sempos dopo d'effersi ftrascinata qua, e là per eguale ad AC, cioè AC sia replicata due volte: Allora AB: AG:: AC:CE.

Petrovaruma mella Pao on RIONALE rea due date linee, AB e BB, (§6.6); li conglungano le due date linee in una linea retra concinuors a, e fi tagli il GI due due parti eguair ja de C, coll intervallo di AC fi delcriva un femicircolo ADE; da B s'innalt'i una perpendicolare BD; quedta è la media proportionale ricercata; ed AB » fino L. BD. BE.

I Geometri sono statidue mille anni in cerca di un metodo per trovare due medie proportionali. Vedi MEDIUM.

Gli antichi faceano ciò meccanicamente, col mezzo del mediolabio deferitro da Eurochie, e molti di loro tentrono di dare la dimoftrazione i alcuni per iloci folidi, come Mencemo; altri per iloci plani, come Nicomede, Diocle, e a' noftri tempi il Viera; ed altri per moti impliciti, come Platone, Arbita, Pappo, e Sporo; altri tenarono col mezzo della deferizione de circoli come Herone, ed Apollonio ec. ma tuttri invano. Vedi Problema, e

Per travar un medio PROPORZIONALE tra due numeri: la metà della fomma di due dati numeri è un médio proporționale aritmetico, e la radice quadrata del loro prodotto è un medio geometrico proportionale. V. PROPORZIONE Aritmetica, e Geometrica.

Per trovere una media PROPORZIONALE armonica. Vedi PROPORZIONE Armonica.

Il compafo di proportione, a PROPOR-ZIONALE è un istrumento per tirar prefiamente delle linee, e delle figure, in qualunque data ragione ad altre linee, o figure. Vedi la loro costruzione ed uso nell'articolo COMPASSO.

Chamb, Tom. XT.

PROPORZIONALE parte. Vedi PARTE.
PROPORZIONALE parte, chiamate ancore
feate logarismiche, fono i numeri artistuali o logarismi, potti su delle linee,
per facilità e comodo di mottiplicare,
dividere ec. per mezzo del compatto e
del regolo corrente. Vedi Logaritzo,
e Scala.

Elleno in fatti non sono altro più, che tane linee di numeri, come le chiama Gunter, semplici, doppie, triple, o quadruple, qual numeto rare volte eccede: no. Vedi Scala del Gunter ec.

PROFORZIONALI Spirali V. STRALE: PROFORZIONALITA', è un termine usato da Gregorio di San Vincenzio, per dinotare la proporzione che passe tra gli esponenti di quattro ragioni. V. ESPONENTE, e Ragione.

PROPORZIONE, PROPORTIO, nell' aritmetica, è l'identità o fimilitudina di due ragioni. Vedi RAGIONE.

Quindi le quantità, che hanno la steffa ragione tra di toro diconfi ellere praparçionali; e. g. se A sta a B, come Ca D; ovvero se S sta a 4, come 30 a 15, A, B, C, D, ed 8, 4, 30, e 15 diconfi ellere in proportione, o si chiamano semplicemente proportionali. Vedi Pauron.

La Proporțione frequentemente fi confonde colla ragione, e pure amendue realmente hanno differenti idee, le qualt dovrebbono per tutte le ragioni effera diffinte.

La Ragione propriamente è quella reilazione, o sia abitudine di due cose, che determins la quantità di una, dalla quantità dell' altra, senza l'intervento di una terza: così diciamo la ragione di 5 a 10è 2: la ragione di 12 a 22 è 2. Vedi RA7 SIONE.

La Proportione è la fimiglianza di due tali relazioni: così le r : lazioni tra ç e 10. e tra 12 e 24 essendo le stelle , o eguali, i quattro termini diconfi effere in proportione.

Quindi la ragione esiste era due numesi , ma se ne ricercano almeno tre, per-

shè esista la proporgione.

La Proportione finalmente è l'abitudine, o relazione di due ragioni quando sono paragonate insieme; come la ragione lo è di due quantità. Vedi Qu AN-TITA'.

La Proportione inoltre fi confonde frequentemente colla progressione. Infatti amendue spesse volte coincidono ; confistendo la loro differenza solamente in questo, che la progressione è una spezie particulare di proporgione, in cui il secondo dei termini è un medio proporgionale era gli altri due, od ha la stessa ragione al terzo, che ha il primo al secondo.

Agginngete a ciò, che la proporzione à limitata da tre termini, ma la progresifione va all'infinito; (talmente che la progrestione è una serie o continuazione di proporcioni ) e che nei quattto termini 3, 6 . 12 . 24. la proportione è folamente tra le due coppie 3 e 6, e 12 e 24, ma la Progressione è tra tutti i quattro termini. Vedi PROGRESSIONE.

La Proportione dicefi effere continua, quando il confeguente della prima ragione è lo stesso coll'antecedente della seconda; come, se 3 sta al 6, come 6 al 22. Vedi Continuo.

La Proportione dicefi effere discreta o interrotta, quando il conseguente della prima ragione differisce dall' antecedense della seconda; come, se 3 sta al 6, come 4 al 8. Vedi Discreto.

La Proporgione inviere fi dice o drit-

metica , o Geometrica a mifura delle ragioni. PROPORZIONE Aritmetica, è l'egua-

glianza di due o più ragioni aritmetiche; o l' eguaglianza della differenza, tra tre

diverse quantità.

Cosi , 1 , 2 , 3 , e 2 , 5 , 8 , fono in Proportione Autmetica; imperocchè vi è la medefima differenza tra i numeri paragonati, che sono 1 al 2, e 2 al 3, o 2 al 5, e 5 all' 8.

Se ogni termine ha la medelima ragione al susseguente, come il primo ha al secondo ; i termini diconsi estere in una proportione continua aritmetica; come

5. 7. 9, 12, 15.

Se la ragione tra ogni due termini differisce da quella degli altri; i termini diconsi effete in proportioue oritmetica difereta, o interrotta ; come farebbe 2 : 5 :: 6 : 9 , eisendo la ragione del 5 al 6 differente da quella del 2 al 5.

Una serie di più di quattro termini. in proportione orientetica forma una propressione aritmetica. Vedi PROGRES-

SIONE

1. Se tre numeri fono in proportione aritmetica , la fomma degli ettremi è eguale al doppio del termine medio: Così nel 3, 7, 1-1; la fomma del 3 ed 11 è eguale al doppio del 7; cioè al 14.

Quindi abbiamo una regola per trovare un modio proportionale aritmetico tra due dati numeri ;effendo mezza la fomma de' due il medio ricercato : Cosi mezza la fomma di 11 e 3 , cioè del 14 è 7.

2. Se quattro numeri fono in proporgiane ariemetica, la fomma degli estremi è eguale alla somma dei termini medi: Così nel 2: 3:4:5: la fomma del 5. e del 2 è eguale alla fomma del 3, e del :

4, cioè al 7 ...

PRO Quindi quattro termini in proportione aritmetica fono ancora proporzionali fe fi prendono inversamente 5: 4:3:2;0 alternativamente così 2:4:3:5: 0 inversamente ed alternativamente così, 5:3:4:2.

3. Se due numeri in proportione aritmetica fi aggiungano ad altri due; il minore al minore, ec. la loro differenza è in una duplicata ragione, cioè doppia di quella delle rispettive parti aggiunte: Cosi se al 3: 5 fi aggiungano 7:9, le fomme fono 10: 14: la cui differenza 4 è doppia della differenza del 3 : 5, o del 7:9. E se a cotesta somma si aggiungano altri due, la differenza dell' ultima fomma sarà tripla della differenza dei primi due, e così in feguito.

Se due aritmetici proporzionali fi fottraggano da altri due nella (tessa ragione, il minore dal minore ec. la ragione aritmerica del residuo è o. Cosida 9:7 levando 5 : 3, i refidui fono 4, 4.

Quindi se si moltiplica un aritmetico proporzionale per lo stesso numero, la differenza dei suoi prodotti conterrà la prima differenza tante volte , quante unità contiene il moltiplicatore. Cosi 3: 5 moltiplicato per 4, produce 12, 20, la cui differenza 8 è eguale al 2 preso quattro volte, il qual 2 è la differenza del 3 , e 5.

4. Se due numeri in proporzione aritmetica fi aggiungono, o fi moltiplicano per altri due in un' altra ragione dello stelso genere, il minore per il minore, ec le somme sono in una ragione, ch'è la somma delle ragioni aggiunte o moltiplicate. Così 2: 4: 3: 9 essendo aggiunti. le fomme fono 5:13, la cui differenza & 8, che è la somma del 2, e del 6. she fono le differenze dei numeri dati.

Chamb. Tom. XV.

PROPORZIONE Geometrica è l'eguaglianza di due ragioni geometriche, a due repporci di due paja di quantità. Vedi Gzonet Rico.

Così 4:8::12:24 fono in preporzione geometrica: effendo la ragione del 4 e dell' 8 eguale a quella del 12, e 24. cioè 4 è contenuto tante volte ne!1 8, come il 12 lo è nel 24. Inoltre ... 3 , I fono in proportione geometrica; fendo il o triplo del 2, come il 2 : 1. Se in ana ferie di termini vi è la ? .... ragione tra ogni due termini, che vi ha tra il primo ed il secondo : ess diconsi effere continui geometrici proportionali; Come 1:2:4:8.

Se ogni due termini hanno una differente ragione da quella del primo e del secondo, essi diconsi essere in proportione geometrica difgiunta, o interrotta; come fono 2:4:3:6; dove 2 fla a 4. come 3 a 6; ma non così come 4 a 3.

Una ferie o progressione di più di quattro giometrici proparzionali fi chiama progressione geometrica. Vedi PROGRES-SION E.

1. Se tre quantità fono in proporzione continua geometrica, il prodotto delli due estremi è eguale al quadrato del medio termine. Così nella proporzione 6:1 2:5 12:24. il prodotto del 6 e del 24 è eguale al quadrato del 12, cioè al 144. Quindi abbiamo una regola,

2. Per trovare un medio geometrico proporzionale tra due numeri, v. g. 8.

Si moltiplichi uno dei numeri per l'altro, e dal prodotto 576 fi estragga la radice quadrata 24. Ella farà il medio ricercato.

3. Per trovare un quarto proporzionale a tre dati numeri, v. g. 3, 12, 5; Ee 3

o un terzo proporzionale a due dati nu-

Moltiplichifi il fecondo 12 pel terzo 5 nel primo cafo; e nell'altro fi moltiplichi il fecondo per fe fteffo: fi divida il prodotto pel primo 3, il quoziente 20 è il quarto volgarmente ricercato in uno, o il terzo nell'altro cafo.

La folozione di questo problema è ciò, che volgarmente chiamiamo regola di proportione, o regola aurea, o regola del tre. Vedi REGOLA.

4. Se quattro numeri fono in prepartione geometrica, il prodotto degli effremi è egguale al prodotto dei due termini medj: Cosi nella proporzione 2: 5:: 44 10, il prodotto di 10 e 2, è eguale a quello di 5, e 4, cioè 20: Quindi

5. Se quattro numeri nominacia: d::

a: d iono in proporțione o arimetica, o
geometrica; faranno pure nella fiefla proporțione prefi inverfamente, cioè d::: b::d: o
alternativamente, come a::::b::d: o
alternativamente ed inverfamente, come
d: b::c.a.

6. Se i due termini di una sagione geometrica fi aggiungono, of fiotraggono da due altri nella flessagiune, il minore dal minore ce. le somme, o le differenze sono cella flessa regione: Coai in 6:5; 3:10:5, duve la ragiono comune è a 16 aggiusos al 10:5; duve la ragiono comune ce a 16 aggiusos al 10:5; lostre ragiono come 6:3, 0:0:5; lnoire festado 16 all x, come 6 alx, je loso differenze 10 e 5 sono nella stessa ragiono.

L'opposito della qual propositione à similmente vere ; cioè se ad ogni due, o da ogni due numeri si aggiungano, o si sottraggano altri due, se le loro somme o diferenze sono nella stessa ragione geometrica come le due prime, i numeri aggiunti o fottratti fono nella me/ delima ragione. Quindi

7. Se gli antecedenti, o i confeguentidi due ragioni geometriche eguali 3 : 6 e 1 2: 24 fi dividono per lo fiello 3; nel primo calo, i quozienti 1 e 4 avranno la flefia ragione ai confeguenti, cioli-1:6::4:24; e nell'altro gli antecedentiaveranno la flefia-ragione ai quozieni; cioò 3 : 1:1:1:4.

8. Se gli antecedenti, o confeguentidi fimili ragioni 2:6, e 3:9 fi moltiplicaro per la medefina-quantità 6; netprimo cafo i prodocti 1:2, e 18 hanno. la ficila ragione ai confeguenti, cioò 1:2:6::18:9; e nell'altro, gli antecedenti, hanno la feffa ragione a i prodotti, cioò 2:6:13:9.

9. Se in una proportione geometrica 3:6:11:2:24, fi molisiplichino gli antecedenti, o fi dividano per lo fteffo numero 2; o dividani per lo fteffo numero 3; nel primo calo, i prodotti; pel fecondo i quozienti faranno nella medefima proportione, cioè 6:18:142; 72, cd 11:3:14:12:

10. Se în usa proprijone 4:2:110;5;
Instrecdence della primar rajone fla al fuo confeguente, come l' intecedente della feconda fla al fuo confeguente; al. loua, per compositione, come la forma dell' antecedente e confeguente della prima ragione fia ill'antecedente o confeguente della prima ragione della prima, così fla la forma dell' antecedente e confeguente della feconda all'antecedente o confeguente della feconda all'antecedente della feconda all'antecedente della feconda all'antecedente della feconda all'antecedente della feconda all'antece

11.5e in una proporzione 6:4::15:10, come l'antecedente della prima ragione sta al suo conseguente, così sta l'antece; dente dell' altra al suo conseguente; al-Jora dividendo, come la differenza dei termini della prima ragione sia al suo antecedente, o conseguente, così sia la differenza dei termini della seconda ragione al suo antecedente, o conseguente, cioè 2: 4::5:10; 0 2:6::5:15.

- 12 Se in una proportione 412:16:13, come l'antecedente della prima ragione fit al fuo confeguente, così fla l'antecedente della feconda al fuo confeguente; e come il confeguente; e come il confeguente della prima fla ad un altro numero 8, così fit il confeguente della feconda ad un altro numero 12; cioè 2: 8: 13: 12; allora l'antecedente della prima flata il 8 come l'antecedente della feconda al 12; cioè 4: 8: 6: 112.
- 13. Se in una praportione 8:4::1:26. come l'antecedente della prima ragione fla al fuo confeguente, così fla l'antecedente della feconda al fuo confeguente; e come il confeguente della prima fla ad un altro numero 16, cesì un altro numero 16 all'antecedente della feconda, sioù 4:16:1:12. Allora l'antecedente della prima farà al 16 come 3 al confeguente della feconda, ciò 6:1:16:1:16.
- 14. Suppongafi quali fi vogliano quattro quantità proporzionali, cioè 3: 6:: 12: 24, ed altre quattro quantità proporzionali :: 3:: 9: 27; fe fi moltiplicano i diveri termini dell' ultima per quelli della prima, i prodotti farano fimilmente proportionali; cioè 3::18:: 108: 648.
- 15. Se vi sieno diverse quantità continumente proportionali A, B, C, D ec. la prima A si la alla terza C in una ragiope duplicata: alla quaria D, in una ragione triplicata ec. della prima A alla seconda B.

Chamb. Tom. IV.

16. Se vi fono tre numeri in proporcione continua, la differenza del primo e fecondo farà un medio proporzionale tra la differenza del primo e fecondo termino, e la differenza del fecondo e terco, il primo termino.

PROFORZIONE armenica o mujecate à una terza specie di proporzione formata dall'altre due in tal guisa: di tre numeri se il primo sta al terzo, come la diffirenza del primo e secondo sta alla diffirenza del secondo e terzo; i tre numeri sono in proporțione armanica. V. ARMONICO.

Così 2: 3: 6 fono armonici, perchò 2: 6:: 1: 3. Così pure quattro numeri fono armonici, quando il primo fla af quarto, come la differenza del primo e fecondo fla alla differenza del terzo è quarto.

Così 24:16::12:9 sono armonici, perchè 24:9::8:3.

Cel continuare i termini preportionali nel primo caso, nasce una progressione, o ferie armonica. Vedi Sarie.

- 1. Se tre o quattro numeri in proporince armanica in moltiplichino, si dividano per lo stello oumero; i prodotti, o quozienti faramo pute in proportione armonici, dividonsi per a, i quozienti 3, 4, 6, sono parimente armonici; e teclprocamente i loro prodotti pel a, ciob 6, 8, 12.
- 2. Per trovare un medio armonico tra due dati numeri:
- Si divida il doppio prodotto delli due numeri per la loro fomma, il quoziente è il medio ricercato: Così fupponendo 3 e 6 gli estremi, il prodotto di essi è 18, il qual raddoppiato ci dà 36; diviso questo pel 9 (fomma del 3 e 6)

darà il quoziente 4. Onde 3 : 4 : 6 fono armonici.

3. Per trovare un terzo armonico proportionale a due dati numeri:

Si chiani uno di loro il primo termine, e l'altro il fecondo; fi moltiplichino infieme, e fi divida il prodotto pel numero che refia dopo che il fecondo fotrrattro di doppio del primo: il quogiente farà un terzo armonito proportionate. Così fuppo fili dati termini 3: 4, il loro prodotto i a divifo per 2, ( refiduo, dopo che 4 è levato da 6, doppio del primo il quoziente farà 6, terzo armonito proporzionale ricercato.

4 Per trovare un quarto armonico proporzionale a tre termini dati:

Si moltiplichi il primo net terzo, e fi dividai l prodotto pel numero che refla dopo che il medio o il fecondo è fortratto dal duplo del primo: il quoziente è un terzo proportionale armonico: Così, fuppolli i numerio: 12:16; fi troverà per la regola che 24 è il quarto.

- 5. Se vi fono quattro numeri difpoli in ordine, un estremo de' quali, e i due medi termini sieno in proportora aritmerica; e gli stessi medi termini colli altro estremo feces in proportora esmowica; turti quattro firanno in proportione geometrica; come qui, a; 3; 4: 6 che sono geometrici de' quali a; 3; 4 fono aritmerici, e 3; 4; 6 sono aromonici.
- 6. Se tra ogni due numeri si ponga un medio aritmetico, ed altresì un armonico, tutti quattro saranno in proportione geomettica:

Così tra 2 e 6, un medio atitmetico è 4, ed un armonico è 3; e tutti quattro 2: 3:: 4: 6 fono geometrici.

Noi abbiamo questa notabile differen-

za tra le tre specie di proportione; che traogni dato numero posiamo alzareuna ferie continua aritmetica che cresca ininfinitum, ma non che decresca. L'armonica è decrescente in infinitum, ma non crescente; la geometrica può effer nell'uno e nell'altro modo. V. Sente.

Proforzione contre-armonica è quella relazione di tre termini, in cui la differenza del primo e del fecondo flaalla differenza del fecondo e del terzo, come il terzo fla al primo.

Così 3, 5, 6, sono numeri in propor-

Per trovare un medio in proportione contro-amonica trà due numeri: fi divida la fomma det à due quadrari per la fomma delle radici; il quoziente è il medio ricercare. Così la fomma dei quadrati del 3, e del 6, cioè 45 divifa per 9, ch' è la fomma delle radici, ci darà e,

Proportione Effrema e media, inordinata, reciproca, di egualità. Vedi clafeuno fotto i fuol rispettivi arricoli.

Compositione, Regola, Termini di PROFORZIONE V. ciascuno sotto i suoi rispettivi articoli.

Proporzione si usa eziandio per dinotare una relazione tra cose ineguali della medesima specie, per cui le loro diverse parti corrispondono a ciascheduo altra con un eguale aumento o diminuzione.

Così nel ridure una figura in piecolo, o nell'ingrandirla, fi deve aver mira di offervare una eguale diminuvione, o ingrandimento, in tutte le fue patti; così che fe v.g. una linea fi abbrevia di un tetzo della fua lusghezra; fi dovrà abbreviare tutto il rimanente nella medefima proportione.

Per fare delle siduzioni di questa fat-

ta è di grande uso il compasso di proporzione. Vedi Compasso. Vedi pure Ripuzione, Abbozzo ec.

PROPORZIONE, nella legge. Vedi PRO RATA, ed ONERANDO.

PROFORZIONE, nell'architettura dinota la giuffa magnitudine dei membri di ciafcheduna parte di un edificto, e la relazione delle diverfe parti al tutto; v. g. delle dimensoni di una colonna ecin riguardo all'ordinanza di tutto l'edifizio. Vedi Samberrala, ed Edifizio.

Una delle maffime differenze tra gli architetti, offerva M. Perrault, effere nelle proporționi dell'altezze, delle inta volature, în riguardo alla groffezza delle colonne, a cui devonfi fempre adattare.

Vedi INTAVOLATURA.

In fatti rara èquell' opera o fia degli ancichio dei moderni, in cui cocetha proporzione non abbia qualche divario; alcune intavolature funo quafi due volte alte come l'altre; e non oflante è cofa certa che questa proporzione dovrebbe effere di cutte l'altre la pir regiolatanon effendovi cofa di maggior importanza, come non vè co fai neu pi pi presto feorpa un diferto, ne diferto che più difetto che più difessite i presto fressite i presto fressite riccolie. V. Colonsa ce:

La Proportione parimente riguarda le magnitudini dei membri dell'architettura, delle statue o semili, in riguardo alla distanza, in cui devono esser vedute.

I più celebri architetti (non molto diferepanti nelle loto opinioni su tal propofito: alcani pretendono, che le parti doverebbeto ingrandirii a pmporțione della loro elevazione; ed altri diceno, che doverebbeto rimanere nelle loro naturali dimensioni. Vedi Statua.

PROPORZIONE nella pittura, è la giufa grandezza dei vari membri di una figura, di un gruppo, ec. uno in riguardo all'altro, a tutta la figura, al gruppo, ed al pezzo intero. Vedi Ptrruna.

La Proporçions forma uno det più importanti articoli nell'arte della pittura, effendo il corpo umano, il foggetto principale, in cui fi occupa; per la qual ragione, ai curiofi di corefta arte non fpiacerà il feguente schema delle di lei regole, e leggi.

Di paflaggio fi offervi, 1. che per mis più paflaggio fi offervi, 1. che per mis divideno il modulo in dodici parti, e fuddivideno ciafehedena d'effe ia quatro ; o divideno la faccia intre lunghezze del nafo, fuddividendo ogni lunghezza in dodici, o finalmente divideno tatta la faccia in tre lunghezze, e fuddivi-

qual modo ultimo noi qui (eguiremo.

2. Che la moltiplicità delle piccole
mifure deve studiofamente schivarsi, im.,
perocchè esse consondono; e ricercanogrande esperienza nell'osteologia per
riudicire giustamente.

dono ciascheduna d' esse in quattro ; il

3. Che nel misurare vi sia un riguara do al rilievo od ai risalti delle sigure.

Regole de Paconazione atila pitura:
nelle propreio ai di una figura umana
fi abbia riguardo all' età, al f.f.p., ed alla
guatita. Quanto all' età, in condideriamo gli flati di effa, cioè l'infanzia, l'adolefeenza, e la virilità; per quello che
concerne la prima noi contiamo ai treanni d'està ciaque lunghezze della faccià
da cipao p fedi; cioè dalla fommià delcapo fino al fondo del ventre, ne contiamorte qi di alla piece, daes; la larghezza
interno alle fpalle una faccia una, alteazat e nel fit odell' anche, una faccia:

All' erà di quattro anni , l' altecza è di sei saccie , ed ; , cioè dalla sommità

PRO

del capo fino al fondo del ventre tre faccie ed  $\frac{1}{7}$ , di là alla fuola del piede, tre faccie. La larghezza intorno alle fpalle una faccia e  $\frac{1}{7}$ , intorno all' anche, una faccia e  $\frac{1}{7}$ .

All' età di cinque anni, l'altezza è di fei faccie ed ½, ½ detratto, il più ballo effendo più breve.

Nell' adolecenza si dodici anni abbiamo due proportioni; una dalla natura, che dà nove faccie per l' altezza; due faccie per la larghezza delle fipalle; ed una faccia e ; per la larghezza dell'ache. L' altra dalle antiche flatue, come quella di Laccooo, etc. che da per l' altezza dicci faccie ; per la larghezza du uno fipalla all'altra una faccia e ;; e per la larghezza dell' anche una faccia a ; al fitto del mulcolo chiamato voffus effermas due faccie ; alla cofcie ana faccia; al ginocchio ; e ; una fuddivisione; ed ai nodi del piede ;

Nello stato della virilità, quando le proportioni fooo giunte alla perfezione. l'altezza è di dieci faccie: la prima, dalla fommità del capo fino alle nari; la feconda fino al boco nel collo tra le clavicole: la terza fino alla bocca dello flomaco, chiamata cartilago enfiformis; la quarta fino all'umbilico ; la quinta fino ai mufcoli piramidali di là al ginocchio 2 3; ed altrettanto sino alla suola del piede. - La estensione delle braccia è la medefima che l'alcezza : cioè dalla fommità del dito lungo fino alla giuntua ra del corpo, una faccia; di là al gomito 1. 1; di là alla giuntura delle spalle a 3, di là al buco nel collo 1 2; in cutto cinque tefte: le quali colle cinque dell'altre braccio, formano dieci. la groffezza delle braccia deve adattarfi alla qualità o al carattere.

Quane alla larghezza della figure vedura di fronce, la taghezza delle finale attraverso il deltoide è di due faccie e è, la larghezza del musicon persona dia giuntura del braccio, a attorno d'anche, dove sono gli obliqui extensi t, è, e tre sidulivisioni. Le cossice nel fine più grosso i, il giocochio è, tre fud divisioni è, La gamba nella parte più grossa è, e du na soddivissione. L'estremità del nodo del piede è ed una sud divisione è, il piede è, ed una sud divisione è. Il piede è, ed una sud sivisione. La loro lunghezza, una faccia e è, e du na suddivisione.

Altri miturando per la lunghezza di tutto il capo fanno folamene coto capi o fia tefle in altezza e larghezza, così: il capo ana; una di ila al fondo del peto, una di ila all' ambilico: una di ila al membro virile; una di ilà alla merà delva coficia ; una di ilà alla parte pib balia del ginocchio; una di ila al fortile della gamba; ed una di ila al fonto del piede.

La larghezza così : una dal fine del dito lungo della mano fino al corpo; di là alla piegatura del braccio una; di là al fondo della fpalla, una ; due di là all' altra fpalla : e tre di là all' eftremità dell' altro dito lungo della mano.

A queste generali proporționi si ponno aggiungerno dell' altre, le quali comunemente s'osfervano; come, che la mano è la lunghezza della faccia și li pollice la lunghezza del naso; e il dito grosso del piede similmente : i due capezzoli ed il buco nel collo formano un giusto triangolo equitareno : l'intervallo tra gili ecchi è la larghezza di un occhio; la larghezza della coscia nella parte più grossi della sossi al larghezza della parte più grossi della gamba, e tripla della larghezza della parte più forsi della gamba, e tripla della larghezza della parte più forsi e dalla gamba; e tripla della larghezza della parte più forsi e dalla gamba; e tripla della larghezza della parte più forsi e dalla

Sommià del capo fino al nafo, lo fleffic che dalla fommià del nafo fino al mento. La diflazza dal mento fino alta gola, è la larghezza della gola; la diflanza dal centro dell'occhio fino alle cigita è la fleffic che la prominenza delle nari, e i lo figazio tra effe ed il labbro di fopra: la longhezza del dito indice, la fleffic che lo fazzio di la carpo, lo fipzaio dalla fommià del dito indice al carpo, la lunghezza della faccia.

Per quello che cancerne il fife: le proporțiori dell' Uomo e della Dona differicono nell'altezza, in ciò, che la donnaha il collo più lungo: le patti del petto, e le patti inferiori del ventre fono più grandi la metà per pare: il che forma lo fizzio dal petro all' umbileco minore di una paree; e la cofcia più corta una terza parte.

Quanto alla larghezza, una donna ha lí fio petro e le figale più Rerce e l'anca più larga; e le cofcie più larghe nel fio della loro articolazione, e le traccia e le gambe più groffe, i piedi più fortili re perchè le donne fono più groffe e camole, i loro muffooli fi vedono meno, e perciò i contorni fono piu lifci ed u-gusti.

Le Giovani Donzelle hanno teste piccole, colli lunghi, spalle base, corpo magro, anca grossa, gambe e coscie lunghe, e piedi piccoli.

I Giovani hanno il collo più graffo delle femmine, le spalle ed il petto più largo, il ventre e l'ancapiù stretta, le gambe e le cosseie più magre, ed i piedi più grandi.

Quanto alla qualità dei soggetti, o dobbiamo seguire la simplice natura, o raffinarla, o seggierla, o eccederla: Nel seguire la semplice natura in soggetti ose dinarj e paelani, in persone zotiche, di un temperamento umido, la proporçione dev ellere più grossolana, e più rozza, i muscoli devono apparire poca disiliari, il capo grosso, il collo corro, le
spale alte, lo stomaco piccolo, i ginocchi e le coscie grosse, e i piedi grandi,
pel e le coscie grosse, e i piedi grandi.

Nella natura raffinata per ferie, istorie ec. Le figure degli Eroi devono esfere bene proporzionate, le anche alte e dritte, le giunture ben legate, piccole, e compatte, libere dalla carne e dal grasso.

Gli Uomini militari devono avere la tella piccola ; il collo grofico e nervafo, le figalle larghe ed alte, il corpo e le mammelle elevare, le anche ed il ventre piccolo ; le cofici piene di mafcoli, i principali mofcoli elevari, e legati fieme alle telle ; le gambe lifcie, i piedimaggi , e le fuole incavate.

La naura talvolta fi deve Reglier, cioci fi deve formarla di parti tratte da vari buoni originali, per formar figure fitaordinatie, e perfette, per forgetti. grandi ed Eroici, come aelle florie Romane; dando così un carattere di furta fificiente ad efegirie le azioni, che fono conformi alle descrizioni state dui Poeti ec.

Finalmente-la natura fi deve talvolta: eccelare come nelle rapprefentazioni dello deità favolofe, degli Eroi, e deigiganti: in quelle i gran pezzi, che fervono per formar il corpo devonfi fare inmifare conformi all' altezza; folamentediverificandole-per la loro grofsezza.

Nella regola delle proportioni fi deveofservare, che vi è una differenza nei contorni di alcune patti, quanda, fi mettono in differenti pofiture: Così quandoil braccio è piegano, egli è più largo chealloza quando è dizizzato; lo flefo fi rePROPOSIZIONE de tertio adjaceme, è quella, in cui canto il foggetto, quanto il predicato fono espressi, e distinti dal verbo: come, il Re è guasto.

Questa Propositione è la regola di tutte l'altre; talmente che è legirima qualunque propositione, che possaridussi a cotefia; e non è legirima qualunque altra che non si possa ridurre alla medesima.

Le Propositioni, di nuovo si dividono in tre classi: la prima concernente la materia; la seconda, la forma; la terza, il pensiero.

Quelle della prima classe si fuddividono in finite ed infinite, dirette ed indirette, femplici, e di molte forti.

PROFOSIZION E finita o definita, è quella, che dichiara qualche determinata cofa fopta un foggetto: come, l Uomo ha due piedi. — Il vento, o l'aria non è vificite.

PROPOSIZIONE infinita o indefinita, è quella, in cui o uno, o tutti i termini fono infiniti, od hanno una negativa a loro prefisi come, non Homo est albus.

— Homo est non albus.

PROPOSIZIONE diretta è quella, in cui una cosa più alta o più generale viene predicata di una cosa più bassa e più particolare: come. l' uomo è un Animale.

Altri la chiamano recipiente quando il foggetto è come una materia, ed il predicato come una forma ricevuta: come. Pietro è dotte.

PROPOSIZIONE indiretta fecondo alcuni è quella in cui un inferiore è predicato di un maggiore: come un animaté te nomo. — fecondu altri è quella, in cui l fuggerto fla come la forma, ed il predecato come la materia: come, ogni rationate è uomo.

PROPOSIZIONE femplice è tale ,,o fia

femplice, o per congiunzione: — fimplice, quando ella afferma o nega una cola di un'altra cola: come il Solt infliende. — per congiunțione, quando diverle propofiționi Gino unite ed accoppiate înficma: cossi il Solt infliende, ed grando, funo due propofiționi, le quali unite formano quella, fi il Solt infliende, i giorno.

Di tali proposizioni congiunte, avveno diverse spezie, cioè ipotetiche, disgiuntire copulative ec.

PROPOSIZIONE ipotetica è quella, ch' è composta di diverse proposizioni semplici affette da una qualche condizionale: come se il Sole è tramontato, è notte. V. I potetico e Condizionale.

PROPOSIZIONE difficuntiva è quella, ch' è composta di diverse proposizioni affette da una copula disgiuntiva: come, o è giorno, o è nette. V. Dissiuntivo.

Paprosizione copulativa, e quella ch' è composta di diverse proposizioni asserte da una congiunzione copulativa, come Pietro non sta in piede, ed è assis. V. Copulativo.

Alcuni aggiungono le propolitioni diferete, o avverfative : come egli è ricco ma: avido Vedi Discrettivo.

Propositions competto è quella, incuino o cutti i termini eccitano diverfes idee nella mente: come, un uomo l'eorpo el anima, el uno el altro infieme: ovvero, un fandamenta, le muraglia edil tettofono una cofa.

Propositions di molte forit è quella: ch'è composta di diversi soggetti: come, Pietro : Paulo prediceno o di diversi predicati: come, Simons leggez possegia; o degli uni, o degli altri: come, Pietro e Poulo predicano e pregna.

In riguardo alla forma, le projeft onle fi dividuocin affernative, e negative; vero e falfe, pure e modali.

PRO

#40 PROOSIZIONE affermativa è quella il cui attributo è congiunto al foggetto; come, Dio è uno.

PROPOSIZIONE negativa è quella, in cui l'attributo è separato dal soggetto; come . L' Uomo non è una pietra.

Proposizione vera è quella che dichiara essere una cosa quella, che realmente è; o non essere quella che non è. Vedi Verita.

Proposizione falfa è quella, che fignifica effere una cofa quella che non è : o non effere quella ch' è.V. Falsita'.

La verità di una proposizione dipende per tanto dal connettere il foggetto coll'attributo, il che si facon quell'atto della mente, che si chiama giudizio. V. Giupizio, ERRORE, ec.

Le preposizioni si dicono pure, quando esse non implicano o involvono veruna cosa oltre la loro materia, ela loro forma: come l' nomo è razionale.

PROPOSIZIONE modale è quella, che oltre la pura materia, e forma involve qualche modo, o maniera di dispofizione: Come, è necessario che l'Uomo sia rotionale.

Quindi tale propositione dicest effere composta di un modo, e di una dizione; il modo dinota qualche circostanza che affetta la propositione, come, è necessario; la dizione è il rimanente della propositione, che l'Uomo sia razionale.

Vi fono quattro di questi modi molto famoli, cioè necessario, possibile, e contingente. Vedi Necessario, possibile de contingente. Vedi Necessario, possibile ce. Altri adducono altri modi, come, vera, falso, certo, incerto, probabile, ec.

Alle prepositioni modali i filosofi riferiscono le propositioni esclusive, eccettive, e restrittive; le quali tutte si dinotano col nome comune di propositioni (sponibili; perchè ricercano qualche spiegazione per farle intendere chiaramente.

Paorosizione estulpue è quella, che dinotali con un fegno, o carattere di esclutione: come, folamente, folse c. come, Dio fato eterno; il che fi espone coti: Dio è eterno, e ilia altre atte oltre lui è tale: Pietro folamente giuoco; il che fignifica che Pietro giuoco, e non fa altro. Vedi Escusivo.

Ogni propositione esclusiva si spiega con due propositioni, i' una delle quali si afferma, e si nega l'altra.

Proposizione eccetiva è quella che dinorali con un fegno eccettivo; come, oltre, fuorche, a men che ec. — Così ognà animale, fuorchè l'uomo, è irrationale. Vedi Eccettivo.

Ogni propostione eccettiva si deve risolvere, o spiegare con tre propostioni: covere, o spiegare con tre propostioni: covere, est su supramentowara con queste: Ogni animale che non è uomo. è irrationale: ogni uomo è un animale: niun uomo è irrationale.

Proposizione referitiva, o limitativa è quella ch' è affetta da un legno referictivo; come, fecondo la tal cofa, tanto é lontana, confiderato come, quatenus ec. Così, l'Uomo quaterus è un animale, intende.

PROPOSIZIONE complefa. Vedi Con-PLESSO.
PROPOSIZIONI reduplicative. Vedi Re-

PROPOSIZIONI Relative. V. RELATIVO.

Ridutione di Proposizioni. Vedi

Proposizione, nelle Matematiche, è o qualche verità proposta e dimostrata tale con una dimostrazione; o qualche eperazione proposta, e dimostrata la sua soluzione.

Se la proposicione è dedotta da diverse

definizioni teoretiche paragonate insieme, come questa, Un parallelogrammo è doppio di un triangolo, che sta sopra la stessa base, e della medesima altezza; ella si chiama un Tootema. V. Teorema.

Se si deduce da una pratica, o serie di operazioni, si nomina un problema: come, trovare una terza proporzionale a due date quantità. V. Problema.

In fatti rigorofamente la propoficione de folamente una parte del Torena, cioò quella, che mosfra così conviene ad una tal così fotto tali condizioni, ecosì non conviene: nel qual fenso fi diffingue dalla dimpfracione, la quale dimosfra le ragioni per le quali l'intelletto conceptice effere una tal così conveniente a quella. Vedi DIMOSTRAZIONE.

Inoltre, parlando in tigore, la propolítione è folamente un membre di un problema, cioè quello che mostra cosa si domanda da farsi : Nel qual sendo distingues diallo fautione, che propone le diverse cosè da farsi in riguardo all'effetto che si ricerca a calla simosfratione, la quale prova che col fare le cose proposte nella foluzione, la codo ricercaxa nella propositione è veramente satta. V. RISOLUZIONE.

Proposizione, nella Poesia, dinota la prima patre di un Poema epico, in cui l'Autore propone brevemente, ed in generale ciò che ha da dire nel corso dellla sua opera. Vedi Poema, Epico, ec.

F. Bossu osserva che la proposizione de ve contenere la nuda materia del poema, cioè l'azione, e le persone che devono eseguirla.

Tutto questo noi abbiamo nell' Iliade, nell'Odissa, e nell Encide. L'azione proposta nell'Iliade è lo sdegne di Achille; quella dell'Odiffea è il ritorno di Uliffe; e quella dell'Eneide , è la traslazione dell'Impero Troiano in Italia.

Olieva il medefino Autore, che le perfone sono nominate in tutte le tre propostioni. Omero v. g. dichiara che quanto accade nell' lliade, è per volere di Giove; e che Apollo fu le agione del contrassorta Agamenone, ed Achille le lo stello Poeta dice che Apollo fu puesti, che impedi il vitono de compagni de Ulisse; e Virgilio sa menzione dei del fini del volere degli Dei; o delli collera di Giunone. — Ma tutte e tre principalmente il appoggiano alla persona dell' Eroe, come s' egli fossi la materia del Poema. Vedi Enore.

Vi e però qualche differenza, fu tal propolito, nei tre poemi; cioè che Achille è nominato nell'lliade, ma non Ultife, ne Enea; quefli fono folamente indicari, e ciò in termini così generali, come fo fi supponelle che fossero noti innazzi.

Cotesta pratica pare che si opponga alla reima intenzione del Poeta; ch'èdi singere un'azione fenza nomi, e che, come dice Aristotile, non è relativa all'azione di Achille, nè di Ulisse, nè di Enea, nè di veruna persona particolare, ma di una persona universille, generale, ed allegorica. V. Favora, ed Aronxa.

A ciò fi aggiunga, che il carattere che il Poeta devo dare al fuo Eroe, ed a tutta la fua opera, è espresso nella propositione, e da Omero, e da Virgilio. Vedi CARATTERE.

Tutta l'Iliade è una collera ed una violenza, egli è il carattere di Achille, e quindi il Poema comincia mero ausòs. L'Odiffea ci prefenta nel primo verso la prudenza; la diffimulazione, e la sagacità, che formano il carattere di Ulife

PROPRETORE, o Pro-remeron, era un Magistrato Romano, il quale avendo compiuto l'ufficio di pretorea Roma, spedivasi in una provincia, per comandarvi colla fua primiera autorità pretoria. Vedi Pressora.

PROPRETORE, era altresì un nome dato aquelli, i quali fenza effere flati pretori a Roma, erano spediti straordinariamente nelle provincie, per amministrare giustizia coll'autorità di pretori.

PROPRETORE, è parimente un nome dato da alcuni a colero, ch'erano fpediti dagl'Imperadori nelle provincie, i quali dopo la divisione al tempo di Augustio esano esvaria forte. Sicceme il nome di proconfole fu dato a coloro del popolo, a' quali toccava in forte d'effere spediti nelle provincie. Vedi Pro-CONDITE.

PROPRIETA' efențiali fono quelde, che necessariamente dipenduno, e fono connesse alla natura ed essenza diqualche cola, talmente che sieno inseparabili dalla medesma: a differenza delle proprietà accidentali. Vedi Proprieta', ACCIDENTALE, ec.

PROPRIETA', proprietas, è quella, che coftituisce o denomina una cola propries; od è una virtà, o qualità particolare, che la natura ha compartito a qualche cofa, escludendone tutte l'attre. Vedi Proprieto de ESSENZIALE.

Cosi il colore è una proprieta della luce; l'estensione, la figura, la divisifibilità, e l'impenetrabilità sono proprietadi del corpo. V. Colors, Corpo ec.

Ogni giorno si scoprono nuove proprietadi nella calamies. V. CALANITA.

PROPRIETA', nella Legge, dinota un dominio, o il massimo, jus o diritto, che un uomo può avere sepra una cosa;

Chamb. Tom. XV.

talmente che nea dipenda in versu mo; do da qualunque atro. Vedi Dinttro. In coteflo fenfo, niuno nel nofite Regno ha la proprieta di qualunque terta, o possificione, eccettuato il Re, pel diritto della fua corona; esfendo tutte l'altre terre della natura di fendo, e dipendenti dal Re o mediatamente, o lumediatamente. Vedi Fauno, Re, ecc.

PROPRIETA' tuttavia fi ufa, per dinotare quel dritto nelle terre e poffeffioni che hanno le persono ordinarie; i qual ha la medesima sorza o valore come utilt dominium, avvegnachè non diredum. Vedi Dominio.

Vi sono tre sorti di dritto, o proprietà; cioè proprietà assoluta, proprietà qualificata, e proprietà possessoria. Vedi Pae-PRIETARIO, e FRUDO.

I benefiziati non hanno la proprieta dei benefizi; eglino ne gedono folamente il possesso. Vedi BENEFIZIO

Uno può dare la proprietà di alcuni beni, e rifervarne tuttavia l'ulfrutto, ned qual calo, colla morte dell'nfurttuario, l'ulufrutto diventa prprietà, per confolidazione. Vedi Conso Libazione.

PROPRIETA', nella Gramatica, è quando il fignificato diretto ed immediato di una parola convien alla cofa, a cui fi applica. Vedi Paoprio, ed Improprieta'.

Nel qual fesso la parola prapieta, di in oppofizione ad un fignificato figurativo o rimoto. V. Figura arrivo, ec.
PROPRIETA RII menace erano quelli che aveano rificrava o a fe fidi dei beni,
e degli effetti, nun oftante la loro rinuneia formale di qualifità cofa nel tem,
po della loro professione.

Eglino frequentemente sono mentovati nel Monost. Anglic. ec. e doveano E f

ellere nel tempo stesso molto severamente trattati ; cioè scomunicati , privi della sepoltura, ec. - Monachi proprietarii excomunicentur ab Abbatibus , & fi in morte proprietarius inventus fuerit, eclefiaftica careat fipultura , ec. Addit. ad Matt. Par.

PROPRIETARIO è quegli , che ha la proprietà di qualche cofa. V. PRO-

PRIETA'.

PROPRIBTARIO, nella Legge, èrigorofamente quegli, che ha, o possede qualche cofa, come fua propria in maffimo grado: Que nutlius arbittio eft obnoxia

Questo termine su applicato primieramente in una forma particolare a quello, che avevai fructi di un beochizio per sè , e pe' suoi successori ; come anticamente avevano gli Abbati, ed i Priori.

PROPRIETATE probanda , è un mandato al Sheriffo per informarst della proprietà dei beni sequestrati; quando un reo si arroga la proprietà sopra un replevin. Quando si prova dal reo, una proprietà , propriamente non serve a nulla un repleviari. Vedi Replevin, e SEQUESTRO.

PROPRIO, PROPRIUM, è una qualche cofa che appartiene naturalmente, cd essenzialmemente a qualsivoglia Ente.

I Filosofi Scolastici , dopo Porfirio, hanno distinte quattro spezie di propri o modi di progrittà, che iono espressi nel fequente verlo. - Eft medicus Lipes, canefcens , rifibelifque. Il primo PROFRIUM primo modo, è que-

gli che conviene ad una spezie sula , ma non a tutti gl' individui. Eifi lo chiamano foli, fed non omni. - Come, effere un Geometra, un Medico, un Teologo ec. che fono cofe proprie dell' nomo, ma non di tutti gli Uomini.

Il fecondo, PROPRIUM fecundo modo, è

quello che conviene a tutta la spezie, ma conviene fimilmente ad un' altra, ch'eff chiamano omni, fed non foli. - Così P avere due piedi è proprio di un Uomo, ma è fimilmense proprio di un uccello.

Il terzo, PROPRIUM terrio modo è quello che conviene ad una spezie fola, ma non fempre ; omni & foli , fed non

femper.

Come il divenir canuto, seconde Porfirio, è proprie di un uomo, ma è proprio di un Uomo Vecchio. L' ultimo, ed il più alto modo di

proprietà Propatum quarto modo è quello , che feltanto conviene ad una spezie, a tursi gl' individui di tal spezze, e in ogni tempo, omni, foli, & famper .- Cusì la facoltà di ridere è propria dell' Uomo; . la facolià di nitrire è propria de' cavalli, ec; e questo proprio da Porfirio è chiama-. to proprio vero. Vedi Essenza, ec.

Le prime tre spezie sono solamente accidenti del quinto volgare predicabile, a cui direttamente appartengono. Vedi -PREDICABILE.

La quarta è una spezie universale, che conviene ad' ogn'individuo, o foggetto predicazione di una spezie, in tal maniera, che sempre si trova assolutamente nella fola spezie, ma non in ogni : tempo determinato : Così l' uomo folo è naturalmente rifibile; non perche egli : rida sempre . ma perchè sempre ha la . Cacoltà di ridere, V. DEFINIZIONE.

PROPRIO, in riguardo alle parole, dinota il loro fignificato immediato e peculiate, o ciò che direttamente e peculiarmente è annesso alle medesime. V. PAROLA . e SIGNIFICATO.

Nel qual fenfo la parola è contraria alfignificato figurativo , e metaforico. Vedi-

FIGURATIVO, ec.

PRO

PROPRIO fi ula altresi in un fenfo morale, per dinotare qualche cosa che compnemente fi trova nelle cole ; come le loro virtù particolari, o specifiche, ec.

Nel qual fenfo, noi diciamo, la magnanimità è una virtù proprin degli Eroi.

Vedi Eroe.

PROTRIO, ulafi ancora per dinotare le qualità naturali necessarie per riuscire in una cofa.

Nel qual fenso diciamo, la gente di emperamento caldo, e vigorofo è propria per l'armata; le persone di temperamento freddo e flemmatico fono proprie per lo studio. I Romani diventavano meno propri per la guerra, secondo che riuleivano più dotti, e puliti.

PROPRIO nella gramatica, si applica parimente ai nomi, che fi difinguono in nomi propri, ed appellativi. V.

None.

L' Uomo è un appellativo, Pietro è un nome proprio. V. APPELLATIVO. Il nome proprio tra i Cristiani è quello che fi dà nel Battefimo. Vedi None, e

BATTESIMO. PROPRIA frazione è quella, il cui nu-

matore è minore del suo denominatore. Vedi Improprio. Tal è 1, o 1, che realmente è mino-

re dell' unità ; e perciò , parlando propriamente, è una frazione. Vedi FRA-ZIONE.

Proprio nella giurifprudenza civile, fiufa in opposizione all' acquistato per una eredità dirivata da una successione diretta, o collaterale. V. Acquesto.

Per le leggi di Francia, un teflatore può solamente disporte di una quinta parte de' suoi propri effetti ; le relazioni paterne ereditano i propria paterni, e le materne i propria materni : Così che i · Chamb. Tom. XV.

propria fempre ritornano alla stessa linea da cui sono proceduti.

L'origine della legge, che stabilisee coresta differenza tra i beni propri, te gli acquisti, non è nora; non avendo fatta mai una tal distinzione ne i Greci, ned i Romani.

Veramente pare fondata su que! principio di equità naturale, che gli uomini comunemente bramano di prefervare, e perperuare nella loro famiglia quei beni, ch' elli hanno ricevuto dai loro maggiori , e di trasmerterli a colore , che discendono dalla medelima schiarra.

Proprio talvolta ulafi come un reduplicativo, servendo a dinotare, o accennare una cofa più espressamente, e formalmente.

In questo senso diciamo, Gesà Cristo è venuto a redimere il mondo, colla fua propria Persona. Il Re fece una tale . c tal cofa di fue proprie moto.

PROPRIO Moto. Vedi Moto.

PROPRI Oggetti. Vedi OGGETTO. PROPYLÆUM \*, il portice di un Tempio, o gran Sala. V. Pertico.

\* La parola è Greca noonuhaier che fignifi-· ca lo fleffo.

Quindi propytærm usasi altresì figurativamente nelle materie di erudizione per dinotare un' introduzione, un apparato, o prodromo a qualche maggior opera .- In questo senso diciamo il prepylæum de' Gesuiti in Anversa ec.

PROQUESTORE, PROQUESTOR, è il luogotenente o il vicario del questore, o sia una persona che esercita un uffizio in vece del questore. Vedi Que. STORE.

Questa parola principalmente fi applica ad un ministro destinato dal governatore di una provincia ad efercitar la

questura dopo la morte del questore fino a tanto che il Senato ed il popolo ne spediscano un'altro nuovo.

PRO RATA, nel Commercio, è un termine talvolta usato tra i mercanti, in vece di dire a proporzione. Vedi Propor-Zionn.

Così quando parlando di qualche imprefa elli dicono , Cialcheduno deve ricavare il profitto, o fosfirire la perdita, pro rasa del fuo interelle, s' intende che cadauno guadagnerà o perderà a propurzione della fomma ch' egli mette-nel capitale.

PROTRATA portionis, in legge. Vedi

PRORA-èquella parte di un usvigio ch' è la più larga anteriormente : ella principia dinanzi l'albero chiamato treft-tres e girando attorno verfo lo sprone, termina nella parte del-cassello di prora, che guarda la poppa.

Se io un naviglio vi ha una prora larga e rotonda, la chiamano prora sficciata; se vi è una prora strette e fottile, la chiamano prora magra, o smilta-

Il pezzo d'artiglieria, che sta in cotesto luogo, si chiama akresi petto di prora; e le ancore cho ivi stanno appiccate, chiamansi grandi, o piccole ancore di prora. Vedi Ancora ec.

Prora\*, nella navigazione dinora la tefta o la parte anteriore di un naviglio, effendo quella ch' è opposta alla poppa. Vedi Porra.

\* La parola à derivata dal Latino prora, che fignifita lo fleffo.

Nella fronte della medefima vi è lo fprone, che taglia l'acqua per far firada al vafcello. Vedi Taglia-Mars.

La PRORA è più bassa della poppa, e contiene minor numero di piani, o di tavolati: Sullo sprone ordinariamente viè qualche figura, o geroglisco, che spesse volte dà il nome al vascello.

Gli antichi rappresentavano gli sproni degli uccelli nelle prote delle lor navi, ondi essi erano chiamati rostra. Vedi Rostra.

PROR S os, nell' Anatomia, è un offo del Cranio nominate altress os occipitis. Vedi Os Occipitis.

PROROGA, Contenuance, nel Foro Inglele, lo ftesso che prorogatione presse i Civili, e-denota un allungamento di tempo. V. Prorogazione, e Discontinuazione.

PRODEA d'un mandate, ed Ations, Continuance of a Writ, or Adion, è quando quello, o questa tiene il suo vigore da un termine all'altro, in caso, che le Secreffo non abbia rimandato, od eseguito un mandato antecedente emanato nella flessa avione.

Passos a MAJIA (conimunace of Agi-A. Se una parte allega un regilto nella Teloreria, e l'altra-lo nega; fi ha da ricortere per un estriorari al Teloriere, e al Camerlingo dell'Estehayere: se quefii non certificano, che livi fi-trovi fi! detto registro, o che-possa eller neista Torre: il Re manderà a' Gudzici, con ripetere il certificato, e vorrà, che contunino, o prorogina el Assigi.

PROROGANDA afifa. V Assista. PROROGANDA afifa. v Assista. PROROGAZIONE, Paone artio, è l'asto di prolungare, procrattinare, o rimettere ad un altro tempo. La differenza tra una prospegione (prospegion), ed una procrattinarione (adjournment) dol parlamento, fi è, che in vigore deila propeggione terminaria la fellione, quelle carre (Bilis) che fono paffate nella, camera alta, o colla camera baffa, o ia.

amendue, e non ebbero il regio affenfo, devonti ripigliare di nuovo nella proffima allemblea ; perciò ogni fessione del parlamento, è in legge, un diverso parlamento. - La dove se il parlamento viene folamente procrastinato (adjourzed), non avvi auova fessione, e per confeguenza, tutte le cose continuano nel medefimo stato, in cui erano avanti la procrastinazione. V. ADJOURNMENT.

Ma questa differenza tra cotesti due termini non efiste da gran tempo : anticamente ulavanfi come finonimi .- Prorogetur Curia de hora in horam , quoufque placitum terminitur, MS. de LL.

Per prorogare il parlamento il Re va in perfona, colla fua corona ful capo, e manda il ministro che tiene il baston neso alla camera dei comuni , acciocchè fappiasi ch'egli è alla barra della Camera dei Lords, o Signori ; deve dopo aver data una rifposta a cadaun bill significatogli, fa un discorso; ed il Lord Cancelliere, per comando, dice che il par-Jamento fia prorogato. V. PARLAMENTO.

PROSA ., profa, è il linguaggio na. turale del genere umano, sciolto e non limitato da mifure Poetiche, da rime ec. Nel qual fenfo ella è contraria al verfo. Vedi VERSO.

\* La parola deriva dal latino profa, che alcuni pretendono che fia derivata dall' Ebraico potas, che fignifica expendit : altri la deducono dal latino prorfa , da prorfus , andare avanti, al contrario di verla, o tornar in dictro, come è necessario nello senver

Benchè la prosa abbia le sue connessioni che la fostenzano, ed una struttura, che la rende armoniosa, ella però deve sempre comparire libera : il fuo carattere

Chamb. Tom. XV.

confifte nel correre a suo talento, e non essere impedita. Vedi Strle . Nume-

l Poeti di rado hanno il genio della profu ; l'abitudine di portar catene resta loro, anche quando meno vi pensano.

S. Evremond paragona gli Scrittoti di profa a coloro, che viaggiano a piedi, i quali camminano con minore strepito. ma con maggior ficurezza di coloro che vanno a cavallo.

PROSAICI Numeri. Vedi Numero: PROSCENIO, nell' antico Teatro. un'eminenza, dove gli attori facevaço la fua parte. Vedi TEATRO.

Il Profeenie corrisponde al nostro flage. - Era composto di due parti tra i Greci, una parricolarmente così neminata, dove gli attori, l'alira eta il logejon, ove i cantori ed i mimi faceano la loro parte. - Tra i Romani il profeenium ed il pulpitum erano la stessa cosa. Vedi Pulpito.

Proscenio, nel dramma moderno. il luogo dell'azione e della rapprefenta. zione , inclusa tra 'l perterra, e le scene.

Egli corrisponde al professium, o pule pitum del Teatro antico. Vedi TEATRO. PULPITO, PROSCENIO ec.

Leggi del Professio, sono le regole e le decorazioni che si devono offervare in riguardo all' economia ed alla condorta di una rappresentazione drammatica, che fi deve porce sul proscenio. - Elleno riguardano principalmente le unità, la disposizione degli atti, e delle scene, il non imbrogliare, ec. Vedi Unita'. Ar-TO, SCENA, CATASTROFE.

PROSCRIZIONE, Proferiptio, eta una pubblicazione fatta in nome del capo di un partito, in vigor della quale egli prometteva una ricompensa a chiun-

Ff 3

que gli avesse portata la testa di uno de'

Silla e Mario, vicendevolmente proferillero ciascheduno gli aderenti dell' altro. — Sutto il triumvirato, una gran perte de' migliori, e dei più valorofi Romani eadders per proferitione.

Corefto termine ebbe la sua origine dal costume di scrivere ana lista di nomi delle persone, e di mercerli in pubblico: da pro, e scribo, lo scrivo.

. PROSECUTORE, nella legge, è quegli, che profeguisce una causa in nome di un altro. Vedi Promotore.

RROSELITO \*, Profelytus, uno che a converte alla fede. V. Conventito. \* La parela è-Greca ngonento. che in

La parela (Greca ngovenero, chi in Latino figorfica advene; in Inglest stranger; in Italiano forestiere, o sa uno che viene du un altro paese.

Ufavasi molto questo termine nella primitiva Chiesa. — Anche gli Ebrei ebbero i loro Profetiti, che dal Gentilefimo erano passati al Giudaismo. Vedi Neofito, e Carecumeno.

PROSILLOGISMO, Profytlogifmus, ufafi da alcuni Serittori Scolafiki, per dinotare una ragione, o un argomento prodotto per rinfarare, o confermate una delle premesse di un fillogismo, Ve, di Sillogismo, e Premessa.

Altri difinifono il profilegiine, un argomento compello di une littinglini, talmente difpoliti, che la conclusione del primo sia la maggiore, o la minore del primo sia la maggiore, o la minore del fecondo. — ve gogi razionale i risibile lei ma ogni Uomo è risibile i ran aina Asino è con il omo è risibile; una qua niun Asino è un Uomo. La maggiore, o il secondo sittogismo.

La maggiore, o il lecondo fillogilmo fi può ometiere, o fortintendere; ed aluni anche pretendono che debba effere coà: talmente che fecondo il loro principio, un profilogifm, o fillogifmo foprabbondevole è allora, quando due fillogifmi fono in tal maniera contenuti in cioque propofizioni, che la conclusione del primo fia la maggiore, o la minore del fecondo. Vedi Sillorismo.

PROSODIA \*, Profodia, è quella parte della gramatica che infegna, e dirige la pronunciazione, e la maniera di recitate, di marcare gli accenii, edi diffinguere le fillabe lunghe, e le brevi. Vedi GRAMATICA, PRONUNZIAZIO-

\* La parela ! formata dal Greco nessudius, compessa da ness, ed wita, cantus, canto.

La proficita è propriamente quella parte della gramatica che concerne le fillabe; trattando della loro vera pronunciazione in riguardo all'accento, ed al rempo, o alla quantità. Vedi SILIABA, ed. ACCENTO, ec.

La Profedio luglese versa principalmente sopra due cose: sopra i numeri, o sia un certo numero di piedi, o sillabe; Vedi Numere: — e sopra la rima, o sia una similicudine di suono tra l'ultime sillabe delle parole. Vedi Rima.

La Frofodia Greca, e la Romana non versarono intorno alla rima: ma in vece di questa ebbero qualche cosa per sare il loro verso armonioso, cioè la quantità. Vedi Ounnita.

PROSONOMASIA, nerraisquere, è uma figura nella rettorica, in vigot della quale fi allude alla fimilirudine di un fueno in diverfi nomi, « protes ed è quafio deflo che paranomenja, o de gnomimatio Vedi Paronenta saia.

PROSOPOPEJA \*, провитьятия, nella tettorica, è una figura, con cui fi fanno parlare delle persone che sono sontane, e che sono morte, o anche delle cose, che sono inanimate, come città ec. Vedi Figura.

\* La parola è formata dal Greco nocumor, perfona, e nossu, facio o fingo.

I Poeci, nelle loro finzioni fanno un uso frequente della profopopia, come fanoa anche gli orazori, nel dipingere delle passiuni violente, le quali pare che gli trasportino, e gli facciano esfer fuor di se stessi.

Vi sono due sorti di prosopopeja, l'una diretta, l'altra indiretta; — Per un esempio della seconda: Giusse Dei, pratettori degl' innocenti, permettute che per un momento resti interrotto ordine della natura, e Insciate che questo cadavere riprenda l'uso della suvella, ec.

Degli esempi del primo ve n'ha dappertutto appreiso gli oratori, ed i poecii: Uno bellissimo è il seguente epitasho trovaco di passaggio sopra una lapide sepolerale: Una moglie, chi è morra, parla così a suo marito che supravive ad essa.

> Immatura peri : fed tu felicior, annos Vive tuos, conjux optime, vive meos.

PROSPETTIVA, I'arce di delineae fur una fuperticie piana oggetti vifibili, tali quali eglino compaiono o veggonfi ad una dara difianza od altezza, fopra un piano trafaprene r. collocato perpendicolare all' Orizzonte, tra l'occhio e l' oggetto. Vedi DISENARE, — Quefla s'chiama pariciolarmente

PROSPRTIVA Lineare, come quella che riguarda la posizione, magnitudine, forma, ec. delle varie linee, o contorni degli oggetti, e ch' esprime la loro diminuzione. \*

Chamb. Tom. XV.

\* Quest' è un ramo, o parte della Matematica: alcuni lo fanno membro dell' Ottica; altri un rigignolo di questa; le sue operacioni sono tutte geometriche, Vedi Orilca.

Paosfettiya Accea, la quale riguarda il colore, il luftro, la forcezza, l'ardicezza, ec. di oggetti lontani, confederati come veduti attraverfo ad una colonna di aria; e ne esprime le diminuzioni. †

† Quest' è parte della Pittura, e confiste intieramente nella condutta de'colori, delle lor diverse tinte, o gradi, forza, debulezza, ec. Vedi Colore e Colories.

Una terza spezie di Prospettiva; detta

Propertiva Speculativa, la quale rappreienta gli oggetti, in ispecchi comer, sferici, od altri, ritti, e chiari, laddove sur una tela sottile, od altri pieni, eglino appaiono consus di irregolarit. Vedi Specchio. Ma perritoroare alla dottrina della

PROSPETTIVA Lineare: Supponete un piano di vetro HI (tav. Profpett. fig. 1. ) alzato perpendicolarmente fur un piano orizzontale: e lo spettatore S. che dirige il fuo occhio O al triangolo ABC: fe ora noi comprendiamo, che i raggi AO, OB, OC, ec. nel lor passaggio per lo piano, lasciano le lor tracce , o vestigie , in a, b, c, ec. sul piano; vi comparirà il triangolo a be; il quale, com' ei colpisce l'occhio cogli stessi raggi a O, b O, c O, mediante i quali la specie del triangolo A B C vien portata al medefimo; efibirà la vera apparenza del triangolo A B C, benchè l' oggetto fosse rimotio, conservandosi la stessa di-Ranza ed altezza dell' occhio. Vedi VA

Ff.

eirate altre linee rette A K , B K , C K, al punto di diftanza K.

Poiche a, b, e c sono le apparenze de' punti A, B, e C; tirare che fieno le linee rette ca, ab, ebc, acb fatà l'apparenza del triangolo A C B.

Nella stessa guisa è un triangolo dise. gnato fur un piano, ove il vertice C fia opposto all' occhio, tutto ciò, che qui richiedeli, è che la faa fituazione ful ptano geometrico si muti, e si volti il vertice C verso la linea fondamentale DE.

Per esibire l'apparenta PROSPETTIVA d' un Quadrato. A B C D (fig. 4. ) veduto obbliquamente, e avente uno de fuoi lati A B nella linea fondamentale. Veduto obbliquamente il quadrato, affumete il principal ponto V nella linea orizzontale HR, in guifa tale che una perpendicolare alla linea fondamentale venga a cadere funti del lato del quadrato A B. od almeno non lo feghi; e fate V K la distanza dell' occhio. Trasferite le perpendicolari A C, e B D alla linea fondamentale D E : e sirate le linee rette K B, K D, come anche A V, V C. Allora A , e B saranno le loro proprie apparenze; ec, e d le apparenze de' punti C, e D. Conseguentemente A c d B è l'apparenza del quadraro ABDC.

Se il quadrato ACBD fosse lontano dalla linea fondamentale DE; il che però in pratica di rado avviene ; le distanze degli angoli A, e B si dovrebbese parimente trasferire alla linea fonda. mentale : com' è evidente dal precedense problema. Espoiché anche la vista obbliqua non è molto ordinaria, ne' problemi, che feguono, supporremo sempre, che la figura fia posta direttamente contro l' occhio ; se non se in caso, che fi faccia espressa menzione del contrario.

Per estbire l'apparenza d' un quadrata ABCD (fig. 5. ) la cui diagonale AC sia perpendicolare alla linea fondamensale. Continuate i lati DC, e CB, finche incontrino la linea fondamentale in I. e 2. Dal principal punto V stendete la distanza dell' occhio a K, e L. Da K ad A, e 1, tirate le linee rette KA, e K + ; e da L a A , e 2 , le lince rette LA, L2. Le intersecazioni di queste linee efibiranno l'apparenza del quadrato A B C D vednto per angolo.

Esibire l'apparenta d' un quadrato A B CD (fig. 6. ) nel quale un altro IMGH sia inscritto; essendo il lato del maggiore, A B, nella linea fondamentale; e la diagonale del minore , perpendicolare alla fondamentale. - Dal punto principale V stendere per ciascun verso; fulla linea orizzontale H R, le distanze VL, eVK; tirate VA, eVB; eKA, e LB; allora A cd B faranno l'apparenza del quadrato A C DB. Producete il lato I H del quadrato inscritto, finch' egl' incontri la linea fondamentale in 1; e tirate le linee rette Kt. e KM: allora i h g M faranno la rappresentazione del quadrato inferitto IHGM. Ouindi agevolinente fi comprende la rapprefentazione di qualfifia figura infetitta in altra.

Esibire la PROSEETTIVA di un pavimento, compeffo di pietre quadrate, veduto direttamente. Dividete il lato A B (fig. 7.) trasferijo alla linea fondamentale D E. in tante parti eguali, quante vi fono pietre quadrate in una fila. Da' varj puntidi divisione tirate lince rette, al puntoprincipale V ; e da A al punto di distanza K tirate la linea retta A K; e da B. all'altro punto di distanza L tirate ha  $\Gamma$  altra L B. Per gli punti delle interfecazioni delle corrifipondenti linee triate delle linee rette, da ciafcuna banda, da effer prodotte fino alle linee rette A V, e B V. Allora A  $f_g$  B faranno l'apparenza del pavimento AFGB.

Efibire la PROSPETTIVA di un Circolo. Se il circolo è piccolo, circoscriveteli attorno attorno un quadrato. Tirate diagonali e diametri ha, e de (fig. 8.) che s'iotersechino fra di loro ad angoli retti : e tirate le linee rette fe, e be paralelle al diametro de, per b, e f; come anche per e, e g , tirate linee rette che incontrino la lioea fondamentale DE ne' punti 3, e 4. Al punto principale V tirate le lioce rette V 1 , V 3 , V 4, V 2; ed a' punti di distanza L, e K, tirate le linee rette L 2, e K 1. Finalmente coonettete i punti d'interfecazione a, b, d, f, h, g, e, e, con archi ab, bd, df, ec. Cosi a b d f h g e ca faranno l'apparenza del circolo.

Se il circolo è grande, sul mezzo del-

la fondamentale AB ( fg. o. ) descrivete un semicircolo; e da' vari punti della periferia C, F, G; H, I, ec. alla linea fondamentale, fate cadere le perpendicolari C 1, F 2, G 3, H 4, 15, ec. Da' punti A . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 , ec. tirate delle linee rette al punto principale V, come anche una linea retta da B al punto di distanza L ; ed un' altra da A al punso di distanza K. Per le intersecazioni comuni tirate delle linee rette, come pel precedente problema, cesi noi avre mo i punti c , f , g , k , i , i quali fono le rappresentazioni di questi A, C, F, G, H, I, i quali venendo connessi come prima, danno la rappresentazione od apparenza del circolo.

Quindi appare, non solo in che mo-

do qualunque figura rerrilinez possa rapa presentarsi sopra un piano; ma anche in qual guisa si possa delineare in prospettiva qualunque pavimento composto di qualsisia sorta di pietre.

Quindi altress appare, di qual uso sia il quadrato nella ringientina, perché anche nel secondo caso noi adoperiamo un quadrato diviso in certe avasla, e circo feritto attorno al circolo; benché non sia egli delineato su piaco geometrico nel diagramma.

Efibire la PROSPETTIVA di un pentago. no regolare, che ha un lembo largo, terminato da linee ad effo paralelle. - 1°. Da' varj angoli del pentagono esteriore , A. B, C, D, E, (fig. 10.) alla linea fondamentale TS fate cadere le perpendicolari Ao, Bı, C2, D3, E4; e trasferitele, come sopra, alla linea fondamentale. Conoettete i punti , 1,2,3,4, al principal punto V; e i punti 1,2,3,4 al punto di distanza K. Così le intersecazioni comuni rappresenteranno l'apparenza del pentagono esteriore. 2º. Se ora dagli angoli interiori GHLI fi fanno in simil guisa cadere le perpendicolari Go, H5, K6, I7, L8; e fi faccia il resto, come sopra; noi avremo la rappresentazione del pentagono interiore. Perciè il pentagono ABCDE, col fuo lembo, è rappresentato in prospeta tiva

Si aggiugne quelto problema in grazia d'elempio della rappresenzazione o proietione d'una figura, ch'abbia un lenabo od orlo largo.

Deesi qui offervare, che se le magnitudini delle varie parti di un oggetto si danno in numeri, inseme coll'altezza e distanza dell'occhio; si dee prima cofruire la di lui sigura mediaote una scala geometrica; e determinare mediante la medefima il punto fondamentale, col punto di diflanza.

Nè è sempre necessario, che l'oggetto fia delineato fotto la linea fondamentale : si lascia ottimamente solo , nella sappresentazione di quadrati e pavimenti. Ma quando ciò è necessario, e vi mança spazio, disegnatelo a parte; trovare in esfo le divisioni, e trasferitele alla linea fondementale nel piano.

Appele che fieno le fila nel punto fondamentale, e nel punto di distanza, e Refe a' punti delle divisioni della linea fondamentale ; la comune interfecazione delle fila datà l'apparenza de'vasj punti fenza confusione; cosache si dee semere affai , a caufa della moltiplicità delle linee da rirarfi.

PROSPETTIVA Scenografica; ovvero la projetione od opparenza de' corpi fopra un piano. - Sur un dato punto C (fig. 1 . n. 2.) altare un' altitudine prospettiva, corrispondente alla data altitudine obbiettiva P Q. Sulla linea fondamentale alzate la perpendicolare P Q, eguale alla data altitudine obbiettiva. Da P, e Q a qualche punto, come T, sirace le linee reste PT. e QT. Dal dato ponto C tirate la linea C K paralella alla linea fondamentale DE : e che incontri la linea resta Q T. in K. In K ergete una perpendiculare a K C, cioè I K ; questa l Kè l'altitudine feenografica ricercata.

Efibire la PROSPETTIVA d' un folide. - Trovate l'apparenza della di lui baie nella Prospettiva ienografica; e ne'varj punti di ella ergete l'altitudine prospettiva : Così sarà finita la scenografia del so-·lido, eccetto quanto riguarda l' ombra; il che bisogna aggiugnervi dalle Leggi dell' ombra, date nell' articolo OMBRA. - Per elempia.

Efibire la PROSOETTIVA scenografica de un cubo, veduto per angolo. - Poiche la base d'un cubo veduto per angolo, e che sta for un piano geometrico, è un quadrato veduto per angolo: disegnate un quadrato ful piano prospettivo, nella guisa esposta di sopra : alzate il lato del quadrato H I (fig. 2. n. 2.) perpendicolarmente in qualche punto della linea fondamentale DE; e ad un punto V, delia linea orizzontale HR, tirate le linee rette VI, e V H. Dagli angoli d. b. e e, tirate e 1, d a paralelle alla linea fondamentale D E. Dai punti t, e 2 alzate L 1, e M 2 perpendicolari alla medefima. Finalmente, poiché H l è l'altitudine da ergersi in a, L 1 in ce b, e M 2 in d; in a alzate f a perpendicolare ad a E; e in be c, alzate bg, e ce perpendicolari a be 1; e finalmente alzate d fi perpendicolare a d 2; e fia a f eguale ad HI, bg = ec = Li, ehda Ma; fe allora i punti g, h, c, f si connettono col mezzo di linee rette, la scenografia farà finica.

PRO

Questo metodo è generale ma la sua applicazione non è ugualmente chiata in ogni cafo; veggafi maggiormente posta in chiaro nell' articolo Sceno-GEAFIA.

PROSPETTIVA di Fabbriche, ec. -Nella pratica di questa si dee aver molto l' occhio all' altezza della linea orizzontale ; poichè tutto ciò, ch' è sopra l'orizzontale, fi vede nella parte superiore, e tutto ciò, ch'è fotto di effa, fivede nella parte inferiore: onde la Prospettiva viene a dividerft in profecte alto, e profecto bafso; ambi i quali si chiariranno da quanto .. fegue.

Per rappresentare una fabbrica ( v. gr. un :. palazzo , Collegio, ec. ) ia Prospettivas.

se: maciò si dee fare, dopo che avete tirata la vostra diagonale, ch' è la seconda cofa.

s. Avendo scelto il vostro centro, ed avendo tirate da questo le linee a ciascuna divisione della linea di fronte, dovete determinare la vottra diagonale A B, cosi: avendo misurata col compasso la lunghezza della linea di fronte, prendete il vostro compasso, e mettendope un piede nel centro , offervate dove l' altro andrà a capitare nell'Orizzonte: (d'ambe le bande se volete) ov'egli si serma, da quel punto tirate una linea traversa fino all' ultima divisione della fronte; e quelta fi tirerà veramente , o b: n vicino al vero. Ch' ella sia così, potete confiderare com' ella cada in rispetto alle due ultime linee centrali o del centro : perchè, se quando la seconda linea, contando dall' ukima, è interfecata dalla diagonale, voi tirate una parallela alla fronte tra le medefime, come in A 10; voi avrete un rombo; se allora tutt' i lati fogo abbastanza egnali. voi potere effer ficuro di effer vicino al giusto; ma se i lati, che corrono verso il centro, fono troppo lunghi, allora le cofe non fi accorceranno abbaftanza ful davanti: fe i lati non fono abbaftanna lunghi, elle fi accorceranno troppo ful davanti.

6. Dopo che la linea della fronte è cosi divifa, fiffato il centro, e collocata la diagonale, prendete la larghezza della Cappella AB, la quale rell' icnografia è dimoftrata effere venti parti: perchè questa linea è perpendicolare, ella dee correre verso il centro, perciò contate venti nella diagonale, e il regelò, pothe parallelo alla fronte in quel punto, vi datà un punto nella linea centrale, che

PRO darà la larghezza della Cappella, per confeguenza una linea tirata da A a B la mette nella Prospettiva icnografica. Come la lunghezza della Cappella è settanta divisioni nella linea di fronte; contate fectanta da B, paralella alla linea di fronte, e vi avrete un punto in C.

Come la profondità della Fabbrica dalla Cappella verso Settentrione è cento quindici calcolando dalla Cappella, io conto da D. (ove ella taglia la diagonale a dieci) avanzando nella diagonale: e a cento quindici nella diagonale, col mio regolo come prima parallello in questo luogo della fronte, io hoil punto Z'nella linea centrale. E comela fua larghezza è trenta, io conto tre divisioni, ed ivi è la giusta larghezza; e così continuo in ogni particolar parte:

Avendo mello la Icnografia in Profect. tiva , potete allora dare a ciascuna cola. la fua propria altezza, così:

7. Esfendo trenta l'altezza della C: pa pella, io conto trenta fulla linea di fre na te, e con questa lunghezza, mediante una squadra applicata alla linea di fronte, io lascio cadere una perpendicolare a quell'altezza; e così dove è collocato. l' altro lato della Cappella, avendo contato l'altezza fopra una paralella foppofta , io vi tiro un' altra linea in quell'altezza; poscia unendo queste varie altezze mediante diverse linee, voi avete i proffili di cialcun edificio.

Per diversificare queste varie linee; affinch' elle non vi confondano, fate l' ienografia , quando la mettete in profette tive , in linee , curve discontinuate , le alterze in linee punteggiate, e le cime di ciascun edificio in linee continuate. come sono le linee centrali nella tavola. Troverere parimente il centro, benchi Un Commentatore del Digefto nota come un gran difetto nella politica moderna, che oranon fiavi aleuno di coresti profeneti, o sensali de Matrimoni, stabilito dalla pubblica autorinà.

PROXIMITA', PROXIMITAS, dimota relazione di vicinanza o in riguardo del luogo, o del fangue, o confanguinità. Vedi Vicinato, Consanguita', ec.

PROSTATE, "pysatus, nell' Anatomia, fono due corpi bianchi, ſpungoſi, gladoloſi, collocati alla tadice del penis, o preciſamenie ſutro il collo della veſciea, e della gynadezza in cincad iuan ance. — Vedi Tav. Anat. (Splanc.)fg. 8. tett. pp. fg. 15. tett. cc. Vedi pure Glandu La, e Pasis.

Gil Aurori aferivono alle profiste due forri di fostanza, l'una glandulosa, l'altra fipungosa, o porosa: e quest' ultima altro non fembra che una congerie di vali minuti, e di celletre, per mezzo alle quali passano evo escribette seminali, senza veruna comunicazione con qualie.

Le profiste hanno i suoi propri condotti escretori in gran numero: De Graaf non si ricerta averne vedati meno di dieci nelle profiste si un Uomo; nei cani ono ralvolta cento, ognuno de' quali si fearica nell' Uretta, qualchedano sopra, qualcheduno sotto il caput gallinaccami ed ognuno ha la sua propria ezanneola.

Di là esce un umore bianchiccio; vifcoso, separato nella patte glandulère delle proflati, e portato nella cavità doll' urerra.

L'uso di ral umore è di sapponare, e lubricare la cavi-à dell' uretra, e d'impedire che non sia molestata dall'acrimonia dell'urina, nel passaggio ch' essa sa per quella parse; e di servire come di veicolo al feme nel tempo dell'ejaculazione. Vedi URINA, e URETRA, ec.

Alcuni lo prendono per una terza (pezie di feme, ma con pora ragione. Vedi SENE — Boerhaave peefa che poffa fervire per nutrire l'animaletto ne' primi momenti dopo il coito. — Quest' umorefoggiung' egli, resta dopo la crastazione, ma non e prolifico.

Il medéfino Autore, nelle memoriedell' Academia di Francia, fache le proflute fieno composte di un aggregato di dodici glandule, ognuna delle quali mette capo col luo condustro deferetorio in uapiccolo faccherro, entro cui fazirica iltou monre. Quelli dodici faccheriti fiaprono per tanti condotti escretori nellacavità d.t. uterra, che circondano l'efito delle vescibente; on dei frammifchiano molto accurazmente il feme, ee l'umore delle proflute.

PROSTAFERËSI\*, PROSTAFMEmesis, pell' Aftronomia, è la differenzat tail moto vero; e di moto medio, o tra il luogo vero, o il luogo medio di un pianeta; chiamara altresi! e quazione dell' orbita, o del centro, e femplicemeate l' equazione. Vedi Equazione.

\* La parola deriva dal Grecompolie, ante, , fuper, ed agarpson ademptio.

La Prostaferest ascende alla differenza tra la media, e l'equata-anomalia. Vedi Anona Lia.

Cosi fappollo il circolo ALMPNR.

(Tr. 4fma. F., 5; 1) l'obita della Terra, circondata dall' Ecclittica V., S., ...,
e. E fappollo S il Sole, e la Terra in
R, la media anomala farà l'Arco APR; o gettando via il femicircolo, l'arco PR, ...
o' angolo PCR; e la vera anomalia, rigettando il femicircolo, farà PSR, ch'
è eguale a PCR, e CRS; Sepoi all'anog.

re, o fimili, perche accetti o paghi una lettera di cambio tirata sopra di lui, dopo ch' egli ha ricusato di accettarla o di pagarla. Vedi LETTEBA di cambio.

Si chiama protesto, perchè contiene una protestazione, che la parte rimanderà la lettera, ed anche prenderà dauaro a interesse; e caricherà sul ricusante tutte le spese, danni, porti, ricorsi, ec.

Vi sono due spezie di protesti; l' uno per mancanza di accettazione, l'altro per mancanza di pagamento. Vedi Ac-EETTAZIONE, ec.

Il primo, lo fa il portatore della lettera nel tempo di prefentarla, in caso che la persona, su cui ella è tratta, zicusi di accettarla pel tempo, o per la somma ivi espressa. — Il secondo si fa quando scade la lettera, o sia ella siata eccettara, o no. Vedi Cambio.

I porratori delle lettere di cambio, ne fion flate eccetture, o che diventan pagabili 2 un certo giorno, fono obbligati a farle pagare, o a prostifarte entro lo fipza odi tre giorni dopo la feadenza; forto pena di render conto dell' ommissione: e si dee osservare, che se avviene, che il terzo giorno sia giorno di sesta, bisogna fare il protesso il giorao avanti.

A Parigi e Hamburgo fi dee fare il prerefo entro lo fiszoi di dieci giorni: a Venezia, ove cutte le lettere fi pagano in Banca, il proefis per diffetto di pagamento fi dee fare entro fei giorni, ma allora fi fuppone, che il banco fia aperro, altrimenti non fi fa protife; a Roma i protifi per difetto di pagamento fi debbono fare entro quindici giorni; a Livorno, Milano, e Bologna, non vè tempo fifo; a Amflerdam, bioga fatili tempo fifo; a Amflerdam, bioga fatili

Chamb. Tom. XV.

in siaque giorni; a Venezia, il terze giorno.

I Negozianti di alcune Piazze, com quei di Roma (offerva M. Saray) non confiderano fe flefii come obbligati a prategare in diffetto di pagamento; mi quell' opicione è contraria alla pratica universale, e alta ragion naturale; poi chè effi non hanno alcun rimedio o ricor- fo contro il tiratore o indorfatore, nè versa titolo per effer rimborfati, fe non dopo il prategia.

M. Risard aggingne, che le lettere di cambio ritte da Amferdam, o Anverfa, o da Spagea bifogna praigfarle, in differto di pagamento, entre lo fipazio di quattordici giori dopo la loro feadenta; dopo il qual tempo il portatore è foggetto ad ogni rifichio e cafo della lettera nos proseflata, non già il ciratore o indorfatore, in cafo che la parte mandi dopo il detto decimoquatro giorno.

PROTESTAZIONE una foleme dichiaratione facta per qualche atto giudiziatio o feritura contro un oppreffione, violenza, o ingiufizia; o contro la legalità di una fenenza, d'un giudizio, d' un decreto, o altro ordine giudizia rio, la qual fignifica che la pare è determinaza ad opporfia e tempo proprio, ec. Vedi Paoresta.

La Protefittione si definisce dal giusticiere Walsh, una disesa o falvaguardia alla parce che la fa, per doversi concludere dall'atto che la parte farà fra poco; talmente che non si può dopo questa veder il fine.

La Protest zione ii definisce da Plowden, una forma di litigio, quando uno noa afferma direttamente, o non nega alcuna cosa allegata da un' altro, o che egli stello vien ad allegare. Plowden sol. 2768 tegge. — la Protezione passiva, al contrario, suppone necessità, debolezza, e dipendenza nella persona protetta. Vedi Sa Ly A-GUARDIA.

PROTEZIONE fignifica altresì un privilegio spettante agli Ambasciatori, ai membri del parlamento, ec. in vigor del quale eglino ed i loro domestici sono assicurati dagli arresti ec. V. PRIVILEGIO ec.

PROTEZIONE, LAIVOITA ANCORAS'INTENde della perfona del protettore. Così un Cardinale ha la protețione della Francia. — La protețione della Spagna è diventata vacante per la morte di un tal Cardimale. Vedi Proteztore.

PROTEZIONE, in legge, nel suo senso generale dinota quel benefizio e sicurezza, che ogni suddito, Denizen, o forastiero specialmente assicurato ha per le leggi. Vedi Lucone.

PROTEZIONE, in un fenso più speziale, si usa per dinotare una esenzione, o immunità, data dal Re ad una persona afficurata contro i processi, od altre vesfaziosi per ragioni moventi il di lui animo, e per un certo tempo.

Éticherbert diffingue due forti di cotella protecione: egli chiama la prima una protecione cum ciaulula volumus; di cui ne annovera quastro cafi. — 1 · · · una protecione, qui approfedurus, per colui che deve paffare il mare in fevvigio del Re; colui chè egli fuori in fervigio del Re; come un Ambafciatore, ec. — 3 · una protecione, egli fuori in fervigio che Re; come un Ambafciatore, ec. — 3 · una frategio del Re; come un Ambafciatore, ec. — 3 · una frategio del Re; accioechè non debba effere proceffaro o fequentato, fina tanto che abbia pagato il fuo debito al Re; 4, una protectione per una persona che fia in fervigio del Re il il dal mare, o celle frontiere di Scozia.

La seconda forma di protesione si è

cum claufula nolumus, che comunemente vien accordata ad una compagnia fipirituale, per la loro immunità, efsendo prefo il luro hestiame dai ministri del Re. — ma ella può esfere altresì accordata ad una particolar persona, si spirituale che temporale.

La Protetione non si estende alle cause di dote, quare impedit, all'Assia di nuovo dississima al darressa presenment, all' artointe, ne alle cause dinanzi i Giustiziere itineranti (Justices in eyre).

PROTESTO, nel commercio è ua comandamento fatto da un pubblico natajo ad un mercante, banchiere, o fimile per pagare una lettera di cambio 
tratta fopra di elfo, dopo ch' egli ha ricufato o di accertarla, o di pagarla. V.
LETTRA DI CAMBIO.

Si chiama protesto perchè contiene una protestatione, che la parte rimetterà la lettera, ed anche prenderà sopra del denaro ad interesse, e protesta tutti i danni, spese ce a quello, che la rissuta.

Vi fono due forti di protesto; l' uno per mancanza di accettazione, l' altro per difetro di pagamento. Vedi Ac-CETTAZIONE, ec.

La Prima devesi fare dal prefentatore della lettera al tempo di prefentatia, ia caso che la persona su cui e tratta, riterasile di accettaria per il tempo, o per la forma che in essa è lepressa. L'altra si fa quando la lettera scade, o sia ch' ella fai stata accettata o no. Vedi Cambio.

Quelliche presentano se lettere di cambio, che sono state accettate, o che diventano pagabili in un certo giorno; sono obbligati di averse o pagate, o pratoftate dentro tre giorni dopo il termino fotto pena di rispondere per l'omissionate. po calca in giorno di fefta, fi deve fare il protesto nella vigilia del detto giorno.

A Parigi, ed în Amburgo, fi dere fare il procefulo dentro dieci giorni; in Venezia, dove tutte le cambiali fi paga no in banco, il presude per maneanza di pagamento deve farfi dentro fei giorni; ma allora che fi suprone aperturi i banca altrimenti non i dee fare il proreflo; a Roma, i procefil per maneanza di pagamento fi anno dentro quindici giorni; a Livorno, a Milano, ed a Bologna non viè tempo dubitito; in Amferdam i protefil fi fanno dentro cirque giorni; in Venezia il terro giorno.

I negozianti di alcune piazze, come quelli di Roma, offere all. Savary, non fi confiderano obbligati di ponfiere i difetto del pagamento; ma queflo opinone è contraria al coffume univerfele, ed alla ragion naturale; poiché fin dopo tonto quello, che ha tratra la lettera, o l' ha feritta in banco, ne hanno alcun titolo per effere i mibufati.

M. Risard aggiunge, che le letter dicambio trate da Amferdam, o da Anverfa, o di Szagna, fi devono prospler, in difetto di pagamento denir quattordici giurni, dopo che fono ficulture dopo il qual tempo il canbio della lette ana prostifata, e di di fichici vo ac con to del profinatare, non di quello che l'ha tratta, o fortire in banco, in cafo che alla parte fucceda un fallimento dopo il detto gierno decimpougra.

PROTHYRIS, nell' Architettura, talvolta si usa per dinotare un angolo o una cantonata d' un muro; chiamato alprimenti Ancone. Vedi Ancone.

Tal volta ancora ulali per dinocare un

trave che traversa o che sià a traverso.
PROTHYRIS si usaltresi da Vignola;
per dinotare una spezie particolare di
chiave d'un arco, di cui abbiamo un
esempiones suo ordine jonico, e si chiama volgarmente mersia o cantella.

PROTYRUM, \*\*potugor, un portico all' uscio esteriore di una casa, o portel; lo. Vedi Portico, e Vestigueo.

PROTO, \* è una parola ufata in composizione con diversi tempi nel nosfro linguaggio, per esprimere una relazione di priorità come protomertire prototipo ec. \* E formato dal Gicco neur-, primu,

PROTOCOLLO, «pursuestan», è un rermine usato nella giurisprudenza antica per dinotare il primo soglio d'un libro, dove era la nora della carra, o della pergamena.

Si usava ancora talvolta per la stessa marca, che comunemente era nel margine, ma qualche volta nella sommità della pagina.

La novella 44 di Giultiniano proibifee di tagliare il proiscolto delle patenti, che moftrano l'anno, in cui fu fatra la carta o la pergamena, ed è registrata la commilione dara-all' offiziale per eseguirla; per mezzo di che frequentemente erano scoperte le fraudi.

PROTOCOLLO fi ufava ancora per la prima minuta, copia, o fummario di un atto che doveva paffare; cui il noraĵo epilogava in piccioli libri, per feriverlo poi con comoda in grande. V. Notajo.

PROTO FORESTARIUS-essquagli, chei nostriantichi Re facevano capo della foresta di Windfor, per far attenzione a rutte le cause di morte, nella
maniera di un Lord capo giustiziere
(chief Justice in cyre), Vedi Forest Ra,
Forester, Justice, pe.

PROTOMARTIRE \* , if primo Marrire, o restimonio che incontrò la morte in testimonianza della Fede:come Abel nel Testamento Vecchio, e S. Stefano nel Testamento Nuovo. V. MAR-TIRE.

\* La parola è composta da nour@, primo, e magrup , testimonio.

PROTONOTARIO, PROTONOTA-RIUS, è un termine che significa propriamenre un primo notajo ; e ch' era anticamente il titolo dei principali Notaj degl' Imperadori di Costantinopoli. Vedi Notajo.

Tra noi Protonotario (Prothonotary , ) detto anche proignotary, fi ufa per dinotare un ministro nelle Corri del Banco Regio (Kingsbench) o delle cause comuni (common pleas); l'ulrima delle quali me harre, la prima uno. V. Conte ec.

PROTONOTARIO del Banco Regio registra rutte le azioni civili trartare in corefta corte ; come leclerk of the crownoffice registra rutte le cause criminali. Vedi BANCO REGIO , RECORD , O RE-GISTRO. CC.

I Frotonotari delle eaufe comuni registrano sutte le dichiarazioni , allegazioni, affife, giudizi, ed azioni : eglino altresi giustificano turte le scritture giudiziarie scome il venire facias dopo un aggiustamento ( iffue joined); l' habens corpus per introdurlo al Jury ; il diffringes jurator. Gli scritti d'esecuzione e difeisin , di fuper fedeas , di privilegio , ec. registrano pure rutte le malleverie od obbligazioni fatte in quella Corre, turre le ricupere; formano copie dei registri, ec.

PROTONOTARIO è altresi un Ministro nella Corte di Roma, che ha il grado di preminenza sopra gli altri Notaj. Vedi Notajo.

Chamb. Tom. XV.

PRO Avvi un Collegio di dodici Protonotaris chiamati participantes , petche partecipano delle mercedi delle spedizioni nella Cancellaria. V. PARTECIPAZIONE.

Eili hanno il rango tra 'l numeto de' Prelati, portano il rocchetto pavonazzo: il cappello ec. affiftono a tutte la gran cirimonie, ed hanno un luogo nella cappella del Papa.

Il loro uficio è di spedire gli atti nelle cause grandi, che i semplici Notaj Apostolici spediscono nelle cause minori : potlono creare Notaj Apostolici, per uffiziare fuori della Cistà.

Quelli che suno fuori del colleggio non hanno alcuno de' privilegi, che hanno gli altri , fuorche l'abito.

I Protono arj furono prima stabiliri in Roma da Papa Clemente I. col difegno di scrivere le vite de' Martiri. V. No-

PROTOPLASTE, PROTOPLASTUR. è un titolo che talvolia fi dà al noftio primo Padre Adamo : dal Greco \*purs-\*Aaro, cioè primo formato. Vedi PLA. STICO.

PROTOTIPO , προτοτόποι , nella Gramatica fi ufatalvolta per una parola primitiva, ed originale. V. PRIMITIVO. PROTOTIPO , neuterino. l'originale. o il modello, per cui si forma une cofa. Vedi Tipo , ed ARCHETIPO.

Usas principalmente per un modello. o esempio delle cose che fi devono scolpire, gettare ec V. Modello, Formacc. PROTRACTOR. Vedi PROTRATA TORE.

PROTRATTORE un istrumente usato nella Chirurgia, per estrarre qualche corpo estraneo, o nojoso da una ferita, o da un ulcere, nel medelimo modo come il Forceps. Vedi FORCEPS.

Fg 3

PROTRATTORE è parimente un' infirumento ufato nell'agrimenfura, col quale gli angoli presi nel campo con un Theodolito, con un Circumferentor, o simile si descrivono sulla Carta. Vedi

PIANTA.

Il Protrattore confifte in un lembo femicircolare B A G (Tw. Agrim. fg. 29.) di rame, d'argento, o fimile, diviso in 180 gradi, e fotteso da un Diametro B A; nel cui mezzo v'ha un picciolo taglio, o labbro, o detto il centro, del Protrattore.

Sul lembo del Prateriore vi fono altresì talvolta fegnati de' numeri, che dinotano gli angoli ai centri dei poligoni regolari: Così, contro il numero 5,che dinota i lati d'un pentagono, fi trova 72, l'angolo al centro d'un pentagono. Vedi Politooso.

Ub del Pratraster. — 1. di diferirer. mangolo di quetti ogli data quantità e o numro di gradi. Suppolto e. g., un angoodi so gradi colla linea A. o B ricercato al punto o. Si pone il centro del Pratrattore lopra il punto dato, ed il Diametro del Pratrasto fopra il data il linea. Si fa na fegno contro il dato gradu 50 full' todo del Pratrastore e, per codefto punto dal punto dato il tirà una linea o p ; quefia del Tangolo ricercato.

2. Di rovar la quantità d'un dato angue e, e, dell'angolo p o A. Si pone
il centro del Protrattore lopra il punto o
dell'angolo, ed il di lui Diametro fopra la linea. Il grado del lembo tagliato
dall'altra linea o p, cio è 50 è il numero
de gradi dell'angolo ricercato.

3. D'inferivere qualunque dato Poligono regolare, v. g. un Pentagono in un etreolo. Si pone il centro, ed il Diametro del Protrattore sopra il centro, e Diametro

del circolo, e contro il numero de "gradi dell' angolo al centro fi fa un tegno v. g. 7.2. per quefto, e per il centro del circolo fi tira una linea, che tagli la circonferenza del circolo.

Al punto d'interfecione, dal punto d'une il Diametro aglia la circonferenza fit iri una linea retta: quella linea farà un lato del pentagono, la quale effendo prefa nel compatio, e posta rame volte, quante anderà nella circonferenza, darà quei punti, i quali effendo connessi dalle linee formeranno il pentagono sicercato. Vedi Potrasono.

4. Di descrivere qualsivoglia Poligono regolare, e.g. un Ottagono fopra una data tinea. Si fottragga da 180. l'aogolo al centro di gradi 45 , che dà il Protrattore, il residuo 135 si è l'angolo incluso tra i due lati dell'ottagono, la cui metà è 674. Applicando poi il Diametro del Protrattore fopra la linea data col centro fopra una estremità, si faccia un segno contro 67 :, al quale si tiri una linea dal centro. Si applichi il Protrattore all' altra estremità della linea, talmente che il centro sia sopra l'estremità, e vi si faccia un altro angolo di 67 gradi e . Dal punto, in cui s' intersecano le due linee tirate in tal modo, come centro, descrivasi un circolo coll' intervallo della linea data. Codesta data linea sarà un lato dell'ottagono, la quale essendo presa tante volte, quante anderà nella circonferenza così descritta, darà i punti, ch' essendo da lince rette connelli formeranno l' ottagono ricercato.

PROTRATTOR migliorato è un instrumento che assomiglia molto al sopramentovato, sol ch' è fornito di un appararo un poco più squistto, in vigore del quale si può ridurre un angolo ad un minuto; lo che non si può ottenere dall' altro.

La principal aggiunta fi è un indica acomodato ful centro, e mobile i gui fa tale che liberamente, e con ficurezza giucca fopra il lemo. Di fa dat limbo l'indice divifo da ambe le punte in 60 parti eguali delle porzioni de' circuti i mentiti da due altre linee rette tirate dal centro, coi che ognuma forma un angolo d'un grado colle linee tirate dal centro si punti prefi.

Per deferieure un angolo di un numero di gradi e minuti con coetlo Pretestare: fi muova l'indice talmente, che una delle linee tirata foll'orlo da une del (lopraccennati punti policader fopra il numero de gradi dati : e fi puntino atane parti eggali ful proprio margine dell'indice, quanti fone i dati minuti: così tirando una linea dal centro a cotefio punto in tal guifa marcato, fi hà un angolo col Diametro del Pratestase, del numero propolo di gradi e minuti.

In fatti, egli può effer di buon ufo per deferivere un angolo di un minuto, quando fiafi capace di pigliarlo di un minuto. Ma fino a tanto che abbiamo aghi d'altra foggia, e più giufti reodoliti, di quelli che tuttavia fi fanno, può fervire beniffmo il folito antico Protrattore. Vedi Taono Litro.

PROTRAZIONE, nell'agrimenfura, l'azione di levar la pianta, o deferivere le dimensioni prese nel luggo col mezzo d'un Protrattore, cc. V. P RO-TRATTORE, e Levar la pianta.

La Protrazione forma una merà dell' agrimenfura. Vedi Agrimensu na.

PROTUBERANZA, PROTUBE-RANTIA, nell' Anatomia, è qualunque eminenza, o naturale, o preteroaturale,

Chamb. Tom. XV.

che forpassa ed avvanza fuori delle parri aggiacenti. V. Aporisi, Processo, ec.

Le Protuberança orbiculari del terzo ventricolo del cervello chiamanti nates: e le Apofiti delle Protuberança orbiculari s' appellano testes. V. NATES, e TESTES.

La Protuberanța annulare è un proceffo della midolla oblongata, a guifa di un anello; donde è derivato il fuo nome, datole prima dal Wellis. Vedi MEDUL-LA oblongata, ed ANNULAEE.

PROVA, PROBATIO, nell' Aritemetica, è un'operazione, con cui si esamina e si essicura la verità e giustezza di un calcolo. Vedi Calcolazione.

La prova propria si sa sempre per una regola contraria: Così la sottrazione è la prova dell'addizione o somma, e la moltiplicacione della divisione, e victives sa. V. ADDIZIONE, SOTTRAZIONE, ec.

La prova della moltiplicazione per 9, o per 7 è precaria. Vedi Moltiplicazione.

Non vi farebbe biogoo di prove nell' Aritmetica, fe non folfe l' uomo foggetto ad errare; imperocchè effendo fazbricate fulla dimostrazione tutte le regole ed uperazioni, siamo perciò afficurati della loro verità, e certezza. V. Dixostrazione.

La prova dunque non conferma la regola, ma foltanto ci mostra se l'abbiamo, o se non l'abbiamo applicata bene. Vedi REGOLA.

Prova, nella Legge, nella Legica ec. dinota il midium, o gli argomenti ufati per dimostrare la verità di qualunque cofa. V. Verita', e Seni Prova.

Per le leggi di Francia, una prova letterale o prova in iferitto, nominata anche prova morta, probitio mortua, si antepone ad una testimonianza, o prova di viva. voce, per mezzo di restimon]. L'ordinauza, o stato di Moulins esclude qualunque prova per testimonj intorno a prefanze di 1000 lire iu circa. V. Evinenza, Testimonio, Testimonianza ec-

La prova de' delitti anticamente fi faceva dai nostri antenati in diverse maniere; cioè col duello, col succo, coll' acqua, ec. Vedi Purgazione, Duello, Fuoco, Acqua, ec.

La prova col ferro infocato fu molto in ufo: l'accufato, per purgarifera ob bligato a fare un giuramento, quanda egli toccava il ferro. La formula, le Cisimonie, le Preghiere, ec. fatte in tal occafione, efithono tuttavia nelle note al fine delle capirolazioni di Carlo Magno. Veli OADAALUN.

Cotesto costume sú abrogato da Federico Imperatore; ma ha luogo tuttavia nella Mingrelia; come ci assicura il Lamberti, nella sua relazione inferitanei viaggi di Thevenor.

S' eglico non ponno aver prova d'un delitro, mettoro una Croce en findo d'una caldaja piena d'acqua boliente, fuor della quale l'accua o dobligato di toglierla colla fua mano e col biaccio di toglierla colla fua mano e col biaccio ignudo; ciò fatto, fi metre il braccio in nacco legazo, e figillaro, e cha tree giorai dopo fi apre; nel qual tempo, fi con vi è tegno di foctatara o sobbretiamento, l'accufato vien dichiarato in nocente.

Nel Regno di Siam, per avere la prore d'un delitto, la persona accustate costretra alavarsi le mani nell'olio bollente, o a camminate sipra i carboniaccessi; donde egli deve usivie intatto, per essere riputato innocente.

Tal volta etfi obbligano le due parti contendenti a fommergerti nell'acqua; e quegli, che vi sta più longo tempe, guadagia la cuala e talora dai inglioctire un grano di riso, preparato ed ammaliato dai loro Dottorit quegli, ch' è ablica rangugiario si dichiari innocente ed è condutto a casi intrionfo, e l'accustrore viene punito. — Ciò sembra un'imitazione diquello, che secre punito di Ebrei, per avere prova dell'adulterio.

La Prova per combattimento dicefi fuffiftere fimilmente appresso i Mingreliani. V. Combattimento e Duello: Prova di un' opera, nella Musica, e

Paova di uo oproa, nella Mulica, en nel dramma, è un laggio, od esperimento di qualche composizione, e si fain privato, prima di rappresentaria in pubblico, per render franchi gli attori, e far. li più pronti, e perfetti nella fua patre.

— Si fa la prova d'una nuova rragedia.

La Prova d'ell' Antisona ec.

PROVA, o faggio de' metalli. Vedi Pruova. Prova, nelle Legge. V. Evidence.

## SUPPLEMENTO.

PROVA. Quefla voce prova nel negozio degli zuccheri è un termine ufato dui r. ffinatori di quefla utiliffima fodanza per esprimere lo flato proptio, dicevotecel adeguato dello zucchero (ciolto, allorché dovrebbe eller posto ad indutifs.

L'operazione nel ridurre lo zucchero a quelto stato può effere appresa per mezzo d'effattuarezutro il lavoro in poco nell'appresso maniera.

Prenderai fei libbre di zucchero grezzo, groffolano, o non rafinaro: lo feioglierai fopra il fuoco in fei pinte d'acqua di calcina : a quefta aggiungerai le chiare di quattr'uova shattute ben beLo zucchero nel tratto di pochi giorni fi fermerà, ed induriraffi. Allora aprirai o sturerai il foro del fondo della forma, e stenderai sopra la sommità dello zucchero un'adeguata porzione di terra da pipe da tabacco, ridotta a forza d'acqua in una pastella. Quindi farà di meflieri, che la divifata terra da pire venga di tratto in tratto inumidita, el'acqua dal di fopra penetrante infra effa terra verrà afforbira fuccessivamente, e grado per grado dallo zucchero, verrà a dilavare, ed a porter via i fordiglioli, o fia ciò, che i raffinatori addimandano triaca dello zucchero, o mondiglia dello zucchero, fenza feiogliere la parte granellofa del medefimo. E così tutta la mondiglia, triaca, o fundigliuoli d' esso zucchero verranno grado per grado ad esfere cavari fuori della massa, e verrà ad effer procurate un pane di candiditi mo zucchero. V. Shaw, Lezioni p. 149.

PROVA degli Spireti presso i distilla-

PROVATORE, nella legge Probator è quegli che confellatido. Fellonia,

accusa un altro complice. Vedi PROBA-TOR, e REO che domanda l'impunità per accusare i suoi complici.

Egli si chiama così perchè deve provare quanto egli allega nella sua accula; la qual prova o è per batraglia (by batta), o per la patria (by the country) secondo l'elezione di quello, ch'è incolpato. — Vedi TRIAL, CONNATTIMENTO, ec.

39. Edw. 3.corsm rege, rot. 97. Suff.'
on Uomo è diventate un approve, ed accusò cinque complici, i quali tutti vennero a battaglia con lui, a reflarono cutti fuperati, e vinti; quattetto di seff furono perciò appiccati, ed il quinto fi feasò ch' era un chierico; ed il provatoraortenne il perdono.

PROVATORE, in Inglese Point, Tinier, e Pryer, un ordigno, che fiadospera nella fabbrica del panno, per diftendere e firare le pezze di panno, di drappo, ec. ovvero foltanto per farle piane, erenderle quadrate. V. Panno ecc.

Egli fuol effere alto quattro piedi mezzo in circa, ela fua lunghezza eccede quella della più lunga pezza di paaron. — Egli confifte in patrecch l'ungià pezzi di lagao quadri, che fi mettono come quegli che formano le băritere di un Maneggio , in guifa tale, per altro, the il pezzo di legno trafverfale più balfo fi posti altrare od bibalfare, come fi vuole ed occorre, per fidario a qualfweglia altezza, col mezzo di piuoli o caviglie. — Lungo i pezzi trasverfali, ciol i alto el il balfo, vi flanno fitti ul fizacio a fivza i ocre con controli di para con postaggio ceri chiodi' a rampino; detti anno fitti ul fizacio a fivza i ocri chiodi' a rampino; detti anno in padazgi.

Mettere una petta di panno ful PROVA-TORE: Mentre la pezza è ancora tutta bagnata; fe n' atracca un' estremità all' uno de' capi del pravatore; poi la tirang col provatore.

PRO mente la disposizione della Cassa, e pg-

Il Capitan Generale, ed il Provedi-

tore sono scambievolmente spie I uno

dell'altro: benchè il Proveditore sia inferiore al Generale, nondimeno la for-

za è talmente divisa, che uno ha l'au-

torità senza forze, l'altro ha le forze

a forza di braccia verso l'altro capo, per ridurlo alla lunghezza che si vuole: attaccata che sia l'altra estremità ; appiccano la cimosa superiore a' rampini del pezzo trasversale alto, e la cimosa basfa al pezzo trasversale basso, il quale poscia abbassano a forza, finchè la pezza abbia acquistato la larghezza desiderata. - Distesa così ben bene la pezza, si per largo, che per lungo la spazzano con una spazzola di setole forti , e così la lasciano asciugare. - Indi la levan via; e finche si torni a bagnarla, ella riterrà

PROVEDITORE d'un Vafcello ( Purfer) è un uffiziale appresso un nomo di guerra, che riceve le vettovaglie dal Vascello delle provisioni, e deve avere l'inspezione, che sieno bene condizionate, e stivate. Egli deve altresì tenere una lista de-

ga i Marinari, ed i Soldati.

fenza autorità.

sempre la larghezza e lunghezza datale PROVEDIMENTO, è la provvifione di grano, di vettovaglia, di legna, e d'altre cose necessarie per la casa del Re. Vedi PROVEDITORE.

gli Uomini, e de' Ragazzi spettanti al Vascello, e registrare esattamente il giorno, in cui principia ciascheduno ad aver la sua paga, acciò che il Cassiere, o Te. foriere del Vafcello possa farne l' esborso, e soddissare gli Úomini a tenore del libro del Proveditore.

Per uno Stat. 12. Car. 2. Niuno, fotto spezie di provedimente prenderà alcun legname, bestiame, grano, od altra maeeria da un fuddito fenza il fuo libero confenso.

PROVEDITORE, purveryor, è un offiziale della real famiglia, che provvede e compra grano, ed altre vettovaglie. ec. per la Casa del Re, mentovato nella Magna Charta, e in diversi statuti.

PROVEDITORE è un uffiziale o ministro in diverse parti d'Italia, ed e un Gentiluomo particolarmente a Venezia.

> PROVEDITORE è un termine divenuto sì odioso ne' tempi decorsi, che pet lo Stat. 36. Edw. 3. I' odioso nome Proveditore fu cangiato in quello di achator, o compratore - L' ufficio ftello fu molto ristretto dallo Stat. 12. Car. 2. Vedi PROVEDIMENTO EL ACHAT.

Vi fono in Venezia varie forti di proveditori: come Proveditor di Commun. ch'è quasi lo stesso, che Edite tra i Romani, Confole in Linguadocca, Scabino o Eschevin in altre Città. - Di cotesti Proveditori , avvene tre:

> PROVEDITORI di carri ( carr-takers ). sono ustiziali della samiglia del Re, i quali, quando viaggia la Corte, hanno l'inspezione di provedere carri, carette, ec. per trasportare gli addobbi del Re, ed il bagaglio.

I Proveditori alle ragioni vecchie, alle Biave, alla Giuffizia &c. hanno la direzione delle materie politiche per tutta la Signoria.

PROVENZA, Provincia, Provin-

PROVEDITORE Generale da Mare, e un uffiziale la cui autorità si estende sopra tutta la flotta, quando e absente il Capitan Generale .- Egli ha particolarcia Meridionale di Francia la quale riguarda verso il N. il Delfinato, verso il 5. il Mediterraneo, verso l'O. il Roda. no, che la divide dalla Linguadocca, versol' E. l' Alpi, ed il Varo, che la separano dagli Stati del Re di Sardegna. Hass leghe in circa di lunghezza, e 40 nella sua maggior larghezza. La Provenza superiore è un paese assai temperato, ricco, fertile, e abbondante di buoni pascoli. La Provenza inferiore è fotto un clima caldo, in territorio fecco, e sabbioso, ripieno di melagrani, cedri, aranci, ed altri agrumi. Quì trovanti molte piante medicinali, acque minerali, e miniere di varie sorte. Ognuno vi efercita un gran traffico a cagione del gran numero di buoni porti, che vi fono. La Duranza è il principale fra i fuoi fiumi. Aix è la Città Capitale Detta Provincia aveva anticamente i proprj suoi Conti ; ma su riunita alla Corona di Francia nel 1487 fotte Carlo VIII.

PROVERBIO, PROVERBIUM fi definisce da Camdeno, un discorso concifo, ingegnolo, e saggio, dedotto da una lunga esperienza, e contenente per la maggior parte, qualche utile precauzione. Vedi ADAGIO.

Tali fono i proverbj feguenti: A bocca chiula non entrò mai molca. - Fabbrica alta, fondamento baffo. - Una carogna di rapina non farà mai buon falcone. - Un Cavallo corto presto è strigliato. - Un Uomo può ben amar la fua cafa, benchè non cavalca il tetto. -Un falso surfante non ha bisogno di senfale. - E meglio risparmiare all'orlo, che al fundo: ec.

PROVIANDA\* è propriamente una spezie di vaso contenente la misura di

PRO 475 grano dato di giorno in giorno ad un Cavallo, o ad altro animal da lavoro, pel fuo cotidiano mantenimento.

\* Alcuni derivano la parola dal Latino præbenda, presenda. Vedi PRE-BENDA.

Ouindi Provianda è altresi divenuto un nome generale per dinotare ogni pasto del bestiame. - Ne' Monasterj , quando i Religiosi vanno a pasto, dicesi ch' essi vanno alla provianda.

PROVIDENZA, PROVIDENZIA. è la condotta e direzione delle diverse parti dell' Universo, che dipende da un Ente superiore, e intelligente. Vedi Universo.

La nozione d' una Providenza è molto antica, eziandio nella Teologia Pagana. Noi troviamo che Talete ne sa menzione. - Ella è fondata sopra questa supposizione, che il Creatore non hatalmente fiffate le leggi della natura, nè talmente ha connessa la catena delle cause seconde, che abbia lasciato il Mondo in abbandono ; ma ch'egli tuttavia tiene le redini nelle sue proprie mani, ed all' occasione interviene, altera, ristringe, rinforza, sospende, ec. coteste leggi con una particolare Providența. Vedi MIRACOLO.

Alcuni usano la parola Providenza in un senso più generale; fignificando con essa quella sorza od azione, con cui per ordinario si dirigono le diverse parti della creazione.

Così Damasceno diffinisce la Providenga, effere la volontà divina, dalla quale sono ordinate e dirette al suo fine tuete le cofe.

Laqual nozione della Providenza non suppone delle leggi affatto stabilite e filate dall' Autore della natura nella ana, fecero una ferma e perpetua alleanza offenfiva e diffenfiva, ad Utrecht nell' Anno 1579. Vedi STATI Generali. PROVINCIALE, Provincialis, qual-

che cosa relativa ad una Provincia. Vedi PROVINCIA.

Così diciamo, un Concilio, o Sinodo Provinciale, ec. Vedi Sinobo, e Con-CILIO.

PROVINCIALE, nel fenfo monaflico, dinota una persona che ha la direzione, e la soprantenden za dei diverfi Conventi d' una Provincia, fecondo la divisione Rabilita in quell' Ordine. Vedi Ondi-NE ec.

Il Generate dell' Ordine ha diverse Provincie fotto di lui ; il Provinciale ha diversi Priori, Abbati, ec. Vedi GENE-

RALE, ABBATE . ec.

¶ PROVINCIE UNITE : queffe Provincie comprendono il Ducato di Gheldria, colla Contea di Zutphen, le Contee d'Olanda, e di Zelanda, le Signorie d' Utrecht, di Frifia, d'Overif fel , o fra Transisalana , e di Groninga. Oltre a ciò gli Olandefi polfeggono le parti settentrionali del Brabante, e della Fiandta, con alcun' altre città nel Vescovato di Liegi, e nella Contea di Namur. Tutto il loro paese ha 48 leghe di lunghezza, e 40 di larghezza. Egli è molto umido, e poce buono, nulladimeno fiorifce affai a cagione dell' indufiria de' suoi abitanti, e del prodigioso commercio, che ognun vi efercita Non v'è paese al Mondo, ove le cirtà fienocosi vicine l'une all' altre. Hanno ancora gli. Olandefs de' vasti Stavi nell' altreparti del Mondo. La religione capitale è la Proteffante Riformata , rutte l'altre: vi.vengonn tolerate. Veli Paefi Baffi.

PROVINS, Provinum , città di.

Francia, nella Brie di Sciampagna, fu i fiumi Morin, e Vauzie, discosta 19 leghe al S. E. da Parigi. long. 20.57.28. lat. 48. 33. 39.

PROVISO, nella legge è una condizione inferita in un instrumento, dalla cui offervanza dipende la validità dell' inftrug egie. Vedi Conpizione ec.

Proviso in materie giudiziali, è quando l'attore defifte di profeguire un' azione, portandola ad un giudizio (trial) nel tempo debito; nel qual caso il difendente può levare un venire facias al Sheriffo, avendolo in queste parole, provifo quod ec. affinche , fe l'attore leva qualunque mandato in tal proposito, il Sheriffo chiami in giudizio un giuratosopra entrambi. - Nel qual caso dicest andar in giuditio per proviso (by proviso). Cofu provifo. Vedi CASU.

Proviso è parimente un termine di mare. - Si dice che un Vascello è fermato coll' ancora prevife, quando abbiaun' ancora fueri, ed una fune a terra; e così fia rivolto al lido con due gomene: almeno...

PROVISORE, generalmente prendefit

per quello, che ha l'inspezione di provedere le cose ne effarie; nel qual senso coincide col proveditore (pour reyor). Vedi PROVEDITORE.

PROVISOR Monoferii, fi usa per dinotare il fattore o teloriere d'una Cafa: Religiofa.

PROVISORE \*, ne' noftri ftatuti, dinota parimente uno, che si procura datla Corte di Roma una provvisione, o grazia aspettativa. Vedi PROVVISIONE, e: PREMUNIEE.

\* Provifores dicuntur, qui vel Episcops tam , vel Ecclefasticam aliam dignitatem in Romana Carea fibe ambieben de futuro, quod ex gratia expeditiva nuncuparunt, quia ufque dum vacaret, expedandum effet. Spelm.

PROVOCATIVO, nella Medicina, è un farmaco che rinforza la natura, e stimola, od incita alla Venere. Vedi Palapismo.

Tali sono le canterelle, il satirion, ec. Vedi CANTERELLE, ec.

PROVOSTO, Prapofitus, è un uffiziale; e ve ne sono di varie spezie, civile, militare, ec.

Pavosto della Cirà, o de'Mercanti è il primo Magistrato municipale in diverse Cirtà considerabili pel traffico, particolarmente in Edimbourgà, a Parigi, ed a Lione, quasi lo stesso che Maggiore nell' altre piazze. Vedi Macstore.

Il paraglo preficed alle Corti della Città, ed inference ol Sherifo, cò Bailliffi decide tutte le differenze (perzanti al traffico, ed alla Mercantia; ha inferzione degli affari degli ufficiali politici della Città, in siguardo alle lor funzioni: delle delinquenze de Mercantia, ommiffari, e factori; ha inspezione lopra i porti; i fiumi, i debiti, le imposizioni ec.

Gli Autori ascrivono l'instituzione di provosto dei Mercanti di Parigi a Filippo Augusto. Du Haillan riferisce la sua epoca all' Anno 1190.

Il Provosto d' Edimbourgh ha il titolo di Lord: l Baillissi sono i suoi depurati: Egli chiama colle sue proprie lettere le sonvenzioni de' Borghi.

Paovosto reale disona parimente una spezie di giudice inferiore stabilito per tutta la Francia, per aver la cognizione e soprantendeeza di tutte le cause civili, personali, reali, e miste, tra il popolo; ma fenza veruna giurifdizione nelle caufe de' Nobili.

I provofti nel Borbonese, nell' Auvernia ec. si chiamano Coffellani; nella Normandia Visconti; nella Linguadocca, e nella Provenza Viguiers.

Il Gran Prevofie di Francia, o della Famiglia ha giurisdizione nella cafa Reaile, e fopra gli ufficiali della medefima; ha l'infipezione fulla polizia e regolazione, e fulle taffe delle provisioni frettanti alla Corte ec. Egli fu ancieamente chiamato Roi des ribuds.

Gree Parrouro del Conneflebile, è un giudice della spada, il quale tratta i processi nell'armata contro i Soldati, che hasno commesso qualche delitto. Egli ha quattro luogotenesti, o vicari distribuiti per tutte l'armate, nominati Provosti d'Armata, e particolarmente provotti di divetsi Reggimenti.

Paovosto Marefeiallo di un' Armata, è un uffiziale destinato a sequestrare ed assicurare i desertori, e tutti gli altri criminali. Vedi Maresciallo.

Il Pravofto Margiciatto dev'andare [pelfo fuori interno all' Armata per impedire ai Soldati il faccheggiare: Egli è fuo offirio accufare i delinquenti, e di fare che fia efeguita la fenenza contro di effi. Egli regola parimente i pefi, e le mifure, ed il prezzo di tutte le provvigioni ec. dell' Armata.

Avvi pure un Provosto Maresciallo nella stotta, il qual ha l'incombenza de' prigionieri presi in Mare-

Î Francesi hanno un Provesto Generale, delle Marine, il qual deve sarvi processo, quando sieno colpevoli di qualche delitto, e ne portano la relazione al Coafiglio di Guerta; hanno essi inoltre un Provesto simile in ogni Vascello, il qual ana spezie di carceriere, e prende i prigionieri in fua cura, e tien netto il Vascello.

PROVOSTI de' Marefeialli sone una fpezie di luogotenenti dei Marescialli di Francia, stabilici per la sicurezza del paese contro i ladri, vagabondi, e defertori.

Essi fanno la cognizione delle cause Reali; le quali perciò vengono chiamate caufe provostali ; tali sono tutti i delitti commessi da' vagabondi, o da persone che non hanno abitazione stabile: le rubberie fulla strada maestrà . l'infrazione del salvaguardia, gl'incendi ec. Eglino pronunciano en dernier reffort.

Vi sono cento ed ottanta tribunali in Francia di cotesti provosti : la loro principale giurisdizione riguarda gli affatfini, i ladri di strada, i ladri che rubbano nelle case ec. Eglino corrispondono agli uffiziali stabiliti da Augusto, e da Tiberio, chiamati, come dice Cujas, latruncu-Ictores , per dimostrare che il loro uffiziofu di processare i ladri.

PROVOSTO della Moneta è un Giudice particolare instituito per dar l'arresto,e processare i Monetari falli. V. MONETA.

PROVVEDITORE, Manceps negli

autori vecchi dinota un Maggiordomo. V' era anticamente un uffiziale nel tempio, chiamato con questo neme, ed ora chiamafi Maggiordomo; e sì il nome, che l' ufizio ritiena tuttavia ne col-

legj in a nbe le univerfirà d'Inghilterra. PROVYEDUTO (plenerty), nella legge è un termine ufato nelle materie Ecclefiastiche per dinorare che un benefizie è posseduto da un benefiziato. Vedi Bs-REFIZIO.

Nel qual fenso corelto termine fi oppone, od è contratto alla vacanza. Vedi VACANZA, ec.

PRO L'inftituzione, per sei meli è un buon provvedute contro una persona ordinaria, ma non centro il Re, senza induzione. Vedi Instituzione ed Induzione.

PROVVISIONE . PROVISIO , è una qualche cosa procurata, od acquistata, come necessaria per la sussistenza della vita. Vedi PROVIBBRTIA.

PROVVISIONE, nel traffico , fi ufa talvolta per dinotare le mercedi dovute da un fattore. Vedi FATTORAGGIO.

Commifario delle provvisioni. V. l' Articolo Commissanio.

Parco delle prevvisioni. Vedi PARCO. PROVVISIONE nella legge canonica è. il titolo o l' instrumento, in virtà del quale un beneficiato ottiene.o è provvedua to d' un beneficio, Vescovado, o simile,

Vedi Titolo, Benefizio, ec. 1 Collatori ordinari conferifcono provvisioni nel caso di vacanza per morte, per pura e semplice risegnazione e permuta. Vedi COLLAZIONE.

La Corte di Roma accorda provvisioni per risegnazione, per devoluzione, e prevenzione.

PROVVISIONI per prevenzione, fi chiamano altresì gratte expedativa, e mondata de providendo; del cui grande abuso per tutta l' Inghilterra furono fatte frequenti indolenze nei noftri antichi statuti, efu provveduto un rimedio dallo statuto del premunire. Vedi PREVENZIONE, PRE-MUNIRE, ec.

Provvisioni di piccioli benefizi, nella Corte di Roma sono solamente semplici segnature, le quali sono per così dire , le minute della bolla ; perchè le: bolle stelle spacciate in carra pecora farebbero di troppo dispendio. La segnatura non è altro che la petizione dell' impetrante elaudita dal Papa e confermara con queste parole, concessium uti petitur in prasentia D. N. Popæ, scritta dal Presaco che presiede alla segnatura. V. Borta.

Le Provvisioni straordinarie sono segnate dallo stesso Papa, con queste patole, set ut petitur, colla prima lettera del suo nome. Vedi Segnatura.

PRUA di Vascello. Vedi Prora.

¶ PRUCK, Materum, città forte d' Alemagna nell' Auftia, fu i confini dell' Ungheria, la quale giace in un buon paefe, ed è lontana 9 leghe al S. O. da Presburgo, 9 al S. E. da Vienna. long. 34. 40. lat. 48. 3.

PRUGNA, PRUNA\*, è il Sufino feccato e cotto nel forno, o el Sole.

\* La parola vien dal Latino Prunum, Prugna.

Le Prugne principalmente usate da noi sono nerce grosse, portate da Bordeaux; gl' Inglesi, e gli Olandesi ne usano in gran quantità. Il sugo di prugne si stima tassarivo.

PRUINA, nella Fifiologia è la brina o fia una concrezione della rugiada fatta dalla violenza del freddo esterno. Vedi Rugiada e Grellare.

PRUNELLA, è un nome dato da alcuni Medici ad una ficcirà della lingua e della gola che accade nelle febbri continue, e spezialmente nelle acute; accompagnata da calore e rollore della gola, e da una crossa che cuopre la lingua, talvolta biancastra, e talvolta nericcia. Vedi Fansa con-

Alcuni parimente danno il nome di prunella alla squinanzia, ed altri alle aste. Vedi Squinanzia, ed Afte.

PRUNELLE fat nella farmacia, è una preparazione di falnitro purificato; chiamato aucora lapis prunella, e crifallo mi-

· 44. 3

bersit. Vedi Salvitro, Cristallo ec' Egli fi prepara col feparace ed afforbire alcune parci più volatili del falictro; il che fi fa cell' abbruciarvi fopra, quando è fufo in un crogiuolo fopra il fuoco, una terza parce in circa del fuo pefo di for di folfo.

Egii ii dà per insfrescare, provocare l'urina nelle febbri, e nelle squinanziera avvegnacchè alcuni pensano che il falicitto, purificato tre o quatto volte sarebe una migliore medicina. Vedi Nitrae e Salvitto.

Il Sai prunetta frequente mente è adulterato coll' allume; l'inganno fi cono-

feedalla fua bianchezza e dal fuo brillare. PRUNIFERI atberi, o arbugii, la fipezie di quegli che portano prugato fufica; e fono quegli, il di cui frutto è abbaftanza grande e molle, con un offon el mezzo. Vedi ALBERO E FRUTTO.

In questa specie, il fore sta atraccato al fondo della base del srutto.

PRUOVA (effay\*) è un esperimento per provare, se una cosa sia della qualità o hontà ricercata.

 La parola Inglese è presa dal Francese,
 Essai, che alcuni autori derivano ulterioramente dal Latino examen.

Pauova ufasi altres: per dinotare un tentavivo, che si fa per sapere se una cosa abbia a succedere, o no.

Le PRUOVE delle macchine fi debbono fare in grande; imperocche ron bafta, che riefcano in piccolo. V. Mac-CHINA.

Pruova, nei Monasteri è particolarmente quella, che fa una persona della vita monastica in abito secolare.

Questa Pruova è di uno, di due, ed in alcuni Monasterj di tre Mesi. — La pruova non si computa nel noviziato. Vedi Paobaziona. PRUOVA nel coniare dinota un'cimento fatto nella coppella, della finezza, o purità dell'oro, od argento, che deve fervire nel battere moneta, o che vi è flato adoperato. V. CONIARE.

Vi fono due forti di przova; l' una prima che si fondino i metalli per ridurli alla lor propria sinezza; l' altra dopo ch' essi sono battuti per vedere che la spezie sia a saggio.

Per quellocheconcerne la prima pruova; i cimentatori fogliono prendere quattordici o quindici grani d'oro, e mezza dramma d'argento; fe fi tratta di moneta; e diciotro grani dell'uno, ed una dramma dell'altro, fe fi cimenta per altre eccasioni.

Quanto alla seconda prueva; si sa ella d' uno dei pezzi della moneta già battuta, ch' essi tagliano in quattro parti.

Manda di pravara, o cimentare l'oro, che intende di porte al cimento, efat ramente, e notato il pefo, v'aggiunge dae volte altretanto argento fino; bea-chè quefto dovrebb' effere in proporziene alla finezza, di cui par che fail' oro, zicercando il 'oro più bailo meno d'arietta proporziene di controlo di proporziene del proporzione del fun pefo, il che altererebbe l'accuratezza del figgio, o fia della pravaza. Vedi O ao.

In tanto che il cimentatore fla pefando la fua materia fi accende un fuoco di riverbero in una forace, fornito d'una figezie di bavaglio e d'una coppella pofta la a rificaldari. Ciò fatro, fi mette nella coppella una piccola palla di piombo, d'un pefo proporzionabile alla quantià 6 qualità dell'oro che fi ha da provaza.

Chamb. Tom. XV.

Quando il piombo è ben liquefatto, e comparifice affai chi aro; e iucente; vi fa mette dentro l'oro e l'argento, e vi fa lafcia liquefare, e bollire fino a tanto che comparifice d'un colore di opalo, ed à fiffatto in una piccola maffa nel fonde della coppella.

Ciò fatto, fi lafeia raffreddare la coppella nella furnace flessa; dopo di che si fepara e fattamente la massi dal luego, ov' ella è attaccata al vaso, e si distende o si martella fopra l'incudine, rifealdandola di tratto in tratto sopra i carboni accesi, per agevolare la distensione.

Quado è martellata abbaflanza, fi fi no ruotolo in forma di carcoccio, e fi pone coti in un vafo di vetro, capace di contenere quattro cuchiaj d'acqua ; ed aggiuntavi un quantità d'acqua forte, ben corretta, sicè mefcolata con quadi un terzo di acqua di fonte, fi fa bollire fopra un facco di legna, fina atanto che l'acqua forte non tramanda più fumeroffo.

Verfata questi prima acqua, e lassitate il cartoccio folo in fondo del vaso, si riempie di bel nuovo lo flesso vate, ma di ciriempie di bel nuovo lo flesso vare bodilito, si versa a vicenda tante volte sichè il famo diventi bianco. Giò fatto, si riempie il vase d'acqua di fonte per lavare il cartoccio. Quando è lavato, si pome l'escare in un crogiuolo con un coperchio di sopra, e si ristalda, sinchè diventa di color rosso.

Facto ciò, la pruova, o faggio è finitor e non vi refla altro più, che pefare la materia contro lo ftelfo pefo d' oro fio, come s' è facto da principio, innanzi la pruova: imperciocchè confrontando il primo pefo dell' oro, prima che fosse posto nel fuoco, e nell' acqua forte, casa quello ch' egli ritiene dopo aver in tal guifa sofferto il cimento; si vien a giudicare dalla maggiore o minor perdita, ehe ha sossento, della quantità della lega che v' è stammischiata.

"Mado di pruovate l' argano. — Il metodo è quali lo fiello, che fi ula nell' oto; foltano egli è meno difficile, e più breve. Si pefa l' arganto come prima; e la dopera la fornace medefima, il bvaglie, il fuoco, e la coppella iteffa. S'aggiunga, che fi pone fimilmente nal cuppella it piombo, proporzionato alla quantià, e qualità dell' arganto che fi vuol provate.

Quado il piombo è ben liquefatto, e chiaro, vi fi pone entro l'agento i e dopo ch' è ridutto al colore d'epalo, e fiffato in ana maifa nel fondo della coppella, il che fuccede in una merz' era in circa; lo lafciano raffieddare, e lo nettino, e finalmente lo pefano di bel nuovo, come fi pratica nell'oro: u dalla fua diminuzione vengono a calco-plare la quantità della lega. V. A se servo.

Mataba di pruovate il piombo: formandofi il faggio, o pravos dell'oro, e dell' argento col mezzo del piombo; ell' è wan cofa molto importante, che il piombo fia netto da ogni mifura di qualunque de i due metalli: altrimenti il faggio, cioè la prosova firà falfa; imperocche l'oro, e l'argento fravmifishtici col piombo non fivaporerano come l'altre (pezie di lega, ma fi uniranmo col metallo fotto la pruovano col metallo fotto la pruova-

Per ovviare a tal difordine, e render Secura l' operazione, non v' è altra maaiera, che provare il piombo stesso.

Tal pruova fi fa nella fornace stessa, ecolla medesima coppella, come si pratica nell' oro, e nell' argento: mail metodo è incomparabilmente più femplice. Tutto ciò che fi deve fire fi è, quando la coppella è rifealdata, porvi dentro il pezzo di piombo, che fi voal provate. Se coctelì piombo frapora intieramente, egli è proprios tal fine. Al contrario, fe vi teña el fondo qualche piccolo grano d' argento ec. conviene porlo da banda. Vedi Pros no.

Pauova, o saggio per meglio dire, nelle materie d'erudizione, o letteratura, è una spezie particolare di composizione; il cui carattere dev'esferatibero, facile, e naturale; non obbligato ad uno strette ordine, o metodo, ne' elaborato e finito, come un sistema formale.

La materia d' una pruove, o d' un fag, sign fi suppone che consista principalmente in risessimo i improvise ed occafionali, che devono seriversi nella maniera, come l' Uomo peasi: talvolra lafeiando il suggetto, e poscia ripigliandolo di nuovo, come appunto nascono nella mente i pensieri.

Almeno codefto fu fin ad era il coflame, e la pratica: e Monragna, che: s'acquiftò non piccola riputazione perun tal modo di ferivere, di rado impiega molte lince intorno al foggetto, ch' egli propone: quantunque per nofitoparter Milord Baccne è un migliorcemplo nel genere di pruova, o fregio-

Mir. Locke non offante, ed alcuni altri pochi autori ufarono fa parola affayo fia pruovao Orggio, in un fenfo più fevero. Il faggio dell' intelletto Umano, come agnuno sa, è un' opera regolare, piena d' arte, ed elabotaca.

PRURITO è una spezie di sensazione molesta o spiacevole della pelle, popolarmente chiamata, pizzicore; c. si fuppone che nafca, perchè efferdo octurate l'affrentiad delle vene capillari, quefte non possono riassimente il fangue supersino dai membri per condurto di nuovo al Cuore; quindi siccome continuamente giunge a core cha parte una nuova portione di fangue spinava dall'incefante pullazione del Cuore, le fibre si difiendono puere nauvam, e quindi na see il mosello titillamento, ch'eccisa il feno del pizzione, o prunito

9 PRUSIA, Pursia, ovvero Bursia, Prufa, una delle più belle, e più grandi Città d' Affia nella turchia, nella Natolia, la quale ha un bel (erraglio, molte belle Moschee, e parecchi vasti edi fizi destinati ad alloggiar le Caravane. Qui gli Armeni, e Greci hanno delle Chiefe, e gli Ebrei molte Sinagoghe. Detta Città fa un grande traifico, mailime di Sota, la quale è stimara la prù bella di Turchia. Ell' è refidenza d' un Bassà, u' un Agà, e d' un Cadi Maggiore. Giace appie del monte Olimpo, fulla bocca d'un ampia, ed amena pianura, coperta di mori, ed è discosta 30 leghe al S. da Costantinopoli, 66. al S.E. da Andrinopoli, 36 al S. dal Mar Nero long. 46. 40. lat. 39. 53.

§ PRUSSIA, Prajia, diffretto dell' Europa confinante verfo il N. col Mis-Baltico, verfo colla Lituania e la Samogizia verfo il S. colla Pollonia, verfo (O. col Bradoburghefe, la Pomerania, e la Cassobia, Divides la Prussia in Prussia Reale, o Prussia Polacca, ed in Prussia, perche questa parte su erceta in Regno Ereditario dall' Imperadore Leopoldo nel 1706.2 favor di Federigo III. Margravio di Bradeburgo. Ella comprende il Semland, il Nazan-

Chamb. Tom. XV.

gen, e l' Hockerland. Konigsberg n' è la Capitale. La Pruftia Polacca compreade il Dominio di Marienburg, il Dominio di Culma, la Vermanlanda, e la Pomerelia. Le due Religioni, Cattolica, e Proteffante vengonvi tollerate,

PRYTANES, o PRYTANIS, nell'. Antichità, il primo Magistrato nella maggior parte delle Citrà della Grecia.

A Atene v' erano cinquanta Prytanes; a Corinto venn' era uno folo, il quale era la stella cosa che l' Arconte a Atene. Vedi Arconte.

I Prytants di Atene erano i Senatori, che componevano il gran Configlio, che governava lo Stato; e corrifpondevano a quegli, che ora chiamiamo Stati Generalt delle Provincie unite.

Cinquanta di questi se n' eleggeva di ciascuna tribù ogni anno; ed a questi ne venivan nominati cinquanta di più, per supplire i luoghi de' primi, in caso di morte, o di cattiva condotta nell' amministrazione delle lor carciche.

Le tribù, o Claffi, prendevano à vicenda il goveno, una dopo l'altra, per lo fpazio di trentacinque giorni. — Esa quelto uno flabilimente di Solone. Sealigere s'inganna, nel dire, che le Tribù facevano il lor giro ogni giorno. V. TRIBO.

Li cicquanta Pritani del Tribo non governavano tutti infieme nello fipazio di quell'e cioque fertimane; ma in compagnie, dicci alla volra, feelri a forte; fette giorni ciafuna compagnia; dopo di che un altro Tribo entrava in carica, ed avea le fue cioque fettimane nella Refia guifa.

PRYTANEUM, Пратания, nell' Antichità, un edifico notabile in Atene, eve fi radunava il Configlio de Pritani.

Hha

Di tal fatta sono i lissivi forti, la calcina viva, l'uova di formica, la sandataca, l'orpimearo, e l'arsenico.

PSOAS megaus, o lambaris, nell' Anatomia, è un miccloi rotondo, duro, e carnofo, che nafee dalla parte interna dei processi traverti delle vertebre lombari, dentro l'abdome; e difeendeado fopra una parte più balla del piccolo troscantere. — Egli è il primo dei mufcoli flessori della cofcia. Vedi Fassone e Costea.

Paos perma, nafec carnofo dal di dentro delle veretrole indistri ligoriori, ed ha un tendine largo e fostile, che abbraccia il mufcolo 19/6ss magnus; e che s' inferifee nell' ulfo innominato, ove l' ofso pubis e l'ileo fi unifcono infirme. — Queffi, averganache per ordinario fi annoveri tra i mufcoli della cofeia, propriamente appartine al ventre ballo.

# SUPPLEMENTO.

PSOAS, lo PSOAS maggiore, pfo.s. major, appellato eziando laterno lombare, intrena laterno laterno, i en matecolo lungo, e fatticcio, piantato, o fituato fopral' adome, nella regione lombate, adetente alle vertebre dei lombi, ed artinoni, della parte pofisiriore dell'offo iliò, alla parte anteriore vicina alla ecicia.

Rimane questo muscolo afficio lopra l'utima verebra della schiene, da tutte quelle degli arnioni , che è quano dire, alle parti larerali dei corpi di questa verebre, ed alle razioi delle loro apossi traversili. Le inserzioni, od incustizamenti nei corpi delle verebre son fatte per mezzo d'una spezie di signiazioni, e, sono pochissimo tendi-

Chamb. Tom. XV.

nole : quindi il muscolo scorre . e portafi all' ingiù lateralmente fopra l' offo ilio in uno dei lati del mufcolo ilisco, e viene a passare sopra quel ligamento, detto dagli Anatomici ligamentum Fullopii, fra la fpina inferiore anteriore dell' offo ilio, e fra quella prominenza, la quale dalla sua situazione puossi dicevolmente denominare Iliopedinea. Innanziad ella procede , e vien fuori dell' addome, ed unifcefi coll' iliaco ; e dopoi viene a cuoprire il lato anteriore della testa, od intestatura dell' osso del femore. Viene alcune volte a trovarli accompagnato da un picciolo mufcolo ; detto degli Anatomici Pfoade picciolo, Pfoas parvus. Veggafi Winslow , Anatomia , pag. 204.

PSOAS, O PSOADE picciolo, Ploas parvus. É questo un lungo segaligno musculo, diacente sopra lo Ploade maggiore, Pfoas major:alcune fiare questo muscoletto manca : ma tuttochè certuni fienofi fatti ad immaginare, e ci abbiano voluto rendete, che questo picciol muscolo trovisi mancante più in un fesso, che nell' altro, nulladimeno la costoro congettura sembra senza il menomissimo fondamento. Rimane quefle muscolo alhise nel disopta per mezzo d'un corro tendine, alcune volte all' ultima Apofisi trasversale della schiena, oppure più alto, alcun' altra volta alla prima Apofifi degli arnioni, ed alcun' altra finalmente si all' una, che all' altra di queste due Aposisi. Quindi scorre , e portafi all' ingiù intieramente carnolo. e più, o meno fatriccio, e complesso fopra lo Pfoade maggiore in una direzione alcun poco obliqua; ed avendo raggiunto appunto il mezzo della regione lombare, viene a formare un tendine dilegine piatto, od appianato, il quale gradatamente va crefcendo, ed aumentadodi in ampiezza, o larghezza alla fuggia d'una fortilistima Aponeurofi, e feotrer, e porrafi fupra lo Ploade maggiore, e fopra l'interno lliaco nella lovo unione: e quindi portafi all'ingità alla Sinfisi dell'olio ilio, e vienea rimanere inferito, odi incastrato principalmente nella crefla dell'olio del pues (opra l'inferzione, od incastrato del parineo.) Veggafi Winsteyo, Anatomia, p.g. 250.

Yeggali Winslow, Anatomia, pag. 250. Oltre questo Pioade picciolo, Pioas parvas, havvene simigliantemente un'altro anche più ricciolo, e più minuto, trovantes fra esso, e le vertebre.

PSORA †upa, nella medicina, è una malattia cutanea, chiamata dai Latini, fcabies; dagl' Inglefi, itch. V. ROGNA.

La Pforze deferitta da Celfo una rofficcia a forezza e ruvidezza della pelle, prodotta da un' eruzione di puffule aleune più fecche alcune più umide; che generano una faniofa materia, la quale porra feco un continuo prurito.

Queste eruzioni sono più frequenti alle giunture, e tra le dita: in alcuni coprono tutto il corpo; in altri presto finiscono; ed in certi altri ritornano in certe stagioni dell'anno.

Nella gioventù cotessa malattia spesse volte impedisce altri malori, o li cura. — Ella degenera talvolta in una sepra. Vedi Lerra.

La Secca fi cura molto più difficilmente dell' umida; la qual nasce da un vizio degli umori, o delle viscere.

Willis deduce ial malattia da un umote falino mordace, che produce il pruzito. Alcuni tra i medici moderni pretendono, ch' ella consiste in un numero di piccioli animali che vanno logorando la pelle: e quindi è che ella diviene assai contagiosa.

Willis offerva, che in tal rignardo ella noncede ad alcun'altra malattia, fuorchè alla pefte, che nafce, per conghiettura di molti, in una fimile maniera da niccoli animaletti.

Per quello che concerne la cura, Borelli raccomanda un lavamento di fapon nero per le persone povereec. ma il fapone dev' essere nettato, acciochè non feortichi la pelle.

Quando la malattia è inveterata, si riccorre alla salivazione. Vedi Sali-Vazione.

# SUPPLEMENTO.

PSORA, Pfora nella Bottanica è un nome, per mezzo del quale Aezio, e parecchi, altri Scrittori Greci delle età potteriori, appellarono lo Pforice dei Greci Antichi , vale a dire la Scobiofa dei Latini, e la nostra Scabiosa comune. che è la fostanza, o vegetabile, o semplice ifteffo. Egli è stato da certuri supposto, che gli Antichi Greci non conoscessero la nostra scabiosa; ma ella fi è questa un' opinione erronea palpabilmente; conciossiache presso di loro, non meno la descrizione, che le virtù, e qualitadi del loro Piorice fieno a carello le medefime della roftra scabiosa comune. Veggafi l'Artico'o Psonice, qui appresso.

PSORICA, Jupica, medicamenti buoni consto la rogna, feabbia, ed ale

PSO

ere eruzioni cutanee, specialmente delle palpebre:

#### SUPPLEMENTO.

PSORICE. Così addimandarono gli Antichi Scrittori Boranici Greci quella pianta, che i Larini denominarono scabiofa, e noi Scabbiofa comunemente.

Descrissero essi così bene questa pianta, che non vi ha luogo monomo di rivocare in dubbio, che ella sia realmente, e veracemente la nostra scabiosa comune ed i medefimi pure attribuirono alla . stella pianra le stelle virtà , e dieronla, e la prescrissero per quelle medesime indisposizioni, per le quali noi stessi la diamo, e la prescriviamo commemente. Malgrado rutto ciò alenni Botanici delle età più recenti non avendo offervato, o non curato le descrizioni dello Psorice de' buoni Antichi; si son fatri a Supporre, che ad essi Antichi fosse intieramente ignota la comune Scabbiola de' nostri tempi. Akti poi sonosi immaginati, che lo State di quelli Scrittori fosse questa medesima pianta. Ma questo è un errore ugualmente patente, che il pur' ora divifato. Conciossiachè lo Statbe degli Anrichi Greci fosse il nome del Phicos, una spezie di Gnafohalium paludofum, e presso alcuni di loro il nome del Pheos, od Hippopheos, detto da Dioscoride Hippophaes , che è un'aibufto, od arboscello spinoso, allignance, e crescente nei lidiarenosi dell' Isola di Candia, e che dai Cimatori viene usato nel cardare i loro panni.

Da Pelagonio vien raccomandata l'erba Pforice fra i parecchi altri Antifcorbutici conosciuti, in un medicamento composto, destinato per la tigna, per

Chemb. Tom. XV.

la rogna, o per altre fimiglianti eruzioni virulente. Aezio poi prescrive la pianta medefima forto il nome di Pfora, come nell'antecedente Articolo addirammo ; e dai Greci moderni vien denominata Campiufa, oppure Scampiufa, nome il quale, quantunque il Fuchfius confessi di non insendere, e dica che non è inreso , nulladimeno è più , che evidente, come null'altro fi è, che una voce barbara formata da questi medefimi Greci moderni sopra la Latina voce Scabiofa, che è appunto la denominazione Larina della Pianta.

Il cambiamento fra Scabiofa, e Scampiula è appena gran fatto confiderabile ; conciossiachè il costume comunissimo dei Greci di quei tempi si sosse quello di mutare il & Romano in mp, in tutte quelle voci , coi essi addottavano da quell' Idioma. Veggafi Peligonius, Cap. 300.

PSOROFTALMIA . , + u proplan mia, una eruzione rognofa delle ciglia accompagnara da un prurito della parte.

\* La parola viene dal Greco tupa rogne; e ogenhulo, occhio,

PTARMICA, "Tapkiza, medicamenti arti a promuovere lo flarnuto; comunemente chiamari errini, e flarnutatori. Vedi STARNUTATORIO.

La parola è formata dal Greco, #749-HO , flarnutatione.

nella medicina è una malattia dell' occhio da' Latini chiamata unguis; e talvolta, benchè impropriamente, pannus. Vedi Unguis e Pannus.

\* La parola è formata per diminuzior e lal Greco ars, or, ala; ciol una piccola ala. Hh 4

Trepyreider nell' Ana tomia, due apofifi dell'offo sfenoide; così chiamate perchè raffomigliano all' ale d' una notrola. V. SFENOIDE.

\* Dal Greco arequi , areque . ala : ed eld D. forma.

Prenicoideo interno, è un mufcolo della mandibula, che nafce dalla parte interna del processo ptengoide, e discendendo va ad inferirfi nella parte inferiore ed interna della mascella insetiore presso l' angolo della medesima. -Quando questo muscolo agisce, egli gira da una parte la mandibula.

Presidente eferne, è un mufcolo, che nasce dalla parce esterna dello stello processo, e va ad inferirsi tra il procesfo conditoide e il coronoide nel di densro della mandihula inferiore. Questo snuscolo tira la mascella inferiore avanti, e la fa avanzare di là dalla mandibula Superiore.

## SUPPLEMENTO.

### PTERIGOIDEO, Prerigoideo maggiore , Pterygoidaus major.

E'questo un muscolo, il quale trovafi piantato,e lituato lopra il lato interiore della matcella inferiore presso che nella maniera medefima, colla quale trovast il mafferere nel lato esteriore, ed è della medelima medelimislima figura di quel muscolo; non avendovi altra differenza, che questo è più picciolo, e più strettos

Vien quelto mulcolo malsimamente a simanere affisso nel disopra al lato interiore dell' ala esterna dell' Apofisi pterigoide. Questa inferzione, od innesto, è intieramente, e pienamente carnolo, e quindi scorre, e portasi all' ingiù obliquamente verso l'angolo della mascella

inferiore , e viene ad effere inferite alcun poco tendinofo nelle difuguaglianze fonra il lato interiore del medefimo, opposto all' inferzione, od innesto del maffetere. Veggali Winslow . Anatomia. pag. 253.

PTERIGOIDEO minere . Pterygeidaus minor. E' questo un picciol muscolo fra il lato esteriore dell' Apolisi prerigoide, e fra l' Apofifi condiloide della parte inseriore, allorchè il soggetto venga ad effere elaminato, e confiderato in una politora diritta.

Questo muscolo da una estremità rimane affiffo al lato efferiore, ed all' orlatura, e contorno dell' ala esteriore dell' apofisi prerigoide, venendo a riempire la fossetta, che trovasi nella base di questa Aposisi, in vicinanza della base dell' apolifi temporale dell' offo sfenoidale: quindi scorre, e portasi all' indietro, ed alcun poco all' infnori entro quello fpazio vuoto, che trovafi fra le due Apofifi della mafcella inferiore, e viene a: simanere inferito anteriormente nell'A+ pofifi condiloide in una picciola fosserta trovanteli immediatamente fotto all' angolo del condito interiore. Questo mufcolorimane fimigliantemente fiffato al ligamento capfulare della giuntura. Veggali Winstow, Anatomia pag. 253.

PTEROFORI, \*\*\*\* poquepor , nell'an= tichità, nome dato a certi corrieri romani, che portavano la nuova di qualche dichiarazione di guerra, d' una battaglia perdura , o di qualche accidente finistro accaduto all' armate romane.

Elsi furono così chiamari, perchè portavano l' ale fulle punte delle lore pieche : dal greco arrest, ala, e que, porto, PTERIGOFARINGEO un pajo di mufcoli, che nafcoso dia processi prerigidid, dove fi rifletre il tendine del mufcolo pirigoffafino. — Alcune loro sibre carnofe nafcono similmente dall'offo della mandibula fuperiore, dierro il più lontano dente mafcellare, ed alciun azitre da i lai della linguage, dell'offo joide.

Da tutti coresti luoghi passano le sue fibre carnose semicircolarmente, e vano ad incontrarsi con quelle del laro oppofio nella linea di mezzo sulla parte posteriore della faringe esternamente.

Nella parte interna delle fauci v'è un altro ordine di fibre carnofe, che s' un atro ordine di fibre carnofe, che s' una coll' altra ad angoli acuti. — Elleno nafcono dai lati dell'uvola, e dalla radice della cartilagine; e difeendono obliquamente alle loro inferzioni nella membrana glandulofa della faringe.

Quelto muícolo serve a costringere la faringe, ed a comprimere le consilie, e a spremere fuori il muo; donde le varie origini di diverse parti di cocesso muscolo banno daco motivo di dividerlo in diversi muicoli. — Così Valfalva chiama quella patre che deriva dalla liogua, il gessi-pringre, quella che immediatamente è di sotte, hyofaringeo; quindi similmente il estalsforingeo, lo ssenostringeo, es-

PTERIGOSTAFILINO, \* nella anatomia, è il muscolo interno dell'ugola; chiamato da Valsalva, novus tuba musculus; essendo ignoto agli antichi anatomici.

\* La perela è formata dal greco ntaper, ala, e staquae ugala.

Egli nasce carnoso presso lo ssenostafilino, dall'osso petroso; dove la suba dal palato entra presso un processo acuro PTI

dello sfenojde; ed afcendendo al proceffo pterigoide, diventa un ampio e piano
tendine che fi spande sulla parte anterioe
re dell' ngola.

Alcune fibre tendinose ascendono all' angolo inseriore dell'osso del palaco, altre discendono ai lati delle fauci ; la serie di mezzo o si unisse con quelle dell' altra parte, o si perde in due corpi carnosi, che compongono l'ugola. Vedi Ugora.

Coresto muscolo col suo compagno rira l'ugola in su, e anteriormente, ed altresi innalra le amigdale.

PTERYGOPHARYNGÆUS.Vedå Pterigofabingeo.

PTERYGOSTAPHYLINUS. Vedi PTERYGOSTAPHYLINO.

PTIALISMO, \* PTYALISMUS, nella medicina è lo fputare; ovvero lo fearico della faliva per le glandule dellabocca; o fia che egli afcenda ad una affolura falivazione o no. Vedi Salivazione.

\* La parola è greca πτυαλισμώ», formata
da πτυω, fpuo, expuo, lo fputo.
PTISANA

PTISANA, ATIGERA, nella medicina è una pozione refrigerante, per ordinario fatta coll'orzo bollito nell'acqua, e raddolcita colla liquirizia ec.

Vi si aggiunge salvolta la senna per renderla lassativa. — Moltissime decozioni de' Medici sono presane. Vedi Dscozions-

Ai Febbicitanti fi proibifce il vino, ec. e fi riducono alle ptifane.

PTOLEMAICO ffirma, è l'ordine, o la disposizione del cielo, e dei corpi celesti, in cui si soppone la terra in quiete nel centro, ed il cielo si suppone che giri attorno di essa, da Oriente in Occidente, portando seco si Sole, i pianeti, e le Stelle sille, ciaficheduna nelle sisse.

pettive sfere. Vedi Sole, Terra, Pia-META, ec.

Prese il suo nome da Ptolomeo il grande astronomo d' Alessandro , conciossiache su sostenuta ed illustrata da lui : non perchè ella fosse sua invenzione, effendo molto più antica e già fo-Renuta da Aristotele, da Hipparco ec. Vedició più illustrato nell' articolo Si-STEMA.

PTOLEMAICA Sfera. V. SERRA. PTOLEMAITI, un ramo degli antichi Gnostici, così chiamati dal loro capo Prolomeo, Uomo d'una confiderabile dottrina, che fece gran progresso nel fistema de' gnostici suoi predecessori, e lo accrebbe di un numero di nozioni, e vifioni sue proprie. Vedi Gno-STICI.

S. Epifanio è melto prolisso nel propolito de' Ptolemairi, e porta una lettera di Ptolomeo a Flora, in cui cotesto erecieo le detta la sua dottrina. Egli so-Reneva, che nella legge di Mosè si dovellero confiderare tre cofe, poiche non veniva tutta dalla stessa mano; ma parte di essa, dic'egli, da Dio, parte da Mosè, e parte da nessuno di loro, ma dalle pure e mere tradizioni degli antichi dottori : sulla qual ul:ima parte egli stabiliva il suo sogno, e le sue sciocchezze.

PTYSANA. Vedi PTISANA.

PUBBLICANO, PUBBLICANUS, era i Romani era una persona che appalcava le imposte, le tasse, e le pubbliche rendite.

Pare che ral nome fia stato odioso agli Ebrei, ec. a cagione delle esazioni di tal sorta di gente.

PUBBLICA Arada. Vedi STRADA. PUBBLICANDIS. - Regula de pubblicandis, Vedi RECOLA.

PÙB PUBBLICAZIONE , PUBLICA-Tio, l'atto di promulgare, o far nota al mondo una cofa. V. PROMULGAZIONE.

Per i Canoni , si deve far la pubblica. ¿ione del matrimonio tre volte prima, che si possa solennizzare la cirimonia; senza una speciale licenza di chi avesse contradetto. Vedi MATRIMONIO, BANDI de matrimonio ec.

PUBBLICHE fabbriche. Vedi FAB-

PUBBLICO Notajo. Vedi NoTAJO PERREICO.

#### SUPPLEMENTO.

PUBE. L'offo del pube , Os pubis. L' offo del pube viene ad effere il minore delle tre porzioni delle offa innominate: le due prese infieme vengonoa formare la parte anteriore del pelvi, e gli Anatomici sannosi a distinguere in ciascheduna d'esse, il corpo, l'angolo, ed il ramo, o ramificazione.

Il corpo dell' offo del pube è la fua parce superiore, piantata, e fituata trasversalmente innanzi la parte inferiore dell' offo ilio. La sua estremità posteriore è sommamente fatticcia, e per mezzo della sua unione colle offa dell'ileo viene a formare quella prominenza obliqua, la quale distingue queste due porzioni delle offa innominate. Vien questa fimigliantemente a contribuire, e ad aver parce nella formazione della cavità cotiloide. La sua estremità anteriore va a terminare in una picciola prominenza, o tuberofità, che vien detta dagli Anatomici la spina dell' osso del pube, Spina ossis pubis , la quale alcuna fiata è doppia. L' orlatura, o contorno superiore ha nella fua parte interiore un obliquo rialza,

mento , o cima , che può effere acconciamente denominata la cresta dell' osso del pube, crifta offis pubis; e trovafi continua con quella cima o rialzamento, che distingue il margine del fondo del pelvi. Innanzia quefta spezie di cresta vi ha una spezie di schifo largo, bislungo, ed obliquo. Il contorno, od orlarura inferiore è obliquamente intaccata, e viene a formare la parce superiore del foro ovale.

L' Angolo dell' ofso del pube è la fua perzione anteriore, e viene a formare la parte di quella connessione, che addimandati dagli Anaromici la fintifi delle ofsa del pube , Symphyfis offium pubis.

Questa porzione è piarra, od appianata, nè è gran fatto fatticeia, ed in alcuni foggetti verso la parte superiore del lato anteriore, in vicinanza alla curvatura angolare avvi una prominenza, che vieme ad aumentare la grossezza insieme, e I' estensione della spina poc' anzi mentovara. Le due offa del pube unire, e connesse insieme da questa porzione, vengono a formare fopra il lato anteriore una convefficà disuguale, ma per lo contrario nel laro dererano una ugualifsima concavirà.

Il rame, o ramificazione dell'ofso del pube è una fortile Apolifi appianata, o piarra, la quale scorrendo, e porrandofi all' ingiù, va ad unirfi col ramo dell' ofso ischio per mezzo d' una finfifi carrilaginosa; del quale però ne' soggetei adulti rimangonvi semplicemente leggerissimi segni. Viene a compire, e perfezionare la formazione del foro ovaie. I rami delle due ofsa del pube formano nell' anterior lato un' arco puntuzo, od agguzzo, il quale però in uno Sato naturale è molto più rotondo, di

PUB quello ch' e' fiafi in un fecco , e fiarfo schelerro. Veggasi Vinslow , Anatomia. pag. 71.

PUBERTA', Pubertas, nella legge civile, è una naturale maggiorità. ovverol' età in cui è concesso ad una persona di contrarre il matrimonio. V. MAGGIORITA' ec.

I Fanciulli arrivano alla pubertà all'età di quarordici anni, le fanciulle all'erà di dodici. - Puberra piena, o puberra perferta si conta all' erà di dodici anni-Vedi Eta'.

#### SUPPLEMENTO.

PUBERTA'. Fassi ad osservare il Dorror Kramer, come tutti i ragazzi nel tempo della pubertà, fra l'età di quei dodici e di quei quarordici anni. fogliono patire degl'incomodi nelle poppe, le quali vengenfi loro a gonfiare, ed a cagionar loro del pruriro, i cappezzoli, e le areole, che rroyansi intorno ai medefimi infiammandofi loro, e dando lor del dolore, ed alcune volte fono eziandio molestate in esti queste parri con delle esulcerazioni, e laceramenti dei condotti lattiferi. Dice quello Professore, come il rimedio migliore per questo malore si è quello di far uscir fuori premendo le poppe il siero bianco in esse stanziante, e dopo di ciò l' intiera guarigione viene a compirfi con un pezzetrino d' impiastro. Veggasi Commerc. Norimberg ann. 1735. Hebdomads 30, Sectio 2.

Per Legge degli Scozzesi quelle persone che trovanti sotto la pubertà, oppure fotto gli anni della diferezione, for de capaci di commettere quei più errendi delisti, che sono totalmente contrarj alla Legge di natura, fono ovvj, e comuni. Ma queste persone non vengono accagionabili delle più piceiole offefe, che nascono dalla Legge positiva,o di Ratuto.

PUBES termine plato per dinotare lo-parti esterne della pudenda, ovvero le parti della generazione nell' uno, e nell' altro fesso.

Si suppone, che la pube all' erà della pubertà, fi copra più o meno di pelo; donde è derivaro il suo nome. V.PELO.

PUBIS os , ovvero os pedinis , nell' anatomia, è un offo dell' anca fituato pella parse anteriore, e media del tronco, e forma la parse più bassa ed interna dell' offo innominato. - Vedi Tav. Anal. (Splanch ) fig. 1. let. y. (Ofteol ) fg. 3. n. 18. fig. 7. n. 19. fig. 12. let. d. Vedi pure offo INNOMINATO.

Egli si unisce all'altra parte mediante una cartilagine più groffa, ma nelle donne più mobile , che negli uomini: poiche nelle prime l'offo pubis recede in tempo del parto per dar luogo al feto. Vedi PARTO.

Egli ha un forame largo che fa luogo al paísaggio di due mufcoli della cofcia, oltre un feno , per cui le vene , e le arterie crurali pa'sano alle cofcie. - Vedi Tay Anat. ( Offeel. ) fig. 1. let. S. S.

PUCELLAGIU VI in un antico manuferitto feritto Paellogium dinota lo stato di ve giuttà, o Pulcellaggio, Vedi-VIRGINITA ..

TUCHOR, Citrà di Ungheria fuli la Drava , ne' confini della Transi-Pania-

PUR PUDICA Planta. Vedi PIANTA SENSITIVA.

PUENTE del Arcobispo , Pons Archiepiscopi, Città bella di Spagna nell' Ettremadura, la quale appartiene all'Ascivescovato di Toledo, ed è situata sul Tago, sopra del quale v'è un bellissimo pente, in distanza di 12 leghe al S. O. da Toledo. long. 13. 10. lat. 39. 46.

PUERI alimentarii. Vedi ALIMEN-TARIS.

PUERILITA' nel discorso, si definisce da Longino un pensiere, il quale per elsere troppo ricercato diventa tediofe ed infipide.

La pueritud, foggiugne lo stesso, è il comune errore di coloro, che affettano di non dire veruna cofa, fempre che non fia brillance, e scraordinaria. Vedi Su-

PUERILE Stito. Vedi STILO. PUERORUM Episcopus. Vedi E-PISCOPUS.

¶ PUGAN, Puganum, città della China nella Provincia di Queicheu, la quale ha raogo di città principale con unforse:

PUGILLO \*, tra i medici ec. una mifura di fiori, femi, o cofe fimili, contenente quanto fi può prendere 1ra il pollice, l'indice, e il medio dito. Vedi MISURA.

\* La parola viene dal Latino pugillus,. piccola mono.

Il pugillo stimafi l'ottava parte del manipolo o fia del pugno. - I Francesi spelle volte lo chiamano pincee, pizzico. tagliente. Vedi MAN POLO.

PUGLIA , Aculia . Provincia d'Italia nel Regno di Nacoli, la quale comprende le città di Luceria, Gravina, Maufredonia, Andria, Bari, Afcoli, Verpongono fopra animali, che lor fomminiftraco un convenevole alimento: Quefte uova, essendo ben rotonde e liscie, fogliono cafcar giù dritto : quando però non sieno trattenute dalle falde, o altre inegualità delle vesti, peli ec.

Queste gova schiudono certi vermi bianchi, di un color lucente di perla, i quali fi pafcono della fostanza tignofa della cuticola, della materia lanuginofa raccolta nelle falde o pieghe degli abiti, o di qualch'altro fimile escremento.

In qui dici giorai egl. no vengono ad una grandez/a tollerabile, e fono affai vivaci ed attivi ; e se qualche volta fi viene a disturbarti, subitamente s' avviluppano in una specie di palla.

Non molto dopo eglino fi fanno a rampicare, a guisa di que' vermi da seta che non hanno gambe, con un movimento affai veloce. Quando fono arrivati alla lor giusta grandezza, fi nascondono quan. to pollono, e mandano dalla lor bocca un filo di seta, col quale formano a se medefimi un facch ettino titondetto, bianco al di dentro, come carta, ma di fuori fempre fozzo, e sporco di polvere.

'Quivi, dopo un fonno di quindici giorni, l'animaluccio si trasforma, e sbuca fuori qual puter perfetta; lafciando nel facchetto le tue spoglie. Mentr'egli rimane nel faccherto, è bianco come il latte, fino al fecondo giorno avanti la fua erutione, o fortita; nel quale egli acquista il suo colore, si sa duro, e prende forza; di modo che, al fuo primo escir fuora, egli salta via agilmente. Philofoph. Tranf d. n. 249.

SUPPLEMENTO.

PULCE.Questo inferrucciaccio, che

PULè goloso del nostro sangue, e che inquieta tanto l'uman genere, e maffimaniente le povere donne, allorchè viene offervato, ed efaminato col microscopio, ci fomministra un oggetto piacevolistimo. Riman coperto tutto al di fopra di fcaglie di conchiglia, o sfogliami duti, di color nero, che vengono ad eller unitie congiunti infieme in una curiofifima foggia, e ripiegati, od accartocciati l' uno fopra l'altro in una fiffatta maniera. che vengono ad addirfi, ed accomodarfi con tutti quei velocitlimi, e sveltislimi movimenti, che fa naruralmente questa creatura. Quelte scaglie, o ssogliami son tutti curtofamente levigati, e puliti, e vengono ad effer guerniti, ed armati intorno intorno alle loro orlature di perni in un vaghulimo ordine, ed in una fommamente regolare fimetria 11 collodell' infettuccio è bnissimamente archeggiato, ed alfomigliafi grandemente allacoda del gambero : la testolina è simigliantemente ftrau dinariffina : concioffiachè dalla parte del grugno della medefima, o proboscide parconsi le due zampoline dinanzi, e fra queste trovasi piantato il pungiglione, o fia il suo succiafangue, col quale penetra quest' infetto, e fora la pelle per andar in cercadel fuo cito. Veggafi Bater, il Microfcopio, pag 191.

I fuoi occhi fono grandiffi ni , e belliffimi, ed ha due corte cornettina. Hapoi altre quattro zampolline rutre unitenel perto. Queste allorchè la poice fairaripieganti l'una dentro l'attra, e fannofi: corre, e poscia sacendo la loro forza di leva tutta in un istante medefimo, vengono a condurre e sbalzare la bestiolina ad una distanza atlai confiderabile, e rifpetto ad esfa sotprendente. Le sue game-

PUL

he hanno parecchie giunture, e sono fommamente pelose, e vengono a terminare in due attigli lunghi, archeggiati, e sommamente aguzzi.

Il pungiglione, o succiasangue della pulce, ttovasi stanziaro fra le sine zampoline dinanzi, ed entro di se racchiude due punte, o lancette, le quali dopoche il pungiglione ha apetto un varco, vengono dalla bestiucciascias cacciate addentro nella carne per far che il sangue feoli dalle parti a signeoni.

Questo pungiglione avendo il suo fodero aprefi da ambi i lati, le fue lancette dentr' ello contenute vengonli a scotgere con grandistima disficoltà, seppure le due zampoline dinanzi, fta le quali quefte lancette rimangonfi occultate, non vengono tagliate rafente alla teffa; conciothache radiffime fate la pulce ponga fuori il suo pungiglione, salvochè nel tempo del suo cibarsi, ma conservalo in altro tempo perpetuamente ripiegato ed infoderato all' indentro : e la maniera migliore di vederlo, si è quella di ttoncare orima la bestiolina, e poscia le zampoline dinanzi, ed allota vedeli dalla bestiucciaccia cacciar fuori nelle naturali convultioni, che seguene in essa dopo le divifate amputazioni.

Per mezzo di cenfervare delle pulci in un tubo di crifilallo fertano con traccioli di fughero ad ambedue le fue effremità, ma per fifiatro modo che vengo portrarvi ciri frecta, effer poffino benifimo olicivate, e rilevate tutte le lore zioni , e malfimamente I a loro forgia di coite, la quale viene ad effere efferturat trovandori le belitoline accordate, od unue coda con coda, la femmina, che è affai più grecia voendo a timanet

eemente effer vedute per finigiliante mezzo partotite le loro uovanon già tutte in un fiato, od in una volta, ma dieci, o dodici in un giorno per parecchi giorni fucceffito, le quali uova fatanon pol vedute schiudersi fucceffivamente, secondo l'ordine medefimo, col quale sono state partorite dalla madre.

Può la pulce essere tagliata, ed anatemizzata agevolmente entro una gocciola d'acqua, e pet questo mezzo eziandio postono esfete scoperti, e rilevati lo stomaco e le intetiora col moto loro peristaltico in una chiarissima, ed evidentiffima guifa ; come anche i loro testicoli, ed il pene, colle vene, e colle arterie, tuttochè queste parti fieno così minute, che ttascendono r.spetto a ciò qualfivoglia immaginazione. Afferma fimigliantemente l'accuratiffimo invefligatore della Natura M. Liewenhoek, come egli ha veduto ianimalucci fenza numeto della configurazione di un corpo fomigliantiffima a quella delle ferpi nel feme mafchio d'una pulce. Vegafi Baker, il Mictolcopio, p. 192.

Pulce , puler , nell' Ifteria degl' Infetti. Al grande Archiatto della Real Cafa de Gtan Duchi di Tofcana Filofofo, Medico, e Poeta Sovtano Francesco Redi, noi dobbiamo la veracissima, e genuina Istoria della generazione di questo comunistimo, e molestissimo animalucciaccio. Partorifce la pulce le fue nova, e da cadauna di queste uovaschiudesi un picciolissimo vermicciuolo: questo vermicciuolo va per se steffo filandosi pna borsettina o bozzoletto di feta nella medefima medefimiffima guifa, che va formandofi il suo bozzolo il comune baco da fera, ed alla perfine shuca bravamente fuori di queBa borfettina nella perfettiffima forma d'una pulce, ficcome fanno i vermi da feta in quella d' una farfalla, o nello stato loro alato.

Deposita la pulce le sue uova sopra i corpi dei cani, dei garti, e d'altri animali, ed eziandie sopra i vestiti, ec. degli Unomini, oppore sopra i letti, od în altri Inoghi ove noi fogliamo dormire. Oneste uovicina, come quelle, che fono rotonde, e lisce, sdrucciolano agevoliffimamente all' ingiù fino a tanto che vengono a rimanersi in alcuna piegatura, e sepo dei vestiti , e somiglianti altri luoghi, eve vengono a tempo debito a schiudersi. In questo dato luogo ciaschedun uovo produce un picciolissimo vermicciuolo bianco di un' apparenza fetasea. Questi vermiciattoli pasconsi di quella materia bianca lattimofa, o tignefa, che trovasi in copia abbandevolissima sopra la pelle dei cani, e d'aliri animali; e vengono i medefimi ezlandio trovati nelle grinze, e piegature delle gamice, delle lenzuola, ed in altri luoghi fimiglianti : confumano questi vermicciuoli una quindicina di giorni per giugere alla piena ed intiera groffezza dello stato persetto di verme, e verranno a ruotolarfi , o farfi fu in una pallottolina, allorchè fono toccati, non altramente che facciasi il tarlo del legno.

Giunti a questo punto di perfezione incontanente dannosi a filare per se stessi la loro casa, entro la quale stannos incavergati . e rinchiuß per un' altra quindicina di giorni, in capo al qual tempo sbucan fuori della cafa medefima o boza letto nel perfettissimo stato di pulce.

La puice, se venga osservata, ed esaminarrun giorno, o due, prima della

Chamb. Tom. XV.

PUL fua piena, e perfetta crescita entro la borfettina, o bozzolo divifato, vien trovato, come ella ha tutte le sue parti. e tutti i fuoi lineamenti, ma ella è morbida, foffice, e bianca. Dopo di questa stato ella va grado per grado divenende dura, e nera, o colorita; ed allorche ella sbuca fuori del suo bozzoletto, ella fi è ugualmente gagliarda, che groffa come ella dee sempre rimanersi.

Pulci mangia o mangia-pulci. E'ques sta una denominazione data dai Naturalisti ad una spezie di vermi trovatà con frequenza grandifsima nelle foglie degli alberi, ove divoranfi quegli animaletti, che dagli Scrittori fono denominati Pulices-arbores. Veggal appresso.

Di questi vermi hannovene parecchie spezie, le quali debbone l' origin lore alle uova di differenti creature; avvegnachè niuno d'essi vermi trovisi nel sue ultimo stato in questo ler tempo, in cui cibanfi di questa spezie di pulci. Secondo gli animali differenti, dalle cui uova fonofi schiufi, o sono sbuccati suori, sono questi stessi vermi d'una forma. e d' una struttura differente : conciossiachè alcuni d'essi fieno esapodi, odaventi fei piedi : questi appartengono alla tribù degli scarafaggi, e finalmente cangiansi anch' essi in iscarafaggi somigliantissimi ai padri, onde sono usciti: altri di questi vermi non hanno gambe, e vengon prodotti dalle nova di mosche, o di fimiglianti infetti volanti di varie sperie: ed ultimamente, altri lono genuine rughe, ruttoche piccioliffime, ma quefli incontranfi affai più di rado degli altri tutti.

Le due sperie generali sono i vermi efapodi, o dai fei piedi, o dire gli

gliamo i vermi scarafaggi, e gli apodi, o fenza piedi, o fieno i vermi mofche. La mosca, od insetto volante, che dà l' origine a questa seconda spezie, si è una mosca dalle quattro ale, e questa prendefi sempre, e costantemente la cura di deporre le fue uova in un luogo, ove trovisi abbondevol copia di pulci, comunemente sopra lo stelo, oppure sopra i giovani ramufcelli di un albero in mezzo ad una gran congerie, o famiglia delle medefime pulci. Il verme fubite che arriva ad effere schiuso viene a trovarsi in mezzo ad un' abbondevole quantità di cibo, andando a piacimento facendo preda di questi animalucci, i quali trovanti affatto imbelli, ed inabili a qualtivoglia diffefa. Lo stelo del sambuco, e di quella pianta nota appellata madrefelya, veggionfi affai comunemente tutti pieni, e gremiti intorno intorno di queste pulci, e fra esse e sopra esse. postonh vedere prestochè perpetuamense due , o più di questi distruggirori sibantifene a piacimento, fucchiando il fugo dai loro curpicciuoli, e pescia gitsandone via la riarfa pelle. Oltre i vermi di questa mosca dalle quattro ale, avvene ano proveniente da una frezie di vefoa dalle due ale, che è un tremenditimo divoratore, e distruggitore di questi animalucciacci. V eggafi Reaumur, Historia Infector. Tom. 1.

Pu Les arbores, puter arboreus. Nell' Hôreia Nursules è queste la dezominaziune daza dal prode Monsteur Rezumur ad un copiofilium genere di picciolistimi animatucci. Sono quelli una spezie di executur mezzo alate: esse hanno delle antenne grazellos e, composte di granellini, ed alcune d'este nello stato lopo-fommyamento perfetto, hanno delle

ale compiute. Queste però vengono d'afinte dalle altre per la particolare denominazione di pulce mosca, musca pulex, o dire la vogliamo pulce alata.

Le varie spezie di questi animalucciacci fono di colori varj: avvegnachè alcuni sieno bruni, altri gialli, ma i più frequenti a vederfi degli altri tutti sono quei di color verde. Tutte queste spezie si cibano delle foglie degli albezi, le quali foglie perciò divengono bianche, ed attorcigliate, nel roficar che fanno le medefime questi animalucciacci; e quelti fono cesì comuni, che in ogni, e qualunque luogo, che venga trovata una foglia cosi piegata ed accartocciata, oppure d'una forma differente dalle altre, ella fiè cofa infinitamente. probabile, che in essa annidinfi questi infettucci, o che ivi trovifi il loro lavoro. Fra gli alberi il salcio, ed il rosajo vengono grandemente infettati da que. fie pulci, e fra le piante la fava, ed il papavero. Questi animalucci vivono ia focietà, trovandofi perpetuamente iusieme multitudini, e congerie di maschi, e di femmine. Le femmine venzono ad effere agevolmente distinte dai maschi dal loro effere d' una più groffa, e più fatticcia corporatura, e dall' avere più : ampia, e dilatata pancia.

ampia, e distata pancia. Ella fie codi o efterem maravigliofa, che di tutti gli animali noti della fipezie alara, quesfi fieno i foli folisimi, che fieno vivipari. Queflo fatto viene ad effer veduo, e tocaco con mano faori d'ogni polibilità di dubbio conciofiachà in facendi fiad efaminare un mucchio di quefli animalucci prefi infieme ella fiafi cofa comunifisma il rilevare, ed ai vedere, coll'assidenza, ed aiuro d'un picciolo microforpio, o lente ing

grandente l' oggetto, una femmina nell' atto medefimo di partorire i fuoi figlioletti: e l' accuratifsimo Autore di questa istoria con assai frequenza ebbe ad imbatterli a vedere il giovinetto pulce mandato fuori dalla madre per un paffaggio pfantato, e fituato in vicinanza dell' ano della femmina pattoriente, persettissimamente formato. Erafi già il valentuomo fatto a sospettar di ciò dall' offervare una totale mancanza d'uova fra una tribà d'animalacci così eccedentemente numerofa non meno, che dalla loro speditiffima propagazione, onde ebbe ad esser dopoi convinto della verità del fatto per l'inspezione oculare, che venne il suo sospetto a riuscirgli una verace dimostrazione della cosa tale in effetto.

Sono questi animalucciacci armati d' una tenera, e pieghevole proboscide, colla quale afferrano, e fostentano i giovanissimi, e più teneri germogli dell'albero.

Queste creature sono sempremai vedute nude, ed esposte, stantis sopra la superficie, o lato esterno dei gambie delle foglie, e stantisi succhiando nei fughi di quelle, che vengono ad effere il loro cibo, o nutrimento, colla loro probefcide. Ma havvi de'medefimi un' altra spezie, i quali sono simigliantemente vivipari, e convengono con esti in ogni, ed in qualfivoglia rapporto, a riferva foltanto della loro foggia, e maniera di vivere. Questi s' intanano nell' interior sostanza delle foglie non altramente, che sacciansi quei vermi, che Sono denominari Ascaridi, Ascarides, e pasconsi del parenchyma, o sustanza midollare, e polpefa della foglia me lefima venen lo a rimaner difefi da qualfivoglia ingiuria esterna, come quei, che vivonsi

Chamb. Tom. XV.

499 per entro gli integumenti. In questo cafo le foglie, entro le quali vannosi a fepellire, divengono scabrose, e desormate, e vengono a produrre una spezie di gallozzole, di modo che il per altre fommo vomo, e degno d' eterna onorata memoria, Metcello Malpighi ebbe ad equivocare, nel farfi a fupporre, che tutte le gallozzole degli alberi venisseto ad effer produtte da animali schiusi dall' uova delle mosche, ed insetti volanti ichneumoniei : imperciocchè questi animalucci, i quali fono d' una spezie intieramente differente, e tutt'altra daivermi delle mosche, od insetti volanti ichneumonici, producono ugualmente queste gallozzole. Una femmina della spezie che ora abbiamo alle mani. è stata veduta partorire in un giorne fette de' suoi figlioletti : e cosi dal risedere ella fola nei tubercoletti, cui ella aveva formati nella foglia, ell' ebbe in brevissimo tratto di tempo a divenir madre d'affai numerofa famiglia; ciaschedune de' quali figlioletti alza il suo tubercoletto preprio, o fia gallozzoletta nelle foglia medefima, le quali gallozzolet. te sono dapprima picciole, e rotonde, e d' un bellissimo color rosso assomiglian, tefi al Kermes.

Quei tali di questi animalucci, che fono della spezie maschile, hanno un certo dato tempo di quiete, nel qual tempo vivons sepolu entro una materia feracea, e poscia divengono aleti, e volanfi affai incliamente interpo interpoz dove per lo contrario le femmine noa hanno ne poco ne punto l'attività di volare, ma rimangonli perpe La nente mezzo-alate, o coll' ale mozze, e tarpate.

Dee effere di più offervaro però, co? me vi ha fomigliantemente quivi una Jaori del mare con tutta la loro bellezza. enel loro massimo pulimento naturale, nulladimeno hannovi parecchi altri gemeri, ne' quali o tutte o per lo meno la maggior parte delle spezie vengono pescare o cavate fuori del mare rozze naturalmente, disappariscenti, grezze, e lorde, e tutte coperte con un'epidermide . o sia pelle esteriore grossolanissima, e dozzinale, che in parecchie d'esse spenie è ravida, piumosa o pelosa. Le telline, i muscoli, le chiocciole, e parecchi altri nicchi, e conchiglie fono di questa spezie. I più accurati e diligenti raccoglitori, come i naturalisti, insistono sopra l'avere tutte le loro conchiglie o nicchi nella loro natia, e genuina apparenza. nella quale trovansi mentre vivono nel mare : ma quelle Dame , e Signore per contrario, le quali dannosi a fare delle raccolte, fanne levar via la superficiale ravida, e groffolana incamiciatura, e vogliono avere queste conchiglie ridette al perfetto loro pulimento. Sarebbe però da infinuarfi a buona equità da ambedue queste diverse spezie di Raccoglitori. che tenessero perpetuamente le spezie medefime di conchiglie, e di nicchi in tutt'e due le loro mostre, od apparenza, ruvida, o grezza cioè, e ridotta a pulimento: concioffiache il naturalifla verrebbe per siffatto mezzo a proccurarsi il piacere, e la foddisfazione di farfi a confrontare le bellezze della conchiglia lavorata, e passata per le mani dell'Artefice, alla fua rosza, e grezza fuperficiale apparenza, tale quale le vien data dalla natura, oltre il conoscerne l'esterna incamiciatura per meglio diftinguerne i caratteri ; dove alla virtuofa Dama potrà baftar soltanto, che ella faccia per suo puro piacere il divisato confronte. Chamb. Tom, XV.

Tuttochè l'arte di ridurre a pullmento i nicchi, e conchiglie sia un' arce valutabiliffima, nulladimeno ella riesce estremamente pregiudiziale alle conchiglie medefime ; imperciocchè fe non vengavi usata una cura estrema, i mezzi praticati per pulire, e per dar bellezza alle conchiglie, affaiffime fiate vengono ad intieramente rovinarle, e distruggerle. Allorchè una conchiglia dee effere ridotta a pulimento, la prima cofa, che dee effere esaminata, fi è, se ella abbia una superficie naturalmente liscia ed uguale, oppure per lo contrario, s'ella fia piena di bernocoletti, o picciole piominenze.

Una conchiglia, che ha una fuperficie i di guale, ed un pulimean natudirale cupo, e di ettefo, d'altro non abbifogna, falvo del folo effere ftropicciata colla mano, oppure con un pezzo di pelle di camozza con alcuna porzionerella di tripoli o di finfilma pietra marcia, e 
per tal femplicifiimo metodo diverrà di 
un pulimento perfettamente lucido, e 
fino. In finigliante occafione non dee 
altri fervirif delto fineriglio, avvegnaciè verrebbe a portar via feverchia porzione della conchiglia. Siffatta operazione della cenchiglia. Siffatta opera-

persona sperimentata, la quale conosca quanto faccia di mellieri, che l'opera fia fuperficiale, e dove dovrafsi fermare a pulire, e non procedere innanzi; avvegnachè in moltissime di queste conchiglie le linee, o lineamenti trovanfi foltanto nella fuperficie, ed il grattar via por/sone, tuttoché picciolitsima, e leggerifsima del nicchio, verrebbe intiera mente a d'sfare, ed a cancellare questi lineamenti medefimi Un nicchio, che è ruvido, e lordo, ed incoftrato, oppure sepetto con un' incamiciatura tartarofa, fa di mellieri, che venga tenuto pel tratto di un' inciera giornata ad ammorbidirsi nell' acqua calda : poichè farath imbevuto d'una bnona porzione di quest'acqua, dovrassi stropicciare con del ruvido smeriglio aggiustato sopra una stecca, oppure colla lama d' un coltello, affine di dilungarne l'incamiciatura esteriore. Ciò farto potralsi tuffare entro l'acqua forte inacquata, o nello spirito di sale, oppure in altro qualunque fiafi tiquore acido. e poi che farà stato per pochi momenti in molle in questo liquore acido, doveafsi di bel nuovo tuffare nell' acqua comune. Quetta faccenda contribuità grandemente alla speditezza del lavoro. Ciò fatto dovrassi ben bene asciugare con pezze di tela di lino impregnate nel fapone comune ; ed allorché per via diencei questi mez i la conchiglia viene ad. effer ridotta perfettamente chiara, e pizida, il pulimento dovrafsi compiere per intiero con del finissimo smeriglio. e con un ferolino di peli. In evento, che il nicchio dopo avergli fatto intorno tutte le divifate diligenze, poiché farà asciutto, non comparirà, avere acquistato tutto il fuo buon luftro, e perfetto pulimento, come altri fi bramerebbe,

farà giuoco forza d' andarlo per dicevo! modo saperficialmente stropicciando con una foluzione di gomma arabica, e questa verrà a far rifaltare grandemente, e ad accrescere il suo lustro senza intaccare, e pregiudicare il nicchio medefimo d'un menomissimo che. Questa soluzione, od acqua di gomma fa onninamente di meftieri, che non sia soverchio groffa, o fiffa , poiché quando con è cale, ella non viene a dare al nicchio una fenfibile inverniciatura, ma foltanto fa rifaltare, e fiorire altamente i suoi colori. La chiata d'uove fimigliantemente cerrisponde a maraviglia bene per un uguale effecto; ma ha in se questa pecca, che è soggetta ad ingiallissi. In evento, che la conchiglia abbia un' epidermide, ficcome di sopra accennammo, la quale faccia sì, che la conchiglia non ammerca in questo stato per modo alcuno il desiderato pulimento, ella dovrà più e più volte effere tuffata nell'acqua forte diluta, od indebolita, affinche questo epidermide possa esserne corroso; e poscia la conchiglia dovrassi ridurre a pulimento col metodo uguale per mezzo di smeriglio, odi tripoli fatto rimanere sopra i peli di un fecolino finissimo. Quando questo epidermide è meramente una pellicina, la quale tenga celati, ed ascosi i colori, farà di mestieri immollare, ed ammorbidire queste date conchiglie nell' acqua calda, e poscia con una lima vecchia, o ben bene usata farfi a tirar via per gentil modo, e grado per grado la divifata pelliciartola. Questo suote abbisognare in parecchie di quelle conchiglie appellate cilindri, le quali non hanno il naturale pulimento delle altre.

Allorchè una conchiglia trovasi coperta, ed incamiciata con un fisso, e graffo epidermide, ficcome avviene con frequenza in parecchi de' muscoli non meno, che delle telline, in questo caso l'acqua forfe non farà il menomo fervigio, siccome quella, che lascerà intatta la pelle ; in tal caso dovrassi altri servire dello smeriglio grofolano, e ravido, ed altresì d' un ruvido, ed aspro setolino; e se non riesca neppure questo metodo. dovrassi altri servire della pelle di pesce, ficcome addimandanla gli arrefici, e della pietra pomice, imperciocchè queste faranno ottenerne l'intento.

Ouando un nicchio ha una fissa incrostatura, la quale non pieghi la testa, e non ceda a veruno dei merodi esposti; l' unico mezzo, che rimane, si é quello di tuffare più , e più volte nella genuina ed energica acqua forte il nicchio medesimo sino a ranto che la caparbia, ed ostinata incamiciatura venga a dar luogo. e rimangane intieramente cotrofa. I limpetti, l'orecchia marina, le conchiglie dall' elmo, e patecchie altre spezie sono di generazione somigliante, ed è per esse necessario il divisato manipolamento affine di pulirle; ma siccome il disegno ed intento si è quello di far comparire le nascose bellezze che trovansi fotto l' incrostatura descritta, e non già di distruggere la bellezza naturale non mepo, che il naturale pulimento del lato interiore della conchiglia, così il metodo di mettere in opera l'acqua forte dovrà effere come legue :

Converrà, che proveggiafi un lungo pezzo di cera, e che nna delle estremità di questo pezzo sia fatta in guisa, che venga a perfettissimamente chiudere, e cuoprire l'intiera becca della conchiglia; ed allora l'altra estremità del divilato pezzo di cera verrà a lervire non

Chamb. Tom. XV.

altramente che un manico, e la bocca della conchiglia rimanendo chiufa, e ferrata dalla cera, il liquore non potrà infinuarsi nell' interior lato della medesima. e per conseguente non potrà danneggiarlo: bisognerà quindi, che venga collocato fopra nna tavola un vafo ripiena d' acqua forte, ed altro vafo pieno d'acqua comune.

La conchiglia dovrassi tustare entro if valo dell' acqua forte, e poiche farafsi rimafo in effa per alcuni pochi minutidovrà efferne cavato fuori, e tuffato entro il vaso d'acqua comune. L' avanzamento, che fa l'acqua forte in corrodes re la superficie , verrà per simigliante guifa ciascheduna volta diligentissimamente offervato, vale a dire, ogni, e qualunque volta, che il nicchio verra tratto fuori d' effa acqua forte; la punta della conchiglia, e ciaschedun'altra parte tenera, e delicata del nicchio, o conchiglia medefima dovranno effere fimigliantemente coperte di cera, per ovviare, che l'acqua forte venga a corroderle . e diftruggerle; ed in evento che abbianvi alcuni fori fatti dai vermi, quefti di pari dovrannosi riempire di cera con ogni maggior diligenza, altramente P acqua forte darafsi incontanente a corrodere la înterna parte della conchiglia per questi fori. Quando i riperuti tuffamenti entro l'acqua forte mestrano, che l' esteriore incamiciatura è mangiata via: allora la conchiglia dovrà effere per gentil modo; e con fomma diligenza stropicciata con dello imeriglio finissimo, e con un adeguato fetolino, e quando la conchiglia sarà ridotta a quel maggior pulimento, al quale effer può ridotta per questo mezzo, bisognerà nettarla prima ben bene , ed a dovere, e poscia stropio ciaria di nuovo in cura l'efterior fua fuperficie con dell' acqua di gomma, oppure colla chiara d'un' uvovo. In questa forte di lavoro fa di mettieri, che l'operatore abbis femprema ila caustela di cemere in mano, ed indosfo dei garofan; altramente il menomissimo cocco dell' acqua forte gli abbrugierà le dita, e la farà divenir gialle; e da faisi fiate, se non vi userà della precauzione, l'acqua forre medessima gli mangerà la pelle, e gli farà sadere le unghie.

Sono questi i metodi da esser messi in opera con quei nicchi, e conchiglie, le quali non richieggono, fe non fe, che venga loro levata via e dilungata una moderara mezzanissima quantità dell'estegior loro superficie: ma ve ne sono altre, le quali per lo contrario ricercano, che ne fia loro tolta via una porzione più confiderabile, e che vogliono essere scoperse, e nudate più profendamente. Quetta seconda operazione vien detra propriamente lo fcagliamento delle conchiglie. Quelta faccenda percanto viene ad ellere effertuata per mezzo d' una ruota orizzontale di piombo, oppure di stagno impregnata ben bene di ravido, e groffolano imeriglio, e la conchiglia vienfi a laverare all' ingiù in quella medefima guifa nella quale lavoranti le pietre dai Japidarj. Non avvi però cola più malagevole, e più difficulrofa, del condurre a fine un lavoro fomigliante con efattezga, e-finezza : conciofsiache affaifsime wolre, aecaggia, che le conchiglie per eal mezzo vengano, tagliare all'ingià troppo addentro, e per confeguentevengano ad effere totalmente spugliate dei loro vaghi lineamenti, ec. e perifchifare inconveniente fiffatto, bene fpeffo sendefi neceffacio il lasciare insatta, e nel feo loogo alcunaruvida vena, e pofeia, do loogo alcunaruvida vena, e pofeia, fehiarla via con una lima, allorchè il tagliarla all'ingiù colla ruota folle per pregiudicare, e tagliar via le parri adjacenri.

Poiche la conchiglia verrà ad effere stata tagliata all' ingiù nella divifata guifa ad un proprio, ed adeguato grado. dovrassi ridurre a pulimento con del finissime smeriglio, con del tripoli, o con della pietra marcita, con una ruora di legno voltara dall' istessa macchina, non altramenre che quella impiombata; oppure cel metodo comune di lavorar colla mano con gl' ingredienti medelimi, allor che una conchiglia è tutta piena di bernoccoli, i quali faccia di mestieri, che vengano confervati. In tal cafo rendefa impessibile il far uso della ruota ; e se venga tentaro il meredo comune di tuffare il nicchio nell' acqua forte, i rubercoletti divifati elfendo più duri del rimanente della conchiglia verran ad effere portati via dalla ruota prima che il rimanente stesso della conchiglia sia sussicienremente scagliato, ed il nicchio, o la conchiglia medefima verrà ad effere rovinata, vale a dire, spogliata delle sue bellezze. In questo caso non hannovi altri mezzi per ottenere un perfetto pulimento, e-per effettuarlo, falvo la fola industria, e la mera pazienza. Fa di meftieri, che aliri sia provveduto d'un pennelletto di peli di cammello; questo dovraili intignere nell' acqua forte, econquelto pennello così intinto converrà andar bagnando le parti intermedie della conchiglia, lasciando asciutti tutti i bernocculi , o protuberanze : questo lavorio dovraffi ripetere affai fovente, e fempre, e cultantemente, dopo alcuni pochi momenti la conchiglia vorraffi tuffare nell' acqua per troncare, e far testa alla corrosione dell'acido, il quale, altramente adoperando, verrebbe a mangiare la conchiglia soverchio profondamente, e per confeguente verrebbe a distruggere la bellezza della medesima. Poichè quest'acido avrà dilungara e dileguata una porzione sufficiente della lordura, od ofcurità della conchiglia, dovrà la medefima allora effer ridotia a pulimento con ismeriglio della spezie la più sina, che dar mai fi possa, oppure con del tripoli per mezzo d'una picciolistima flecca, oppure può ellere mella in opera la pierra comune da pulimento, che viene usata dagli orefici, od argentieri.

É questa una faccenda in estremo tediofa, ed incomoda, massimamente, alforchè dovrannos nella divifata guifa lavorare, e ridurre a pulimento le oftriche echinate, ed i murici, ed alcune altre fimiglianti conchiglie; e ciò, cheè di tutt'altro peggiore, si è, che quando tutti questi fastidi, e brighe sono state da altri prese. l'affare non è aucora a porcata, ne perfettamente effettuato; concioffiache feguitino a rimanervi alcuni luoghi, anzi parecchi, i quali non posfono effere raschiari cen qualunque fiafi instrumento; di modo che è giuvco forza, che di necessità la conchiglia venga nella superficie esteriore stropicciasa con dell' acqua di gomma, oppure con una chiara d' uovo dopoi, affine di far rifaltar fuori i colori, e dare un luftro dicevole al nicchio. In alcuni cafi rendefi eriandio necessario il dare al' nicchio medefimo un' incamiciatura di vernices

Sono questi i mezzi, o merodi pratieati degli arcefici per far rifalcare, e sfavillares colori, e per aggiungere nuova.

vaghezza alla bellezza naturale delle marine conchiglie; ed i cambiamenta prodotti nelle conchiglie medefime da questo pulimento sono veramente grandi in questa maniera a segne, che la conchiglia affaissime fiare non vien più diflinta, e conofciuta dopoi per quella medefima, ch' ella erafi in realtà prima del pulimento medefimo. Quindi è appunto, che noi udiamo parlare di nuovi nicchi, e conchiglie trovantifi nei Mufei, e Raccolte dei curiofi, e dilettanti delle cofe naturali , le quali come spezie distinte e separate non hanno una reale efiftenza, ma fono foltanto e meramente la mostra, ed apparenza ridotta. a pulimento d'altre conchiglie ben conoscinte dai Naturalisti. Affine di rendere a coperto i nostri Leggitori dal cadere in equivoci ed errori di spezie fo. migliante, potrà effere dicevolissima cofa l'aggiungere quelle spezie grande. mente, e più delle altre confiderabilia. le quali nella maniera divifata vengono. a rimanere alterate.

Quel testaceo, o nicchio appellato-Onice, il quale nel suo stato naturale: comparifce, ed è d' un femplicissimo color bruno pallido, poiche sia leggerissimamente, e superficialissimamente lavarate o ridotto a pulimento, a fegnos, che frane stara appunte, ed a capello tolta. via la superficie , viene ad essere d' un finissimo color giallo lueido: quando poi venga corrofo, o rafchiato un poco pià profondamente, comparifce di finiffimo bianco larrato colla fua parte più baffa ed inferiore paonazzetta. In questo la conchiglia è appunto quella, che vien denominata Nicchio Onice t e viene ad eiler confervata in parecchie Raccolte ... Mulei naturali nel noltro grezzo nation. e nella sus mostra ed apparenza gialla, come due spezie di conchiglie infra sè diverse,

Il nicchio, o conchiglia violacea, così comune presso i curiosi ed i dilettanti, è una spezie di porcellana , la quale non comparifce in quella veramente vaga moftra, ed appariscenza fino a tanto che non à stata nella da noi descritta guisa ridotta a pulimento: e la comune orecchia di maze. auris marina, comparifce, e fa mostra di sè, in due, od in tre forme diverse, a proporzione ch' ella sia più o meno profondamente ripulita, e lavorata. Nel suo stato ruvide, grezzo, o naturale ell'è cupa, e groffolana, e nel fuo lato esteriore ell' è d'un bruno pallido, e nel suo di dentro perlata; quando è stata alcun poco rafchiata fotto la fua superficie prima, ella gitta fuori delle variegazioni di nero, e di verde; e quando vien fatta corrodege più profondamente ella comparifce sì dentro, che fuori d' una tinta perlata finiffma.

Il Nautilo ridotto a pulimento, comparifec tetto al di fuori d'un finisimo e vaghifimo color perlato; ma quando non ne è stata tolta via soltanto che una mezzanissima porzione supersiciale, comparifec d'un finissimo color giallo con pelami oscuri, o cupi.

Quel Nicchio appellato Burgau, allorchè è flato interamente frogliate della fua efferiore incamiciatura prima, è d' un bellifismo color di perla fommamente fino tutt' al di fapra; ma quando è femplicemente flato fatro corredere, come i Fiorentini dicono buccia buccia, ed affai fuperficialmente, comparifice d' una variamente diffina medicolarza di verde e di roffo; e quindi è flato detto il Nicchio, o conchiglia parruchetto e pappagallo.

## PUL

Il Nicchio elmetro comune allorabé l'avorto, e i diotor a palimento è del colore della più fina agata; ed i mufcoli, generalmente parlando, tuttochè fieno notifimi, e patentifimi Nicchi piella loro apparenza, o mostra o comparfa comune, e dozianisfimi, nulladimento divengono bellifime e vaghifime conchi, gile, quando fino ridotti a pulimento, e gittan fuori e fanto mostra di groffe vene di colori i più vaghi, che dar mai fi possano.

La Conchiglia Persiana nello stato sue naturale, è in tutta la sua esterna superficie bianchi sima, e tutta coperta di bernocoletti i ma poichè è stata lavorata alla ruota nella florpasferitta maniera, e ridotta a pulimento, ella comparise d' un color grigio con tatche, e y con venature d' un lacidissimo e somme

I L'impetti, generalmente parlanda, allorché fon pulti divengono differentiffimi, et tut' altri da ciò, che natoralmente comparir fogliono, gittando fuori parecchi d'esi dei bellisimi e vaghisfini colori. Fra questi il Nicchio Limpettoappellatoratraruga, èl principale.
Questo nicchio non comparitre neppur
per ombra di quel colore, o di quella
trasparenza, sinoa tanto che non sia stave
lavorato.

Quella elegantifisma spezie di Nicchio appellaro Ginuchiglia Chama, il quale ha fatto precipitare in errore numero così grande di coloro, che giudicarono di quelle cole, facendo fisia riputarlo una nuova spezie, altro non è, e non sei il solo, e mero Nicchio Lama da superficie retara e formata a foggia di rete: ma quando questo Nicchio di fatto ridotto a pulimento, visea e persiste a presenta di contra di contra di conpere în un fubito, non meno la fua forma rezas , che il fuo colore, e diviene perfectifimmaene lificio, e duguale, e d'un ficilimo color giallo lucido: ela lama color di viola nammola della Nuova Inghitecta, ponché è flata fecondo la rec pulita, e l'avoraza, è d'un fiaifimo color bianco lattato con un graadiffimo numero di vene, o venature d' azzurro disposte alla fuggia medefima delle variegazioni delle pierer agare.

Il Nicchio, o Conchiglia appellara orecchia d'afino, ridotta che fia a pu-Jimento, depo effere flata lavorata, e diminuita colla lima, diviene estremamente lustra, e tilucente, e viene ad acquistare tutt' intorno della sua bocca

un finissimo color di rosa.

Gii Olandes sono in estremo vapsi, e veramente perdui diero a queste marine produzioni; e sono in estremo diligenti, ed accurati nel lavoratle, e nella maniera loro di ridurle a pullimento quando non distruggono il prodotto ma into sono verameneri natrivabili. Esi però non sono punto ritenuti nel soro i, ma servonsi di menodi viotentissi, mi, dimodo che assis fate vengono a distruggere cutta la bellezza della Configlia. Fannosi festi, a limaria per o-higila. Fannosi festi, a limaria per o-higila.

gni lato, e moltifsime volte pongono alcune d' esse alla ruota , il qual metodo forz'è, che ne distrugga, ed annulli tutti i caratteri genuini di quella tale spezie : nè rimangonsi appagati di questo, ma determinati di trovar bellezza sempre maggiore, ed a qualsivoglia costo piccanti di voler vantaggiare la stessa natura nel miglioramento del prodotto di quella, ond'è, che con affai frequenza aggiungonvi dei lineamenti. e dei colori con un pennello, e poscia fannoli ad incamiciargli con una finisima lifta di vernice in guifa che quei dati . lineamenti sembrano lineamenti naturali della Conchiglia. I Gabinetti, i Mufei. e le Raccolse Olandess per mezzo simigliante compariscono, a vero dire, d' un'estrema bellezza; malgrado ciò, con : tutto questo splendore , non debbon' esfere per verun conto confiderati come istruccivi dell' litoria naturale, nè come : proficui agli studiosi coltivatori di quella. Hannoli cotali Artefici di cotesta Nazione, i quali poffeggon' l' arte di cuoprire i Nicchj tutti al di sopra d'una tinta differentissima, e tutt' altra da quella : che diè loro la natura : ed i dilettanti affaifsime fiate vengono a rimanere ingannati da queste artificiose conchiglie. . comprandole effettivamente come nuove spezie.

Havvi ue altra spezie di lavoto impiegato iu certe date spezie di conchiglie, e massimamente nel Nautilo. Quefio lavore consiste nell'improntare in esfe delle line, dei circoli, e delle sigure di fielle, e d'altre cose. E' questo un lavoro dell' arte atto manifesto, che non supponghiamo avervi persona di così grossa più passa, che si ditetti di così grossa più passa, che si ditetti di così grossa più passa. úraile. Il Boanonici ha nel fine della fad opera fomministraro delle figere parecendie di questi nicchi Javorai; ma quefia faa briga è staro un misetabilistimo 
gitco di tempo, di pensieri, e di danaro. 
Da simiglianti lavori vengono i nicchi a 
non aver più parte, ne luogo nell' stotra nartasle, avvegnache non sieno altramente più oggetti di quella, e tade 
votte l'intaglio di tal natura merita alcuna cosa. Questi impronti nelle Conchiglie vengono effictuati pet lo più 
nell' Indie Orientali.

Sono i nicchi o conchiglie fottoposte a parecchie imperfezioni: alcune di que-Re imperfezioni fono naturali, altre accidentali. Le imperfezioni naturali fono l' effecto dell' età, o di malattia nel Testaceo. I massimi difetti, che avvengono al nicchie fi è quando il pesce vi muore dentro. I Curiofi di queste tali cose presendono d' effer mai fempre valevoli , e capaci di diftinguere un nicchio pefcato o tratto fuori del mare col fuo pefce vivo dentro, da altro nicchio, che sia stato trovato fulle spiagge, o lidi del mare. Elsi pertanto chiamano il primo nicchio, nicchio vivo, ed il fecondo nicchio, o conchiglia moria, ed afferiscoso, che nei nicchi o conchiglie morte i colori sono sempre più smorti, e dila-

Qnando il testacco, o nicchio è stato facto per lungo tratto di tempo morto fulla spiaggia trovas sottoposto a moltifieme ingiurie, delle quali quella dell'effer cortos da i vermi marcini, non è la minore. L'età poi viene a tendere i nicchi più fini, e più brillanti, lividì, e e dilavati nei loro colori.

I nicchi finissimi, e veramente d'estremamente vaga, e perfetta mostra son quelli, i quali vengon pelcati col lore animale vivente dal mare, e che non vengone ttovati fopra le spiagge. Gli altri difetti, o pecche naturali delle conchiglie fono l' avere le lero concavità ammalate, oppure dei bernoccoli in quelle patti, ove non ve ne dovtebbe effere pur uno. Quando la conchiglia è pregevole, e di valore, fimiglianti diferti posson' effere ascosi, e celati, e può esfere agginnto d' affai alla bellezza di quella data mostra, senza intaccarla d' un menomo che in guifa, che venga a renderla non più un'oggetto dell' litoria natutale, il quale fuol' effete perpetuamente il fine massimo, e principalissimo dei dotti Raccoglitori di siffatte cose. Le cavità posson' essere ripiene totalmente con del mastice disciolto in ispirico di vino, o con cosa simigliante. Queste date fostanze fa onninamente di meflieri, che fieno colotite della tinta medefima del nicchio , oppure potrafsi prendete un pennelino, ed inzuppandolo in colori acquei dicevoli ed ademnati andar dando al niechio medefimo un finimento, che venga a corrispondere al rimanente del nicchio medefimo,e quindi sutta l'estetior superficie del nicchio dovtafsi stropicciate nel di sopra con acqua di gemma, oppure colla chiara di un' novo; ed avravvi pofcia appena occhio per quanto fiafi addeftrato, ed intelligente, che ne possa rilevare, e coposcere il divisato artificio. Le sottanze medelime polson'effere di pari meffe ia opera per rifarcire gli sboconcellati contorni . od orlatute d'una pregiudicata conchiglia qualora petò i pezzi sboconcellati non fieno severchio grossi. E quando le escreseenze , o bernoceoli d' una conchiglia fono difettofi, dovrane señ levar via , e raípare per acconcia guifacon una lima Sinistima. In evente hei il labbro d' una conchiglia fia per fiffatto modo sboconcellaro , e guaflo, che non fia per ammeterer il rifaccimento d'alcana (pezie di cementazione, farà giucoc forza , che intorno venga il labbro medefimo pregiudicaro, uguagliato, e praezgiato con una lima , oppure con una ruoza.

PULMONARE, nell' Anatomia; cofa appartenente à polmoni. V. Pol-

PULMONARI Vafi, fono quelli, che. portano il fangue dal cuore a' polmoni, e di nuovo lo riconduceno da' polmoni al cuore..

Questi sone due in numero, cioi , la sena , e l' arteria pulmonare.

L'antria Pulmonare, che gli Antichi appellavano vasa attriafe, è o vica attriafe, è in reali an 'attriafe, e de composta di varie tuniche, come l'altre. Ella farge dal ventricolo destro del coure, e si divide in dae gran rami; i quali suddividendos in parecchi più piccoli, si dissolono per tutta la fostanza de polmoni. — Vedi Tav. Ant. (Angeiol.) fig. 8. tat. d. d. e b.b.fg. 12. tat., l. Vedi anche Polmoni.

La read Furnoyang, che dagli Annichi fi chiamay aurray rangh, è compofà di quattro membrane come l'altre veoc. Ella nasce ne' polmoni da un'infinità di piccioli rami, i quali fi unifcono in un trotco, che sbocca nel ventricolo finitto del cuore. — Ved Tar. Antomi ¢ Angeloi | fg. 9, ttt. a. b. c. d. d. d. Ved. arche. Cuora.

Quanto all' unzio di questi vafi. V.

CIRCOLAZIONE. Vedi anche RESPIRA-ZIONE, CUORE, SANGUE, ec. 11 Sig. Comper ci dà l'esempio di un

polipo nella vena pulmonare. Vedi Po-

Confuncione Puzmonare, o confunzione de' polmoni, è quella, che propriamente si chiama Tifica. Vedi Tistca, e Consumazione.

PULMONUM Anima. V. Anima;

¶ PULO-CANTON, Ifola d' Afianel mar dell' Indie, fulla cofta orientale della Cochinchina, in faccia a Falinolong. 126. 50. lat. 15. 10.

¥ PULO-CONDÓR, nome di parecchie Itole del Mar dell'Indie, difcofle 15 leghe in circa dal Regno di Cambofa. È fituate al S. di effo Regno. Dete:
Itole fono otto p. o dieci di numero,
la più grande ha 4 leghe di lunghezza,
dè la folia, che fiabitrata. V'eu n villaggio preflo il quale trovafi una gran
Baja. Quefl'Ifole appartengono al Rei
di Cambofa. Qui vedonfi lucertole, e'
foojattoli volanti. longirud. 8: 36. latitud. 1.25. 1.15.

¶ PULO-LOUT, o LANDA, Ifolay del mar dell Indie, fra quelle di Borneo, e di Celebes, fituata fulla boccas dello firetro di Macaffar. Ha la figura d<sup>5</sup> un ferro da cavallo.

¶ PULO-TIMON, Ifola del mar della ladie, fulia Cofta Orientale della pei ilola di Malaga, la quale è competentemente grande. Qui le montagne fono 
copette di piante, e le valli molto amene; produce affăi Betel, ch'è una specio di frutto. long. 122.15, lat. 3-12.

¶ PULO. WAY, Ifola del mar dell' Indie, preffo Sumarra, la quale è la più grande fra turce l'Ifole, fituara fullabocca del Canale d'Achem, long, 1132-39, lat. 5, 501. della croce , o dell' armi , e quei della leggenda o inferizione.

La prima spezie include tutto il ritratto in rilievo. - La seconda è piccola, contenendo foltanto un pezzo di eroce, o arma, v. g. ua fiore di giglio, un' arpa, una corona, ec. e dall' unione di tutte coteste cose si sorma la matrice intera. - I pulzoni della leggenda contengono folamente cadauna lettera, e fervono egualmente per la leggenda dalla parte dell' elfigie, e dalla parte della groce. Vedi Coniare.

Quanto alla maniera d'intagliore, temperare, e flampare cotesti pulzoni, di formar le matrici. Vedi Scolpine in acciajo, e MATRICE.

Pulzone fi ufa ancora per dinotare varj stromenti di ferro, di diuerse grandezze, e figure, che fi adoprano dag!" intagliatori in caro sù i metalli .- Quelli che intagliano figitti ne adoprane in gran quantità, a cagione dei diverfi pezzi dell' arme, ec. che devono scolpire; e molti improntano tutt' il figillo con un folo pultone, Vedi Scolpi RE.

Pu Lzone è altresi un nome comune, che si dà a tutti gl' instrumenti di ferro adoprati dai Taglia pietra, dai Scultori, da' Toppallacchiave, o sia facitori di toppe, e di chiavi, ec. per tagliare, incidere, o foracchiare le loro diverse materie:

Quelli degli scultori e statuari fervono per pulire le statue, quando si cavano dalle sue forme. Vedi STATUA, FON-DERIA . ec.

I Toppallacchiave usano maggior varierà di pulzoni; alcuni per foracchiare, caldi, alcuni freddi; altri piani, altri quadrati, altri rotondi, ed altri ovali; ciascheduno per foracchiare , o forma- latte coll aggiungere quali tanto latte al

re dei buchi della lor rispettiva figura nelle diverse parti delle toppe o sia serrature.

9 PUNA, Ifola del mar del Sud. nella punta più occidentale, 7 leghe diftante dall' Ifola di S. Clara Ha 14 leghe in circa di longhezza, e 5 di larghezza. Qui v' è una città del medefimo pome, abitata dagl' Indiani, i quali sonoquafi tutti marinari.

PUNCHIO ( Punch ) una spezie dibevanda composta, frequente in Inghilterra, e particolarmente alle parti marittime; benche poco nota altrove. V. BEVANDA.

La sua base si è l'acqua di fonte, la: quale essendo resa più fredda, più piccante, e più acida col sugo di limone. e di nuovo fatta dolce al palato col zucchero fino, forma ciò ch' esti chiamano Sherbet; a cui aggiunta una propria quan. tità di un liquore spiritoso, come Acquavite, Rum, o Arac, il liquore diventa Punchio.

Diverti Autori condannano l'uso del Punchio, come nocivo al cervello, ed al fiftema nervofo. - Il Dettor Cheynt infifte, che vi è solamente nel Punchio un ingrediente salubre, che alcuni ora principiano ad escludere, cioè il mero elemento. V. Acqua, Acquavire, Rum, ARAC . ZUCCHERO.

Le proporzioni degl'ingredienti fono varie : comunemente l' Acquavite, e l'acqua fono in quantità eguale. - Alcuni in vece di fugo di limone ufano fugo di tiglio, con cui fi sa quello, che effi chiamano Punchio Reale; e questi trovali più confacente al capo, e più grato allo ftomaco.

Alcuni eriandio fanno il Punchio di

PUL

è un pezzo curiolo pel fuo meccanismo: egli è composto di un tubo concavo, alla di cui radice avvi un sacchetto ripieno di un sugo penetrante, ed acuto, il quale nell'azione vien injettato per il tubo nella carne.

Dentro il tubo Mr. Derham ha offervato, che vi fono due piccole lancie acute, e barbute: nel pungoto d' una vespa, egli dice, vi sono otto barbe ai lati di cadauna lancia, in qualche modo fimili alle barbe degli ami.

Una di queste lancie nel pungoto o aculeo sta colla sua punta un poco avanti l' altra per esser pronta a lanciarsi prima nella carne: e fitta una volta col mezzo della sua barba, che va prima, l'altra poscia si caccia parimente : e così a vicenda penetrando sempre piè profondamente, le stesse barbe vieppiù s' attaccano alla carne : e con ciò l' aculeo porta il veleno nella ferira.

PUNITORIO Interesse, nella Legge Civile, quel tale intereile di danaro, ch'è dovuto per dilazione di pagamento, mancanza di parola, ec. Vedi In-TERESSE.

PUNIZIONE. Vedi PENA.

PUNTA di terra, si usa per un capo di terra che spunta suori nel Mare. V. CAPO.

I Marinari dicono, due punte di terra fono l'una nell'altra quando fono talmente in retta linea l'una contro l'altra, che la più interna o sia la più rimota non si posta vedere dall' ukima.

Punta è un instrumento di serro o d' acciajo usato con qualche varietà in diverse arci.

Gli Scultori con acqua forte, gl' Intagliatori, i taglia Legna, i taglia Pietra ec, usano le punte per delineare i loro Chamb. Tom. XV.

disegni sul rame, sul legno, sulla pietra ec. Vedi Intagliare, Scolpire con acqua forte ec.

Gli statuari, ec. hanno parimente delle punte a foggia di piccoli scarpelli ulati nel l'ormare il primo abbozzo della loro opera. Vedi STATUA, FONDE-RIA , ec.

I Tornitori fanno le loro opere comuni tra due punte. - I lapidari hanno delle punte di ferro, all' estremitadi delle quali sono artaccati dei pezzi di Diamanti , che servono a lavorare le pietre preziole. V. TORNIARE, LAPIDARIO ec.

PUNTA, in Inglese Foreland, o Forenesse, nella Navigazione, una punta di terra, che sporge in suori in Mare. Vedi Caro.

PUNTA, Foreland, nella Fortificazione, è un piccolo spazio di terreno tra il muro della Piazza, e il fosso; detto anche berme e tigiere. Vedi BERME.

PUNTA del Guda, città capitale dell' Isola di S. Michele, una delle Azore, con buon Castello ed un Porro.long. 354. lat. 38.

PUNTA di Galle. vedi GALLE.

PUNTARE, nella Gramacica, fi è l' Arte di dividere un discorso col me zzo de' punti , in periodi e membri di periodi, ad oggetto di facilitare la pronunziazione el'intelligenza del discorto medefimo. Vedi Punteggiatura.

PUNTARE tra i Marinari è notar fulla carre in qual punto o fito fia il Vafcello. Vedi CARTA, ROMBO ec.

Tutta la difficoltà nel puntare una carta nasce dalla nottra ignoranza della longitudine. - Il Piloto facilmente trova la latitudine col levare l'altezza del polo; ma per la longitudine non vi è strada o maniera se non col mezzo del computo,

Kk

514 PUN

il quale è fempre incerto. Vedi Lon-GITUDINE, LATITUDINE, NAVIGA-ZIONE Ce.

PUNTARE, nella Guerra, è il livellare, o diriggere un Cannone o un pezzo di mortajo contro un punto determinato. V. CANNONE, ORDINANZA, MOR-TAIO, PROJETTILE, ec.

Ciò si sa col mezzo d' un quadrante col piombino. Vedi QUADRANTE da CANNONIERI.

PUNTANE finalmente, è un termine in Mare, che degl' flagle fi dice pricha; onde no prick the plan, fignifica pueters il piano, o la carta, o fia fare un punto fialla medefime, vicino in circa al luogo in cui fi trova il naviglio, o dev' ellervi ad un tal tempo; al oggetto di trovare il corfo ch' eglino devono regolate. V. Corso, C. Karta, ecc.

PUNTEGGIATURA, nella Gramatica, è l'arte di puntare, o di dividere un difeorio in periodi, ed in membri di periodo col mezzo de' punti efprimenti le paule, che fi devono fate nella lettura. V. SERTERZA, PERIODO ec.

I punti usati sono quattro, cioè il periodo, il colon, il femicolon, e la coma. Vedi l'uso particolare di cadauno sotto il suo proprio articolo, Coma, Colon, Periodo, e Semicolon.

La Pautegriatură e un' arte moderna. Gli aatichi furoo interamente ignari dell' uso delle nostre como, dei Colon ec., e non solamente ferifitro sera al-cuna distinzione di membri e periodi, ma ancora senza alcuna distinzione di prachi e propie, il quale colunea, osterza terfos, continuò tino alla centesima quarta olimpiade; nel qual tempo il senso solimpiade; vide a il distocolo. Ved il Pura vide a il distocolo. Ved il Pura vide a il distocolo. Ved il Pura senso di propiede con continuò di propiede di distocolo. Ved il Pura senso di propiede di distocolo. Ved il Pura senso di propiede di

Vi è molto più di difficoltà nel pun-

PUN

tare, di quello che generalmente fi crede; infatti di rado nella Provincia de Gramatici avvi alcuna cofa si poco fifita ed avversta come quella. Le regole comuni fino incongrue ofture de deficienti, e la prazica prefentemente è affatto capriciofa; y avriando gli attori ono folamente tra diloro, cioè! uno dall'altro, ma tra disè medefimi.

Il Padre Buther, e dopo di lui, M. Ward fecero qualche cofa per fisfare, e fabilire un fittema precisi od i puneggiara, per via della ragione e dell' Analogia delle cofe: il lettore troverà la loro dottrina negli Artic. Coma, Colon, ec.

Generalmene noi foltanto offerveremo, che la coma deve diffrenguere i nomi dai nomi, i verbi dai vetbi, e certe altre parti d'un periodo, che necellariamente non vanno congiunte inferme.—Il Semicolon ferve a fospendere, e fosfenere
il periodo quandè troppo lurgo: — Il
Colon, per aggiungere qualche ragione,
o confeguenza nuova e fopranumeraria
a quello che già fi dice: — e di i periodo per chiudere il fenfo e la costruzione,
e liberare la voce.

PUNTELLO, un sostegno o contrasforte destinato a sostentare qualche cosa di peso che piega da una parte. Vedi Impostature.

Puntello, Punchion, nell'arte di legnajuolo o Falegname, è un pezzo di legno collocato in piedi tra due pali ficti interra; e ferve infieme con effi a fostenere qualche peso grande.

Il puntetto comunemente è più basso, e più sottile di quello che sieno i pali Maestri, e si unisce col mezzo d'un rampone di serro o simile. Vedi Posto.

Quelli da ogni parte di una porta fi chiamano imposte, o stipiti della porta. V. Porta. Puntello, è altresi un pezzo di legno eretto in piedi fotto il tetto di un' edifizio, in cui le picciole forze, ec si uniscono — Vitruvio lo chiama columes.

PUNTELLO altresi ufafi per dioctare la parte principale d'una macchina, dove gira verticalmente: come quella di un argano V. Argano.

PUNTERUOLO, un istromento di ferro o di acciajo, usato in diverse arti per foracchiare o improntare dei buchi nel piano dei metalli ec. essendi inventato non folamente per forare, na anacora per tagliar fuori e levar via il pezzo: quindi i Frances lo chiamano canpunte piece. Cioè leva pezzo.

Il Pautruale è un istramento principale di coloro che fanno bottoni dimetallo, di quelli che fanno ostie, di quelli che fanno nei, e de calzolai, ec.— Il pautruale di quelli, che fanno bottoto di oro o d'argento, ferve a tagliar faoti i pezzi di argento, d'oro, con cui essi coprono le loro forme. — Egli è grande, rotondo, alto quattro, o cinque oncie, i i fondococavo mezzaoncia in circa, ben forte, ed il taglio molto acuto.

Per adoperarlo fi estende il pezzo del metallo, sopra un zocco o tavola di piombo, e con un ben pesante martello si batte la testa del punteruolo, ec. Vedi Borroni, e maniera di fare bottoni di metallo.

FUNTI nell' Araldica fono le divifioni degli fcudi in vari quadrati, talvolta al numero di 9 tal volta di 15; alcuni de' quali fono di un colore o metallo, altri di un altro; nominati altresi punti equipottenti.

V'è parimente un'altra divisione (ed È la più frequente) degli scudi in punti, Chamb. Tom. XV. che hanno diversi notnie valori, secondo i loro diversi luoghi.

Vi (non nove principali punti iu uno ficudo, come notafi nella tav. Arad. fig. 38. A tappresiona il puno defin principalt. — B il medio punto principalt. — Di tiputo detto honour point. — E it punto di faccia chiamato ancora il centro. — E id multico punto dell' ombitico. — G il mobilico punto dell' ombitico. — H ia bosse dapina. — I la bosse finisser. — H ia precissa bosse media. Vedi Destra o, Sintera, Honoura, ec.

Colombiere faceva i panti, e le lono funzacioni findoliche. — Siccome i diverifi pezzi in uno feudo fono tanti tipi, 
che tapprefentano le memorande aziona
della persona acui si attribusicono; cosi lo scudo stesso a tante il corpo di
quello che le ha fatte; edi punti, o le
parti significate da cocesso colle lettere, le principali parti del suo corpo. — Così A,
B, C, tapprefenta il capo, in cui rishe
dono le tre grandi facoltà: D i collo
dove principalmente silano appessi gli
ornamenti: E il cuore, ec. Vedi
Scupo.

PUNTITO Doprio, o più tofic fitte doppia, nell' araldica, detto dai Francesi daubte fiche: Una croce si denomina daubte fiche; quando l'estremità sono aguzzea cissicun angolo; cicè quando ogni estremità ha due punte: a differen, za di fiche in cui l'estremità è aguzzata in una punta. Yedi Cnota.

Leigh lo chiama doubte pitchy, il quale fembra un errore. Gibbon lo esprime per una croce ottangola, le due punte della quale in ogni estremità sono divise al di dentro da un piccolo spazio di una linea. Per lo che si dissingue dalla Crose di Malta, le due pante della quale

Kka

PUN procedono da un terzo punto, od angolo acuto tra loro. Vedi CROCE.

PUNTO bendeto si è quando il punto è posto trasversalmente nella firuazione d' una benda; quando egli viene dai lati dello fcudo, fi chiama parimente punto deffro, o finiffro, fecondo la fua firuazione.

Il punto defiro comunemente fi reputa un'abballamento dovuto ad un millantatore. - Il Punto de' dieci campioni è dovuto all' vecifione d' un prigioniere dopo aver dimandata la vita. Punto in punto, una diminuzione spettante ad un codardo. - Punto piano, un ab. balfamento o fegno che conviene ad un mentitore, &c. Vedi ABBASSAMENTO, DIMINUZIONE &C.

Punto di campagna. V. CAMPAGNA. Nelle arme di Francia i fiori di giglio fono due in tella, ed uno in panto.

Punto di cancarto, Vedi, Foco.

Punto, Pundum, nella Geometria è definito da Euclide per una quantità che non ha parti, o che è indivisibile. Vedi QUANTITA', PARTE, INDIVISIBILE ec.

Volfio lo definifice, quello, che termina se stesso da ogni parre; o che non ha termini distinti da jestesso. Vedi TER-MINE.

Questo è quello che noi altrimenti chiamiamo punto matematico, e che folamente si concepisce coll' imaginazione: non oflante in ello principia ogni magnitudine, e finisce; il stullo o moto del punto generando una linea, il flusso o moto d' una linea generando una fuperficie ec. Vedi MAGNITUDINE, LI-

Quindi alcuni definiscono un punto il principio. Vedi Inceptivo ec.

Una linea può folamente tagliare un' altra linea in un punto: Dati tre punti,

quali fi vogliano, fuori d'una linez retta fi può tirare un circolo, o pane d'un circolo che passerà per tutti e tre. Vedi CIRCULO.

Tirare una linea parallela, una perpendicolare, una tangente, &c. ad un doto punre sono problemi triviali nella Geometria. Vedi PERPENDICOLARE, PARAL-LELA. TANGENTE CC.

Proportione de punti Matematici. --Corre una maffima, che tutti gl' infiniri. o fiano infinitamente grandi, o fiano infinitamente piccoli, fono eguali; la maffima però è falfa in amendue i cafi. -11 Dr. Halley dimostra varie quantità infinire, che fono l' una all'altra in proporzione finita; ed alcune infinitamente maggiori dell' altre. Vedi QUANTI-TA' infinita. - Il fimile dimoftra Mr. Robartes delle quantità infinitamente piccole, cioè de punti Matematici.

Egli dimostra per esempio, che i punti di contatto tra i circoli, e le loro tangenti, fono in proporzione sudduplis cata ai diametri dei circoli. Che il punto del contatto tra una sfera, ed un piano è infinitamente maggiore di quello tra un circulo ed una tangente : e che i punti di contatto nelle sfere di differente grandezza fono l'uno all' altro, come i diametri delle sfere. Vedi Con-TATTO ec.

Punto di flessura contraria nella Geometria sublime si è un punto di una curva, in cui si piega o inflette verso una parte contraria a quella verfo la quaie tendeva innanzi; e g come farchbeil girare la fua conveilità verfo il fuo alle. o verso qualunque altro punto fisto verfo di cui dinanzi girava la fua concavità. Vedi Cunva.

Se la curva gira di bel nuovo verso il

PUN

SIF

punto d'onde prima è partita, il punto della fleffura particolarmente fi chiama punto di regressione, o retrogradazione. Vedi RETROGRADAZIONE delle eurve.

Volho illustra l'uso del calculo differenziale nel trovare il punto di fieffione contraria in diverse spezie di curve. Vedi Cunva.

PUNTO. Pundum , nella fifica è l' oggetto più piccolo o men sensibile della vista segnato colla penna, colla punta d'un compaffo, o fimile. V. OGGETTO.

Egli popolarmente chiamafi ponto fi-Sco; il quale realmente confta di parri, quantunque coreste parti non si considesino. - Di tai punti confifte ogni magnitudine ffica. Vedi MAGNITUDINE.

Il punto fifico coincide con quello, che Mr. Lock chiama punto fensibile, e che egli definisce la più piccola parte di materia, o di spazio, che fi polla discernere. - Egli aggiunge, che all' occhio il più acuto, egli è di rado minore di 30 fecondi di un circolo, di cui l'occhio è il centro. Vedi Visione.

PUNTO nella Gramatica, è un carattere ufare per notare le divisioni del difcorfo. V. CARATTERE e PUNTARE.

Il Punto proprio, è quello, che altresi chiamiamo periodo, e ferve a dinotare il senso completo, ed il periodo terminaro. Vedi Periopo.

Due punti comunemente segnano la merà d' un periodo, e mostrano che una coftruzione è completa, e che il senfo è perfetto; contrafegnando però, che qualche cofa viene in appreffo; questi da poi chiamasi Colon. Vedi Colon.

Un punto con una comma, chiamato femicalen , dinota un fenfo men completo, di quello che indica il colon; avvegnaeche par, che gli autori fe ne fer-Chamb. Tom. XV.

vano indifferentemente; I Grammatici parimente non fono d'accordo intorno alla loro precifa differenza. Vedi Semi- colon.

La Comma, o virgola dinota una suddivisione di un membro di un periodo. Vedi Comma.

Un punto d'interrogazione ? dinota; che qualche cosa si deve pronunziare in un suono più alto, ed indica che fi fa una domanda. V. INTERROGAZIONE.

Un Punto d' ammirazione : pota una improvvila forpresa, che reca flupore. Vedi AMMIRAZIONE.

I nostri punti ed accenti surono affatto ignori agli antichi; nei manoscritti greci antichi , tutto il discorso sembra scritto con uno stello trarto di penna; esfendo dappertutto le parole, e le lettere congiunte infieme.

In seguito furono inventati i punti, e furono aggiunti sulla sommità delle lettere per dimostrare quando il senso era . terminate; Quindi i Gramatici ritoccando gli antichi manuscritti, pensarono proprio di aggiugnere i punti, e gli accenti. - Salmasio dice ch' egli ha fempre offervato schiertamente, dove fono stati aggiunti , per la differenza delle mani. Vedi Acento.

PUNTI, o punti vocali nell' ebraico, fono certi caratteri, i quali nello ferivere di quella lingua, fervono a dinotare le vocali. Vedi Vocale ed EBREO.

L' Antichità dei punti nella lingua ebrea forma il foggetto d' ana celebre controversia tra i dotti : sostenendo alcuni, che la loro origine sia la medestma, come la lingua Ehrea; ed altri alserendo, che i panti fieno stati prima introdotti da Efdra, dopo la cattività di Babilonia , quando egli compilò il 😝 interfecazione dell'Orizzonte, coi circoli verticali. Vedi ORIZZONTE.

Il numero di cotelli punti dunque è realimente lo fello, clie il numero de' punti concepiti nell' orizzonte, cioè infinito, avvegante hi prastica ne di-finguiamo folamente 32. Vodi Cou-Passo. Alcuni ufano il punto, per l'interfecazione d'un circolo verticale con un circolo parallelo all' orizzonte; ed a feumi anora lo ufano per dinotare il fegmento di un verticale intercetto tra il meridiano, e l'orizzonte, o un circolo che gli fia parallelo.

I punti si dimostrano col mezzo di li nee rette tirate da un punto preso in un piano orizzontale.

Un punto del compasso si prende volgarmente per una 32 m². parte del tueto; o per un arco di 4 gradi e 15 minuti; la metà del qualecioè 5° 37′ ½, si chiama un metto punto, e la metà di questo, o sa 2° 48′ ½, si chiama un quarto di punto. Vedi Compasso.

Questi punti del compasso si dividono in cardinali, e collaterali.

I puni cardinali, sono le interscazioni dell'orizzonte, e del meridiano chiamati punti del Nord, e del Sud; e le intersecazioni dell'orizzonte cul primo verticale, chiamati i Enfi, e l'unfi. Vedi Nonp. e Sup.

Questi coincidono con quelli, che i latini chiamano cardines mundi; e sono un quadrante o nonanta gradi distanti l' uno dall'altro. Vedi Cardinale.

PUNTI collaterali o intermedj, fono quelli, che sanno tra i punti cardineli, — che sono o primari, cioè quelli che sono equidifianti dai due cardinali, come il Nord east, il Sud-west, ec.

O secondari, i quali parimente sone,

o del primo ordine, cioè quelli che lone equidifianti da un cardinale, e dal proffimo primario, come il Nord-Nord-eafi, o del ficondo ordine, cioè equidifianti tra un cardinale,o primario, ed un primo fecondario, come il Nord eafi pel Nord.

I punti primari caltatendi dunque fono 45° distanti dia 30' dal cardinali; I primi fecondari 2a° 30' dal cardinale, e dal prof. simo primario collaterale; ed i fecondari del fecondo ordine 11° 15' da un care dinale o primo collaterale, e da un fecondo. Vedi COLLATRALE.

Pusto, nella perspettira, è un termine diato per dinorae varie partio luoghi, in riguardo al piano perspettivo. Vedi Piasoo rasperativo: tali sono i punti seguenti, cioè Pustro di vipta, o dell' acchio, è un punto l'ali piano Hi, (Tav. Perspa. 5g. 1.2.) seguano per la linea retta O F, tirata dall' occhio, perpendiculare al piano. — Qued' ancora si chiama il punto principati. Vedi Vasiono zi Vedi ancora Paissera La.

Questo punto è nell' interseczzione dei piani orizzontale, e verticale. Vedi Piano.

Alcuni Autori lo chiamane punte principale; e danno il nome di punto di vifla, o della vifione, al punto in cui l' occhio attualmente è fituato, e dove seraminano tutti i raggi, come O. Vedi Punto Vistuale.

Punto di diflanța, è un punto v.g. P, o Q, nella linea orizzontale. P Q alla diflanca medefima dal principale punto F, che ha l'ecchio O dallo stesso. Vedi DISTANZA.

Punto tuto, è un punto prefo a diferezione nella linea di diffanza, in cui concorrono tutte le diagonali tirate dala le divisioni del piano geometrico.

Kk 4

ete bombe. Vedi Mortajo, Projettile, Arie de Cannonieri cc.

Punto nella geometria ec. V. Punzo di fopra.

Nelle scuole vi sono i Punti seguenti: Punto terminante, Puntun termi-

Punto terminante. Puntun termimans, che si è l'estremità indivisibile di una linea, oltre il quale nessuna parte della linea si estende. Vedi Linea.

Punto continuante, Punctum continuante, è una magnitudine indivifibile tra i punti contigui d'una linca per cui fianno connessi; onde nasce una continuità. Vedi Continuità.

Punto initiante, Punctum initians, un indivisibile da cui principia la linea.

PUNIO formato, PUNCIU si formatum, o generatum, nei conici, è un punto de terminato dall'interfezione d'una linea rettatirata pel vertice d'un cono ad un punto nel piano della bafe che costituifee la fezione conica. Vedi Gono, e Contro.

PUNTO, PUNTUM ex compossions, dinota o l'auro de fochi di un' Eliffe, e. d'una iperbola; così chiamato da Appollonio, perchè i retangoli fotto il fegumeno del diametro trafverio nell' eliffe, e fotto quello, e. da diflanza tra il vertice, ed il foco nell' iperbola, fono egualia du una quarra parte di ciò ch' egli chiama figura di efso. V. Estass, e de l'esta doct.

Punto, Puncu m lineans nella geometria, è un termine ulato da alcuni autori per dinosare quel punto del circulo generante d'una cicloide, o epicicloide, che nella genefi produce qualche parte della linea cicloidale. V Ciccops ec.

Punto, Punctum filens nell' anatomia, fignifica i primi rudimenti del cuorenella formazione del feto, dovefi

fente un moto di palpitazione. V. Concaziona, Cuona, ed Empaicha.

Egli facilmente fi ofserva în un nuovo covato, în cui dopo la concezione
soi vediamo una piccola stacchia o nuvola; nel mezzo della quale vi è una
tacca, che fi vede battere, o palpitare
un tempo confiderabile anzi che il feto
fia formato, e già per nafecte. V. Uovo, GENERAZIONE, ed EMBRIONE.

PUNTO PUNCTUM lacrimale, nell' anatomia è un piecolo foro nell' angolo di cadauna palpebra, il quale si apre in un facco chiamato glandula lachrimalisa-Vedi Lacaimale.

Punto d'onore nell'araldica, è quello vicino superiormente al centro dello scudo; che divide la parte superiore in due porzioni eguall. Vedi Punto, e Scupo.

## SEPPLEMENTO.

PUNTO nella Geometria. Nella: Geometria è il punto il termine d'unalinea, nè pudessere conceptto, che abbia parti. Veggafi l'Art. Su perficie.

Hobbes voole, e definitee, il puntoefiere un corpo, la grandezza del qualenon éconfiderata. Ma le falfishien elde,,
che aveacoflui d' un punto, d'una linea,,
e d' una fapreficie, lo feccor precipitarein errori màjulcoli, e di imperdonabili.
Monfieur de Crouzas' fi è fimiglitantemente fatto a froporte, che una linea fia
compolda di punti nella fua geometria,
ene fiu o Comezo forpa P Anafili degli
infinizmente piccioli-Una fuppofizione
di tal fatta a daltro non è bonna, che a
confoudere, ed imbarazzare i dotti.
Vegganfi Jannis Bernsulli Opera, Vols11V, page, 161. & feq.

Punto conjugato nella geometria. Questa espressione viene usata nella geometria per esprimere quel punto, nel quale dileguass, e transice l'ovale conjugata, appartenente alla medesima spezie di curve. Veggass Mac-Lauria, Algebra, pag. 308.

Pusto ai Befara canteria. I punti di contratia fiellura, e di rifelione delle curve vengono ad effere dicalmente che terminati per mezzo di fupporte che la fecoad. Fluffone fia un nulla, od infinita, valea dire y = 0, oppure 00, oppure ddy = 0, oppure 00, vegafi l'Hopital Analifi degl' infiniatamente piccioli.

Questa regola però è fottoposta a parecchie eccezioni, ficcome viene ampissimamente, econ estrema chiarezza; dimostrato dal Sovrano Mastematico Monseur Mac. Lagrin, nel suo Trattato delle Flussioni, Lib. 1. cap. IX. e Lib. 11 Cap. V. Articolo 866.

L'ordinata y passa per un punto della flessura contraria quando la curva essendo continuata in ambedue i lati dell'Or dinata y è un massimo, maximum, od un minimo minimum. Ma questo non accade fempre, allorche y = 0, oppure o o. Falsi ad offervare Monfieur Mac-Laurin in generale, che fe y, y, y ec.ec. fvaniscono, il numero di quelle Flussioni effendo caffo, o dispari, e la sluis:one dell' ordine, che vien dietro a queste, avendo un valore reale, e finito, allora y passa per un punto della fietfura contraria : ma fe il numero di quelle stussioni, che svamiscono, sia pari, non può in conto alsuno effer detto, che passi per un tal punto, seppure non ci volessimo fare a concedere, che possa essere sormata in un punto una doppia flessura infinitamente picciola. Veggafi Mac-Laurin, libro citato articolo 866.

Venendo supposto, che la curva sia continuata da un' ordinata y , in ambedue i lati, se y sia infinito, l'estremità dell' ordinata non viene perciò ad esser fempre un punto di flessura contraria, ficcome y non è sempre in questo cafo un maximum, od un minimum; e la curva può avere la fua concavità voltata per la medefima direzione in ambedue i lati dell'ordinara. Ma questi cafresser Poffono distinti per mezzo di comparare i fegni di y nei lari differenti deli' ordinata ; concios ache , allora gnando questi fegni sono differensi, l'estremità di y incontrantefi colla curva è un ponto di fielsura contraria.

Le supposizioni y == 0, oppure 00, e di y = o , oppuic oo tercono per dirigeres ove nos es dobbiamo fare ad invettigare i maxima, ed i minima, ed i punti di fleisura contraria : ma non fiamo già sempremai ficuri di trovarli. Conciossiache un'ordinata, od una Flusfione, che è positiva, non diventi in un fubito, e tutt' in un tempo negativa, ma bensi per aumenta-fi , o per iscemate e diminuirli fuccelsivamente, e grado per grado ; nulladimeno poiche questa è scemata a segno che si e dileguara, ella può dopoi aumentatvifi , continuando tuttora politiva; oppure dopoi leguitare a crescere sino a tanto che divenga infinita, ella può fimigliantemente dopoi diminuirsi senza cangiare il suo segno. Veggali Moc-Laurin, Articoli 262. 867.

Punto, de reflessione, nella Geometria. Quella espressione di ponto di riflessionenella Geometria viene comumemente usata in vece di punto di retrogradazione, o retrogressione. Vegganf. P Articolo Ratnos and Alonso. La regola generale data da famofo Marchele de l'Hopital per trovare il in pro di riflefsono nelle curve, le cui crdinate fon parallele, è la medefina che quella per trovare il punto di flefiara contrata a, e confiltenel prendere la feconda Flufsione dell' ordinata della quefla Regola è di pari foggetta a moltifisme eccezioni. Veggafi Ma: Luurin, Flufsioni, Lib. I. Cap. XX. Lib. II. Cap. V.

PUNTO D'alcuni vien definito, un punto effere una quantità, che non ha parti , oppure , che è indivisible, e per fiancheggio di questa dehnizione vien citata l' autorità di Euclide. Nulladimeno però faceva di mestieri l'osservare, come il dire un punto una quantità; oppure, come il parlare di quantità indivisibili. son merie prettiftimi all'urdi de' quali non fu il gran Geometra Euclide nemmen perombra accagionabile. Rispetto poi alle dimostrazioni delle proporzioni di punti matematici dell' uno all'altro punto, queste sono evidentissimi, e meti paralogitmi . Così nel raziocinare di Monfieur Robartes facendofi a fupporre con esso lui, che la corda d na circolo maggiore venendo a toccare un circolo minore nella eftremità del fuo diametro è = z;e che la corda del circola più picciolo, corrispondente al comene seno rovesciato = x, che il diamett» del maggior circolo è = R, ed il diametro del circolo minore == 5; egli è certo che tr, = 4 R r - 4 rr, e che yy = 45 r - 4 rr, ficcome afferifce Montieur Robartes. Ma e chene legue ma dació? Niente più di questo, cioè, che la ragione di ¿ a yy è la medesima medesimissima, che la ragione di 4 Rx - 4 xx a 4 5 x - 4 xx; oppure dividendo entrambi questi termini per 4 x, siccome R - x è a 5 - x. Ma l' ultima ragione di R - x ad 5 - x è la ragione di R a S; e per confeguente la ragione di R ad S è l'ultima ragione di 77 2d yy; oppure la ragione di V R ad-V Sè l'ultima ragione di r ad v. Mache ne seguitaquindi? ne seguita egli per avventura, che i termini di quett' ultima ragione debbon' effere de necessitàconcepiti come punti? Nulla affatto diciò. L' ultima ragione di 7 ad y non implica già, che le quantitadi di 7 ed ysempreesistano sotto quest' ultima ragione di VR ad VS; ma soltanto cheeffe pollano approfimarfi a quefta ragione medefima per fiffatta guifa, che vengano a differere dalla medefima meno di qualfivoglia altra ragione allegnata. Montieur Robartes Iafciolsi portar via , e cadere in errore dal foverchio imperiose linguaggio degl' Infinitelimi. Vegganfigli Articoli Faussio-NE, e Limiti .Vegganfi di pari le nofite Transazioni Filosofiche, sotto il: n. 334.

Puro Ingolare, nella geometria-Nella geometria viene ufsta questaefpressione di punto singolare per significare, e dinotare qualivoglia punto d' una curva, che ha alcuna colà di particolare per eller diffinto dagli altri punti della curva medessima. Veggasi Comor-Analyf. des courbes, pag. 188. cioè Analifi delle liene curve.

Di questi panti ve ne sono diverse spezie, quali sono, a cagion d'esempio, il doppio, il triplo, e somiglianti, oppare, parlando generalmente, i punti 524 PUN multipli, i punti d'inflessione, o di flessura contraria, e somiglianti.

Ciaschedun punto d'una curva è semplice, oppure multiplo.

Un punto semplice è quello, che appartiene soltanto ad un ramo di una linea curva.

Punto multiplo è quello, if quale è comune a parecchi rami d'una curva in particolare.

Punto doppie è quello, che è comune a due rami d'una curva. Le Sezioni coniche, o fieno linee del fecondo ordine, non hanno punti doppi; ma noi gli troviamo bensi nelle linee del terzo ordine.

Punto triplo è quello, il quale è comune a tre diversi rami d'una Curva.

Quindi vengono ad essere agevolissimamente intese le espressioni = punti quadrupli, quintupli, sestupli, e somiglianti.

Se venga supposto, che un punto deferiva una curva, questo verrà a passare due volte per un punto doppio, tre volte per un punto triplo, e così in seguito del rimanente.

Un panto semplice à alcuna fara singolare, come, a caigin d'esempio, allorché diviene un punto di flessura contraria, o d'instessione doppia, come exiandio in altri casi parecchi. Per un estando in altri casi parecchi. Per un estano de la qual dottrina noi ci tiportiamo all'Analis delle linee curve di Monseur Cramer al Capitolo X. Pag. 400. & seq. e Cap. XIII. p. 568, 569.

Nel caso, di cui vien satto parola sotto l' Articolo già esposso di Punto di stefura contraria, ove vien detto che una

Roy. des Scienc. de Parif. ann. 1729.

fleffura, od infleffione doppia infinitamente picclola, viene ad effer formata in un punto, quefto punto vien denominato da certuni un punto di dappia infleffione, e da Monsieur de Maupertuis, (a) e da Monsieur Cramer (b) punto di ferpeggiamento, e da altri punto di rettitudine

Punto di rettitudine. Vien definito dal grande l'acco Newson, il punto di rettitudine effer quello in cui il raggio del. la fieffura, odinflessione diviene infinite, oppure il suo centro in una diflanza infinita : tale si è nel vertice della Parabola a 3 x = y 4.

Il pono di rerittudine è comunemente il limite della fieflura contraria ; ma hannovi fimigliante mente dei puni di rettitudine, i quali non vergono fra le parti di fieflura contraria. Rifereto poi alla maniera, o merodo d'invefligare quelli punit, vergafi il Trattaro di Newton initolato Merodo di Flufione, e di ferie infelfa 1947, 72:

Questi punti di rettitudine non fono trovaci in linee d'ordine più baffo del quarto ordine. Nelle linee di questo non meno, che degli ordini più alti, una tangente in un punto d'infletiione può fimigliantemente incontrarfi colla curva in un' altro punto ; e se la distanza fra questo punto, ed il punto d'ir flessione venga fopposto, che sia infinitamente diminuira, la secante diverrà una sangente, ed in quello caso il contatto verrà ad essere equivalente a quattro interfecamenti, nella guifa e maniera medefima, che il contatto in un punto di fleffura contraria è equivalente a tre interfecamenti. Veggafi Cramer, Lib. ci-

pag 277. dell' Edizione Parigina. ( ) Cramer , Analifi delle Linee curve.

tato, pag. 403. e Newton, Metodo di Flutioni, ec. pag. 72.

Questi punii di doppia inflessione, vengono eziandio denominati punti d' inflessione invisibile; conciossiachè a dir vero, in fatti non fieno fensibili ma vengono ad essere sultanto conosciuti per mezzo delle loro proprieradi analitiche. Gli Analisti sonosi satti a considerare parecchi gradi di questi punti. Veggali Cramer , loco citato.

PUNTURA , PUNCTURA , nella chirurgia, ec. si è qualunque ferita fatta da un istrumento da punta. Vedi Fe-RITA"

Nella Flebotomia tal volta le persone sono messe a pericolo di perdere un membro, ed anche la vita per la puntara d' un tendine. - Il Pariente in quel fito non sente immediatamente alcun dolore: ma dodici ore dopo l' operazione fe ne lamenta ; non nella puntura stessa, ma nelle parci, che tendono verfo l'ascella. - La parce ferica si gonfia al fegno d'una nocciuola, e distilla un umore acquolo, o un certo fiero, ch' è il principale diagnostico della puntura del tendine. Vedi TENDINE.

## SHPPLEMENTO.

PUNTURA. Fra il numero delle ferite le più semplici vengono riconosciute, e noverate quelle tali, che son fatte per via di puntura, o che fi fermano nelle parti ofteriori, e che non penetrano ad una confiderabile profondità. In queste cali serice , poiche il sangue è fermato, od è stato sermato nella prima medicatura, per mezzo dell'applicazio-

PUN ne di pezzette di tela di lino asciuttisima dovrà essere per acconcio modo disteso sopra un piumacetto il digestivo comane, o l'altro topico denominato comunemente Linimentum Arcai, e dovravvi questo essere rinovato una volta il giorno. Oppure in evento, che la fcarica del sangue fia picciolissima, questa medicatura dovrà farfi un di sì, ed un dì no ; cuoprendo la medicatura medefima con un' impiastro, ed un buon piumac. ciuolo, ed assicurando poscia il tutto con una dicevole fasciatura. In ciascheduna medicatura fa di mestieri che venga prefa cura di rimuovere ciascheduna cofa, che venga via da sè perfettamente la materia marciofa, o cruenta dovrà elfere ben bene inzuppata con delle faldelle di fila di tela di lino usata finissima: e sopratutto sappiano i Cerusici, che qualora non lo renda necessario una trafmodante scarica di materia purolenta. il frequente medicar le ferite porta alle medesime, anziche giovamento, del danno, e del pregiudizio. Le prime medicature, che sono state applicate, massimamente allorche vi è stato un flusfo di sangue, non voglion esser rimosse dalla ferira in verun conto con violenza. od astrattamente : ma è sempre più dicevole, e più proprio il lasciarle sopra la parce serita fino a tanto che non vengano a cadere per se medefime, lo che else faranno benilsimo, dopo, che fiafi formata una fuppurazione; e per mezzo di fomigliante precauzione, fiviene a schivarti moltissimo dolore, e per avventura una recente emoragia altresi.

Allora quando però una puntura penetra profondissimamenre, la cura della. medefima viene accompagna: a .da moltillime, difficoltà : malimamente in com-

vento , che quelta fia ftata fatta perpendicolarmente all' ingiù, e che non abbia orifizio indipendente : conciossachè in caso simiglianre il fangue, e la mareria vengono agevolissimamente a raccoglierfi nel fondo, e per confeguente rirano in lungo la cura , e con affai frequenza formano delle fistole. Affine d'impedire, e di far argine a fiffacte ree confeguenze, farà cofa dicevolissima lo spremere la ferica dal basso all' insù , l' applicare un piumaccigolo verso il fondo della ferita esternamente, e sopratutto applicarvi una fasciatura, la quale faccia forza, e stringa maggiormente fopra le parci più batfe di quello, che stringa e faccia forza sopra le superiori. In evento pero, che tutra la divifata chieurgica precauzione riesca alla prova Inefficace, siccome, a dir vero, avviene pur troppo con frequenza, egli si è un acconcissimo meredo quello di fare un groffo raglio, od apertura nel fondo della ferita medefima, innanzi che ivi venga a formarfi una fistola. Per far poi quest'apertura medesima con massimo vantaggio, farà ottimo configlio di cacciare una spezie parricolare di tenta, od ago, fommamente ottufo nella fua cima. e provveduto dall' altra estremità d' un grollo occhierro, o foro, per entro il quale può effer farto paffare un perzetto adeguato di ufata tela di lino morbidiffima. Questa renta dovrà effer fatta patfare al fondo della ferira, e l'estremirà orrusa della medesima dovrà esser forzara all infuori dicontro, o verso la pelle fino a tanto che il Cerufico possa realmente sentirla colle dita: allorché il Cerufico arriva col dito a fentirla . fi farà a tagliar giù sopra la medesima, qualora però fare si possa ciò con ficu-

rezza, e formerà una dilatata apertura? Sopra la pezzetta di tela, o faldella di fila che avrà fatto penetrare per l'altra estremità della renta forara o per l' occhierro della medefima, vi avià dovuto spandere, ed aggiustare alcun balfamo da ferire, e la tirerà fu questa faldella per entro la ferita non altramente, che un setone, e poscia ve la lascerà dentromedicando poscia per acconcio modo ambedue le aperture della ferita od orifizio col medefimo balfamo, e finalmente cuoprirà il rutto con dei piumaccioli, e con fasciature appropriate. In ogni e qualunque delle fusseguenti medicature quella porzione della faldella di fila o del pezzetro di rela di lino, che è stara lasciara suori della be eca della ferita, dovrà effere ben bene inzavardara con recente porzione d' unguento, o di balfamo, e la parte inferiore dovraffi rirat fuori fino a tanto che il pezzerto inzavardato novellamenre abbia occupato il luogo, che occupava il pezzerto vecchio rirato fuori. Questo metodo dovrà ellere continuato fino a tanto che la ferica venga ad esfere bene, ed a dovere netta, e rimonda, che la scarica della materia sa oggimai grandemente diminuita, e che il tutto trovisi già in disposizione di rammarginarsi. Allora il ferone o faldella divifara dovrà effer roltavia, e la fericadovrà effer ridocca al perfetto rammarginamento fecondo il metodo usato. Veggasi l' Eiftero, Chirurgia, pag. 35.

PUPILLA, nell' Anaromia dinota una piccola apertura del mezzo dell' uvea, e dell' iride dell' occhio, per dove patfano i raggi della luce al criffallino, per effere dipinti fulla retina, e produrre la villa. V. Оссню, e Visione:

Si offerva, che liccome noi fiamo cofiretti di vitere varie aperture nei noliti vetri optici, cosi la natura ha fatto on fimile provvedimeato negli occhi degli Animali, in vigere di che i eficiude, efi ammette la luce, fecondo il bifogno, col cangiare l'apertura della papitta. V. ATRRTURA.

La ltrattara dell' uvea, e dell' iride è cale, che per la lora partura, la papitta fi contrace si dilata ad arbirrio, per accomodare si fella agli oggetti, ed ammettere più o meno di raggi, secodo che l'oggetto essendo più vivo, e vicino, o più oscuro, e lontano, vicerca più o meno di loce.— Elfendo legocoftante che per discenter un oggetto più luminoso si fa più piccola la pupitta, e parimente si fa più piccola per discennere un oggetto più vicino; e vice- vesso. Vedi Uvasa e Raccio.

Coretta alterazione della pupitta fi fa col mazzo di cerre fibre mufcolari fulla fuperficie dell' uvea, che nafee dai nervi che colà fi fluccano dalla felerotica.—
Quefte bibe procedendo rettamente dalla loro origine verfo il centro, terminano nel lembo oribicolare della pupitta, che consta di fibre orbicolari, da coi fi definice la figura, e lo fipazio della pupitta.— Le prime fibre longitudinali dilatano! apertura della puritta; le ultime orbicolari la coffinione la time orbicolari la coffinione.

Nondimeno alcuni Aurori artribuifeono i movimenti della pupitta al ligamenro ciliare; ed altri penfano, che si questo come la fibre dell'uvea vi concorrano inferme.— Il Dr. Derham aggiunge, che intanto, che la pupitta si apre, e si ferra, il ligamento: ciliare dilata, o comprime il cristallino, e lo porta più vicino o più lontano dalla retina secondo che l'oggetto è più o meno rimoto. V. CILIARE, ec.

La Figura della popitta in diverfi Aznimali è maravigliofamente adatexta alle varie circoflanze, ed occasioni in alcuoi per esempio nell' Uomo ella è roconda, essendo questa forma la più propria per la posizione de' nostri occhi, e per i vari usi, che noi ne facciamo in tutte le direzioni.

In altri ella è elittica, o bislunga: in . alcuno dei quali v. g. nel Cavallo, nella Pecora, nel Bue, ec. l'elisse è trasverfa , e la fetfura larga per renderli atti a vedere lateralmente, ed anche con puca luce ; e quindi per raccogliere meglio il loro alimento nella notte, e dall'altra parte per schivare i pericoli. - In altri v.g. nel Gatto l'eliffe è eretta, ed altresi capace di aprirfi ampiamente, e di chinderfi ftrettamente ; col mezzo dell' ultima l' Animale può escludere tutto anche se fosse un semplice raggio di luce, ed in tal guifa può evitare tutte le inconvenienze del Sole lucente ; e col mezzo della prima può dappertutto ricevere i raggi più deboli, e così fchivare le inconvenienze della notte. Una provigione incomparabile per coresti Animali, che devono vegliare, e cercare la loro preda di giorno e di notte, per vedere fotto e sopra, per rampicarsi ec. V.OccHID.

## SUPPLEMENTO.

PUPILLA, Pupilla contratta. Quella indiffosizione dell'occhio, che addimandasi dai Profesiori di Chirurgia Contrazione della pupilla; è una contrazione coni totale, e coni chiufa, e ferrata di quella pare, che non lafeia per modo alcuno, che venga rrafmeffa al fondo dell'occhio luce baftante, che abiliti il paziente a feorgere ed a vedere con diffinzione gli oggetti. Alcune fiate quella indifpolizione e fino dall' Infanzia, ed alcune altre volte ella nufce, o riconofice la fur rifta origine da un'infiammazione intenfa dell' occhio, od estandio da altre cagioni.

La cura di questa infermità è in estremo difficultosa, e malagevole ; ma dal valentissimo Monseur Chefelden è stato inventato un metodo per mezzo del quale è riuscio assissimo atare questo valentuomo coa ogni maggior felicità nel fuotentativo. Il suo metodo per tanto è come seguera.

Venendo alzate le palpebre dell'octio, e tenure aperte per mezzo di
quello iftrumento comune da quei dell'
arte appellato Speculum oculi, dà di piglio queflo valentuomo ad uno fealpelletto fitertifilmo avente una fempice
arie d'ago fatto a fomiglianza di quello,
col quale iar fuolfi dagli Oculifili' opezazio de della cataratta, e paffandolo per
Ja feleroticia, non altramente cho nel
foricamento della cataratta, dopoi lo
fapigne all'infonori per l'uvea, o fia iride, e nell' atto di effraria fuori viene a
fare il taglio per l' iride.

Se l'indispossione non trovis accompagnata con una cataratta, riuscirà sempre meglio il agliare l'iride nel mezzo: altramente, allorchè trovavasi di pari una cataratta, l'incisso verrebb' effer fatta omninamente alcun poco più alca nell'uvez: affinchè la cataratta non pusia venire ad ossivitire, o cuoprite l' ingrefio dei raggi della luce. Le carrare e che fogliono accompagnare finiglianre fenonerro degli occhi, fono d'ordinario ben picciole, ed alcuna volta la lore adefone all'iride medefino è così tenace, gagliarda, e filia, che viene a rendere al Cerulcico operatore impariacibile l'abbafiamento, o fopprefione delle cararate medefine. Vegg. TEiften, Chirugia, p. 4.21.

PUPILLAGGIO o PUPILLARITA'
è lo stato di un pupillo; in opposizione
alla puberià. V. Puberta', Pupillo.

PUPILLO, PUPILLUS, nella legge civile è un giovanetto, o fanciullo non artivatoper anco all' età della pabertà, cio è fotto i quattordici anni d' età il giovanetto, e fotto i dodicii fanciullo. V. PUBBRTA', ed ETA'.

Sin che un minore resta sotto la direzione di un tutore, si chiama pupillo; dopo la pubertà, venenduli assegnato un curatore, egli cessa d'esser chiamano papillo. Vedi Tutore, e Curatore.

Un Tutore è obbligato a pagar interesse per il denaro del suo pupillo, che sta morto, e non impiegato. — Un tutore può fare qualche cosa per il pupillo, ma non contro di sui.

Pufillo parimente si usa per estenfione nelle universitadi ec. nel sense di Alunno per dinotare un giovane sotto l' educazione, o disciplina di chicchessa.

PUPPA, la parte deretana delle navi. Vedi Poppa.

PURA eleemofina, pura carità, dinota un titolo, in vigor del quale gli Ecclefiastici entrarono in possessió di certe terre in l'écuia, sul piede del primitivo Clero. Vedi Carita, e Dichina. PURA hoffs. Vedi Asta. Pura Iperbola. Vedi Curva.

PURE Matematiche. Vedi MATEMA-TICHE.

PURE rifegnationi. Vedi RISEGNA-

PURFLEW, nell' Aratdica Inglefe, denota ermellini, o altre pelli, quando compongono un orlo actorno ad una Cotta d'arme. Vedi PRAN, BORDURE, ec. — Così dicclì, egli porta vermiglio un orlo perfiru, vaiato: intendendolì, che l'orlo. o bordure. è vaiato.

PURO, tutto quello ch' è libero da ogni miftura di materie estranee, o etesogenee. V. Pur ificazione, e Netto.

Puno fuece. Vedi Fueco.

PURO Quatratico. V. Quadratico. PURGA nella Medicina, è un termine frequentemente ufato per dinotaze una dofe di qualche medicamento purgativo. Vedi Purgazione, e Purgativo.

Purga, nella Falconeria, è una cofa data ad uno sparviere per purgare, e nettare il suo gozzo. V. Sparviere.

Di tali cofe avvene due [pezie: cioè le piume o pene, e di lì bambagio: e questo generalmente è in pallottole della grossezia circa d'una nucciuola fatte di bambagio mollicio e sino; e si mette nel gozro dello spaviere dopo cena. La mattina l'animale si pugsiera, ed allora è da osservarsi il colore e la condizione di ciò che egli evacua, polichè di là si può conspietturane lo stato del corpo. Imperocchè se egli non evacua materia rotonda, bianca o puzzolente, ne umida, è si gno che tutto va bene; se altrimenti si purga, e la materia particolarmente si nera, verse y visicai, o

Chamb. Tom. XV.

fimile, indicherà tutt' all' opposito. La Purga delle piume si osserva nell' istessa guisa, come la purga del bambagio.

PURGATIVO, o PURGANTE Medicamato è quello, ch'evacua per secesso le impuritadi del Corpo, chiamato eziandio Catarito. Vedi Ventre, Pur-GAZIONE, e CATARITO.

I Pargativi, o purganti fi dividono ia riguardo al loro efecto, in gentili, maratti, e violenti. — I purgativi gentili dono quelli, che operano con molta mediocrità; come i tamarindi, la cellia, la manna, il rabarbaro, la fenna, e parechie acque minerali. V. Castia, Max. NA, RABARDAD. ec. I modirati purgano un poco più gagliardamente, come la jalappa, la frammonea, ec. Vedi Jazara, e Scambonea. I violetti operano eccelivamente; come la colloquinida, l'elleboro, ec. Vedi Colloquinida.

1 Purgativi dividonfi di bel nuovo fecondo l' umore ch' evacuano, in firmagogi, colagogi, melanagogi, ed idragogi; ciafcheduno de' quali Vedi nel lor proprio Articolo, Flemmagogo, Colagogo, ec.

I Medici Moderni rigettano codesta divisione; e dimostrano che le operazioni di tutti i purganti sono simili.

I purgativi formano uno de' più importanti punti della Medicina. Il loro effetto è prodotto dal vellicare, ed irritare le fibre nervose dello Romaco, edegl'inteffini, i quali perciò vengono spronati all'acione di espellere. Vedi Sto-Maco, ed INTESTINI.

Il Dottor Cheyne ci dà un' idea della maniera con cui operano, in tal modo: — Ricevuto un medicamento purgativo per la bocca nello stomaco, le di lui parprono una forrabbondanza di qualche amore particolare, fi deve fuppore si vi folfe una copia grande di detto umore, il quale per qualunque irritamento fi farebbe vascuaro. Così a proporzione della vicinanza di alcuni umori nella canna inettinale, e della dipofizione de' paffaggi a conduril per di la, ricercanfi maggiori o minori vibrazioni o fcolfe delle fibre per portarili fuori.

Per tal ragione i più forti catartici, che oltre modo vellicano le membrane elfraggono per così dire da tutte le glamdule mefenteriche, e dalle parti vicine i loro contenuti, e poichè abbondano molto di vafi linfatici, e d'umori vifcidi, e acquofi, formano perciò gli feari-

chi forrili, ed acquofi.

Que' purgativi, che agifcono in un grado un poco inferiore, non oftante irritano abbanfanza per detergere, ecavar fuori una gran copia di materia moco eco e vicida la quale calvota col trattenerfi, e per manenza del dovuto moco cangiandoli in varj colori, produce i differenti nomi di flemma, o coltra: Siecome dunque i primi palfano per medicamenti idragogi, con gli altri palfano per medicamenti, che purgano la flemma, e la colera. Vedi Flemma, Colera, eco.

Ma vè un aitro principio, oltre quello dello filmolo, in vigor del quale una Medicina purgativa fi rende atta a corrifipondere all'intenzione, cioè fundendo gli umori, e rendendoli più fluidi di prima, onde fono più acconci a paffare pe' loro proprj emuntori,— Quelto che collano di parti fottili ed attive non fono gran fatto fenfibili ne' lor paffaggi più ampi, perchè dalla gran quantità di materia, che feco portano, vengono in-

Chamb. Tom. XV.

volti e refi inuffiziofi; ma quando entrano nel fangue in un aumero confiderabile, dividono e slegano quelle coefioni, che formato l'oftrusione, o il pefo ne vad capillari, o nettano le glandule: talmente che ogni pulfaziono feaccia qualche cola per le glandule intettinali, la qual poi efice fuori per fecello, reclutata dal fangue rifluente da tutte le parti del corpo.

Di tal forta fono tutti que' catartici, che diconfi purgare le giunture, e fi prescrivono ne' reumatismi, e ne' dolori articolari, come la radice di turbit, e tutti gli aloetici .- Quest'è la ragione, per cui le purgative medicine di tal fatta facilmente si cangiano in altrettanti dei più efficaci ; imperocchè un alterante è un catartico d' un grado inferiore, o di un' operazione più mite. Qualunque cofa porti coteste particole ad nn vafo secretorio, che fia acconcio pel loro paflaggio, spelle volte o coll'accelerare il moto del sangue, o col ridurlo in più particelle di quella particolar grandezza, e disposizione, aumenterà la secrezione. Secondo dunque la differenza delle parti, ove tali secrezioni si aumentano, come le glandule degl' inteffini. de' reni , o della cute , i medicamenti, che ivi fervono d' instrumento, fi chiamano o catartici, o diuretici , o diaforetici. V. ALTERATIVO, SECREZIONE, ec. Il Dottor Quincy ha fatti alcuni progreffi nella Dottrina delle medicine purgative, della lor natura, del modo d' operare, degli effetti, e dell' Analogia che hanno con altri medicamenti; colle circostanze della loro preparazione, direzione, ec. in un discorso inferito nelle Transazioni Filosofiche : la softanza del quale credo occima cola qui aggiungere. zativo, di operafficilmente, finche giunge ai più remoti luoghi della circolazione. Vedi Antimonio.

Il Mercurio per sè è poco noto come medicamento; e la fua prima preparazione che lo converte in un fublimato, lo carica talmente di fpicutæ faline, che diventa anche un veleno; ma più che vengono rotte coteste spicular dalla triturazione. dalla sublimazione, ec. egli opera più dolcemente: e se oltre lo sminuzzamento delle fue punte, vi fi aggiunga un zolfo fottile baftevole ad unirvifi, egli per un gran tratto si ridurrà ad una medicina ben dolce. Vedi MERCURIO, SA-LIVATIONE, ec.

Questa breve notizia può esset bastevole a dimoftrare 1. Che la troppa afprezza c il troppo moto di un medicamento non gli permette di passare per lo stomaco senza irritatlo, e senza introdurvi tali e tante convultioni, che l'obbligano a restituirlo col vomito. Vedi EMETICO, e Vomito.

2. Che un ulretiote iminuzzamento, e cangiamento della sua figura farà si, che sia ammesso negl'intestini, e vi produca l'operazione, come un purgativo proprio, per secesso.

3. Che un ulteriore rimetione di coteste proprietadi lo porterà nel sangue, e vi promuoverà l'evacuazione per urina. Vedi URINA, e DIURETICO.

E finalmente che un vie più grande fininuzzamento lo farà paffare ne'canali più minuti, dove in vigore delle medefime proprietadi, folamente in un grado minore, produrrà del sudore, od accre-Cerà la perspitazione. Vedi Perspira. ZIONE, SUDORE, DIAFORETICO, ec.

Quindi è evidente, che i medicamenti più sottili operano ne' vasi capillari, Chamb. Tom. XV.

e nelle più piccole fibre col meccanismo medefimo, con cui operano i medicamenti più groffi, nella maffa univerfale del fingue, quand' escono per urina; o come i più groffi di tutti nelle vie più ampie, quando promuovono l'evacuazione per fecesso.

Quindi è manifesto, che la perizia nel preparare, e nell'amministrare i medicamenti confiste nel proporzionare le loro munifeste e note proptietadi alla capacità, ed alle circostanze della parte. in cui devono operare; e nell'accrescere o nello fininuire la forza delle loro meccaniche affezioni, onde più presto o più tardi prendano luogo ne' vasi maggiori. o minori.

Della prima classe avvene pochi, che fi potlano ridurce abbastanza conui, per poteru avanzare oltre le vie più ampie: e non ve n' ha alcuno che vaglia la fatica che ricercano, per prepararli ulteriormente, al grado de' diuretici. Inoltre, la loro disposizione naturale di attrarro ed unisfi colla parte ferofa del fangue. fempre che acquistino quel grado di moto, li porta per i reni, prima che polfano ricevere baftevole fininuzzamento, per passare più oltre. Ma se colle frequenti ripetizioni di tai medicamenti, e per una infolira lassezza de' canali, alcune parri's' infinuino; la loro groffezza intafa i dificați colatoj, che fono destinati per la loro espulsione : e stagnano nelle glandule, e ne' vafi capillari talmente, che cagionano delle febbri intermittenti ; le quali fi offervano in parecchie persone, dopo un lungo uso di cremor di tartaro, di fal comune carartico, e d'acque purgative, spezialmente nell'ultimo periodo della flate, quando il calore dell' antecedente flagione ba

L1.3

indeboliti i folidi, ed ha concil'ate ai medefimi una troppo grande rilassazione.

Tra i purgativi refinoli , ve n'ha parecchi, che fono molto potenti; ma fe si desidera ch' eglino operino ne'visceri, nel fangue, e nelle parti più rimote, fa d' uopo che sieno estremamente divisi: e troviamo che ciò faranno i mestrui spiritoli, col levare solamente le parti più forcili, e portarle ne' passaggi più esili, dove operano principalmente per fulione; perché la dolcezza di tali fostanze non può renderli atti, appena in alcun grado, ad agire come filmoli, più oltre al meno che i detergenti ordinarj. E così troviamo che l'aloe, capo principale di coresta tribà, va più innanzi nell' abito, e continua più a lungo avanti di operare, quando fi maneggia con un me ftruo spiritolo, come nella tintura facra. Parimente la radice di turbi:, e la colloquintida, con tutta la spezie de' vegetabili, che cedono ad un liquore spiritofo, possono con tal mezzo esfer portati nelle più rimore scene dell'azione animale; dove diventeranno medicamenti efficaci in alcuni casi, ne' quali con altra direzione o condotta, non farebbono capaci di riuscire. E per tal ragione senza dubbio troviamo frequentemente mentovati negli Scrittori pratici, come alteranti, molti materiali di tal forta: particolarmente nell' Elmonzio la colloquintida : perchè tutte le medicine che operano nelle vie più rimote, comunemente s' includono fotto coteffo nome generale.

Ma i purganti più efficaci, e que'che ricercano più di arte, fi ricava no dal regno de' minerali; esfi abbonda no in fosidità più d'ogni altro material e, e perțiò, fempre che siego posti in azione, necessariamente eccedono nella quantità dell'impulso: Molti di loro per tanto abbifognano non folo del maggiore fminuzzamento per portarli nelle scene più lentane dell'operazione, ma ancora fifa ch' alcuni ritengano la loro asprezza, per renderli propri cd adattati a molte intenzioni. - Così il sublimato non solamente dev' effere ben raddolcito, cioè fountato, per produrre una purgazione ficura ne' vali più ampi ; ma fe v'e l' intenzione di farlo a idar più oltre che nel fangue, ed in quelle glandule, nelle quali in quel circuito è attiffimo a trattenerfi, quando è promoffa la falivazione. develi egli rendere non folamente affai fino, ma ancora devesi vestirlo di tali fostanze, che tolgano la forza alle sue punte, e lo facciano paffare nell'ultime tuddivitioni del corpo.

A quello efferto la pratica comune faggiamente infegna nelle malattie, che fecondo il corfo della circolazione, nella più rimota parte s' annidano, di far che confista la base di cotesto medicamento di zolfi, e d'altre fostanze di tal natura. che fieno atre a feguita: lo per fino all'ultima fua divisione fenza dargli veruna asprezza, che lo saceia agire come uno stimolo. Cosi per tutte le indisposizioni cutanee, e macchie abituali, si usa il cinabro, l'etiope, ed ogni rimedio di . tal fatta; e i zolfi ordinarj fnervano l'ef-Ecacia delle preparazioni mercuriali, e non operano se non se in certe parci solamente, ed in certe circostanze, come lo dimostrano le salivazioni ordinarie, che si devono reprimere co'medicamenti : fulfarei.

I medicamenti cavati da que minerali, in cui il fale ed il zolfo fono unitidalla natura, come fi unifcono in alcuni. merenicii dall'arre v. g. l'antimonio, il cinabro nativo, l'acciajo, e.c. il maneggiano fotan-ente fa i medafimi principi, e fe fi vuole che fi fipragano per totata la mesti, è d'unça rafifenanti coi lorz zolfi naturali o avventicji l'acciajo, quand'
à aperto dalle punte de liqueri actii, o ad effe unito, opera più pretho, e divino anche emerico; ma quando egli fia pregno d'un falla aggiuntovi, anderà più timora, antimoraione com è manifelto nelle preparazioni comuni dell'acciajo coltartato, e col' secolo, e col zolfo.

Questo modo di ragionare in tali occalioni pere il più giulto, confiderando la teffitura di quelle fostanze, che con una preparazione naturale si rendono proprie ad operare nelle parti più minute del Corpo animale; come fono quelle del genere aromatico, le quali tutte più o meno promovono la diafora fecondo il lero maggiore, o minor grado di fottigliezza, e dolcezza: Imperocchè conflarodi fali estremamente fini, impregnati d'un fottilissimo zolfo, come lo dimofira l'analisi chimica; ed il sal comune volatile olioso, è una mirabile invenzione fullo stello fondamento; poiche in effo vi ha un fale animale molto volatile coperto da un olio vegetabile il più cfaltato; in vigor del quale egli è refo atto a paffare nelle fibre più minute, e formare, per così cire, una parte degli Ressi spirici animali. E qui non è suor di propolito offervare, che tutti i fali animali fono molto volatili, o facilmente fi rendone tali : ma quando fono nudi, appena il fuoco gli estrae, con una mitchianza ancora delle fue proprie particole nella lero compesizione, riescono troppo pungenti, e recano una dolorofa

Chamb. Tom. XV.

fensazione; e quando sono raddolciti con una porzione di qualche cosa, che sia di contraria tessitura, diventano i più essicaci e sicuri sudoriferi.

Quele confiderazioni non permettetamo che fi lupifea, che I ali futili delle canterelle fieno più fenfibili e mole li alla veficia, che all' altre parti. Che che la canfora reprima tali molsdieritaperocchè l' effrema piccolezza di quelle piculta li rende i imperettibili, fuorchò noi più minuti canali, ne' quali le fibre componenti le membrane della vefice fi dividano, come è noto e la canfora fpunta, e fiorva il loro irritamento, percile la fia efferna fortigliezza la rende atta a fegnitatti in tutti i meandri, ed a rintuzzare le toro affrezze.

A questo passo è norabile ciò, che molti ora comunemente professano, di confervare i mercuriali contro le loro proprietà stimolanti, e di trasmetterli ne' più angusti canali, acciocche operino per fusione, e per pura forza d'impulso: Imperocché non folamente il calomelano, ed it Mercurio dolce si può impedire che operino nelle vie più ampie, e nelle glandule intorno alla bocca : mia eziandio il Turbit minerale, il quale dapperse, in una piccola dose op rerà violentemente per vomito, e per leceffo ; quando fra frammischiato colla canfora, non fi fentirà tanto : ma peneirerà nella più rimocacircolazione del langue, el ecciterà la fe parazione curanea in ana maniera più efficace, di quello che fat pessa qualunque medicamento di minure gravità frecifica. - Con tal difegno develi frammifchiarvi la cenfora folianto poco prima di prenderla, altrimenti non fa l'effetto : e ciò pare che dipenda dalla fua grande volatilità, che la fa in gran parte esalare intanto ch' ella fia frammisch i ta con un medicamento.

Quanto alle dosi de' purgativi, il Dr. Cockburg procura di determinarle sulle feguenci supposizioni. - 1. Che nessuna parte di loro opera se non nel sangue. - 2. Che ivi effi operano col cangiare il fangue, e gli altri fluidi circulanti, che derivano da lui.

Da i quali postulati egli conclude. che nella medefima costituzione di fangue. la dose necessaria per produrre simili effetti, dev' effere proporzionale alla quantità del fangue; talmente che dove si esiga una cetta dose per alterare una libbra di fangue, per esempio, ad un cetto grado ; vi votrà una doppia dofe per alseratne due libbre allo stello grado, ed una tripla dose per altetarne tre libbre ; ec. E generalmente, se la quantità del sangue b, ricerca la dose d, la quantità m b ricerca la dose m d. perchè come b: d :: mb : md. Vedi Dose.

SUPPLEMENTO.

PURGATIVO. Noi abbiamo avuto dei tentativi d'aggiustate sciensificamente le dofi dei medicamenti purgativi, o catattici. Il prode Medico M. Cockborn ftudioffi efficaremente, e con tuttal'intenfione rispeno allo scinglimento del Problema; ma viene afferito, che questo Medico fi facelle a lavorare fopra cattivi principj. Dal Dr. Balgny ci è stato fomigliantemente prefentato un faggio riguardante questo Soggetto, che leggesi nei Sagg) di Medicina d' Edimb. fotto l'atticolo V, del IV. Volume.

Egli afferifee per cofa appurara questo secondo Valentuomo, che parre del medicamento vien confumata nei primi

PUR paffaggi, ove questa vi agisce non altramente che uno stimolo ; e che l'altra parte vien condotta entro il fangue; ed

in esso produce il suo esfetto per mezzo d'affortigliare, e di rarefare il sangue medelimo. Sando premelli quelti due panti =

1. - Se il medicamento agifce, ed opera soltanto nei primi passaggi, la dose vetrà ad effere come la groffezza della persona nella costituzione. - 2. Se tutta la medicina palli entro il fangue, la dose vertà ad effere come la groffezza nel quadrato della coffiguzione; e perciò: = 3. - Noi ci dovremo fare a defare altrettanto del medicamento, quanto viene ad efferne speso nello stomaco, e negli intestini direttamente, come la groffezza del quadrato della costituzione ; ed altrettanto del medefimo,quanto viene ad effere condetto nel fangue, come il quadrato della costituzione, e la fomma nella groffezza della perfona, verrà ad effere la quantità ricercata.

Le regole medefime vagliono, e debbon tenere nei vomitori, od Emerici.

Quanto però eller polla sì nell' uno. che nell' altro caso migliorata, e più dicevolmente diretta la pratica del Medico per mezzo d' una fimiglianse dostrina, nei non c'impegniamo di farne fentenza, e ne lasciamo di buonifimo grado ai dotti insieramente il giudicar di cià. Lo Scioglimento del Problema suppone un mailimo Postularo, niente minore dell' arte di misurare la costituzione di una persona.

PURGATORE, colui, che purga i panni lani, cavandone l'olio. Vedi-FOLLONE.

PURGATORIO, Purgatorium, nella Chiefa Romana, è un luogo, in cui fi \* crede \*, che l'anime giuste sieno a fosfrire le pene dovute ai lor peccari, pe' quali non abbiano soddisfarto in questo mondo. V. MERITI, ASSOLUTIONE, ec.

Per grazia di Dio , per l' indulgenze della Chiefa, e per le preghiere de Fedeli, \* fi crede \* che l'anime vengano liberate dalle pene del purgatorio. Vedi INDULGENZA, ec.

In Irlanda v' è un luogo chiamato purgatorio di S. Patrizio, dove dicefi, che per le preci di S. Patrizio Vescovo di cotesto lungo su satta una visibile rappresentazione delle pene che soffrono i malvagi dopo la morte, ad oggetto di atterire i peccatori, ec.

PURGAZIONE, Purgotio, è l' atto di purgare, nettare, o purificare una cofa, col separarne e levarne ogn' impurità, che in essa v' abbia. Vedi Punifica-

ZION E.

Purgazione, nella Farmacia, è lo chiarificare un medicamento col levare le sue superfluità, come il legno, ed i femi della Cassia, le pietre de' datteri, de' ramarindi, e d' altre frutta. Vedi ARTUZIONE.

PURGAZIONE, ufafi parimente nella Chimica per diverte preparazioni di metalli, e minerali pe nestarli dalle loro impurità ; più comunemente chiamata purificazione, e raffinamento. Vedi Puni+ FICATIONE, e RAFFINAMENTO.

La purgatione del mercurio fi fa col feltrarlo per una pelle di cammozza.--Vedi Mercurio. - l'Oro fi purga colla coppella , colla cementazione ec. Vedi Oro, Coffella, ec. - In altri metalli si fa la purgazione colla replicata fosione, ec. Vedi METALLO, FUSIO-NE , ec.

PUEGAZIONE, catharfis, nella Medicina, è un moto escretorio, che nasce da una viva e regolata contrazione delle fibre carnose dello stomaco, e degl' intestini; in vigor della quale il chilo. gli umori corrotti, e gli escrementi ivi alloggiati vengono più e più protrufi, e a lungo andare esclusi dal corpo per secello. Vedi Escrezione, Stomaco, In-TESTINI. ec.

La purgazione, è una delle principali Spezie dell' Evacuatione. Vedi Evacua. ZIONE. - Per quello che concerne i meggi, e la maniera in cui fi fa. Vedi PURGATIve. Vedi altresi Super Purgazione.

PURGAZIONE, nella legge, è il purgarfi da un delitto, di cui uno pubblicamente è sospetto, od accusato avanti un giudice, e chiamasi anche judicium Dei. Vedi Judicium Dri

Tali purgationi anticamente furono in grand'ufo nell' Inghilterra ; specialmente trattandosi di materie di fellonia negli Ecclesiastici; e se ne conserva ancora qualche uso nella Corte Ecclesiastica per sospetti d' inconsinenza, ec.

La purgatione è o canonica, o volgare, Purgazione canonica, è quella che: viene prescricta nella legge Canonica, la cui forma ha luogo nella Corte spirituale, ed è, che la parte giurerà d'effer innocente nel delitto obbiettato; e condurrà alcuni de' foni vicini più onesti, . non però più di dodici, secondo che la

Corte gli allegnerà; acciocche giurino sopra la loro coscienza di credere, che la parte giura con verità.

La Purgatione volgare essendo la maniera più antica, per mezzo del fuoco. dell'acqua, o del duello, fu in uso appresso gl' Infedeli, e appresso i Cristiani ancora, finchè fu abolita dalla legge:

:528

Canonica. Vedi ORDALIUM, ACQUA, DUELLO, ec.

Il Combattimente però, benchè fia ora in disuso, si può ancora praticare \* in Inghilterra \* per le leggi del Regno ne' gafi, ove manchi l'evidenza, e quando la parte scelga più tosto il combattimento , che qualunque altro giudizio. Vedi PORTA di merrodi, DUBLIO, CAMPIO-

Terris , bonis , ec. redhabend is poft purpationem. Vedi TERRIS.

PURGAZIONE, nella Tragedia, è un termine che usa Aristotile per l'effetto della Tragedia fullo Spirito. Vedi Pas-SIONE.

Corefto Filosofo offerva, che la Tragedia per mezzo del terrore e della compassione che risveglia, purga coteste paffioni dall'anima.

Corneille però aggiunge, che la tragedia frequentemente crea cotefte paffioni, in vece di purgarle; così che egli prende questa purgatione d'Aristotele peruna chimera. Vedi TRAGEDIA.

PURGAZIONI mestrue, sono quelle che comunemente diconfi tributi lupari, catamenia, o menfes delle donne. Vedi MENSES.

PURIFICATO, termine applicato a qualche cerpo ben purgate, e netto dalle impuritadi.

Le distillazioni, ed altre operazioni chimiche sono direrre a separare le parti più pure, e più fottili dalle feci, o dalle posature. Vedi DESTILLAZIONE.

Lo spirito di vino ben purificato, o defecato, facilmente svapora. Vedi AL-€HOOL.

PURIFICAZIONE, nella Chimica , ec. è l'acto di purificare , o raffinare i corpi naturali, o di separatne le seci,

Quanto ai Mesodi di purificare i metalli, l' oro, l' argento, il ferro, il rame, lo stagno, ec. Vedi METALLO. ORO, ARGENTO, ec.

Quanto alle pur ficazioni de' femi-metalls, minerali, ed altre materie, come l'antimonio, il zolfo, la canfora, il falnitro, ec. Vedi Antimonio, Zolfo, CANFORA, ec.

PUBIFICAZIONE, nelle materie di Religione, dinota un' offerta fatta al facerdoze dalle Donne, che hanno partorito, prima che sieno ammesse di nuovo nella Chiesa,

Per la Legge di Mosè, una donna dopo aver parcorito un maschio, era immonda quaranta giorni; dopo il patto d'una fe nina lo era per ortanta giorni; nel qual tempo ella non dovea toccare alcuna cola Sacra, nè approfimarfi al Tempio; ma dovea trattenersi dentro le porte, separara da ogni compagnia, e dal commercio dell'altre.

Spir-to cotefto termine, ella fi prefentava al Tempio, ed alla porta del Tabereacolo, per offerire un Agnello in olocausto, od un piccione, o una tortora, la quale pigliata dal Sacerdote, etfo la offeriva a Dio, e pregava per ella, acciocche potelle punficadi.

Tal cirimonia, che confifteva in due cofe, cieè in un ole aufto, ed in un facrifizio d' espiazione chiamavafi mino and, purificatio, purgatio.

La Vergine Santa, avvegnacche, fecondo i Santi Padri, esente dui termini delia Legge, vi fi è fottometla; e nel tempo prescritto andò al Tempio, ed adempi la Legge. In commemorazione di che la Chiefa annualmente folennizza

la festa della Perificazione della Vergine, nel secondo giorno di Febbrajo; nominara exiandio la Candelaia, Vedi CAN-DELAJA.

La Fefta della PURIFICAZIONE, fembra molto antica. Dicesi ordinariamente che sia stara instituita al tempo di Giustiniano, nell'anno 542; e ciò in occafione di una mortalità, che in quell'anno spopolò quasi rutta la Città di Costantinopoli. Vi sono però alcuni, che credono ch' ella fi offervasse prima, benchè in altra maniera, e in un giorno differente da quello stabilito da Giustiniano, cioè tra la Circoncitione, e l' Epifania. -Il di stesso è la presentazione del nostro Salvatore nel Tempio. Vedi PRESER-TAZIONE.

PURIM\*, una Festa solenne tra gli Ebrei, celebrata il di 14. Marzo, in memoria della loro liberazione dalla cospirazione di Haman per Effair. Vedi ESTHER.

\* La parola i Ebrea D'710, cioi forti.

PURITANI, termine anticamente usato per dinotare i Calvinisti della gran Brettagna, dalla lor professione di seguirare la pura parola di Dio, in oppofizione a tutte le tradizioni, alle costituzioni umane, e all' altre autorità. Vedi CALVINISMO, NON-CONFORMISTA, PRESBYTERIANO, SEPARATISTI, TORY WHIG, ec.

PURLIEU. V. il seguente articolo. PURLINS, nel fabbricare, fono que' pezzi di legno che stanno in croce nel di dentro de'travicelli, per tenerli difesi nel mezzo della lero lunghezza. Vedi TRAVI.

Per un atto del Parlamento di rifabbricare Londra ; fi ha, che tutti i Purlins da quindici piedi, e fei oncie, a di-

PUR ciotto piedi e sei oncie lunghi, sieno nel loro quadro nov'oncie, ed out'oncie. - E tutti in lunghezza da diciotto piedi, e sei oncie a ventun piede e sei oncie, fieno nel loro quadro dodici oncie, e nove oncie.

PURLUE, \* PURLIEU, o POURAL-1EE, termine Inglese, che dinota tutte quel terreno, vicino ad una foresta o felva il quale essendo stato aggiunto da' Re d' Inghilterra all' antica foresta, fu, in confeguenza d' una visita generale accordata da alcuni de' loro Successori, di bel nuovo feparato dalla medefima, e fatto purlieu, cioè puro e libero dalle leggi ed obedienza della Foresta. Vedi Fo-RESTA.

\* La parola i formata dal Frangefe pur. puro ; e lien , luogo.

Un partieu , o pourattee , fi definifce un circuito di terreno contiguo alla foresta, e circoscritto con termini immobili, noti foltanto da pubblici documenti o registri : il qual circuito di terreno : fu altre volte foresta, e venne poscia sforeffato in seguito di certe preambulazioni o vilite generali fattevi per leparare con cerso giro la nuova forefta dalla vecchia. Vedi PERAMBULAZIONE.

I porticus o pourattees cominciareno nel modo che fegue: - 11 Re Enrico I salito che fu ful Trone l'anno 1154 prese tanto piacere nelle selve del Regno d'Inghilterra, che, non contento di quelle, che vitrovò, quantunque molte e grandi, incominciò ad ampliarne diverse, e a convertire in boschi e fore-Re le terre de fuoi Sudditi contigue alle " medefime. Vedi Afforestine.

I di lui Succeffori Riccardo I, e Enrico Il lungi da rimettere la minima cofa nel priflino flato , continuarono a : 540

fare maggiori usurpazioni : e tale continuò ad effer la forte di quelle terre fino all' anno dieciafettefimo del Regno di Giovanni; nel qual tempo, come l'aggravio era divenuto samoso, e ne soffriva ogni grado di persone; diversi Nobili e Genciluomini pregarono il Re di voler concedere, che tutte quelle terre le quali da' suddetti di lui predecettori, e da lui medefimo, erano state convertite in forelia, fi tornaffero a ridurre nell'antico stato; e il Re, dopo molte follecitazioni, non pote alla fine a meno di fottoscrivere e sigillare quegli articoli, che circa i privilegi della Foresta allora 6 domandarono; e ch' erano per la maggior parte quegli stessi, che ora si contengono nel diploma della Foresta. Vedi FORESTA.

Si venne per tanto a scegliere diversi Nobili, ec. al numero di venticinque, i quali giurarono, con altri loro affiftenti, di vedere che i suddetti privilegi, casì conceduti e confermati del Re, venisfero in ogni punto offervati.

Ma prima, che cos'alcuna si eseguisfe a tal propolito, mori il Re Giovanni; ed essendogli succeduto il Re Enrico Ill gliene farono fatte nuove instanze; ed egli, per meglio eseguire il chiesto annullamento delle foreste, ordinò, che certi Giurati benestanti e ricchi saccessero le opportune incheste per separare tutte le nuove foreste dalle vecchie: sopra di che si mandarono due Commessazi per sare corati incheste ; in virtù delle quali , non folo si abolirono molte valte foreste, ma da' propritari de' medefimi ne vennero migliorati i terreni, e refi atti alla cultura dell' aratro.

Fatto e confermato questo Diploma, fi andò a visitare alcuni di què terreni PUR

ch' erano stati ultimamente ridotti in foresta, cioè alcune di quelle puove affareflazioni; fi fecero le convenevoli incheste, e si determinò, sulla certezza, che dar ne poteano in pubblici documenti e registri, quali fossero le antiche, e quali le nuove afforefforioni : benche fi trovi, che la maggior parte delle nuove afforestationi continuassero ancora per tutto il tempo della vita del Re Enrico 111.

Sotto Eduardo I fattefi nuove perizioni ed istanze, tre vescovi, tre Con:i, e tre Baroni vennero alla fine destinari a a far eseguire e continuare quelle perambulazioni, o visite generali; e in conformità giunfero questi a farle eseguire, ed a vedere formate le opportune inquisizioni, che furon rimesse alla Corte della Cancellaria; e fi otrenne, che tuttique terreni, ch' erano antica foresta, venisfero a limitarli con termini di confine irremovibili e costanti, che servitlero di pubblica notivia e regittro per fempre.

Volle parimenti il Re, che tetti que' boschi e terreni, ch' erano della nuova afforeflazione, foilero feparati da' vecchi. e rimeili alla Cancellaria co' loro fegni, limiti, e confini da riconoscersi, in simil guifa, per fempre ne pubblici regiftri.

Così appare, in che modo i rerreni di purleeu , o pourattee , ebbero il lor principio ; perocche tutti que' bofchi e terre, le quali surono convertite in soresta, od affireffate dagli Re Enrico I. Ricardo L. Enrico II. e Giovanni, e le quali per le fatte perambulazioni, vennero fenarate dalle anti- he forefte, fi denominarono, e tuttavia fi denominano pourallees, cioè boschi e terreni separati dalle foreste antiche, e sforeflati o fatti arabili , ec. per

210NE. Ma non oftante, che quelle nuove offoreflazioni fostero state abolite in virtà della paramiulazione, che le refe pourattee o portieu ; non furono però universalmente abolite per ogni persona, in guifa tale, che alcuna parte non continui a reftare ancor foresta in un certo fenso .-Perchè, in virtà delle parole della Char. ea de Foreffa, se il Re ha reso foresta qual che bosco o terreno de suoi Suddin, in danno de' proprietari, una tale afforesta. zione dovrebbe tofto reftar abolita ; vale a dire. foltanto riguardo a quelle persone, cui appartenevano què tali boschi e terreni, e le quali, come veri proprietari de' medefimi, potrebbero vendere e tagliare i loro boschi a lor proprio piacere, fenza veruna licenza del Re; come altresi convertire in terre arabili i loro prati e pascoli, od aktimente migliorase il lor terreno pel maggior vantaggio. Cosi anche potrebbono allo fless' oggetto dar la caccia alle fere felvagge, ec. Ma niun'altra persona potrebbe pretendere cotal beneficio di cacciare nel terreno pourallee, fuorché il vero proprietario del terreno medefimo ; il quale è in libertà di soffeire, che il terreno pouraltee resti sempre foresta, come in fatti alcuni l' han giudicato il più espediente, perchè ciò dava loro il dritto di godere del beneficio del palcolo comune (the Comman ) entro la feresta, del quala sarebbero altrimente privi ed esclusi. Quindi, se avviene, che le bestie scorrano dalla foresta nel terreno pourattee, il Rehatuttavia fopra di esse la proprie-

tà, contro chiunque, eccetto contro il

PUR proprietario del fondo, in cui elle fone. il quale ha una proprietà speciale sopra le medefime, ratione foli; in guifa tale però, ch' egli non possa prenderle, che solo in cacciando co' suoi livrieri, od altri cani senza attraversarle o intercettarle nel lor curso di ritorno verso la foresta V.

CACCIA, FORESTALLING, ec. Oltre quanto s'è fin qui detto della differenza tra foresta, e purlieu, o pourattee, evvi anche un' altra diversità , cioè, che tutti i boschi e terreni dell' inspezione della Foresta, sono assolutamente ccompresi nella servità e carico dellamedefima, sì in rispetto a' loro proprietarj, che a riguardo di qualsifia altra persona; perchè nessuno può tagliare i fuei propri boschi, nè migliorare le sue proprie terre, che sono entro l'inspezione della Foresta, senza licenza del-Re, o del di lui principal Giudice ambulante, che ha cura della confervazione delle Foreste .- Ne persona alcuna. caccerà, o molesterà le bestie selvaggodella Foresta, nel suo proprio sondo, entro l'inspezione della Foresta, senza licenza o permissione del Re, o del dilui principal Giudice della Foresta, per poter farlo. V. Inspezione della Forefla.

Ma coloro, i cui foadi flanno entro i pourattees, non funo foggetti a queste restrizioni. - Nulladimeno i boschi eterrentientro i pourattees non fono affelutamente liberi dalla Servitù della Foresta rispetto alle bestie selvagge che vibanno i lor covili, quando avviene, ch: elle si sviino dalla Foresta: ma siccome i. medefimi una volta esano affolusamente: foresta, così continuano ad essere condizionalmente tali-

Uomo di Puntun, o Vomo di Pun-LIEU , o di POURALLEE, Purlus Mang. cia nel fuo proprio fondo pouratte, in compagnia de fuoi propri fervi, e non di altre perfooe; n'e può deffinare, permettere, o dar facoltà a verun'altra perfona, fuorchè a' fuoi fervi di cacciare per fuo ordine nel luo terreno pouratte.

4. Ad ogni somo pouralte è proibito dalle Leggi della Forella di andra cacacia su i fuoi propri terreni entro il pour 
rallet, ogni giorno, o più fovente, che tre 
giorni alla fertimana, eccettuata la Domenica.

5. Nè verano difurberà, o perfeguiterà alcan cervo, ch' egii troi nel iao fundo poundite, entro lo spazio di quazanta giorni dacchè il Re avia fatto ana caccia generale nella Forella a quello conziguarperchè aliora le fiere della Forella non veagono ne' erreni poundites spontaneamente: ma sono coltrette ad entrarri dallo sihmanzzo de Cacciatori, e dal romore de' lor curni: in gussia su che solvi como per trovarvi un assio.

6. Nessano uomo antià a caccia nella distanza di fette miglia dal confine della Foresta, o nel suo proprio sondo pouzzite, per lo spazio di quaranta giorni, a contare dal giorno del Preclama Regio; ogni qualvolta il Re dichiara, e fa fapere la sua Regia volontà e piacere di fare una caccia generale nella Foresta.

E perchè i fondi pouvaltes erano una volta, e in ectro modo e fiento fono tuttaria forefla, era neceffirio di avere uña itali , che vi fervillero, e d avellero particelar cura della confervazione degli smimali falvatici, che talvolta efeno dalla Forefla, evanno etrani n'eterreni pouratters; poichè altrimenti le Leg. gid de pountletta, non potrebbero elegarris, ma la Forefla verrebbe preflo diffratta dagli somita pouratters.

Per quelta ragione fi flabilitono cérti Capocaccie, detti rangen, i quali, benche non fiano uficiali della Foretta, pute a questa appartengono, perocchè tratigli affiziali, che itano nolla Foretta, fono incaricati della verzora e cacciagione della medefima; ma il Capocacianon ha cura della verzora, ma foltano di quegli animali fatvatici, che ufcendo dalla Foretta entrano ne' fondi pouraters, luogo del fao impiego; ond'è fao dovere di ricondurili nella Foretta.

Quest' uñziale è messo da Re, o dat soprincipal Guidiec ambalante, ed à creato con lettera patente, coll' ordinaria mercede di 20, 30, 0, 60 lite strate, op più all'anno, pagabile dall' Exchequer; avendo egli in oltre certraquanti di crevi e datini, che gli di permette' di prendere dalla Foresta oggi anno, in itagioni convenevoli.

La folhavza del fuo giaramento è di trittacciare, e ricondurre addireto co' fuoi cani da caccia le fiere della Forefla, ogni volta che quefle e d'efono, e cotrono nel fuo pouratte: di denunciare ugni illecita caccia o e azciatore di animale flavacci di qualanque forta, tanto ne' terreni pourattes, che nella Forefla; e di portare quefle o da litre denunici di trafgreffuone al profifmo fuaror Tribonate o Cotre di Attachementa, o Suminnote.

Si dee offervare che i Capocace non apparengono, che a que i sali fondi poutattes, i quali già aitre volte erano bofchi e terreni del Suddito, e futono poficia di 
bel nuovo sforffati, e in tal guifa refi 
pouralteta. Quindi, ficcome vi fonoforefte in logditerra, che non fonomai flate ampiiare col mezzo di nuoveoffersfationi, e perciò ano lanno purita:

eaccia, che a queste appartenga. PURPURA. Vedi PURPURA.

PURPURATI, negli antichi nostri Istorici, dinota i sigliuoli degl' Imperadori, e dei Re. Neubrig. 1ib. 3. cap. 4. Malmsb. lib. 3.

PURULENTO, PURULENTUS, nella Medicina, dinota alcuna cosa frammischiata, o che partecipa del pus. Ve-

di Pus, e Suppurazione. I Tifici sputano frequentemente una

materia purulenta. Vedi Phthisis. -Nella dissenteria, sono purutenti gli scarichi del ventre; e quando v'è un ulcere ne' reni, o nella volcica, l'urina è purplenta.

PURREL, anno 35. Elif. cap. 10. una lifta o cimofa, che, per decreto della Regina Elisabetta, si dee sare in Inghilterra al capo di certi panni, detti Kerfeys, per impedire l' inganno di scemarne la lunghezza.

PURSUIVANT, forta di fetvo, e messaggiero. Vedi Massaggiera.

PURVIEW . un termine sovente ufitato dal Cavalier Eduardo Coke per denotare il corpo di un Atto di Parlamento, ovvero quella parte, che comincia Be it enaded, ec. cioe, fia decretato, ec. per distinguerla dal preambolo. Vedi STATUTO.

\* La parola vien dal Franzese, pourven , un done, concessione , prevvifione, ec.

Lo statuto di 3. Hen. 7. sta sopra un preambolo e un purview. 12. Rep.

PUS, \* nella Medicina, una materia putrida, bianca, e spessa, formata di langue cortotte in una piaga od ulsera, e che esce dalle labbra di questa. Yedi Ferita, ed Ulcera.

#### PUS

\* La parola è latina, pus , che litteralmente denota moccio , marcia , putta, formata dal Greco nvor , che fignifica le fteffo.

Le piaghe si debbono sempre tener aperte mentre stanno suppurando; cioè, mentre generano pus, o marcia; per tema di rinchiedere il lupo nell'ovile. Vedi Suppurazione.

#### SUPPLEMENTO.

PUS. Una porzione picciolistima di quella rea fostanza appellata con voce Latina pus dagli Autori, e che noi di. ciamo marcia materia purulenta, afforbita entro i vasi sanguiferi, produce una febbre putrida con tanta certezza, con quanta il fermento, o lievito alza una fermentazione nel mosto per la birra. Questa sebbre non dipende dal suo stimolare i solidi a fare delle più vivaci, e maggiori vibrazioni, ma bensi dal suo accrescere il moto intestino, e dal fuo accelerare il procetto animale, affrettando il cambiamento dei fughi a quel fortile stato d'acredine, che viene a rendergli incapaci d'effere rattenuti nel corpo, e gli dispone a disfarsi, e precipitar fuori in evacuazioni colliquative, quali appunto sono il sudare, ed il purgarfi per secesso, effetti costantisfimamente accompagnanti, e non mai disgiunti da queste febbri putride, o dir le vogliamo ettiche, oppure da ulceri interne originate. Vegganli Saggi di medicina d' Edimburgo, Volume V. art. 77. Veggafi di pari l'artic. Putre-FAZIONE.

Allorchè la materia purolenta è lodevole, e d'indole benigna, ella si è uno dei più efficaci, e potenti digealví, suppuranti, ed incarnanti per se flessifia allocché statis overchio stagnance, oppure, allocche i vasi, ed i siquori, ed umori peccano, e sono difettodi, ella può benistimo diventie una sanie agra, simolantissima, e sommamente corrosiva: allora quando quecha porzione di superiori de la superiori della vienti al infettate tutt' i siquori, simola i vasi, e de sommamente capace di partorire, e produrre sconcerti evidentissimi di sonata.

PUSTULA, è una piccola eruzione fopra la pelle, piena di pur; che nasce specialmente nel Vajuolo, e nel motbo Celtico. Vedi Esantema.

PUTATIVO, fuppositivo, è ciò, che viene creduto esfete quello che realmente non è.

La parola di rado si usa, fuorchè nella frase padre putativo. — Così diciamo S. Giuse; pe su il Padre putativo di Gesù Cristo. Vedi Padre.

PUTREFAZIONE nella fifica una focci di corruzione prodotta ne' corpi naturali, generalmente dall'amidirà dell'aria, o di qualche altro fluido ambiente, che penetta i poti, e che ellendo ivi agitato, (cioglie, e mette in libertà alcune delle parti più fortili, particolarmente i fali, e l'olio; ed in talgoi-falcoglie, formoggian, e cangia interamente la teffirara, e tal volta la figuta della militara. Vedi Con a guronas.

Quanto alla purrofizione contribuica l' l'aria, egli è evidente da ciò, che i corpi tepolti ptofondamente fotto terra o te l'acqua fuori dell'armosfera dell'aria, arranno interi per lungo fpazio di tempo; ed effendo esposti all'aria aper-

Chamb. Tom, XV,

ta ben tofto infracidiranno, e fi ridurranno in polvere. Vedi Sottere Aneo.

Il fimile avviene delle fratte sucose, e d'altre materie vegetabili, le quali a fronte di tutta la loro disposizione a patresari, resteranno lungo tempo intatte nel vuoto. Vedi Vacuum.

Le Oscillarioni perpetue di un fluido così elastico contenuto o rinchiuso ne' peri d' un corpo, devrebbero bastate a farci concepire quella alterazione, che recano alla forma e telliture del medelimo; nondimeno paretebbe piuttofto, che l'acqua, o la materia del vapore, di cui va pregna, fia l'agente più immediato. Quindi Acolta offerva, che nel Perù, ed altri hanno offervato lo stesso in Egitto, dove raritlime volte cade la pioggia, che ogni cosa vi continua lungo tempo incortotta: avvegnacche noi più tosto ascriveremo "l' effetto all' abbondanza del fale nitrofo efiftente nell' aria di que' luoghi, il quale telifte, come ogni un sa, alla putrefazione. Vedi ARIA, Acoua, Sale, ec.

In fatti, tutte le putrefazioni de' corpi animali e vegetabili , per opinione del dotto Boeraave, si fanno pet mezzo dell' acqua fola: prendete, dic' egli, una libbra di carne frescal, e conservatela in un calore fimile a quello del nostro corpo, ed in pochi giotni la putrefazione farà completa; ma se voi prima estrarrete. o farete elalarne tutta la parte acquola in qualche vaso chimico; benchè resti il sale e l'olio, la carne indurirà come una pietra, e si potrà conservare per lunge tem po fenza purrefazione. - Se però, quando è così indurita, vi fi verfi fopra dell'acqua, o pure anche vi cada fopra la rugiada ftella , cotefta carne verra & puticforfi.

M m

"Con tal mezzo il pane, la carne, 'o famili alimenti fi ponno prefervare per una ferie d'anni; purche fi abbia riguardo al luogo: quindi è, che ne' parti fecchi come in Egitto, gli feelerti de'mortinon fi putrejanno mai; ma reltano fecchi, duri, ed intatti; come vediatuo selle muimmie, che fi trovano fepplie fotto muimmie, che fi trovano fepplie fotto

la sabbia. Vedi Mummia.

Lo fleso sangue umano, che nataralmente è inclinate alla survigatione, se sia che si sipogli della sua patre acquesia, si può conservare per cinquanta anni. Noi attualmente rioviamo il sangue di capra conservato da lungo tempo nella botteghe: seaza cortumpersi; avvegnacchè se sicolassi nell'acqua, e si esponga ad un calore genzile, egli si putrofà immediatamente.

PUTRESATIONE, nella chimica, dimota una specie di operazione sponsanea, în vigor della quale i vegetabilio altre sostanea, in virtù del loro proprio calote ed unidità si sciologono, e si conversono in sostanea d'una più alta natura e. g. di natura animale. Vedi ANIMALE, e. VARGETARLE,

- Nello spazio di tre giorni dopo averli messi insieme, essi concepiranno un ca-

lore facile a rilevarfi dalla mano, eguale a quello del corpo umano in ilato di fatori fa ma il quinto giorno il calore farà troppo grande, nè la mano portà fof-fritol fenza dolore ; e finalmenie nel fe-fito, fettimo, e ottavo giorno i fighi generalmente parreiche bollano, e tal volta la materia anche infiammente de bru-citetà.

Con quella operazione (pontanea, ivegetabili acquiltano un fapore o un odore putrido, flercoracco, o cadaverico, e fi convertono affatto in una malla finiltare o molle, o in un crallamento, che rassomiglia molto all'escremento umano fetido nell'odore, e nel sapore alla carne pattrista.

Se poscia codesta materia fetida mentre rimane nel suo setido stato, si ponga. in una storta di vetro, e si distilli coi propri gradi del fuoco nascerà s. un'acqua pregna di uno spirito urinoso perfettamente simile a quello degli animali, e separabile con una recente distillazione leniamente fatia in un vetro alto, in acqua elementare, e parimentepregna di una gran quantità di sal puro, bianco, volatile, fecco, alcalino, che non fi distinguerebbe dal sale degli animali. 2. un sale volatile, alcalino, oliofo, che s'unifce in zolla. 3. un olio estremamente volatile ed uno fetidissimo, l'uno e l'altro de' quali è affatro fimile a tal forte d'olio degli animali; e finalmente il rimanente essendo calcinato in un fuoce aperto non produce la minima particella di sal fisso : come se appunto egli realmente sosse del regno animale, e non del vegetabile. Vedi SALE.

Cotesto processo è veramente univerfale, ed ha luogo in tutte le specie di vegetabili, benchè differenti nella loro narura e virtù. Sono stati fatti degli esperimenti nelle pianre acquose più fred de e più sucose, come nella porcellana, nell'acetofa ec. ed altresì nelle piante più calde, e più acrimoniose, come nel titimalo ec. e fi trovò fempre il mentovato effetto, ma più presto, a proporzione della maggior quanrità d'olio conrenuto ne' vegetabili impiegati, fempre però cogli sessi senomeni. Ciò succederà pure nei vegetabili fecchi, purchè fieno inumiditi coll'acqua prima che fieno gettati in mucchio : e così noi vediamo tal volta le biche di fieno spontaneamente accendersi e vampeggiare, specialmente se non sia stato seccato be-

Ella è una cofa che forprende il coniderare, che con tal mezzo fi polfa affacto levare la differenza che palfa tra i vegetabili, e che tutto il regno di efii polfa ridari alla medefima comone natura; coficchè v. g. l' alfenzio edi it anacetto, o l'acetofa, e la gramigna apparirà una medefima cofa: e tal cofa non apparirà altrimente che una carne putreforme.

Benchè l'acceofa fa celebre per la lua facottà di prefervare i fluidi animali incorrotti, mentre circolano nel corpo, e lo feordio per la fua virrò balfantica, che li mantiene in fista od incortuzione dope la morre; non oflante cocefle piante fleffe fi corrompono tanto facilmente, e fi cangiano in una fpecie di carne purrefatra, quanta è la loro virrò d'opporfi alla purrefazione. Boetrave confidera ciò, come una legge generale cla natura, faggiamente flubilira per produtre de mirabili cangiamenti nel tunodo, e per impedire l'inazione, e Chausa. Ton. AV. lo iminuimento della materia ful nostre globo; essenti concesso principio attivo un mezzo, per cui fi fa un facile, erciproco passaggio delle sostanze vegetabili in sostanze animali, e delle animali in vegetabili.

Quindi possiamo intendere la natura e gli ufi della putrefazione, colla differenza tra effa e la fermentatione . in riguarde al foggetto, alla caufa, ed all' effetto. - I vegetabili folamente sono il soggerto della fermentazione . ma tanto i vegetabili, quanto gli animali fono il foggetto della putrefazione. La Fermentazione parimente ricerca che il fuo foggetto sia ridotto prima alla forma di liquido; là dove la putrefazione solamente fuccede, quando il suo soggetto è mezze fecco, o scarlamente umido: e quest'è la ragione perchè il mosto posto in un vafo di legno, non fi putrefà ; mentre i grappoli, dai quali fu spremuto, essendo gertati in mucchio, concepifcono calore, ed acquistano une stato di putrefazione.

Noi vediamo ancora, che la putrifagione de vegetabili principia, e fi promove col calore, e finifee colla cottura, la quale ricerca ua grado di calore modto più grande di quello, che vein eccitato dalla fementazione, effendo capace di produrre un' ebullizione nella pianta, ed anche di convertirla in famma: Siccome in fatti la caufa immediata della fementazione è il moto dell' aria intercetta tra le parti fluide, e vifcofe del liquore che fermena; il caufa della pratroficione è il fuoco fleffo, raccolto o inclato dentro il fuggetto che fi puttefà. Vedi Fuoco, e Calore,

In oltre, gli effetti della fermentatione, fono la produzione de fiori, o la com-

Mm a

fine: quando è condotta ad un'alto punto, e quando la fostanza putrefacentes trovas grandemente compressa, questa viene ad essera escompagnata da calore, o da fumo, ed alcune volte alza estandio la fianma. E ad esse necessaria l'arias e viene ad essera cambiata la tessirura vi-

PUT

fibile della maffa purceicantif.

É la putefazione il più fortile di cutti i diffolventi. Ella arriva ad effectivamente difgiugnete e feparare tutte le
particomponenti dei coripiureticantifi,
a riferva del folo fale marino. In queflo
potentifimo, e de effeccifimo dicloglimento l'azione inteflina delle minutif
fime particelle dei corpi creati, viene
a raccogliere, oppare è in uno, od in
alto modo, la cagione, ed il mezzo del
calore.

I fluidi del corpo umano fono guandemente disposti alla putrefazione, e fuori del corpo divenguo in grado altilismo putridi, eziaddio futto i' atia fedda; e fenza il menomifimo dimenamento, od agitazione; ed il nostro largue non meno, che alcuni dei nostri fugbi; fuori della circolazione, ma però dentro il corpo, fi cangiano in matetta purida.

I cambiamenti operati, e prodotti nei corpi dalla putrefazione, non fonogià ivi più confiderabili di quello. fenonella putrefazione delle foflanze vegesibili, le quali per mezzo di fiflattocambiamento vengono condotte a un di preffo alla condizione, flato, e natura di foflanze animali.

Affine di provar questo per mezzod'una pianissima, ed agevolissima esperienza, pteaderai un'abbondevole quanticà di soglie di cavolo, e le pigietai benfiss, e ben dure entro un tubo apetto-

versione della parte falina del corpo che fermenta in tartaro, o in una spezie actimoniofa, acida, e fiffa di fale, e dell' olio in uno spirito infiammabile, che ritiene qualche cofa della narura del vegetabile ; ma la putrefazione riduce tutti i fali acldi, in volatili, ed alcalini; rende gli oli non spiritosi, ma sommamente fetidi ; diftrugge totalmente ciò, che forma la specifica differenza tra un soggetto, e l'altro; e li converte interamente in una molliccia polpofa maffa, d' una natura animale, fenza il menomo segno d'alcua sale fisso, benchè il vegetabile recente colla calcinazione ne avrebbe da principio fornita una grande proporzione; La putrefazione in fine fa quafi la stessa spezie d'alterazione in tutto il foggetto, che farebbeli col passare per un corpo fano animale , foffrendo tutte le azioni di effo, ed alla fin fine convertendofi nella forma d'escremento. Vedi FERMENTAZIONE.

Quest' operazione può condurci un proco-nella natura della digitalinea naimale, o nella mutazione, che fossiona gli alimenti nel Corpo Umano. — Persitè il cangiamento, che i no tirialimenti vaggazibili ricevono nel corpo, effetto adle, che li converte nella medessima astra, e negli stelli principi, che vengono loro recasi dalla patrefazione, ella è man presunzione, che la digessione altro non faz: a simeno apparentemente vi si avvicina più che alla fermentazione. Vedi Dierastino di Dierastino di Porestano.

SUPPLEMENTO.

PUTREFAZIONE. Nella putrefazione havvi un granditlimo moto inte-

PUT con dei peli fopr' effe . e proccurerai. che questo tubo medesimo sia foracchiato ai fuoi lati; collocherai poscia quefto tubo così aggiustato in un luogo caldo , e le foglie verranno incontanente a concepire un calore nel mezzo, ed alla perfine in tutt' elle, o presso che in tutt' este, e' verranno a cangiarsi in una sofficissima sostanza pastosa. Questa sostanza distillata entro una storta di vetro viene a somministrare la spezie medesima di sale volatile, e d'olio, non altramente che facciansi le sostanze animali. Ne fi facelle altri per avventura a pensare, che ciò sosse cosa soltanto particolare a questa pianta, avvegnachè tutte di pari, ed agualmente producano questo effecto; le piante acide, e le alcaliche, le dolci, e le amare, le astringenti finalmente, e le emollienti.Quindi noi potfiamo agevolmente imparare. e come avvenga, che la Natura nei no-Ari corpi cangi , e converta i vegetabili in fostanze animali, ed avvi questo di sommamente considerabile, vale a dire, che da questa massa putrefatta non è posfibile d' attenere, e di proccurare nemmeno un femplicissimo grano di sale fisfato. Veg. Shaw, Lezioni, p. 134.

PUTREFAZIONE dell' acqua. Viene afferito come ella si è una qualità particolare dell'acqua del Tamigi quella di putrefarfi, e malgrado ciò, di continuare ad effer fana; e che dopo d'efferfi putrefatta riassuma di bel nuovo la primiera sua condizione, si ricovri al suo esfere come dianci. Moltissimi naviganti sono stati necessitati a beversela, mentre era putrefatta, di modo che chiudendofi per fino le loro narici la verfavano entro le loro gole, tanto era il fetore, che efalava, e con ciò non oftante non ne ri-

fentirono quindi alcun danno nella loro sanità. Oltre a ciò l'acqua del Tamigi in questo stato putrefatto ella viene a generare una spezie di spirito, il quale prenderà benissimo fuoco in approssimandovi una candela accesa, non altramente che venisse a toccarsi colla candela medefima accesa lo spirito di vino.

PUTRIDO, Futridus, qualche cofafracida o putrefatta. Vedi PUTREFA. ZIONE.

Così diciamo carne patrida : - un putrido umore. - I membri putridi , cioè quelli, che fono mortificati, fi devono recidere. Vedi MORTIFICAZIONE.

PUTRIDA febbre, è una spezie di febbre, in cui gli umori, o parte di essi hanno sì poco moto circolatorio, che patlano ad un moto intettino, e quindisi putrefanno. Vedi Febber.

Ciò accade frequentemente dopo copiole evacuazioni , o escelsivo calore, dove tal è la scarsezza degli spiriti, che i folidi non hanno fufficienti vibrazioni. per mantenere i fluidi nella loro dovuta velocità.

In talicafi il polfo è ballo, e la carne è più fresca di quello, che dev' essere in ittato naturale.

PUTRIDA Ulcera. Vedi l'articolo UL-CERA.

PUTTANEGGIO . Putagium, negli antichi nostri libri di legge, significa la fornicazione per patte della Donna. Vedi FORNICAZIONE.

\* La parola è formata dal Francese putte,, puttana ; putagium , q. d. puttam agere - Qued autem generaliter foler dici , puttagiam hæreditatem non adimit; illud. intelligendum. est de putagio matris; quia silius hæres legitimus est, quem nuptiæ demonstrant. Glanv. lib. 7. c. 12.

PUTURA \* un dritto prétefo dai custodi delle foreste, et alvolta dai baillivi of hundred di avere gratis il vitto per sè, pe' Cavalli, e pe' Cani, dagli abitanti, dentro il circuito della foreste, dell' hundrid, ec.

Ill handred, ec. 

Johannes clamat unam pauaram in priorato de Penevolham, qui eft quædam cella Abbaixe de Eversham pro fe & ministris, equis & garcionibus suis, per unam diem, & duas nodes, a de tribas septimanis in tres septimanas, i. e. de vitualibus, u «& esculentis & porulentis, ad costa prioratus predicti indebite. Plactit. apud Prefion. 1 y. Edv. 3.

PUY, (il) Podium, città confiderabile, e molto popolata di Francia, nella Linguadocca, capitale d'un Difiretto chiamato le Velay, con Vescovato foggetto immediatamente alla Sede Apostolica. Nel Territorio di questa città sono sparse le reliquie degli Ugonotti, detti Camifars , i quali nel principio di quelle secole softennero coll'armi in mano l' Erefia contro le Truppe Regie, ma con successo infelice. La Città è piantaea sopra il monte Anis, presso i fiumi Borne, e Loira; ed è distance 15 leghe at N. E. da Mande, 18 at N. O. da Viviers, 57 al N. E. da Tolesa, 112 al S. per l' E. da Parigi. long. 21. 33. 21. 121. 45. 25. 2.

PUZZA, un odore spiacevole che esala da un corpo corrotto, o da altra cosa che ossende il naso, ed il cervello. Vedi Odores.

Il fiato che purra ordinariamente na-

fce dai polmoni mal fani, o dalle gin-

La graveolenza delle narici dipende da un'ulcera profonda dentro il nafo, donde derivano croste feride ec. — La cagione di ciò, secondo Galeno, è un acre, putrido umore, che cala dal cervello su i processi mamillari.

PYANEPSIA. Vedi PIANEPSIA.

PYCNOSTYLUS. V. PICNOSTILO.
PYCNOTICÆ Medicinæ. Vedi In-

PYGME. Vedi Pigme.

PYRAMIDALE congus. V. Conerus!

PYRAMIDALIS, nell' Anatomia,
denota un picciol mufcolo dell' addome, che sia fulla parte bassa del restau.

Egis ha il nome dalla sia sisse, con con con una testa carnessi larghetta, ondi ei si
va facendo a poco a poco più stretto, sino che va a saine in un piccuol tensinerotondo nella trass atsa; talvolta ques si bellico. Ve ai Trav. Anat. (Myol.) fig. 1.

4,5, fig. 2-n. 311.

Quetto muscolo è talvolta semplice, talvolta ha il suo compagno, e talvolta

PYRENOIDES, V. PIREHOIDE.

PYRETHERUM. Vedi PIRETRO.

¶ PYRN, o PIRN, ciuà d' Alemagna nella Mifnia, guardata da un buota
Caffello. \* L'anno 1756 quando il Re
di Pruffia invafe la Saffonia, l'Elettore

di Frussia invase la Sassonia, l'Electore fi ritirò vicino a questa Città con 15 o ao mila Uomini, e sece fronte per lungo tempo a Prussiani, ma per mancanza di viveri, fu costretto a cedete. \* Giace ful fiume Liba, ed è difante 2 leghe da Dresda, long, 31, 33, latit. 51, 5.

PYROTECHNIA.V.PIROTECNIA.
PYROTICA, nella Medicina. Veda
PIROTICA.

#### PYR PYRRHICHA: Vedi Pirrica.

PYRRICHIUS. V. PIRRICHIO.

9 PYSECK, o PISECK, Città Reale di Boemia, nel circolo di Prachim, vicino al fume Muldaw, fal fiume Ottwa. Fu prefa d'affalto dagl'Impetadore nel 1619. Ell'è diflante 22. Ieghe al S. da Praga. long. 32. 18. lat. 49. 14.

PYTHIA, nell'antichità, la Sacerdotella d'Apolline, mediante la quale egli dava oracoli. Vedi Oracolo.

Si chiamava così dal nome di quel fallo Dio, il quale avesi titto di depol fallo Dio, il quale avesi titto di depol for perinte per aver egli ammazzao il ferpente Pittone (Python), ovveto, come altri pretendono, davi alto sollutto, perchè Apolline, il Sole, è la cuala della putredine; ovveto, secondo altri, da montana, io afolto, prechè la gente andava a fentire confultare i futo oracoli.

Questa Sacerdotessa avea da esfere vergine pura. — Stava ella seduta sopra il coperchio di un vaso di bronzo, monsaro sur un treppiede ; edità, dopo un violento entussa mo, ava si suoi oracoli, o piuttosto spiegava quelli del Dio; ciot, recitava pochi versi ambigui ed oscuri, i quali si prendevano per oracoli.

Tutte le Pythia, non parea, che avessero avuto lo stello talento in Poessa, nè memoria sufficiente per ritenere la loro lezione. — Plutarco e Strabone fanno menzione di Poeti stipendiati in qualità d'interpreti di Giove, ec.

PYTHIA O Giuochi; PITTII, erano giuochi folenoi inflituiti in onore di Apolline, e in memoria di aver egli uccio il ferpente Pittone colle fue frecce. Vedi Giuochi.

Li Pyntia fi celebravano in Macédonia, inun luogo detto Pythium. — Dopo i giuochi Olimpici erano questi i più famoti, ma erano più antichi di quelli; perocchè fi pretende, che fuono instituiti immediatamente dopo la feonfata del ferpente. — Si celebravano ogni due anni , verfo il mafe Elphribotion, che corrispondeva al nostro mese di Febbrajo.

Li Pythia celebravanii anche a Detphos; e questi erano appunto i più tinomati. — Una parte de' Poemi di Pindaro su composta in lode de' vincitori ne' giuochi Pittii. Vedi Pindarico.

I Critici fono divifi circa il fatto del ferpente Pittone. — I Porti dicono, che Giunone faceva ufo di lui per perfeguiare Latona, ed impedirla di recare al Mondo Appulline e Diana, ch'ella avea concepiti di Giove; e che quefta fosse appunto la ragione, perchè Apolline lo uccife.

Strabone dice, che egli non era altro, che un famolo villone, o malnodrion detto Draco, di cui Apolline liberò il Mondo. — Dilitifon, nel fuo Dirphi Pandicipatta, mantiene, che il Pyton de Greci fa il Typho de Fenici; e che il Typho de Fenici; e che all Typho de Fenici; e che alla Scristura; e vuole, che Apolline, il quale uccileo, fia Giofaè.

PYXIS \* nautica, nella Navigazione la buffola del marinaro. Vedi Bussola.

\* La parola è Greca, notis, e fignifica litteralmente una featola.

Pyxis, preflogli Anatomici, dicefi la cavità dell'offo, ch'ètra 'I fanco e la cofcia, cioé dell'anca. Vedi ACEIA-BULUM.

FINE DEL TOMO DECIMOQUINTO.

## APPROVAZIONE.

Um just Remis P. M. Philippi Boccadoro Ioquistoris Generalis S. Oftioimam, Uedecimum, Doudecimum, Decimum tertium, Decimum quatum, nec non Decimum quiotum, animadverterin, correctionesque inbite exmore, & ex- is addicts mith is full socia partim, partime, ad foitorum Calcem notis
appositis, subjecerim, utilimum iterum, iterumque Amatoribus bonarum Artium,
as Scientiarum fore arbitoro, fi ildem denuò in luceme anto-

Ex Collegio S. Annæ Genuæ hac die xiv. Augusti 1774.

Fr. Joseph Seraphinus Coffianus ab Imm. Concept. Carm. Difcalc. S. Th. ex-Ledor, & S. Officie Consultor.

### IMPRIMATUR

Attenta supradicta attestatione.

Fr. Philippus Boccadoro S. T. M. & S. O. Genuz Inquifitor Generalis.

1774. 24 Ottobre.

Per l'Eccellentissima Deputazione,

Si Stampi.

# GIACOMO-FILIPPO DURAZZO.

Bartolommee Varefe Cancelliere.

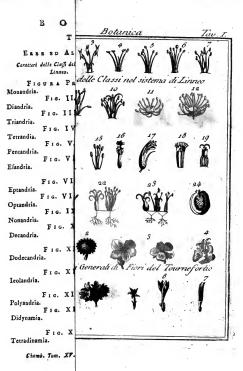

# A D I M A I C A

|  |  | t | ~ | 7 | 2. | ż | ٥ | 1 | A | -14 |
|--|--|---|---|---|----|---|---|---|---|-----|
|  |  |   |   |   |    |   |   |   |   |     |

| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A TA Service Control of the Control  | ARTELA DE SERT        |
| لاُندودنشة (۱) بند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Approximated a second |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Alva bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | warat warrot          |
| 1115 V A+#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| - 141 - T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| THE RESERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 411 mm                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 3 (II a) (1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N set                 |
| 31.12 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 7 - 3 - 1           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| aring to a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.1.2.7               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £117.                 |
| The state of the s | W-     F              |
| AMATERIA DE LA CARRA DEL CARRA DE LA CARRA DEL CARRA DE LA CARRA D | 177 Sec. 2            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| AttaClariy T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| dirings<br>Talusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B. C. Connection      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 7 7 2 1 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.11 8 1             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N4                    |
| IV 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 1.7 5.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| = 11/3/11/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A II or i             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244 53 2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |

1 1000



Tav. II.



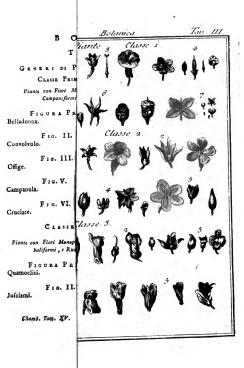

I y

- i

...

4 2

و در المهادي

Italia I

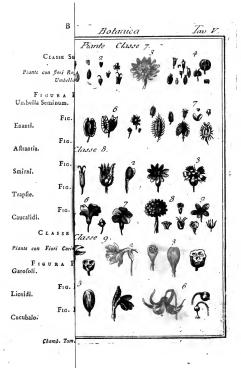

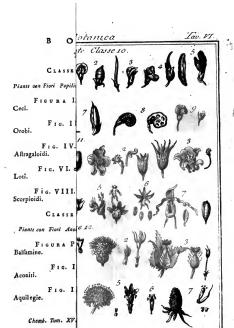

1.01 5 -

.

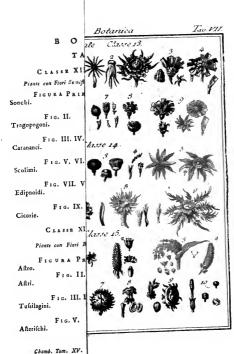

# A D I 1 1 A T D #

| Fig. 11.71E | Sant Safe | .* | <i>i</i> |
|-------------|-----------|----|----------|
|             |           |    |          |

Carrier teacher

044

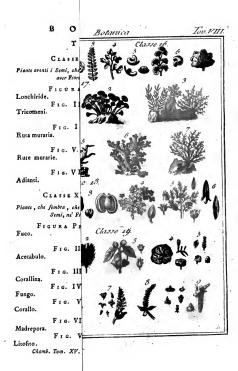

೬ - ಕರ್ನ

Albert , ed Arbufti con



Stiraci. FIG. V.

Nerioni. FIG. VI.

FIG. VII. Opuli.

Opulo.

Fig. VIII.

Xilofteoni.

FIG. IX. Xilofteone.

CLASSE. 2.100

'Alberi , ed Arbufti con

Ipocastani.

F 1 G. 111. Ippocastano.

Chamb. Tom.









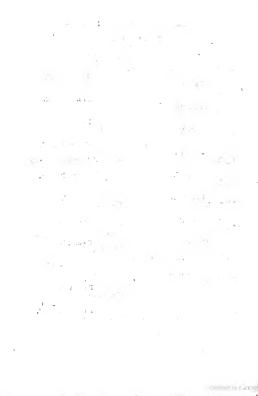



